

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





. 



# I CODICI CAPPONIANI

**DELLA** 

# BIBLIOTECA VATICANA

**DESCRITTI** 

DA

## GIUSEPPE SALVO COZZO

SCRITTORE AGGIUNTO DELLA MEDESIMA BIBLIOTECA



ROMÁ TIPOGRAFIA VATICANA 1897

• . . 

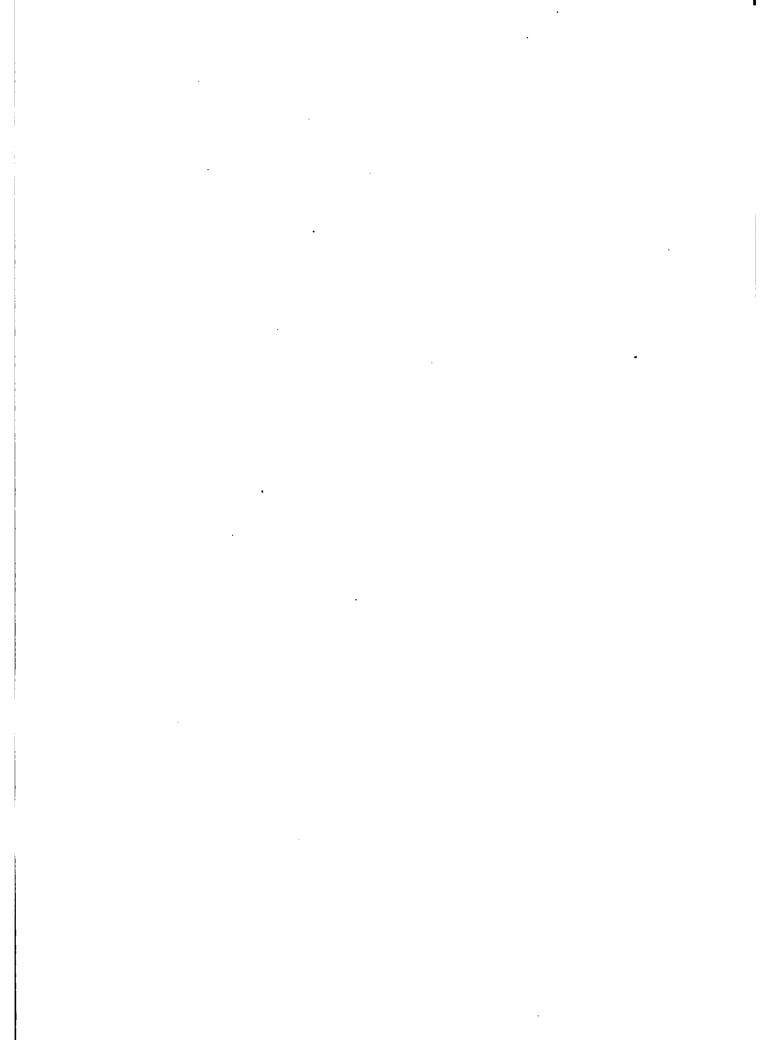

|  |  |   |  | • |
|--|--|---|--|---|
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  |   |  |   |
|  |  | · |  |   |
|  |  |   |  |   |

# BIBLIOTHECA APOSTOLICA VATICANA

|  |   | • |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | 4 |
|  |   |   | - |
|  | · |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   | • |
|  |   |   |   |

# BIBLIOTHECAE APOSTOLICAE

## **VATICANAE**

## CODICES MANUSCRIPTI RECENSITI

**IUBENTE** 

# LEONE XIII PONT. MAX.



PONTIFICATUS ANNO XX

|   |   |     | · |
|---|---|-----|---|
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
|   |   | . • |   |
|   |   |     |   |
|   |   |     |   |
| • | · |     |   |
|   |   |     |   |

## I CODICI CAPPONIANI

DELLA

# BIBLIOTECA VATICANA

**DESCRITTI** 

DA

GIUSEPPE SALVO COZZO

SCRITTORE AGGIUNTO DELLA MEDESIMA BIBLIOTECA





ROMA
TIPOGRAFIA VATICANA
1897

Z 6621 .R77 c25 s3 Bates Liberma 8-11-52 79280

## **PREFAZIONE**

I codici che io ho descritti in questo volume, furono lasciati alla Biblioteca Vaticana dal marchese Alessandro Gregorio Capponi, per testamento del 26 Aprile 1745. « Lascio altresì per raggione di legato irrevocabile - è bene riferire qui le proprie parole del testatore la cosa più gelosa e cara che io abbia e che tanto mi ha sollevato l'animo e le passioni dalli primi anni della mia Gioventù; e questa si è la mia raccolta di libri, la quale tutta lascio alla Biblioteca Vaticana perchè resti ivi sempre custodita in mia memoria, di che ne feci già confidenza in voce e mi deliberai coll'Emo Cardinale Quirini, Gran Bibliotecario della medesima, la sera della Domenica 17 di Novembre 1743, giacchè doveva partire, come parti, la mattina delli 18 detto per la sua Chiesa di Brescia, pregandolo di voler collocare detta mia raccolta de libri in parte di quelle scanzie, che già io stesso, come Foriere Maggiore del S. P. Apostolico, del 173... per eseguire gli ordini di PP. Clemente XII, feci fare col novo braccio di detta Biblioteca verso il contiguo Giardino Vaticano per commodo di quei libri che il medesimo Signor Cardinale disse al Papa di voler mandare della di lui privata libreria; lo che non essendo seguita tal proferta vi sarà dunque luogo di collocarvi questa mia, la quale contiene precisamente una serie di libri di Lingua Toscana in ogni genere di letteratura, in raccorre la quale principiai già sono anni 42, e ciò fu

in Firenze nel 1703, non esagerando l'insistenza, la fatica e spese in rintracciare da quasi tutta Europa li libri più rari o per l'Autore o per le migliori opere o per le più rare edizioni de' medesimi, essendomi però puramente ristretto a fare raccolta di Autori Classici di lingua Toscana e per non mettermi a gareggiare di numero colle più vaste Biblioteche del Paese; e però su la facciata di questa mia avevo fatto porre quel motto che Seneca scrisse a Lucillo, epis. 45: « Non refert quam multos, sed quam bonos habeas » 1.

Il marchese Capponi, uscito di quel ramo della nobile famiglia fiorentina che si era trapiantato in Roma fin da' tempi di Clemente VIII, fu uomo di varia coltura, di raro discernimento e d'instancabile operosità. Egli ebbe consuetudine di amicizia e continua

- <sup>4</sup> « Particola del Testamento della B. M. del Marchese Alessandro Gregorio Capponi, rogato li 26 Aprile 1745 ed aperto li 21 Settembre 1746 per gli Atti di Generoso Ginnetti Notaio Capitolino » v. Protocollo C dell'Archivio della Biblioteca Vaticana, cc. 379 e 384.
- <sup>2</sup> Mi piace riferire la biografia del Capponi che fu scritta dal Mazzuchelli per la sua grande opera: Gli scrittori d'Italia, e che conservasi autografa nella Biblioteca Vaticana, fra le carte mazzuchelliane da me ordinate quattro anni addietro (Cod. vaticano-latino 9265, car. 255). « Alessandro Gregorio Capponi Marchese Patrizio Romano, assai rinomato per la scelta libreria de'libri Italiani e per ogni genere di antichità da lui raccolte in Roma, quivi nacque nel 1683 dal Marchese Senatore Francesco Ferdinando Capponi di famiglia originaria di Firenze. Ancor giovane si trasferì a Firenze per applicarsi alle scienze, donde ritornato a Roma ed acquistatasi per le sue rare qualità una stima universale, fu dal Pontefice Clemente XII eletto Furiere Maggiore del Palazzo Apostolico e di poi Custode Antiquario e Presidente a vita del Museo Capitolino e incaricato dal medesimo Pontefice per la ristaurazione dell'Arco di Costantino il Grande insieme col Marchese Girolamo Teodoli. Venne iscritto a molte Accademie, cioè alla Fiorentina, a quella della Crusca, alla Reale di Parigi delle Iscrizioni e Belle Lettere, a quella dell'Istituto delle Scienze di Bologna e de'Dissonanti, del Disegno, dell'Arcadia e de'Quirini in Roma, de'quali fu anche Edile. Morì di attacco di apoplessia a'21 Settembre del 1746, lasciando erede la signora Marianna Capponi Cardelli sua sorella e dopo essa il sig. Francesco Maria Cardelli di lei figliuolo,

corrispondenza epistolare coi più celebri eruditi e bibliografi italiani e stranieri, e non lasciò passare quasi giorno che non scrivesse a questo od a quell'altro dei suoi amici per discutere sull'acquisto o sulla rarità di un codice o di un libro. Il suo carteggio, ordinato cronologicamente da lui in ventun volumi (codd. 271-283), offre agli studiosi una preziosa miniera da esplorare per la storia aueddotica della erudizione italiana nella prima metà del settecento, specie nelle lettere numerose del Muratori, del Marmi, del Gori, del Biscioni, del Zeno, del Fontanini, del Giorgi, dell'Argelati e dei due fratelli Salvini.

Io limiterò qui le mie esplorazioni a quelle lettere soltanto che ci fanno conoscere e seguire giorno per giorno lo svolgersi delle ricerche fatte con assidua cura dal Capponi per condurre la sua Biblioteca a tal punto di compiuta e ben disposta ricchezza da renderla meritamente lodata fra' suoi contemporanei. Apostolo Zeno, giudice competente se altri mai, la chiama «impareggiabile» in una lettera a Giovanni Maria Benzoni vescovo di Chioggia . Il marchese Andrea Alamanni, partecipando al Capponi la nomina ad Accademico della Crusca, ch'egli avea tanto desiderata , così gli scrive: «Lamore che V. S. Illma oltre ad ogni genere di letteratura ha sempre nudrito specialmente per le Toscane Muse, di che è manifesta pruova la preziosa raccolta di rarissimi Codici d'ottimi Autori di nostra lingua, de' quali ella ha arricchito la sua per altro doviziosissima

ma con due legati, l'uno della sua Libreria, il cui catalogo fu poi stampato con varie erudite annotazioni, alla Biblioteca Vaticana, e l'altro di monumenti da lui raccolti delle antichità sacre e profane d'iscrizioni, medaglie, camei, vetri. marmi, statue ed altre anticaglie al Museo Kirckeriano de' PP. della Compagnia di Gesù del Collegio Romano ».

Come è manifesto dal Ruoto della Familia di Sua Santità del Gennaio 1731 (Biblioteca Valicana, Ruoli n. 121, ff. 3, 10) il Capponi fu nominato Foriere Maggiore e Cameriere Segreto di Spada e Cappa il 28 Ottobre 1730.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cod. capponiano 283<sup>2</sup>, c. 325.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cod. capp. 277<sup>4</sup>, c. <sup>16</sup>.

Libreria, meritava bene che l'Accademia della Crusca le desse una pubblica testimonianza della sua estimazione coll'annoverarla fra' suoi » 5.

E Anton Francesco Marmi, che fu uno dei corrispondenti più attivi del Capponi e che ebbe comune con lui il gusto per la letteratura grassoccia 6, gli dice in due lettere del maggio e dell'agosto 1725 di voler andare in Roma « per ammirare nel suo bellissimo Palazzo tante rarità e preziosità di libri che vi racchiude » e « che tirano l'ammirazione de' Forestieri e di Roma » 7. Anzi io credo che sia stato proprio il Marmi il primo a fare germogliare nell'animo del Capponi l'idea del prezioso legato alla Vaticana, insinuandogli fin dal 1729: « Giacchè V. S. Illma tutto giorno acquista si fatte rarità, proveda che non si disperdino dopo la sua morte, che io le bramo ancora remotissima nel Signore » 8.

Il maggior incremento la libreria capponiana l'ebbe nel periodo difficile che corse tra il '17 e il '24. Il commercio librario era in quel torno molto in fiore in Italia. I librai traevano grossi guadagni dagli stranieri, dagl' Inglesi sopra tutti, che correvano per lungo e per largo il bel paese in cerca di preziosità bibliografiche, che pagavano profumatamente. « Questi signori Inglesi - scriveva Francesco Quinza al Capponi il 20 ottobre '17 - hanno disseccato ogni cosa; fino a forza di denari hanno avuto libri preziosi di Case di Signori, che resterebbe ammirato in saperlo, e spedito per questi Stati circonvicini uomini a posta » 9.

Il Capponi, per quanto febbrilmente desideroso di accrescere la sua raccolta, non si lasciò mai trarre in inganno sul giusto valore dei libri e dei codici che gli venivano offerti; e quando le sue cognizioni non erano sufficienti a definirlo, ricorreva a quelle dei suoi

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Cod. capp. 277<sup>4</sup>, c. 100.

<sup>6</sup> Lettere del Marmi, Cod. capp. 271, cc. 126, 305.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cod. capp. 275, cc. <sup>50</sup>, <sup>94</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Cod. capp. 276<sup>3</sup>, c. 662<sup>b</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cod. capp. 271, c. 407<sup>b</sup>.

amici e più di tutti del Fontanini, che aveva vicino in Roma, al quale mandava continui biglietti, esponendo i propri dubbi 10. Così egli, da buon conoscitore, si sdegnava fortemente quando la richiesta di prezzo era esagerata, quasi lo si volesse ingannare « come oltramontano » o « come nuovo compratore di libri » 11; e, da buon bibliofilo, pretendeva che gli esemplari fossero in ottime condizioni. « Mi meraviglio - scriveva con un certo risentimento a Filippo Argelati - che ella guardi così all'ingrosso in oggi che non si apprezzano i libri se non sono più che ben tenuti e marginosi; e tale è almeno il mio gusto e il mio sentimento » 12.

Ma per venire a quello che è qui il compito mio esclusivo, mi piace agevolare le ricerche degli studiosi, indicando loro progressivamente e sommariamente, come in un breve prospetto, quei pochi manoscritti dei quali mi è riescito di rintracciare nel carteggio notizie sicure o sul prezzo, o sulla importanza, o sulla provenienza:

- 1. GIOVANNI DA SERRAVALLE, Comentum super toto libro Dantis Aldigherii.
  (Lettere: di Giovanni Bottari, 2763, c. 641 del Marmi, 2763, c. 661; del Biscioni, 2774, c. 1).
- 2-3. Scritture varie del secolo XV.

(Lettera del Cattani, 275, c. 520).

8. GIOVENALE, Satyrarum liber.

(Lettera del Cattani, 275, c. 590).

15-16. Scritture varie dei secoli XV-XVI.

(Lettera del Cattani, 275, c. 520).

- 30. II. CORNAZZANO ANTONIO, De proverbiorum origine.
  (Lettere: del Zeno, 272, c. 23; del Burgos, 272, cc. 210, 217, 220, 238, 346).
- 30. III. LATINI BRUNETTO, R Pataffio. (Lettere del Biscioni, 271, cc. 313, 367, 379).
- 40. BILANCETTI COSIMO, Assemblee della Corte politica. (Lettera del Cattani, 275, c. 532).

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cfr. codd. capp. 272-280.

<sup>11</sup> Cfr. lettera di Lorenzo Turino nel Cod. capp. 271, c. 190.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Cod. capp. 273, c. 279.

41. Concilii Tridentini sessiones aliquot.

(Lettera del Marmi, 272, c. 369).

51. CICERONE M. T., Il libro degli Uffici, tradotto in volgare. (Lettera del Turino, 273, c. 182).

52. IACOPO DA CESSOLE, « Il giuoco de li schachi ». (Lettere del Lupacci, 276<sup>2</sup>, cc. 298, 317).

61. SACCHETTI FRANCO, Novelle.

(Lettere del Biscioni, 271, cc. 52, 100, 113, 171, 185, 199, 283, 241, 249, 388, 349).

85. PAZZI (DE') ALFONSO, La Varcheida. (Lettera del Quinza, 273, c. 214).

95. Discorsi sopra gli Annali di Cornelio Tacito. (Lettera del Vettori, 273, c. 96).

97. BENEDETTI (DE') ELPIDIO, Lettere.
(Lettere del Lhulliè Tussano, 278<sup>2</sup>, cc. 340-1; Nota di libri e mss, 278<sup>2</sup>, cc. 342, 345).

103. PELLINI POMPEO, Storia di Perugia.

(Lettera del Ranieri, 275, c. 576).

107. CAPPONI GINO E NERI, Opere.
(Lettere del Biseioni, 274, cc. 480, 453, 647, 672).

123. Franco Nicolò, Rime. (Lettera del Marmi, 271, c. 41).

129) PLUTARCO, De tuenda sanitate; PLINIO, De medicina. (Lettera del Buzzetti, 282 , c. 162).

131. Storia delle « Casade » di Venezia. (Nota dell'Assemani, 279, c. 81).

134. Tonnis (DE) Battista, Narrative.

(Lettere: del Zampiccoli, 282°, cc. 211, 251, 271; del Capponi, 282°, cc. 260, 270).

143. Boccaccio,  $\Pi$  Decameron e  $\Pi$  Corbaccio.

(Lettere: del Biscioni, 271, c. 263; del Zeno, 271, c. 351).

145. GRIMALDI GIACOMO, Liber canonicorum Valicanae Basilicae.

(Lettere del Lhulliè Tussano, 278°, c. 340-1; Nota di libri e mss., 278° c. 342, 345).

147. SALUTATI COLUCCIO, Lettere.

(Lettere di Salvino Salvini, 279, cc. 9, 20, 36).

151. Relazione dello Stato e governo di Bologna. (Nota del Capponi, 279, c. 82).

153. Statuta Universitatis mercatorum Bononiae.
(Biglietti e lettera del Marcelli, 279, cc. 83, 84, 89).

161. Notizie storiche di Bologna.

(Ricevuta di Giovanni de' Rossi, 279, c. 85).

176. ALIGHIERI PIETRO, Commentarium in Dantis Aligherii comoediam.

(Lettere: del Cattani, 274, cc. 95, 99, 148, 178; del Capponi e del Fontanini, 274, c. 168; del Biscioni, 274, cc. 352, 423, 427; 275, c. 32).

178. MUGNONI FRANCESCO, Annali manoscritti di Trevi.

(Lettera del Natalucci, 2774, c. 112).

200. Scritture varie del secolo XIV.

(Lettera del Biscioni, 271, c. 402).

203. Cornazzano Antonio, Libro dell'arte del danzare.

(Lettere del Biscioni, 279, c. 316; 2804, c. 4).

213. RAZZI SERAFINO, Vita di frà Girolamo Savonarola.

(Lettere del Lhulliè Tuesano, 2783, cc. 340, 341; Nota di libri e mss., 2783, cc. 342, 345).

216. BOCCACCIO GIOVANNI, La Fiammetta.

(Lettere: del Turino, 271, cc. 385, 340, 405; del Biscioni, 272, c. 1).

218. Liber precum.

(Nota del Capponi, 275, c. 49).

219. Capitoli ternari.

(Lettera del Pagliarini, 276<sup>2</sup>, c. 422; Nota di libri e mss., 276<sup>2</sup>, c. 424).

228. Difesa del Tristano contro il Bonino.

(Lettere del Mazzuchelli, 2834, cc. 10, 31).

227. Storia di Lustatio di Simponatio.

(Lettere del Bussi, 2801, cc. 47, 61).

232. GIOVANNI FIORENTINO, Il Pecorone.

(Lettera del Redi, 279, c. 295).

233. GRAZZINI ANTON FRANCESCO, La seconda cena.

(Lettere del Biscioni, 271, cc. 52, 100, 113, 171, 185, 199, 233, 241, 249, 328, 349).

247. PLUTARCO, Vila di M. Bruto tradotta da G. M. DALLA PORTA. (Lettera del Zacchei, 277<sup>4</sup>, c. 110).

248. Burchiello, Sonetti,

(Lettera del Marmi, 274, c. 241).

250. Vila « de beato Ioanne Bactista ».

(Lettere: del Capponi, 277<sup>1</sup>, c. 23; di Neri Corsini, 277<sup>1</sup>, c. 24).

251. BARONCELLI COSIMO, Origine e discendenza della Casa Medici. (Lettera del Marmi, 271, c. 418).

257. Pio Nicola, Vite di pittori, scultori e architetti.

(Lettera del Pio, 2772, c. 401).

264. CAPPONI GINO E NERI, Opere.

(Lettere: del Biscioni, 274, cc. 478, 621, 647, 672, 686, 688, 773, 793; del Muratori, 274, cc. 710, 745, 787).

269. Peiresc Fabri Nicolò Claudio, Lettere.

(Lettera del card. Querini, 2784, c. 100).

Un grave incendio colpi nel '34 la libreria capponiana. « Mi dispiace — scriveva Salvino Salvini al Capponi — quanto mai dir si possa la disgrazia occorsa del grande incendio con tanta vostra perdita..... Io la compatisco fortemente se ha in tal congiuntura perduto l'affetto ai Libri; ma spero che vi ritornerà, essendo questo un vizio virtuoso che difficilmente si perde quando lo si assaggia » 18. Il Capponi non solo non perdette il vizio virtuoso; ma l'anno appresso, che fu il '35, si recò a Firenze, Arezzo, Perugia e Spoleto 14 in cerca di nuove rarità che potessero colmare il vuoto fatto dalle flamme. Quali e quanti manoscritti abbia egli perduti in quel grande incendio, io non posso qui precisare; certo è nondimeno che nel carteggio i suoi corrispondenti ne ricordano alcuni che furono da lui acquistati e che, o distrutti o dispersi, non entrarono poi alla Vaticana. L'ab. Bartolomeo Melocchi chiede, nel 1706, al Capponi a cui debba consegnare « il libro ricopiato delle Poesie di Cino e del Montemagni » 15. Anton Maria Biscioni gli trasmette, il 23 luglio '15, « una parte delle varie lezioni sopra il Boccaccio, le quali, se saranno grate, trasmetterò il restante » 16; e poi il 15 marzo '18: « l'ultime cinque lezioni del Boccaccio, le quali non sono interamente compite, perciocchè vi mancano quelle dell'ultima Novella e della Conclusione » 17; e poi ancòra il 20 ottobre 18 gli scrive: « Ho provvisto il Messale e l'ho pagato 12 paoli, parendomi piuttosto a buon mercato che caro, perchè è intero, con buona coperta e ben tenuto, avendo ancora la prima pagina lavorata a mano con fiori e oro ch'è molto vaga e vi è un arme che io credo sia de' Cionacci » 18. Monsignor Bertoni

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cod. capp. 279, c. 78.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Cfr. alcune note familiari del Capponi nei Codd. capp. 279, cc. 278, 288; 280, cc. 76, 209.

<sup>48</sup> Cod. capp. 271, c. 17.

<sup>&</sup>quot; Cod. capp. 271, cc. 113, 304.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Cod. capp. 272, c. 29.

<sup>18</sup> Cod. capp. 272, cc. 114, 127.

gli vende il 12 febbraio '23 un manoscritto del cardinal Gabriele Paleotti 19. Giuseppe Simone Assemani, ricorda una « Cronica d'un Anonimo Bolognese. Comincia dall'anno 1534 e finisce nell'anno 1587. Codice ottimo in lingua volgare »; e un' « altra Cronica esatta delle cose di Bologna dall'anno 1248 fino all'anno 1443 » 20, acquistate da lui di fra i manoscritti di casa Marcelli. Anton Francesco Marmi gli rimette una copia fatta da lui stesso dell'Alfabeto dell'Aretino 21; e in una lettera del 15 gennaio '26 gli dice: « Un manoscritto de' Trionfi del Petrarca in 4° col suo Canzoniere dipoi, ho io pure in Pergamena con miniature del 1401 di carattere antico romano correttissimo e due altri Codici di detto Petrarca parimente in pergamena optimae notae. Quell' esemplare di V. S. Illma se non è ornato con le miniature del Clovio, celebre in detta Arte, come mostra nella sua vita il Baldinucci, saranno per avventura di alcuno suo scolare, che molti ne fece » 22.

Queste, in brevi termini, le vicende dei manoscritti capponiani fino a quando, per consegna fattane all'Assemani 23, entrarono a

<sup>19</sup> Cod. capp. 274, c. 419.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Cod. capp. 279, c. 81. Cfr. una nota del Capponi a c. 82.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cod. capp. 271, cc. 66, 68, 69, 80.

<sup>22</sup> Cod. capp. 275, c. 189.

Nelle carte di mons. Domenico Giorgi, trovo: « 7 decembre 1746. In questo giorno fu fatto il trasporto della Libreria Capponi alla Vaticana. Il num.º de' Libri tra i stampati e mss. è n.º 3546 ». Codice Casanatense, 1131, c. 327. — Le trattative pel trasporto erano però incominciate fin dall'ottobre. Nel protocollo C (cc. 380-1) dell'Archivio della Biblioteca Vaticana sono due biglietti del card. Passionei e di mons. Giovanni Bottari a mons. Assemani. Il primo dice: « Dalla Segreteria de' Brevi ore 21 del Martedì. In questo punto il Signor Antonio Busnetti mi dice che domani mattina il tutto sarà all'ordine per il trasporto della Libreria Cardelli, onde io ne fo inteso Mons. Illmo Assemanni perchè personalmente si compiaccia di assistere a questo trasporto. E intanto cordialmente me le rassegno. A. Card. Passionei ». Il secondo: « All'Illmo e Revmo Monsignor Assemanni si risegna con tutto l'ossequio Gio. Bottari, e avendo saputo che i Signori Cardelli avrebbero piacere di

costituire, il 7 dicembre 1746, il quinto dei sei fondi in cui è ora divisa la preziosa suppellettile della Biblioteca Vaticana 24.

Ma a quali mezzi hanno potuto da quell'anno in qua ricorrere gli studiosi, per avere piena e sicura conoscenza di quei manoscritti?

Il catalogo che gli eredi, « memori della volontà del defunto Marchese » <sup>26</sup>, fecero pubblicare nel 1747, può tuttavia considerarsi di grande utilità per le opere a stampa, ma non offre alcun efficace aiuto pei manoscritti, ai quali furono consacrate solo ventidue pagine in fine.. Nè piu valevole, per le qualificazioni troppo generiche che contiene e per le molte inesattezze ond'è rifiorito, è quell'altro catalogo che nel 1854 compilò con assai stanca lena mons. Antonio Nebbia, scrittore vaticano per la lingua latina <sup>26</sup>. Solo gli studiosi delle cose romane poterono fin qui trovare un maggiore sussidio di indicazioni nel catalogo, per altro abbastanza difettivo, di Vincenzo Forcella <sup>27</sup>.

sbarazzare presto la Libreria del già Sig. Marchese Capponi, perciò gli dà quest'avviso affine che possa compiacere al loro giusto desiderio. E di nuovo. Di Casa 24 ottobre 1746 ».

- La libreria capponiana fu collocata, secondo il desiderio manifestato dal testatore, nella galleria detta di Pio VI: le opere a stampa negli armadi 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77 e 79 (nei due palchetti inferiori); i mss. negli armadi 79 (nei due palchetti superiori), 81 e 83.
- E Catalogo della Libreria Capponi o sia de' libri italiani del fù Marchese Alessandro Gregorio Capponi Patrizio Romano, e Furiere Maggiore Pontificio con Annotazioni in diversi luoghi e coll'Appendice de' libri Latini, delle Miscellanee, e dei Manoscritti in fine. In Roma, appresso il Bernabò e Lazzarini, MDCCKLVII, 4°, prefazione, p. VII.
- \*\* Ha per titolo: « Codicum mss. latinorum Bibliothecae Vaticanae Capponianae index ordine alphabetico dispositus Anno Domini MDCOCLIV » e per sottoscrizione: « Index iste ab Antonio Nebbia in praedicta Valicana Bibliotheca latinae Linguae Scriptore fuit exaratus ».
- n Catalogo dei manoscritti riguardanti la storia di Roma che si conservano nella Biblioteca Vaticana. Roma, fratelli Bocca librai editori, tip. Artigianelli, 1885, vol. IV, pp. 1-178.

Un indice completo del fondo capponiano s'imponeva dunque ai bisogni della cultura moderna. E a codesti bisogni la Direzione della Biblioteca Vaticana ha cercato ora di provvedere con la stampa di questo grosso volume, nel quale, dopo tre anni di continue e diligenti cure, io posso con tutta coscienza affermare di avere descritti i codici nella loro esteriorità e nella loro più minuta contenenza, con tutta quella precisione che per me è stata possibile. Perchè po: gli studiosi abbiano ogni agevolezza nelle loro ricerche, ho creduto indispensabile di mettere in fine tre indici: il primo, Degli Autori, dei Volgarizzatori e dei Titoli Anonimi con richiami ai nomi ed alle persone; il secondo, Delle Poesie italiane adespote; il terzo, Delle Poesie latine adespote.

|  |  | ! |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | • |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  | i |

## CODICI CAPPONIANI

- Cartaceo, della prima metà del sec. XV, di varia mano, misura 0,310 × 0,212, di car. 480, numerazione antica: a rigo pieno fino alla carta 401°; a due colonne, dalla car. 402 alla car. 474. Le car. 478-480 sono in pergamena.
  - « In nomine sancte et individue trinitatis patris et filii et spiritus sancti et gloriose uirginis dei genitricis marie totiusque celestis Curie amen. Incipit Comentum super toto libro Dantis Aldigherij de Aldigherijs de Florentia editum a Reverendo in christo patre et domino domino fratre Johanne de Seravalle Ariminensis diocesis dei et apostolice sedis gratia Episcopo et principe Firmano sacre theologie professore de ordine minorum assumpto, compilatum in Ciuitate Constantie prouintie Maguntine in partibus Alamanie tempore sacri Concilij ibidem Celebrati uniuersalem ecclesiam representantis sede apostolica vacante. Inceptum prima die Februarij Anni domini Millesimiquadringentesimisextidecimi et completum sextadecima die mensis Januarij Anni eiusdem domini nostri yesu christi Millesimiquadringentesimidecimiseptimi ad preceptum et instantiam Reuerendissimorum in christo patrum et dominorum domini Amidei sacrosancte ac Uniuersalis ecclesie titulo sancte Marie Noue diaconi Cardinalis de Salutiis uulgariter nominati, dominique Nicolai Bubwych Batthoniensis et Wellensis Episcopi

necnon et domini Roberti Halem Episcopi Saresburgiensis amborum Episcoporum in prouintia Anglie. »

Il Commento com.: « Ad expositionem libri accedendo, primo est sciendum » (car. 6b). Fin.: « Et sic est finis » (car. 360a).

Il codice rivela nella scrittura non meno di sei mani: la prima da car. l a car. 76; la seconda da car. 77 a car. 88; la terza da car. 89 a car. 125; la quarta da car. 127 a car. 234; la quinta da car. 235 a car. 360; la sesta da car. 363 a car. 474. La numerazione è irregolare. Le carte 255, 408, 409, 434 e 438 sono ripetute; e dalla car. 382 si salta alla car. 384, ma senza lacuna nel testo. Le car. 126, 361, 362, 388, 389, 475, 476, 477 e 478 sono bianche; ed è pure bianca una carta che segue, senza numerazione, la car. 362; sicchè il codice si compone nella sua interezza di car. 485, e può considerarsi diviso in tre parti. La prima comprende il Commento, preceduto da una lettera dedicatoria al Cardinale e ai due Vescovi nominati nel titolo (car. 1-360); la seconda: i Sommarj (car. 363-401); la terza: la Traduzione verso per verso di tutta la Commedia (car. 402-474), con la soscrizione: « Explicit translatio libri dantis edita a Reverendo patre et domino domino fratre Johanne de seravalle Arriminensis diocesis Episcopo et Principe firmano de ordine minorum assumpto, principiata de Mense Januarij Anno domini mº. ccccº. xv1º. et conpleta de mense Maij eiusdem anni In civilate Constanciensi provintie Maguntine In partibus allamanie vacante sede apostolica Et tempore Concilii generalis ibidem Constantie celebrati. Que translatio fuit compilata et facta ad instantiam Reverendissimorum in christo patrum et dominorum Domini Amedei miseratione divina titulo sancte marie noue sacrosancte ac Uniuersalis ecclesie dyaconi Cardinalis de Salucijs vulgariter nominali. Et domini nycholay bubwych dei et apostolice (sedis) gratia bathoniensis et Wellensis Episcopi. Necnon et domini Roberti halem eiusdem sedis apostolice gratia Saresburiensis Episcopi. Qui ambo sunt de Regno Anglie In quo suas sedes habent. Completo libro reddantur gratie christo amen. » A tergo della car. 479 e per tutta la car. 480, sono varie note domestiche di mano contemporanea. La guardia del codice è formata da una carta in pergamena, non numerata, che ha: al recto, alcune brevi annotazioni in greco, in latino ed in italiano; al verso, l'indice di tutto il volume di mano pur contemporanea.

- 2. Cart., (meno le prime nove carte che sono in pergamena e di mano diversa), della seconda metà del sec. XV, m. 0,295 × 0,216, di car. 153, num. ant. con titoli e iniziali d'inchiostro rosso. La prima sola iniziale è in oro, con un lungo fregio che va fino in fondo alla pagina.
  - I. « M. T. CICERONIS, Oratio pro Lege Manilia, quae vulgo Pompeiana dicitur, incipit foeliciter. » car. 1-8<sup>a</sup>.

L'orazione resta a mezzo del cap. xvii con le parole: « aut cur non-ducibus dijs immortalibus eidem, cui caetera summa cum salute rei publicae commissa sunt, hoc quoque bellum regium committamus? »

- II. « HIBRONYMVS EVSEBIVS ad Dexterum, De viris illustribus » car. 10-33°.

  Com.: « Hortaris, Dexter, ut Tranquillum sequens, ecclesiasticos scriptores etc. »

  Fin.: « Et ad pammachium apolegetichum et epitafium; Tilos ».
- III. « CAII PLINIJ SECUNDI (leg. SEX. AURELII VICTORIS), Oratoris Veronensis, De Viris illustribus, liber incipit foeliciter. » car. 34-51<sup>a</sup>.

È in fine un frammento: « De Caio Caesare », che com.: « Mihi vigore prestantissimum arbitror ».

- IV. « IOANNIS BOCCACII, De claris mulieribus, ad illustrem Reginam . . . . » car. 52-145<sup>a</sup>.
- V. De nominibus iuxta Varronem: car. 1456-146.

Com.: « Varro in Italia simplicia fuisse nomina ait. » Fin.: « Gaias esse se dicerent. »

- VI. « Regna quae fuerunt ab origine mundi usque ad tempora imperij Romanorum, qui universum orbem sibi subdiderunt et regna » car. 147-148<sup>a</sup>.
  - Com.: « Regnum Babiloniae primum ». Fin.: « Et deinceps fuerunt Imperatores ».
- VII. « Romani Imperatores et eorum vitae tempus in imperio » car. 148<sup>b</sup>-150<sup>a</sup>.

  Com.: « Caius Iulius Caesar imperavit ». Fin.: « Henricus septimus Comes de lucumborgh regnavit ».
- VIII. « LENTULI, Epistola ad Senatum Ro(manum) » De adventu Christi: car. 151<sup>b</sup>.

Com.: « Apparuit temporibus istis ». Fin.: « Est igitur spetiosus inter filios homi-

num ». L'Epistola è preceduta da una breve notizia al recto della stessa carta, che com.: « Haec sola in annalibus ».

IX. « Epistola Pontii Pilati ad Claudium Caesarem » De adventu Christi: car. 151b-152a.

Com.: « Pontius Pilatus Imperatori Claudio salutem ». Fin.: « In pretorio nostro vale ».

- La numerazione è irregolare: la carta 111 è ripetuta, e manca il numero alla carta che sta fra la 117 e la 118. La carta 9 è bianca. Nel margine inferiore della car. 1<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto « marzo 1727 »; e a car. 153<sup>a</sup> è l' « Indice delle materie che si contengono nel presente volume manoscritto di fogli 155 (sic) », di mano dello stesso Capponi.
- 3. Cart., della seconda metà del sec. XV, di varia mano, m. 0,295 × 0,214, di car. 139 (compresa la carta di guardia in pergamena), num. ant. con richiami e annotazioni marginali. I titoli e le iniziali sono in rosso.
  - I. « Petri Pauli Vfrgerij Justinopolitani, ad Ubertinum de Ubertis, de Ingenuis moribus, liber incipit foeliciter » car. 2-18b.

Com.: « Franciscus Senior avus tuus ». Fin.: « Nisi te ipsum videri defuisse ».

II. « Sermo in caena domini habitus Cremonae a M. Augustino Cavutio (leg. Camicio) ordinis herèmitarum Sancti Augustini, 1447 » car. 18<sup>b</sup>-23<sup>b</sup>.

Com.: « De summo omniumque dignissimo ». Fin.: « Tribuat esse participes. »

III. « CARCILIJ CIPRIANI, Versus de ligno Crucis » car. 231-24.

Com.: « Est locus ex omni medius ». Fin.: « Hoc lignum vita est cunctis credentibus: amen. »

1V. « LEPIDI COMICI (LEON BATTISTA ALBERTI), Filodoxios Fabulae » car. 25-37<sup>a</sup>.

Com.: « Non multum praevit temporis ». Fin.: « Plaudite hoc meo bono, plaudite ». Subito dopo, in caratteri rossi: « Per Antonium de graecis doctissimo Francisco Rhigaeo ».

V. « Orationes defensoriae Antonii Beccariae ueronensis sacerdotis, habitae Veronae coram ipsius civitatis praesule hermolao barbaro veneto patricio, adversus quosdam qui dicebant elloquentiam et gentilium libros et maxime poetas non esse a christiano viro legendos, tanquam qui essent profani auctores et exclusi ab ecclesia » car. 38-93.

Le orazioni sono tre:

1. « De elloquentia defensoria quae sit dignissima sciencia et a ueteribus exculta et a nostris perquissita et laudata: qui sumam (sic) fuerunt sanctitatis gloriam consecuti. Incipit igitur pro elloquentiae defensione, actio prima » car. 38-58<sup>a</sup>.

Com.: (Q)uam sit verissime solomonis illius sapientissimi viri sententia». Fin.: 
Devina labefactarique posse videatur».

2. « Incipit eiusdem actio secunda, Adversus eos qui dicunt gentilium libros non posse a christiano legi et potissimum oratores et poetas. In qua non omnes libri comprobantur: Et maxime qui ab eis preceteris Redarguebantur oratores et poete » car. 58<sup>b</sup>-74<sup>a</sup>.

Com.: « Altera fuit quam ab initio dixi. » Fin.: « Qui animum illum ea forma generosum et illustrem creavit. »

3. « Incipit eiusdem tercia defensoria pro poetis legendis in qua nonnulla continentur de eorum laudibus et eorum doctrina et inuentio laudabilis fuit et perutilis illis qui erudiri ad elloquentiam quaerunt et ad caeteras pervenire disciplinas et artes » car. 74-93.

Com.: (V)ellem, praesul clarissime ». Fin.: Alterum facere optimi et clementis ».

VI. « Oratio Funebris pro magnifico quondam Senatore Veneto d. Paulo Throno benemerente procuratore Sancti Marci, qui obijt Venetijs V. idus Augusti 1460 » car. 95-107.

Com.: « Maiores nostri, prudentissimi viri ». Fin.: « Praebeatur, tradatur, condonetur ». L'orazione « habita quarto Idus augusti quam raptim a mane in meridiem », è preceduta da un'epistola dedicatoria ad un Bartolomeo (Faccio?), che incomincia: « Ego tibi pro tua tam praestanti ad me, ave respondi carmen, Bartholomase mi suavissime ».

VII. « MARIJ PHIL(ELPHI), Carmon ad Lu. et Fr. Thronos v(iros) generosos » car. 108-109.

Com.: « Fertur Alexander Macedus misisse philippo ». Fin.: « Saepe meo vestrum carmine munus erit ».

VIII. « Ad Natalem boni fi(lium?) Ragu(sinum) negotiariae rei clarum, ex Kyriaco Anconitano » car. 110-111<sup>a</sup>.

Com.: « Quom ad XIII. K. decembris Ragusium nobilem illyridis urbem ». Fin.: « Humanati iovis natalicio ».

IX. « De felicissimo ingressu Mediolanensis Imperij per maximum optimum novum Ducem Quintum Galeacium Vicecomitem, Hymnus » car. 111b.

Com.: « Blanca regit populos, regnat Franciscus olympo «. Fin.: « Bellorum motus insidiasque premis ».

X. « In re juconda (sic) » Hymnus: car. 112<sup>a</sup>.

Com.: « O quam te propter felicia tempora nobis ». Fin.: « Sistere perpetuis vivere deliciis ».

XI. « Angelica imprecatio ad Superos pro magnificanda conservandaque felicitate admirandissimi optimi novi Ducis Quinti Galeacii Vicecomitis » car. 1126-1136.

Com.: « Astra prior subijt Franciscus, Blanca sequitur ». Fin.: « Concedus vati munera pauca tuo ».

XII. « In re funebri. Epigrammata (et dystica) Angeli Decembrij in funere Ill.<sup>mi</sup> Ducis Fran(cisci) Sfortiae immortalis » car. 113<sup>b</sup>-117.

## Eccone i capiversi:

- 1. « Nemo legat nostrum, nisi dignus tangere carmen. »
- 2. « Inclyta belligeri celebratur gloria Pyrrhi ».
- 3. « Roma coronatos taceat memorata triumphos ».
- 4. « Blancha mihi coniux soceri stirpe sola Philippi ».
- 5. « Terra vale, superum sedes ego quaero beatas ».
- 6. 

  « De tanto socero ac tali de coniuge felix. »
- 7. 

  ✓ Desine Blancha tuos coniux laniare capillos >.
- 8. « Insubria porta ligurumque potitus honore ».
- 9. « Insubriae ac ligurum modo quem tremuere tot urbes ».
- 10. 

  ≪ Armorum bellique ducis Mayortius heros ».
- 11. « Flete duces, fratres, coniux, carique nepotes ».
- 12. 

  « Anguigeri quartique ducis memorabile nomen ».
- 14. « Aeneas, pietate, fide Cato, Sfortia victor ».
- 15. « Sfortia Franciscus dux quartus Caesar in armis ».

- 16. « Heros magnanimus Franciscus Sfortia quartus ».
- 17. « Franciscus de stirpe deum dux quartus in isto ».
- 18. 

  « Insubriae pinguis pastores flete peremptum ».
- 19. « Sfortiadum primi sublimia funera cerne ».
- 20. « Qui maria et terras populosque urbesque secuntur ».
- 21. « Rara vident igitur longevos secula reges ».
- 22. 

  « Me genuit virtus, rapuerunt fata, tenet nunc ».
- 23. « Sola comes virtus tanti ad fastigia regni ».
- 24. 

  « Insubriae et ligurum dux et victoria regum ».
- 25. « Gloria belligerum Franciscus laurea vatum ».
- 26. « Quisquis ad hoc pheretrum spectans hostisve meive ».
- 27. « Quem non fama hominum, quis non cantaverit orbis ».
- 28. « Si post facta ducum sacrarunt nomina prisci. »
- 29. « Blanca mihi ante alios carissima fratres. »
- 30. « Floruit armorum studijs mea prima iuventa. »
- 31. « Quis fuit in terris specioso corpore prestans ».
- 32. « Si mea quot partis numeretur vita triumphis. »
- 33. « Castalidum nostros dea quos cantabit honores? ».
- 34. « O quicumque deae sacratam virginis aram ».
- 35. « Caesarei proceres redimitis turba coronis ».
- 36. « Ultimus insubres regni fundamina nostri ».
- 37. « Explens mihi iam tot gesta valete triumphis ».
- 38. 

  « Nunc, o laurigeri, deflete poemata vates ».
- XIII. « Isocratis, Oratio » de imperio, ad Nicoclem Cipri Regem a Guarino Veronense e graeco in latinum translata: car. 120-125<sup>a</sup>.
  - Com.: « Omnes qui vobis regibus ». Fin.: « Et ampliora et maiora efficies ». La orazione è preceduta (car. 119-120<sup>a</sup>) da una lettera dedicatoria: « Guarinus Veronensis ad Leonellum Estensem Ferrariae Principem », che comincia: « Divinus ille Plato ».
- XIV. AUGUSTINI CAMICIJ, Oratio in funere Francisci Sfortiae: car. 125-128.
  - Com.: « Sentio id mihi hoc loco accidere ». Fin.: « Ad cumulum divine gratiae roboretur. Amen ». In fine: « Fratris Augustini Camicij sacre Theologie professoris, Cremonae habita xi°. Septembris m°. cocc°., LXVII. »
- XV. Guarini Veronensis, Praelectio in Ciceronis libros De officiis: car. 129b-130.
  - Com.: « Antequam ad hunc locum et ornatissimum coetum accederem ». Fin.: « Amicis et familiaribus utilitatem laeticiamque pariant ». La Praelectio è proceduta (car. 129)

da una lettera dedicatoria: « Guarinus clarissimo iuris consulto Madio », che incomincia « Quanta me benivolentia et caritate usque a puero conplectaris ».

XVI. Oratio de oblata veronense praetura: car. 1306-131.

Com.: « Postquam hodierno die exquisitissimis verbis ». Fin.: « Ac nostrae reipublicae dignitas pacietur ». In fine: « Oratio d. fr. responsiva ad orationem populi Veronensis ».

XVII. « De admirabili Christi nativitate » Sermones duo: car. 131b-138.

Il primo: Com.: « Quanquam patres venerandi ac cives egregij ». Fin.: « Translatus est in lumine domini et gentium. Amen. (car. 131b-134b) ». Il secondo: Com.: « Nisi deum nostrum ex ore infancium et lactentium ». Fin.: « Optimus et maximus Deus, Amen. (car. 134b-138) ».

- La carta di guardia ha al recto un breve indice di mano del sec. xv: « In hoc Libro sunt haec ». Nel margine inferiore della car. 2<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto « marzo 1727 ». La carta 139 ha: al recto, l' « Indice delle Materie che si contengono nel presente volume di fogli 139 », compilato dallo stesso Capponi; al verso, la seguente notizia in caratteri rossi di mano del sec. xv: « Adolescentis studiosi poesis et eloquentiae Francisci Rhigei burgensis est liber iste, tempore Guarini Veronensis Ferrariae scriptus diversis manibus. » Le carte 94 e 118 sono bianche.
- 4-7. I quattro codici che dovrebbero ora descriversi sotto codesti numeri, « furono presi dal Cardinal Passionei Bibliotecario e non più restituiti. » Così ci avverte Antonio Nebbia, Scrittore Vaticano per la lingua latina, a pagg. 15, 35 e 36 di un « Catalogo alfabetico » del fondo capponiano, che compilò nel 1854. Ecco intanto i titoli di quei codici, quali ci sono trasmessi a pag. 445-446 dell'informe « Appendice de' manoscritti » che fu accodata al Catalogo della Libreria Capponi o sia de' libri italiani del fu Marchese Alessandro Gregorio Capponi (In Roma, appresso il Bernadò e Lazzarini, MDCCXLVII, in 4):
  - « Mirto Francipani Ottavio, Vescovo di Cajazzo, Nunzio Apostolico di Colonia nella Germania inferiore. Lettere italiane sopra gli affari di quella Nunziatura dai 12. luglio 1590. ai 27. maggio 1593. Cod. num. 4. »

- « Lettere scritte al medesimo Nunzio in tempo dei Pontificati di Urbano VII. Gregorio XIV. Innocenzo IX e Clemente VIII. e dal Sacro Collegio, dall'anno 1590. al 1592. fino ai 26. dicembre. Cod. num. 5. »
- « Altre lettere del medesimo Nunzio in Fiandra e Vescovo di Tricarico a diversi dal 1597. a tutto il 1600. Ivi num. 5. »
- « Altre lettere scritte al medesimo Vescovo di Tricarico Nunzio di Colonia e poi in Fiandra sotto il Pontificato di Clemente Ottavo, dai Cardinali S. Giorgio e Aldobrandini dal 1595. al 1597. ai V. giugno. Cod. num. 6. »
- « Ivi alla pag. 46 si ha un Breve di Clemente VIII al Card. Alberto d'Austria in data dei 20 Aprile 1596, con cui dichiara il detto Vescovo di Tricarico, Nunzio in Fiandra. »
- « Altre lettere scritte al medesimo Nunzio sotto i Pontificati di Clemente VIII e di Paolo V. dal 1º Gennaro 1600 a tutto Decembre 1605. Cod. num. 7. »
- « Ivi alla pag. 108 e seg. le Lettere della Segreteria di Stato in data dei 9 Giugno 1605 vengono dirette al detto Nunzio, dandogli il titolo di Arcivescovo di Taranto. »
- 8. Cart., della prima metà del sec. XV, m. 0,244 × 0,167, di car. 119, num. ant. oltre una carta in principio ed una in fine non num. I titoli sono in rosso; le iniziali a colori quasi sempre rossi o turchini. La sola iniziale della car. 24° è in oro e colori, con un lungo fregio che va fino in fondo alla pagina.
  - I. « Ex Lactantio Firmiano de x sybillis » car. 1-2°.

Com.: « Decem fuerunt Sybillae que prophetaverunt. » Fin.: « Tenens in manu librum ».

II. Persii Flacci, Satyrarum liber: car. 4-20.

Nei margini e fra le linee sono alcune brevi annotazioni di mano coeva. In fine il distico:

Sepius in libro numeratur persius uno Quam brevis in tota marsus amazonide >.

III. « JUNII JUVENALIS Aquinatis, Satyrarum liber incipit feliciter » car. 24-118.

In fine: « IUNIJ IUVENALIS Aquinatis, Satyrarum liber explicit anno domini M°. CCCC°. XLVIII°. die XII. martij. Finit feliciter ». Le prime sei satire hanno molte annotazioni marginali e interlineari di mano del sec. xv; le altre meno. Della stessa mano sono i capiversi delle satire, a car. 119<sup>a</sup>.

- La numerazione è irregolare: la car. 118 non è numerata, e manca il numero alle due carte che stanno fra la 31 e la 32, la 67 e la 68. Le carte 3, 21, 22 e 23 sono bianche. La prima carta di guardia ha a tergo il nome dell'antico possessore: « Francisci Rigei burgensis est », che è ripetuto così a tergo dell'ultima carta di guardia: « Francisci Burgen(sis) Codex ». Nel margine inferiore della car. la sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto « Marzo 1727 »; e al recto dell'ultima carta è l' « Indice delle materie che si contengono nel presente Volume ms. di f. 120 » di mano dello stesso Capponi.
- 9. Membr., della fine del sec. XV, m. 0,241 × 0,147, di car. 154, num. mod., con annotazioni interlineari e marginali. I titoli e le iniziali sono in rosso e turchino. La sola iniziale della car. 7°, più grande delle altre, è in oro e colori con un fregio che inquadra per tre lati la pagina.
  - « DARII TIBERTI equitis Patritii Q. Caesenatis, Brevissima in Psalterium universum interlinearis glosula ».

La Glossula com.: « Primus iste psalmus est » (car. 7<sup>a</sup>), e fin.: « In futurum gloriam consequantur » (car. 131<sup>a</sup>).

- Il codice è mutilo in principio e comincia con le parole: « (brevis)simas in psalterium ». A quanto pare dal contesto, manca della sola prima carta, che dovea contenere il principio di una lettera dedicatoria ad Ippolito d'Este, « nomini tuo, Hyppolite estensis, dicare eumque, sacrare curavi » (car. 1b), che porta la data: « Caesenae, decimo kal. sextulis: a dāi. nativitatis anno mcccclxxxvii. Innocentio pontifice regnante », e finisce a car. 2°. A tergo della stessa carta ha principio la « Tabula psalmorum », che è disposta alfabeticamente, e che va fino a car. 6°. Appena finita la Glossula, sono a car. 131° alcuni versi « Darius Tibertus ad libellum suum », che cominciano: « Audi, si placet, o libelle, iussa » e poi epigrammi laudativi così disposti:
- 1. « Domitius Calderinus, ad Darium Tibertum psalmorum interpretem elegantissimum » car. 132°.

Com.: « Qui cupis exemplo psalmorum arcana doceri ».

2. « Marsus poeta, ad eundem » car. 132°.

Com.: « Nunc Dario debent arcana prophetica valde ».

3. « Franciscus Ubertus, ad eundem » car. 132a-132b.

Com.: « Doctus es orator Dari, celeberrime vates ».

4. « RAPHAEL MONACHUS, in opus Magnifici equitis Darij Tiberti Patricij Caesenatis » car. 132<sup>b</sup>.

Com.: « Gaudeat alma novo genitria ecclesia alumno ».

5. « NICOLAI FERETTI, in interpretationem Darij Tib(erti) equitis Caesenatis, epigramma » car. 133a.

Com.: « Si cupis ingenio coelum conscendere lector ».

6. « Antonius Constantius Fanensis, primus fastorum Nasonis interpres » car. 133°.

Com.: « Suave Deum cecinit quondam rhodopeius orpheus ».

7. « IOANNES BAPTISTA CENNIS DE INDOVINIS Faventinus » car. 133°.

Di quest'ultimo epigramma, il copista non diede che il primo verso:

« Debet sancta fides, Dari, tibi plurima Christi »

avendo lasciato in bianco il tergo della stessa carta, e tutta la carta 134, con la quale finisce il codice. Le carte 150-154 sono erratamente numerate per 130-134. Nel margine inferiore della car. 1° sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto « Agosto 1729 ». Nel principio del codice è incollato un frammento di carta con due note biografiche su Dario Tiberto: la prima di mano di Mons. Fontanini, e l'altra dello stesso Capponi.

- 10. Membr., della seconda metà del sec. XV, m. 0,235 × 0,158, di car. 106, num. mod., con titoli in rosso e iniziali rosse e turchine.
  - I. Orazioni di « Messer Stefano de Porchari » car. 1-32°.

Manca interamente la prima orazione, e la seconda (che arriva fino alla car. 5°) comincia dalle parole: « Chon opera, con istudio, con indu-

stria »; sicchè si può quasi stabilire che difettino nel principio del codice non meno di cinque carte, quantunque la numerazione moderna cominci regolarmente dal num. 1.

Le orazioni sono tredici:

- 1. « Oratione terza fatta per lo detto Messere Stefano Deporchari All'entrare de' nuovj singnori essendo Rifermo » car. 5°-12°.
- Com.: « Se mai alcuna volta è stato ismarrito il mio piccolo ingiengnio ». Fin.: « Come colui che la inmagine de vostri benefitij fissa nella memoria si riserva ».
- 2. « Oratione fatta pel detto Messere Stefano deporcari da Roma: La quarta volta gli tocchò all'entrata de' nuovi Signori » car. 12<sup>b</sup>-16<sup>b</sup>.
- Com.: « Molte considerationi m'occorrono all'animo ». Fin.: « La qual cosa fare vi concieda qui benedictus est in secula seculorum Amen ».
- 3. « Risposta fatta per Messer Stefano deporcari da Roma a' Signori quando gli dierono la bacchetta Essendo esso chapitano di firenze. » car. 16<sup>5</sup>-17<sup>5</sup>.
- Com.: « Letatus sum in hijs que dicta sunt michi. Mangnifici et gloriosi Signori miei, io debbo meritamente usare le parole del psalmista ». Fin.: « Attriumfo et gloria delle vostre exciellentie et dello invictissimo popolo fiorentino ».
- 4. « Risposta fatta per detto Messere Stefano a uno protesto fatto per la Signoria A' rectorj » car. 17<sup>b</sup>-18.
- Com.: « In mandatis tuis exerciebor et considerabo vias tuas etc. » Fin.: « Et pace del vostro felicissimo popolo ».
- 5. « Risposta fatta per detto Messere Sterano a uno altro protesto » car. 19-21.
- Com.: « Beatus homo quam (sic) tu erudieris ». Fin.: « Che conservi in optima felicità la vostra exciellente et giustissima replubicha: per infinita secula secularum ».
  - 6. « Risposta del detto Messere Stefano a uno altro protesto » car. 21-22.
- Com.: « Magnifici etc. Rivolgendo io spesso la mente intorno agli ornamenti. » Fin.: « Per infino allo extremo della humanità vostra produrre ».
  - 7. « Risposta del detto messere Stefano a uno altro protesto » car. 22<sup>b</sup>-23<sup>b</sup>.
- Com.: « Quanto più considero, illustri et excielsi singnori miei ». Fin.: « Non mi partendo dalle parole proposte: Custodiam legem tuam. »

- 8. « Risposta d'uno altro protesto per Messer Stefano » car. 236-256.
- Com.: « Più volte d in me medesimo considerato ». Fin.: « Il chui felicie inperio si dengni certamente conservare et amplificare, qui benedictus est in secula seculorum ».
- 9. « Oratione fatta per lo detto Messere Istefano quando rendè la bacchetta » car. 25<sup>b</sup>-26<sup>b</sup>.
- Com.: « Questo di, illustri singnori miei, finiscie la mia administratione ». Fin.: « La rassegnio le insignie del mio magistrato da voi ricievuto ».
- 10. « Oratione fatta per detto Messere Stefano quando prese licentia da' Singnori » car. 26<sup>b</sup>-28<sup>b</sup>.
- Com.: « Se mai per alcuno tempo o desiderato alcuna vivacità d'ingegnio. » Fin.: « Ma mai mentre mi durerà la vita il fard d'amare. Sono tucto vostro. »
- 11. « Oratione del detto Messere Isterano A' signori e chollegi Essendo Rifermo chapitano dove lascia la risposta del protesto et ringratia della riferma » car. 28<sup>b</sup>-30<sup>b</sup>.
- Com.: « Quando io considero, Mangnifici et potentissimi Singnor miej ». Fin.: « Chosi coll'opere integre et constanti convenientemente meritare ».
- 12. « Risposta facta per lo detto Messere Stefano in santa maria del flore quando fu dato il giuramento nella sua venuta » car. 30°-31°.
- Com.: « Ó udito, mangnifici et excielsi Singniori mici ». Fin.: « Allaude della maestà divina et delle vostre excellentie et di questo florentissimo populo. »
- 13. « Oratione fatta per detto Messere Stefano a papa martino V. quando torno a Roma » car. 31°-32°.
- Com.: « Se mai nel corso di mia vita, l'ardente desiderio mio. » Fin.: « Ai piedi della quale l'umile creatura vostra raccomando ».
- II. « Comincia il libro della uita et Studij et costumi di dante alighieri e di messer francescho petrarcha poeti chiarissimi conposta nouissimamente da messer LIONARDO cancelliere florentino. » car. 32°-47°.
  - In fine: « Finita la vita di dante alighieri e di messer francies cho petrarcha fata per lo detto messer Lionardo L'anno. M. CCCC. XXXVI. del mese di maggio ».
- III. « Incomincia La uita et costumi e studij di dante Alighierj fatta per messer Giouanni Boccacci poeta fiorentino. » car. 47°-73°.

IV. « La presente lettera mandarono e nostri Magnifici Signori al popolo della città di uolterra tornati che e' furono alla deuotione del comune. Conposta per messer Lionardo Bruni da Rezzo nostro cancelliere » car. 73°-74°.

Com.: « Nobiles viri. Amici harissimi, le cose humane, secondo che ne mostra la experienza ». Fin.: « Nella quale troverrete premio et remuneratione chome ueri figliuoli di questa Singnoria ». Subito dopo: « Data florentie, die XXI octubris, M. CCCC. XXXI ».

V. « Oratione fatta per uno scholare forestiero in sancta maria del flore di firenze Confortando e ciptadini florentini a mantenere e accresciere lo studio delle discipline e arti liberalj » car. 74°-77°.

Com.: « Quando la mangnisticha et la observandissima moltitudine ». Fin.: « Con somma (sic) triompho et exaltatione della uostra felicissima Replubicha possiate prestantissimamente conseguitare ».

VI. « Oratione di messer Francescho filelfo fatta nel principio della lectione ed ispositione di dante in sancta maria del fiore » car. 77°-79°.

Com.: « Sello isplendido et lampegiante fulgore de' nostri animi ». Fin.: « L'inbecillità e debolezza del mio povero ingiengnio ouer doctrina ».

- VII. « Epistola di messer Franciesco Petrarcha florentino mandata al famosissimo huomo Messer Nicchola acciaiuoli gran sinischalco sopra la choronatione del Re Luigi » car. 79°-86b.
- VIII. « Lettera scripta per LENTULO Uficiale Romano In giudea, dell'aduenimento di cristo » car. 86<sup>b</sup>-87<sup>a</sup>.

Com.: « Al tempo d'Octaviano Ciesare concio fusse cosa che di diverse parti del mondo ». Fin.: « Nel parlare è grave raro e modesto et spetioso intra figlivoli degli huominj ».

IX. « Risposta fatta per Bono di GIOVANNI BONI essendo gonfaloniere di compangnia All'uscita de' singnori al tempo che matteo di morello di pagholo moregli era ghonfalonieri di giustitia a di XXVII. di febbraio M. CCCC. LIII° » car. 87°-88°.

Com.: « Prosumptione non mi fa parlare nè gloria. » Fin.: « Le vostre persone insieme con questi vostri servidori per lunghi tempi dengni con prospera exaltatione conservare ».

X. « Epitaffio della sepoltura del Signior BRACCIO » car. 88b.

Com.: « Transivi intrepidus per mille pericula victor ».

XI. « Diceria fatta per B. (Bonaccorso?) A' signori alla loro entrata trouandosi B. dell'uficio de' dodici a dì primo di luglio 1445. » car. 89°-90°.

Com.: « Per ubbidire a' comandamenti di questi vostri servidori ». Fin.: « E io rimarrò contento ». È innanzi un « Notabile » da IPPOCRATE: « Nullam bonam in aquam reperimus operationem ».

XII. « Amantissimo et eloquentissimo viro tanquam patri optimo et honorabili domino giannozzo de manettis dingnissimi domini nostri pape Segretario dignissimo » car. 90°-91°.

Com.: « Costringnemi il debito mio ». Fin.: « Valete in domino qui vos feliciter conservet in longieum (sic). » La lettera è datata « Es Cremona, die XVII. marsij, M°.CCCC.LI° » ed è firmata: « Aloisius Bonachursis de pittis de florentia potestas. »

XIII. Orazione composta « per Messer Bonaccorso da montemagno doctore di lege » car. 91°-94°.

Com.: « Mangnistci et potentissimi Singniori, Quando io considero avere a parlare ».

Fin.: « Et quello nelle scripture chess'appartengono acquesta alma et gloriosa Singnoria collochiate Amen ».

XIV. Orazione composta « per Messer Istefano de Porchari da roma a' singnori tractando di giustitia alla loro entrata nuovamente. » car. 94°-98.

Com: « Quando io considero, mangnifici et excielsi Singnior miei ». Fin.: « I giusti aranno per heredità la terra e habiterannola per tucti li secoli ». Subito dopo: « Protesto addunque, come ò detto, et di mia protestatione voi chancielliere sarete roghato ».

XV. « Copia d'una lettera scripse il DUCHA DI CALAVRIA alla nostra Singnoria » car. 98°-99°.

Com.: « Cum sciamus vos esse cupidos intelligere de progressibus nostris ». Fin.: « Ut spetiales et antiquos amicos nostros faciemus nostris literis certiores. » In fine: « Datum in castro maris vultirenj. XX novembris, M. CCCCLVIIII ».

XVI. « Incipit liber Senece de formula honeste vite secundum 1111<sup>or</sup>. virtutes » car. 99b-102a.

Mancano tre carte intermedie fra la 100 e la 101, quantunque la numerazione proceda regolarmente. Il capitolo « De prudentia » arriva fino alle parole: « Id opta quod coram omni », e si fa un salto fino al quinto capitolo « De justitia », il quale del resto comincia solo dalle parole: « ut ameris a deo (sic). »

XVII. Novella di « Tisbe e Pirramo » car. 102a-104b.

Com.: « Tisbe vergine di Babilonia è ricardevole facta infra mortali ». Fin.: « Affine chella humana gieneratione immanchamento non corra se l'atto del coito s'indugiasse nella vecchiessa ».

- XVIII. « Di Seleucho Antiocho et Strethonicha » Novella: car. 104b-106.
  - Com.: « Non sono molti anni passati che trovandomi in compagnia di più gientili huominj et donne ».
- Il codice è monco in fine, e la novella resta a mezzo con le parole: « Il medicho sedendo in sul letto appresso.... » Nel margine inferiore della car. la sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto « Ottobre 1718. »; e nel principio del codice è incollato un mezzo foglio di carta con la « Tavola » di mano dello stesso Capponi.
- 11-13. Cart., dell'anno 1711, m.  $0,258 \times 0,195$ : vol. I car. 300; vol. II car. v-262; vol. III car. v-247, delle quali le tre ultime bianche.
  - « Istorie di Firenze de' suoi tempi di M. BENEDETTO VARCHI all'Ill. et Ecc: Signore suo Oss. Cosmo II. Medici Duca di Firenze e Siena. »
  - I frontispizii e le indicazioni dei capitoli sono vagamente disegnati a penna. In tutti e tre i volumi è scritto in principio di mano del Capponi: « Fu fatto copiare da me A. G. C. d'ottobre 1711. »
- 14. Cart., del sec. XVII, m. 0,289 × 0,204, di car. 34, oltre una numerazione di colonne 1014, con segn. A-zz.v. In tutto il codice, solo le carte 21-27 sono a rigo pieno.
  - « Mostra di tutti i verbi e suoi participii e gerundii adoperati dal Boccaccio nelle Cento Novelle con quasi tutti gli esempli ad utilità di chi desidera nello scriver toscano guardarsi da' Solecismi, con molti avvertimenti di lingua e con alcune risposte a certi sindacatori di questo Autore, fadiga (sic)

del Cavalier G. V. M. (G. UBALDINO MALAVOLTI) Accademico Filomatho detto lo Sbattuto ».

In fine è l'Imprimatur con la data: « die 24. septembris 1646 », e per tutto il codice sono incollate piccole schede di giunte e correzioni. Le trentaquattro carte che precedono la « Mostra di tutti i verbi », contengono: 1º Il primo foglio della suddetta « Mostra », stampato a Siena nel 1650, appresso il Bonetti, con una lettera dedicatoria al Principe Matthias di Toscana, data da Siena a 18 novembre 1649, ed una parte della prefazione fino alle parole: « sermonis latini exa(ctor) » (car. 1-4). 2º « Nomi degli Autori le cui opinioni o s'approvano o non s'approvano in questo libro » (car. 5-7). 3° Avvertenza « a trovare la cosa notata nella seguente Tavola » (car. 8b). 4° « Tavola alfabetica di alcune voci che si riscontrano nel Boccaccio » (car. 9-20). 5° « A' benigni lettori » Prefazione. (car. 2I-27). 6° « Modo di trovare i luoghi segnati » (car. 28). 7° Traduzione col testo a fronte dell'epistola di Seneca a Lucillo: « De multiplici varietate vitiosae orationis » (car. 29-34). Il codice termina con 5 carte non numerate, nella penultima delle quali sono a tergo alcuni brevi appunti dal Gellio e dal Platina.

- 15. Cart., della seconda metà del sec. XV, di varia mano, m. 0,294×0,202, di car. 240, num. ant.
  - I. In M. T. Ciceronis libros de Oratore, Commentarium: car. 4-44.

Com.: « (S)ciendum est quod in libro de oratore intendit Tulius ». Fin.: « Admodum cujusdam curae ». In fine è l'erronea soscrizione: « Explicit foeliciter liber de oratore, Deo gratias amen, per Antonium de Grecis ». Il Commento fu scritto ad istanza di un Niccolò, com'è detto in principio: « Coegistis me, Nicolae, interrumpere studium operis nostri poetici, ut intenciones libri Tulij de Oratore precium eius vobis summarem. Accipe ergo quanto magis potui celeri cogitatione ac verbis brevibus nunc censerita ».

- II. Lexicon etymologicum quorumdam latinorum vocabulorum: car. 45-82.
  - Comincia con la parola: « (A)rva » e finisce con la parola: « Vestibulum ». Le carte 45-48 hanno segnate nel margine destro, alcune rispondenze in greco.
- III. « XICONIS POLENTONI, Argumenta duodecim super aliquot invectivis et

orationibus Ciceronis ad Iacobum de Alvarotis legum doctorem patavinum clarum » car. 85-91°.

Com.: « Rhetoricorum princeps Marcus Tulius Cicero ». Fin.: « Sed ad casum temporis oratoris iudicio accommodata ». Il titolo è tolto dalla sottoscrizione. Gli « Argumenta » sono preceduti da una breve epistola dedicatoria, che comincia: « Quoniam longitudo scripturae », e seguiti da una « Conclusio operis », che porta la data: « Patavi 1413 ».

IV. XICONIS POLENTONI « Epistola ad clarum vetustatis cultorem Nicola um Nicoli civem florentinum, De repertione Titi Livij » car. 91°-93.

Com.: « (E)gregia et singulari tui nominis fama saepius cogitanti mihi ». Fin.: « Saltem inter notos scribar ». La lettera è datata: « Patavi, quinto halendas novembrias millesimoquadringentesimoquartodecimo ».

V. De origine idololatriae et de genealogia Deorum: car. 95-137.

Com.: « Fuit in Egipto vir clarissimus Sysophanes ». Fin.: « Caudam serpentis habebat ».

VI. Etymologia quorumdam latinorum vocabulorum: car. 138°.

Com.: « Tarentum urbs. » Fin.: « Quasi parum ».

VII. Commentaria in priores Tusculanarum quaestionum Ciceronis libros: car. 145-166.

Com.: « Dum defensionum laboribus temporibus quibus Caesar ». Fin.: « Hoc est quod dicit Cicero ».

VIII. Commentaria in aliquot Ciceronis epistolas: car. 175-220.

Com.: « TULLIUS Curioni s. p. d. Quamquam argumentum hujus ». Fin.: « Loquentur etc. Deo gratias amen ».

IX. « Philelfus (Franciscus), De bello contra Thurcum suscipiendo » Epistola: car. 225-234.

Com.: « Quae annis superioribus Mantuae iacta mihi sunt tecum amicitiae fundamenta». Fin.: « Tum ceteris omnibus infidelibus legem daturi sitis». La lettera è datata: « Em Mediolano, halendas augusti, anno a natali cristiano M. CCCC. LXIII».

Le carte 1, 3-4, 83-84, 94, 139-144, 167-174, 221-224 e 235 sono bianche. H codice appartenne già a Francesco Riggio, il quale scrisse di sua mano in

alto della car. 1b: « Liber collectaneorum », e poi nella car. 2a: « Franciscus Rhigeus B(urgensis) dum ferrariae adolescens studijs eloquentiae sub Guarino Veronensi operam dare cepit, suum fecit hunc librum scriptum diversis manibus, anno primo suj studij, justo pretio emptus liber iste qui plura et diversa continet, non ad doctrinam summi et docti viri, sed ad studium adolescentis dediti et imcumbentis poesi et Rhetoricae disciplinae ». Dalla car. 236b alla car. 238, sono alcuni appunti scolareschi; e nella car. 240b, ultima del codice, è una breve nota familiare, che comincia: « Die 17a novembris 1492 ». Nel margine inferiore della car. 5b sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto « Marzo 1727 »; e a car. 238 è l' « Indice delle materie che si contengono nel presente volume manoscritto », di mano dello stesso Capponi.

- Cart., del sec. XVI, m. 0,350 × 0,242, di car. 108, num. ant., con annotazioni marginali d'inchiostro rosso e nero. I titoli sono in rosso.
  - I. MARCI TULLII CICERONIS, De oratore libri tres: car. 1-67°.
  - II. « MARCI TULLII CICERONIS, De optimo dicendi genere ad Brutum » car. 67°-87.
  - III. « MARCI TULLII CICERONIS, Particionum liber incipit » car. 87°-97°.
  - IV. « MARCI TULLII CICERONIS, Liber topicorum ad C. Trebatium jurisconsultum Romanum civem. » car. 97°-104°.
  - Le carte 105-107 sono bianche. Nel margine inferiore della car. l<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto « Marzo 1727 »; e nella car. 108<sup>a</sup> è l' « Indice » di mano dello stesso Capponi.
- 17. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.270 \times 0.220$ , di car. 170, oltre una carta bianca in principio e due in fine non num.
  - Avvisi d'Europa da agosto 1620 a 27 marzo 1621.
    - Com.: « E' sono passati di quà verso Messina due Cavallieri della Religione di

San Steffano. » Fin.: « Aspettavano l'esito della Dieta Generale per andare a' danni de' Cattolici ».

Nel margine inferiore dell'ultima carta bianca, si legge: « En Madrid a 2 de Junio de 1697 de Antonio de la Fuente seis Reales. »

18. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.303 \times 0.214$ , di car. 187, oltre una carta bianca in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 19 giugno al 28 dicembre 1632.

Com.: « Sabbato a mattina nell'Aurora il Cardinale de Bagni fece partenza verso la sua Chiesa di Cervia ». Fin.: « Et con la quiete del cuor vostro accrescete all'anima mia la felicità de' suoi riposi ».

- A car. 187 è « Copia della lettera scritta dal S. Duca di Memoransi (sic) alla S. Duchessa Orsini sua moglie (tradotta di francese in italiano) quando gli fu tagliata la testa per ordine del Re di Francia per causa di Rebellione ».
- 19. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,303 × 0,216, di car. 496, oltre una carta bianca in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 1º gennaio al 17 dicembre 1633.

Com.: « La Santità di N. S.r sabbato mattina sollennità del natale del nostro l'edentore, havendo celebrato nel suo oratorio. » Fin.: « Si preparò il S.r Maffei Canonico di S. Pietro di passarsene alla Corte dell'Imperatore et portare la beretta Cardinalizia al R. Cardinale Rocci ».

20. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.306 \times 0.211$ , di car. 508, oltre una carta bianca in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 5 gennaio al 2 dicembre 1634.

Com.: « La Santità di N. S. sabbato per la vigilia della Circoncisione del nostro Redentore ». Fin.: « Qui si è detto che il Duca di Laurenzana sia andato a Lucca, ma non è vero, nè quivi avrebbe luogo per ducllare ».

21. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.305 \times 0.212$ , di car. 389, oltre due carte bianche in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 6 gennaio all' 8 dicembre 1635.

Com.: « Domenica dopo pranso la Santità di N. S. con intervento del Sacro Collegio tenne vespro ». Fin.: « A favore di ambedue di quelle Maestà ».

22. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.314 \times 0.210$ , di car. 386, oltre una carta bianca in principio ed una in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 5 gennaio al 24 dicembre 1636.

Com.: « Con il corriere ordinario di Milano che per causa dell'aspra staggione dell'inverno non arrivò qua prima di sabbato ». Fin.: « Fu fatta la benedizione dello stocco et cappello che dalli Pontefici sogliono mandare a Principi Christiani ».

23. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,311  $\times$  0,215, di car. 482, oltre una carta bianca in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 3 gennaio al 17 dicembre 1637.

Com.: « R S. Principe di Piombino giunse qua sabbato sera ». Fin.: « Et che Gio. Devoert si trovasse con il suo quartiero ad Offemburgo, et il.... nel Vescovato di.... ».

24. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.303 \times 0.215$ , di car. 288, oltre due carte bianche in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa del 2 gennaio al 25 giugno 1638.

Com.: « Nelle due seguenti feste a quella del 8.40 Natale ».

Il codice è mutilo in fine e resta a mezzo con le parole: « E che l'armata che si ritrovava ».

25. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.305 \times 0.215$ , di car. 475, oltre due carte bianche in principio e due in fine non num.

Avvisi d'Europa dal 3 luglio al 4 dicembre 1638.

Com.: « Il Sr Marchese di Voghera Ambasciatore del Ser. mo di Savoia ». Fin.: « Che si trovava nelli contorni di Lausemburgo ».

In tutti e nove i codici, dal 17 al 25, si trovano nel margine inferiore della

car. le iniziali del Capponi con la data dell'acquisto « Febbrajo 1734 »; ed in tutti, meno che nel 17, è nel margire inferiore, a tergo dell'ultima carta bianca, la seguente nota: « En 10 de Mayo de 1697 en Madrid de Antonio de la Fuente catorze Reales ».

26. Cart., della seconda metà del sec. XVI, di varia mano, m. 0,280 × 0,209, di car. 467, num. ant., oltre due carte in principio non num.

Disceptationes seu scripturae forenses ab anno 1566 ad annum 1567 « coram r. p. d. Serafino ».

Gom.: « Presuposito quod Galeatius de Bellomonte ». Fin.: « Ita pronuntiavi ego Julianus de Pergolchis locumtenens ».

Le due carte non numerate contengono un indice alfabetico disposto per città. Le car. 44-56 sono ripetute nella numerazione. Le car. 280-288 sono a stampa, s. a. e n. t., ed hanno per titolo: « Concordia compromissum et laudum inter ecclesias civitatis Delogrogno et earum Rectores dignitates, Canonicos Beneficiatos ac Parochianos super processionibus et aliis praeheminentiis ».

27. Cart., del sec. XVII, diviso in tre parti, m. 0,280  $\times$  0,207, di car. 792, num. ant.

Raccolta di proverbj disposti alfabeticamente ed illustrati.

Parte I, car. 1-248. R-G.

Com.: « E par che m'habbia dato tanto safferano ». Fin.: « Gusto scipito non è saporito ».

Parte II, car. 249-540. H-L.

Com.: « Ha adoperato il bossolo o la pezzetta ». Fin.: « La morte per tutto si fa sentire e morde ».

Parte III, car. 541-792. L-N.

Com.: « La morte sola può uccider la speranza ». Fin.: « Le cose de fortunati passano bene senz'altra consulta ».

28. Cart., del sec. XVII, diviso in tre parti, m.  $0,280 \times 0,207$ , di car. 789, num. ant.

Raccolta di proverbj disposti alfabeticamente ed illustrati.

Parte I, car. 1-276. N-P.

Com.: « Non accasca perdono dove non è colpa ». Fin.: « Quando co' piedi spargono in qud e 'n ld le granella che.... ».

Il periodo si completa nel principio della parte II. Le carte 130-149 sono ripetute, e l'errore è corretto da una numerazione moderna a lapis, che comincia dalla carta, che avrebbe dovuto essere la 151, e va fino in fondo al codice.

Parte II, car. 277-520. P-s.

Com.: « .... son lor date per cibo, talchè sparnassare significa anche spendere assai ».

Fin.: « Perch'altri pigli o prenda gli uccelli ».

Questa seconda parte ha due numerazioni: l'antica in car. 257-510, con un nuovo errore di dieci carte, saltandosi da car. 439 a car. 450, ma senza lacuna nel testo: la moderna a lapis in car. 277-520.

Parte III, car. 521-789. s-z.

Com.: « Stendesi più il parentado carnale che lo spirituale ». Fin.: « Pelle di capponi, gran' bocconi e poco fracasso ».

Anche questa terza parte ha doppia numerazione, ma senza nuove irregolarità.

- 29. Cart., della fine del sec. XVI, m. 0,333 × 0,235, di car. 450, oltre quattro carte bianche in fine non num. La car. 389 è di diversa mano.
  - I. Avvisi d'Europa per tutto l'anno 1595: car. 1-310.

Com.: « Con uno straordinario di Spagna gionto qua Sabbato mattina ». Fin.: « Il Principe di Granville era ritornato in Francia a persuasione del Duca di Lorena ».

II. « Conclave dove fù creato Clemente papa Quinto, anno 1405 » car. 311-312b.
Com.: « In questo Conclave furono quasi li medesimi Cardinali ». Fin.: « Essendosi

dato fine a molti rumori che si odevano continuamente nella Città e nel distretto con danno universale ».

III. « Discorso sopra l'Attioni del Conclave di Messer Gioan Francesco Lottini » car. 312<sup>b</sup>-318<sup>a</sup>.

Com.: « Io posso testificare come cosa veduta con li ochi ». Fin.: « Vole che venga fatta alcuna volta fuori di ogni opinione in quel modo che piace a lui ».

IV. « Obitus Eugenij Pape Quarti et Conclave Nicolai Quinti anno 1446 » car. 318<sup>b</sup>-320<sup>a</sup>.

Com.: « Cum desperata salus Eugenij videretur ». Fin.: « Atque tandem fessus Pontifex totaque immutatus facie in palatio deductus est ».

V. « Conclave Leonis papae Decimi, anno 1513 » car. 320b-323.

Com.: « Die veneris 4.ª sede vacante hora 13. vel circa fuit celebrata missa Spiritus Sancti in Cappella ». Fin.: « Nicolaus de Viterbio familiaris domini Balthassaris ».

VI. « Conclave nel qual fù creato Papa Adriano 6° » car. 324-325.

Com.: « Al 1.º Domenica nella notte seguente morse Papa Leone Decimo ». Fin.: « Ludovico Borbone francese ».

VII. « Conclave della sede vacante di Papa Adriano 6°, nel quale fù Creato Papa Clemente 7°, anno 1523 » car. 326-327.

Com.: « Alli 5. essendo andato Papa Adriano a Santa Maria Maggiore ». Fin.: « Hebbe anco l'ufficio di vicecancelliero ».

VIII. Notizie degli anni 1525 e 1527: car. 327-331.

Com.: « Nel anno del Giubileo che S. S. celebrò, li Contadini entrorno nella Germania ». Fin.: « Andrea Mendozza ».

IX. « Conclave della Sede Vacante di Papa Clemente 7º nel quale fù creato Papa Paolo Terzo, anno 1534 » car. 332-333<sup>b</sup>.

Com.: « Fu Clemente 7º creato doppo 50 giorni di Conclave ». Fin.: « Mi sforserd con la brevità mettere le cose più necessarie e più a proposito che mi si occorressero ».

X. « Conclave della Sede Vacante di Paolo 3° nel quale fu creato Giulio 3° » car. 333<sup>5</sup>-336.

Com.: « Era questo Conclave diviso in tre fattioni ». Fin.: « Per maggiore sua grandezza li concesse di molte grazie ».

XI. « Conclave di Giulio 3º nel quale fù creato Marcello 2º, anno 1555 » car. 336<sup>b</sup>-337.

Com.: « Alli 23 alle 19 hore Gistio 3º morse havendo regnato cinque anni, un mese e alcuni giorni ». Fin: « Per l'essempio della sua bona vita molti da se stesso (sic) si riformeranno ».

XII. « Conclave di Papa Marcello nel quale fù creato Papa Paolo IV » car. 338-339.

Com.: « Il Conclave di Paolo 4º per essere stata così breve la vita di Marcello 2º, si può dire che quasi fusse tutto uno ». Fin.: « Monte Poggio ».

XIII. « Conclave della Sede Vacante di Paolo 4° ove fù creato Pio 4°, Anno 1560 » car. 339<sup>3</sup>-340.

Com.: « Nel presente conclave doppo la lunghezza della sede vaçante di 4 mesi ». Fin.: « E doppo riportato alle solite stanse pontificie ». La carta 341 è bianca.

XIV. Raccolta di notizie da gennaio 1543 a dicembre 1563: car. 342-388.

Com.: « Papa Paolo Terzo dopo haver scacciato il sig. Ascanio Colonna da Palliano ». Fin.: « Per essere vernata fù tenuta una cosa molto meravigliosa ».

XV. « Conclave della sede vacante di Pio 4° nel quale fu creato Pio V » car. 389-393°.

Com.: « Nel presente conclave il numero de' cardinali passava cinquanta ». Fin.: « Egli havesse ambito il papato o altra dignità ecclesiastica ».

XVI. Raccolta di notizie da agosto 1567 a dicembre 1571: car. 393-396.

Com.: « Alli 29 (agosto) il Duca di Guisa si parti per il Campo ». Fin.: « Re Filippo ha havuto un figlio dalla sua nova moglie figliola di Massimiliano Imperatore ».

XVII. « Conclave nel quale fù creato Papa Gregorio XIII, Anno 1572 » car. 397-399.

Com.: « Vi promessi l'altro giorno di narrarvi ». Fin.: « Alli 19 S. S.th dette il Cappello al Cardinale di Sans. »

XVIII. « Avvertimento al Re di Navarra di riunirsi col Re et con la fede Cattolica » car. 400-404.

Com.: « Syre, io non dubitarei punto che fusse da ellegere ». Fin.: « Egli ha così di buona voglia impiegata la vita et finalmente perduta ».

XIX. « La morte di Gasparo di Colegni Ammiraglio et di altri Ribelli seguita di ordine di Carlo 9° Re di Francia, descritta da Camillo Capilupi » car. 405-417.

Com.: « Havendo la M.tà del Re di Francia doppo una longa e pericolosa guerra ». Fin.: « Che commanda la S.ta Madre Chiesa Apostolica Romana che ha da durare per tutti li secoli ». Precede una lettera dedicatoria al fratello Alfonso Capilupi, data « Di Roma, li 22 di ottobre 1572 ». La carta 407 è bianca, e lascia lacuna nel testo, il quale resta a mezzo a car. 406<sup>b</sup> con le parole: « per la gelosia che la persona », e ricomincia a car. 408: « il giorno del trattato ».

XX. Copia di « Lettere del Re di Navarra et del Prencipe (di Condè), scritte a Papa Gregorio XIII l'anno 1572 (3 di ottobre) » car, 4176-418°.

La lettera del RE DI NAVARRA, comincia: « La speranza che io ho dell'affetto paterno che portate »; quella del Principe di Condè: « L'humile confidenza che noi havemo nel amore santo et paterno affetto ».

XXI. « Sommario delle ragioni che hanno mosso li francesi Cattolici di riconoscere nostro Re Carlo decimo fra tutti li prencipi che sonno in Francia » car. 418<sup>3</sup>-420.

Com.: « È da sapere che essendo il più prossimo parente». Fin.: « Quale hanno havuto li Ugonotti in tutte le guerre passate».

XXII. « Raccolta di notizie da maggio 1573 a dicembre 1574: car. 421°.

Com.: « Alli 30 venne la nova a Roma ». Fin.: « E a S. Giovanni Laterano il Cardinale Colonna ».

XXIII. « Relatione del Clarissimo Messer Girolamo Lippomani nel ritorno di Polonia fatta all'Ecc<sup>mo</sup> Senato Venetiano » car. 421<sup>b</sup>-440.

Com.: « Poiché io sonno stato Imbasciatore per la Serenissima ». Fin.: « Et questo è quanto mi occorre dire intorno al Regno di Polonia ».

XXIV. « Relatione del Sig. Gabrio-Sorbellone delle cose di Tunisi » car. 441-445.

Com.: « La fortezza nova che si comminciò in Tunisi » Fin.: « Rincrescendomi il travaglio delli altri più che del mio proprio ».

XXV. Copia di due lettere mandate dalla Repubblica di Genova a Papa Gregorio XIII: car. 445<sup>b</sup>.

La prima datata: « Genuae, halendas Aprilis 1575 », comincia: « Infinitas prope

litteras per varia tempora s; la seconda: « Genuae, halendas Septembris 1575 », com.: « Illud nos litterarum legum communi omnium consensu ».

XXVI. Relazione in forma di lettera del viaggio del Cardinale di S. Prassede « per visitare il Sacro Sindone a Turino » car. 446-450.

La lettera indirizzata ad un « Molto Rev. do in Christo Padre », comincia: « Perché sonno certo che V. R. per la molta affettione », e resta a mezzo con le parole: « Il doppo desinare medesimamente si spesero alcune ».

- La numerazione è irregolare. La car. 327 è ripetuta; la car. fra la 350 e la 351 non è numerata, e dalla car. 397 si salta alla 399, ma senza lacuna nel testo. Nel margine inferiore della car. l' sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto « Ottobre 1722 ». Nel principio è incollata una carta di più piccola dimensione, con appunti tolti dalla contenenza del codice, di mano dello stesso Capponi e, a quanto sembra, di Monsignor Fontanini.
- 30. Cart., del sec. XVIII, di varia mano, m.  $0.272 \times 0.205$  fino a car. 104, e  $0.294 \times 0.211$ , per le seguenti pagg. 134, oltre due carte in principio ed una in fine non num:
  - I. « Regolamento de studj di nobile e valorosa donna, di Vincenzo Gravina jurisc(onsulto) Calabrese » car. 1-20.

Com.: « La coltura dell'animo e della favella ». Fin.: « Nella vera e legittima libertà ci ripone ». Nel margine sinistro della car. la è in fondo la data dell'acquisto: « Ottobre 1720 ».

II. « Ad magnificum et potentem dominum Cichum Simonettum ducalem Consiliarium dignissimum, Antonii Cornazzani, de Proverbiorum origine liber incipit » car. 21-101..

Com.: « Ciche, mihi in tanto spes sola relicta labore ». Fin.: « Quo possim asternis vivere temporibus ». Le carte 102-104 sono bianche. Nel margine sinistro della car. 21<sup>2</sup> è in fondo la data dell'acquisto: « Ottobre 1720 ».

III. « Pataffio di Ser Brunetto Latini colle Note del Sig. Antonmaria Salvini Accademico della Crusca » pagg. 1-133.

Com.: « Squasimoddeo introque e affusone ». Fin.: « Fine vo far che vi sien rotti gli anelli ».

Sotto il nome di Brunetto Latini. è, nel titolo, un richiamo del Cardinal Mai, che dice: « È anzi di un Mannelli », e nel tergo della stessa carta, sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « 9 settembre 1718 ». Il Pataffio comincia a pag. 2 con quest'altro titolo: « Vocaboli fiorentini distinti in dieci Capitoli chiamato Pataffio », e finisce a pag. 132 con la soscrizione: « Copiato da me Ant(on) M(aria) Biscioni Fiorentino dall'esemplare del Sig. D.re Ant(on) M(aria) Salvini; e finito questo di 31 Agosto 1717 in Firenze. Deo gratias ». Il testo è sempre sulla pagina sinistra, e la pagina destra è riservata solo alle note del Salvini, le quali terminano a pag. 133. La carta di guardia dell'intero codice ha l' « Indice del presente volume ».

- 31. Cart., del sec. XVIII, di varia mano, m. 0,290 × 0,204 fino a car. 16, e poi 0,282 × 0,203, di car. a-b-130, oltre due carte di guardia in principio non num.
  - I. « Serie de Potestà, Capitani e Commissari della città di Pistoia dell'Ill: famiglia Capponi, estratta dal catalogo esistente nella sala del Palazzo dell'Ill.º Commissario di detta Città » car. a.

La serie comincia dal 1380 con « Gio: d'Angelo Capponi Capitano », e finisce nel 1701 col « Marchese Francesco Ferdinando ».

II. « Nomi e cognomi de Fiorentini che sono stati al governo di Pistoia descritti al tempo del Sen.º Agnolo Acciajuoli, Commissario generale l'anno 1644 e 1645 » car. 1-16°.

L'elenco comincia dall'anno 1258 con « Messer Lotto di Messer Alberto degli Abati », e finisce al 1702 col « Marchese Francesco Ferdinando Capponi ». Nella stessa carta è un' « Aggiunta » che va dal 1237 al 1355.

III. « Prophetiae inventae lingua hispanica in pectore cuiusdam Defuncti qui dicebatur Il Pazzo di Christo, quarum titulus erat: Prophetiae incipientes anno 1592 mense primo. Saba, Vepa, Rore, Maus, Ras. In his verbis non est significatum, sed misterium in literis » car. 17-29.

Com.: « Scutum licet parvum bene defendet Petri Navem ». Fin.: « Donec veniant non longinqua tempora secundi adventus ». Le profezie sono venti, e le prime 12 sono seguite da una interpretazione in lingua italiana. Nel margine destro della car. 23°,

dov'è trascritta la tredicesima profezia, si legge: « In questa e nelle seguenti Profetie manca l'interpretatione, che però si lascia il foglio in bianco ».

IV. « Prophetiae Pontificum S. Ioannis a Capistrano, incipientes a S. Pio Quinto, usque ad finem mundi » car. 30-32.

Com.: « Umbra nemoris educabit pietatem angelicam ». Fin.: « Johannes Angelus Braschius Cesenas ».

V. « Ottave sagre e spirituali » car. 33-37.

La prima: « Rimprovero di Cristo al peccatore » comincia: « E qual forte pazzia nomo t'uncita ». A car. 37ª è un sonetto: « Siccome peregrini in questo mondo ».

VI. « Vita di Francesco Maria 2.º della Rovere sesto et ultimo Duca d'Urbino divisa in due parti. La prima descritta da lui medesimo con titolo di "Sommario della sua vita" et la seconda da Antonio Donato nobile Venetiano con titolo di "Devolutione alla Santa Chiesa degli Stati d'Urbino" » car. 39-66.

Com.: « Perchè il costume delle genti suole per lo più biasmare ». Fin.: « Che dovrà aver fine col mondo ».

VII. « Genealogia Ducum Mediolani aut Prohemium Missalis » car. 67-69.

Com.: « Magnificavit Dominus misericordiam suam ». Fin.: « Joannis Galeacij su-pradicti ».

VIII. « Dell (sic) Duca e Duchessa di Palliano, Marcello Capece, Bianca Brancaccio et altri » car. 71-98.

Com.: « Gio. Pietro Carrafa benchè di nobilissima famiglia ». Fin.: « Fattagli fare da S. Pio V approvatore dell'innocenza sua ». La carta 97 è bianca, e la 98, di più piccola dimensione, è di mano del Capponi.

IX. « Origine delle grandezze della famiglia Farnese » car. 99-100.

Com.: « Ciò che della famiglia Farnese raccontano alcuni scrittori ». Fin.: « Pe opera di Vandozza Farnese, che ne fu l'origine ».

X. « Memorie recondite della famiglia de Medici » car. 101-110.

Com.: « Era nato Giovannino di Giovanni di Pier Francesco 1º ». Fin.: « Che pareva dormisse tutta vestita di bianco ». Queste memorie sono copiate dallo stesso Capponi, il quale in calce all'ultima carta pose la data: « 8 agosto 1729 ».

XI. « Capitolo del Berni nel tempo che fu fatto Papa Adriano VI » car. 111-115.

In testa alla car. 111 è di mano del Capponi: « Il verbo avere nello stampato è sempre coll' H. havere, e così và copiato ».

- XII. « IOANNIS CASAE, Mentulae ac Formicae Metamorphosis, Epigrammata descripta » car. 117-118.
- XIII. «Lettera del Cav. MARINO scritta al sig. Ludovico Conte d'Agliè » car. 120-130.

Com.: « E quando verra una volta quel (sic) angelo che liberò S. Pietro ». La lettera è data: « Dal Serrato, li 10 febraro 1612 ».

Nella prima carta di guardia è l' « Indice del presente volume ».

32. Cart., del sec. XVII, m.  $0.228 \times 0.176$ , di pagg. 282.

Lettere di Giovan Francesco Peranda.

La prima: « Alla republica di Lucca », com.: « All'offitio di cortesia che le Sig.rie Vre. Ill.me hanno imposto a Mons. Bonviso »: l'ultima: « Al Sig.re Turettini », com.: « Io non ho mandato ancora a Mons. Arcivescovo di Manfredonia ».

Coteste lettere, scritte dal Peranda in nome proprio o del Cardinal Sermoneta, di cui era segretario, sono tutte senza data e finiscono a pag. 248. Segue immediatamente un' « Instruttione all' Ill. \*\*o Sig. \*\*re Don Annibale di Capua per la sua legatione a Venetia », che comincia: « Per obbedire a V. S. Ill. \*\*non recuso l'occasione », e che va fino a pag. 275. A pag. 276 comincia una lettera di raccomandazione all' Abate Agostini, che finisce a metà della pag. 277\*; e subito dopo, fino a pag. 281, è l'Indice delle Lettere, disposto per materia. La pag. 282 ha un epigramma indirizzato a « Mons. Romano Garzoni », che com.: « Se per voi morisi ongn'hora ». Nella carta di guardia è incollata una striscia, nella quale si legge l'erronea indicazione: « Lettere del Rev. \*\*o Sig. \*\* Riccardi Segretario delli Ill. \*\*a Arcivescovo di Napoli e del Cardinale Gaetano », e a lato il nome dell'antico possessore: « Di Francesco di Poggi ». Nel margine inferiore della pag. 2 sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Giugno 1731 ».

- 33. Cart., della fine del sec. XIV, m. 0,305 × 0,222, di car. 55, con doppia numerazione: la più antica a piè di ogni carta, nel mezzo; la moderna in alto sul margine destro. I titoli e le iniziali sono in rosso. Il codice è in cattiva condizione, specie nelle prime venticinque carte, ed ha qualche nota marginale.
  - « Incipit prologus super storia troie composita per JUDICEM GUIDONEM DE CO-LUMPNA ».

In testa al codice: « Assit principio virgo maria meo ».

- La Storia comincia subito dopo il prologo, a un terzo della carta 1°, e finisce a tergo della car. 53 con la soscrizione: « Factum est autem presens opus anno dominice incarnationis m°. cc°. lxxx°. vuo eiusdem prime Indictionis feliciter Amen ». Sul margine sinistro della car. 34° è trascritto di traverso, da mano del sec. xv, un sonetto sulla instabilità della fortuna, che comincia: « Poi che la rota del continuo gira ». Nella car. 54° sono due sonetti di mano un po' più moderna: il primo, di reminiscenza dantesca, comincia: « Io veggio il cinquecento cinque e diece »; il secondo: « Chantandovi su la petra alleluia ». Nella car. 55° è un terzo sonetto della stessa mano, che comincia: « Mentre che era la lepra sul disfarsi », e subito dopo il motto: « Meglio corta follia che lungha. Vale », e poi: « Messer Lucchin vi sia fratello (sic) carnale Et stiavi avanti la question del sale ». Nel margine inferiore della car. 1° sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Marzo 1720 ».
- 34. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.260 \times 0.195$ , di pagg. 406, delle quali le ultime sette bianche. La carta del titolo non è numerata.
  - « Istoria del sacco di Roma di Patritto de Rossi florentino ».

Com.: « Fin dalla mia adolescenza vago di ricercare i fatti de' miei progenitori ».

Fin.: « Stringendosi con essi in parentado ».

Il titolo è chiuso intorno da un disegno a penna. La Storia è divisa in quattro parti. Nella I (pag. 1-122), « si tratta della dispositione delle cose d'Italia avanti il Sacco è (sic) delli accidenti che condussero Roma a si miserabile spettacolo ». Nella II (pag. 124-224), « si tratta della guerra tra il

- V. Re di Napoli et il Papa è (sic) la concordia fra essi seguita, la passata di Borbone in Toscana, il tradimento fatto dal V. Re et altri ministri Imperiali al Papa, il sacco dato da Cesarei alla città di Roma, è (sic) la presa del Castello S. Angelo, la liberatione del Pontefice seguita per stratagemma e come Roma restasse libera dalli nemici di S. Chiesa». Nella III (pag. 228-289), « si discorre sopra alcuni avvenimenti occorsi in tempo che gl' Imperiali tennero occupata Roma et di altre cose occorse doppo il Sacco». Nella IV (pag. 292-400), « si tratta l'infelice fine della guerra fiorentina, è (sic) come Alessandro de Medici divenisse Prencipe della sua Republica, l'andata di Clemente VII in Francia del suo ritorno a Roma è (sic) della sua morte e de suoi Nepoti». A tergo della carta del titolo è il nome dell'antico possessore: « Ex libris Francisci Valesij», e poi sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Agosto 1719».
- 35. Cart., del sec. XV, m. 0,214 × 0,146, di car. 155, num. mod., con richiami marginali. Nel codice era pure un'antica numerazione, tagliata in parte dalla rilegatura, e che ricompare saltuariamente dalla car. 40 in poi. Fra le car. 15-16 è una carta segnata a lapis: 15°.
  - JOANNIS BOCCATII, de Montibus, Sylvis, Fontibus, Lacubus, Fluminibus, Stagnis seu Paludibus, de nominibus Maris, liber incipit foeliciter.
  - Il codice, mutilo in fine, termina con le parole dell'epilogo: « circa immutationem talium fere », e, da un computo fatto, dovrebbe mancare delle ultime tre carte: cioè del restante dell'epilogo e del commiato « Ad lectorem ». Nel margine inferiore della car. l' sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « 9 novembre 1730 ».
- 36. Cart., dei secc. XVII-XVIII, di varia mano, m.  $0.229 \times 0.163$ , di car. 285.
  - « Alla Sacra Real Maestà di Gio: Terzo Re di Pollonia. Canzone » di Vin-CENZO FILICAJA: car. 1-9.

### II. « Canzona villereccia » car. 13-22.

Sono invece diverse composizioni poetiche, delle quali ecco i capiversi: 1. « Giorno felice, avventurato giorno (car. 13) ». 2. « Lasciato abbian gli alberghi (car. 14°) ». 3. « Tu mi abbandoni (car. 14b) ». 4. « La Pastorella si leva per tempo (car. 14b-15) ». 5. « A caccia, o cacciatori (car. 15b) ». 6. « Chi vuol donna, chi vuol venir a caccia (car. 16) ». 7. « State desti, pastori (car. 16) ». 8. « La bella Boscarola (car. 17) ». 9. « I fiori e i prati (car. 17b-18) ». 10. « Le villanelle, le villanelle festose (car. 19) ». 11. « Questo lo sappian li savi e li matti (car. 19b-20) ». 12. « Donne, ho prezo un Rusignolo (car. 20) ». 13. « Bene venga Carnovale (car. 20b-21) ». 14. « Fedel conversasione (car. 22) ».

## III: « Ottave per Cavalieri Erranti » car. 24-30.

Sono quattordici. La prima com.: « Come a ragion non si può dir bellessa ». L'ultima: « Ma perchè la mia morte non vediate ».

# IV. Componimenti poetici di vario argomento, la più parte berneschi: car. 31-77.

Eccone i capiversi: 1. « O, ve' rassa di sansare (car. 31-32) ». 2. « La peggio mercansia che sia nel mondo (car. 33-36) ». 3. « Non si pensi in Ciel' entrare (car. 37) ». 4. « La violetta (car. 38) ». 5. « All'ombra, al fresco, alla campagna, a i fiori (car. 384-39) ». 6. « Mentr'Amor dentr'il mio petto (car. 39) ». 7. « Se nel bel vostro volto (car. 40) ». 8. « Per selve e prati (car. 41) ». 9. « I tuoi capelli, o Filli, in una cistula (car. 42°) ». 10. « Gid dei bei rai (car. 425-43) ». 11. « Non vuò pregare (car. 44) ». 12. « Vaga d'eterno Amante (car. 45<sup>a</sup>) ». 13. « Dolci miei sospiri (car. 45<sup>b</sup>-46) ». 14. « Amarilli, mia bella (car. 46) ». 15. « Sparso il crin', or d'Edra cingasi (car. 47º) ». 16. « Finito è il nostro scherzo, or fate festa (car. 475-512) ». 17. « Volgi Iole (car. 515-53) ». 18. « Vaghi rai, merced' aita (car. 53b-54a) ». 19. « Al mormorio dell'onde (car. 54b) ». 20. « Godi, Clori gradita (car. 55) ». 21. « Filli vezzosa (car. 56-57) ». 22. « Chi da i lacci d'Amor vive disciolta (car. 57<sup>b</sup>) ». 23. « Fra le Ninfe e fru i Pastori (car. 58<sup>a</sup>) ». 24. « Mill' e mille ghirlandette (car. 58<sup>b</sup>) ». 25. « Mira l'Aurora (car. 59) ». 26. « Hor ch'esce fuor l'Aurora (car. 60-624) ». 27. « Questo legato in oro (car. 62b) ». 28. « Sabatino, tu mi pigliasti (car. 65) ». 29. « Perchè gli è tempo perduto (car. 66-67\*) ». 30. « Non credetti mai ch'amore (car. 67-68) ». 31. « Io vuo' dirti, dama mia (car. 69-70") ». 32. « Una fanciulla da signa (car. 70<sup>b</sup>-71) ». 33. « Donne, venite a vedere (car. 72-73) ». 34. 
< De' sentite, scioperati (car. 74-77) >.

### V. Il lamento di Cecco da Varlungo di Francesco Baldovini: car. 80-89.

VI. « Arx Triumphalis extinctis in Viennae obsidione fidei Propugnatoribus, Florentiae in Templo B. V. Annunciatae erecta, Epigramma » car. 91.

Com.: « Non nisi letitiae lachrymas hic funde, viator ».

VII. « Sonetto di G. B. F. fatto il di di S. Gio. Battista » car. 92. Com.: « Di Giambattista, o Santo, il nome avete ».

VIII. « Vivezze aeree in forma di Cantilene e scherzi misti per varj modi da scherzare sù la Musica, consagrati agli Eminentissimi Principi Cardinali Francesco ed Antonio Barberini. Opera del sig. Lorenzo del sig. Cam(ILLO) Perini, Academico Fiorentino » car. 94-161.

Precede una lettera autobiografica agli « Eminentissimi Principi (car. 95-97) », e segue un « Indice (car. 159-161) », che non è completo e che non corrisponde più alla nuova numerazione del codice. Le « Vivezze » hanno principio a car. 104 con un madrigale « Sopra la vita umana », che comincia: « E così va ».

IX. « Poesie di Pier Francesco Minacci, alla Sacra Cesarea Maestà di Eleonora Imperatrice » car. 166-187.

Sono autografe ed hanno varj pentimenti. Cotesto esemplare, preparato per la stampa, ha in fine l'Imprimatur a firma di Fra Costanzo da Lugo. Precede una lettera dedicatoria alla « Sacra Cesarea Maestà », data da « Fiorenza li 4 Gennaro 1672 ». La prima poesia è un « Oratorio per il Beato Aloysio Gonzaga », che com.: « Splendete più belle ».

### X. Epigrammata nonnulla: car. 190-203.

Eccone i capiversi: 1. « Dic rosa munifici gratum mihi pignus amici (car. 190ª) ». 2. « Esse quid hoc dicam quod iam recitante Marone (car. 190b) ». 3. « Rivule deliciae Dryadum, Triviaeque lavacrum (car. 1914) ». 4. « Horrida Pellaei ride certamina belli (car. 191b) ». 5. « Foedarat totum Batavus temerarius Orbem (car. 192a) ». 6. « Lorgee, pugnacis renovas, qui nomina gentis (car. 192b) ». 7. « Turreni Gallo semper celebrande Tonanti (car. 1934) ». 8. « Quae te fata trahunt, quae Rhenum sidera versus (car. 1934) ». 9. « Si quis forte tibi facile deferret ad aures (car. 1944) ». 10. « Gallorum decus et Mavors Turrenius alter (car. 194b) . 11. « O felia genio, felia, Ludovice, trophaeis (car. 195<sup>a</sup>) ». 12. « Accipe belligeri ferrum Ludovice Gradivi (car. 195<sup>b</sup>) ». 13. « Magna Friderici stupuit certamina bellus (car. 196°) ». 14. « Invenies nullum, laetus qui vixerit, Aule (car. 196b) >. 15. « Tergeminos spondet fallax tibi mundus honores (car. 197a) >. 16. « Qui nunc Palladiae lusus celebratur Arenae (car. 197b) ». 17. « Carole, doctorum dulcissima cura Sophorum (car. 1984) ». 18. « Cur ruerent imbres victisque Aquilonibus Austro (car. 198b) ». 19. « Caesaris invicti excellentia facta canamus (car. 199a) ». 20. « Carole, qui mihi flagranti es devinctus amore (car. 199b) ». 21. « Insanos homines, quae vos dementia caepit (car. 2001) ». 22. « Carole, quid cumulas gemmas aurique talenta (car. 200b) ». 23. « Troianae Aenea lux praeclarissima gentis (car. 201a) ». 24. « Herculis invicti celebremus carmine robur (car. 201b) ». 25. « Omnipotens Deus est summi regnator Olympi (car. 202<sup>a</sup>) ». 26. « Te Maria genitum dicunt, virgaque potentem (car. 202<sup>b</sup>) ».

- 27. « Salsipotens tumidis regnat Neptunus in undis (car. 2034) ». 28. « Abijce nunc tandem curas, Francisce, molestas (car. 2034) ».
- XI. « Sopra l'Assedio di Vienna, Canzone del sig. Vincenzio da Filicata » car. 204-207.
- XII. « Per la Vittoria degl'Imperiali e Pollacchi sopra l'esercito Turchesco, Canzone del sig. Vincenzio da Filicaia » car. 208-211.
- XIII. « Natura, Genio e Fato del sig. Dottor VILLIFRANCHI » Dialogo in versi: car. 213-218.

Com.: « Io, gran madre Natura ». Fin.: « Che son benigni per malignità ».

- XIV. « Al Serenissimo Sig. Principe Gio: Gastone, Canzone del Sig. Bene-DETTO MENZINI » car. 220-222.
- XV. « Alla S. M. di Giovannj Terzo Re di Pollonia, Canzone del Sig. VIN-CENZIO DA FILICAIA » car. 224-229.

È la stessa canzone indicata in questo codice, sotto il num. I.

XVI. Ottave bernesche: car. 230-231.

Sono nove e cominciano a mezzo, dal verso: « Ma quel ch' è peggio sono a mal partito ».

XVII. Componimenti poetici di vario argomento: car. 234-249.

Eccone i capiversi: 1. « Hor che a noi rimena (car. 234-238<sup>a</sup>) ». 2. « O sovra 'l sol Regina (car. 238<sup>b</sup>) ». 3. « Fuggi, fuggi, o mio core (car. 239<sup>a</sup>) ». 4. « Io mi parto, mi parto mio bene (car. 239<sup>b</sup>-240<sup>a</sup>) ». 5. « Che fai tu, che di tu, vita mia (car. 240<sup>b</sup>-241<sup>a</sup>) ». 6. « Torbida notte, d'atre nubi oscura (car. 241<sup>b</sup>) ». 7. « Donna, che val che sì devota e pia (car. 242-243<sup>a</sup>) ». 8. « Io veddi la mia Dama in sur un pescho (car. 243<sup>b</sup>) ». 9. « Penso, pensando ogn'or in tal pensiero (car. 243<sup>b</sup>) ». 10. « Cantai un tempo, e se fu dolce il canto (car. 244<sup>a</sup>) ». 11. « Greve non fia da voi, partendo, Morte (car. 244<sup>b</sup>) ». 12. « Amor, ch'attendi (car. 245<sup>a</sup>) ». 13. « Ecco, Clori mia bella (car. 245<sup>b</sup>) ». 14. « Io veddi la mia Dama sur un pero (car. 246<sup>a</sup>) ». 15. « Doppo l'alba 'l vivo raggio (car. 246<sup>b</sup>-247<sup>a</sup>) ». 16. « La beliissima mia dolcie Nemica (car. 247-248) ». 17. « Raccogli in giro (car. 249) ».

XVIII. Ragionamento d'amore: car. 250-256.

Com.: « L'amante delle terrene bellezze s'alza col pensiero ». Fin.: « Come all'età

- florita et alla nobil condittion nostra si conviene ». Subito dopo è trascritto il principio de « La bellissima mia dolcie nemica », che è innanzi a car. 247.
- XIX. « Canzone a ballo composte dal Magnifico Lorenzo de Medici e da M. Agniolo Politiano et da altri Autori » car. 260-279.
- XX. Ottave a Papa Urbano VIII in difesa del « Serenissimo Farnese » car. 280-285.

Le ottave sono 24 e cominciano: « Con che ragione, o Padre Santo, guerra ».

- Nel codice sono qua e là parecchie carte o bianche o piene di sgorbj. Nella carta di guardia è, di carattere moderno, l'indicazione generica: « Canzone Sonetti », e subito dopo è incollata una striscia di carta, con scrittovi di mano del Marchese Capponi: « Comprato da me A. G. C. in Firenze di Marzo 1710 ».
- 37. Cart., dell'anno 1708, m.  $0.189 \times 0.128$ , di car. 189.
  - I. « Poesie varie scelte da diversi poeti illustri e poste ciascuna sotto le sue materie particolari, per via d'alfabeto da A. G. C. (Alessandro Gregorio Capponi), anno 1708 aprile » car. 1-167.
  - II. Frase, proverbi, riboboli e bisticci raccolti da diversi scrittori illustri da A. G. C. (Alessandro Gregorio Capponi), anno 1708 aprile » car. 167-189.
  - Il codice è tutto intramezzato da pagine bianche, dopo ciascuna lettera dell'alfabeto.
- 38. Cart., dell'anno 1708, m. 0,264  $\times$  0,185, di pagg. 388, oltre due carte in principio non num.
  - « Raccolta di varie erudizioni fatta da A. G. C. (Alessandro Gregorio Capponi), l'anno 1708 ».
  - Le due carte non numerate hanno la « Tavola di tutti i nomi propri che in questo Libro si leggono ». Sotto il titolo è di mano del Capponi: « La carta fu comprata da me A. G. C. nel 1707 giugno ». In fine è un foglio volante con un indice alfabetico di filosofi, oratori e poeti antichi, compilato dallo stesso Capponi.

- 39. Cart., del sec. XVII, m.  $0.215 \times 0.165$ , di car. 145, oltre due carte in principio non num.
  - I. « Relatione distinta del successo frà il sig. Marchese de Los Velles Ambasciatore cattolico et Monsignor Vescovo di Lamego Ambasciator di Portogallo, anno 1642. 20 agosto, » car. 1-15.

Com.: « Com' è noto al Mondo venne in Roma Mons. il Vescovo di Lamego ». Fin.: « Non veduta, non che osservata nella famiglia del Cattolico ». Il titolo è nella seconda carta non numerata.

II. Copia di « Lettera di Sebastiano Colloredo alla Maestà del Rè di Francia, persuadendola a non conchiuder pace con la casa d'Austria » car. 16-35.

Com.: « Sire, Il valor di V. Maestà », ed è datata da: « Udine li 6 genaro 1643 ».

III. « Discolpa nella creatione di N. S. Innocentio Decimo dell' Ecc. Sig. Marchese di San Chamond Ambasciatore straordinario di S. M. Cristianissima in Roma » car. 36-54.

Com.: « La valunnia vanta i suoi nataù così antichi che il mondo ». Fin.: « Con la giustisia che meritano i suoi longhi e fedeli servigi ».

IV. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) al Marchese di San Chamond Ambasciatore in Roma » car. 55-59.

Com.: « Il Conte d'Entraghes alli 26 passato », e porta la data di: « Fontanables (sic), li XI Ottobre 1644 ».

V. « Manifesto del sig. CARDINALE D'ESTE sopra li mali portamenti dei Ministri Spagnioli verso sua Eminenza » car. 60-69.

Com.: « Al punto medesimo ch'io fui promosso ». Fin.: « Nell'ubidienza dei suoi comandamenti ». È datato: « In Roma, questo di 12 settembre 1645 ».

VI. « Discorso sopra tutte le differenze seguite tra il sig. Cardinal d'Este et Almirante di Castiglia, con il totale loro aggiustamento » car. 70-104.

Com.: « L'infinite obligationi che tengo a V. S. ». Fin.: « E di barattarsi il mantello nella baruffa ». È datato: « Roma, li 12 maggio 1646 ».

VII. « L'Almirante fuggitivo » Canzone: car. 104-108.

Com.: « All'horribil rimbombo ».

VIII. « Discorso se l'Almirante nella visita del Sacro Collegio doveva visitare il sig. Cardinal d'Este e li Cardinali Grimaldi e Valente e fermare la carrozza incontrandoli » car. 1086-117.

Com.: « Havendo osservato la Corte che li Cardinali e Ministri Spagnuoli ». Fin.: « Il furore de' Prencipi renda passi li Popoli ».

IX. « Manifesto del sig. Prencipe Tomaso di Savoia fatto nella ritirata dello Assedio d'Orbetello » car. 118-122.

Com.: « L'incorrotta fedeltà che io ho professato ». Fin.: « Spero fare coll'occasione pomposa mostra del mio valore ».

- X. Componimento bernesco sulla liberazione d'Orbetello: car. 122<sup>b</sup>-126.
  Com.: « Spagnuoli allegrezza ».
- XI. Copia di « Lettera del Re di Francia diretta al Parlamento di Parigi sopra la dettentione de' signori Prencipi di Condè, di Conty e del duca di Longavilla, x febbrajo 1650 » car. 127-145.

Com.: « Nostri cari e fedeli, La resolutione che siamo stati sforsati di pigliare ».
La lettera è datata: « Parigi a 19 genaro 1650 ».

- A tergo della prima carta non numerata, è l' « Indice »; e a tergo della seconda, sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Giugno 1730 ».
- 40. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.225 \times 0.156$ , di car. 245, oltre una carta in principio e due in fine non numerate.
  - « Assemblee della Corte Politica ragguagliate da Cosimo Bilancetti canonico della città del Borgo S. Sepolcro e dottore in teologia, dedicate al Serenissimo Gran Principe di Toscana Cosimo III dei Medici ».

Com.: « La politica alla cui saggia mano sono le redini del buon governo commesse ». Fin.: « Fu dall'istessa con indicibil' umanità ritenuta nel regio alloggiamento ».

Le car. 244-245 hanno la « Tavola delle Assemblee che si contengono in quest' Opera », le quali sono ventiquattro.

- 41. Cart., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m: 0,263 × 0,196, di car. 271, num. mod.
  - I. Concilii Tridentini Sessiones aliquot cum adnotationibus et decretis Sacrae Congregationis S. R. E. Cardinalium praedicti Concilii interpretum: car. 1-105.
    - Com.: « Et si regulares fuerint ultra examinationem ». Fin.: « Ut habitus mutent ».
  - II. « Additiones ad Sacri Concilij Triden(tini) interpretationes » car. 114-194.
    Com.: « Congregatio Concilij censuit posse episcopum ». Fin.: « Declaratione g. d.º n.º 23 ».
  - III. « Formulae supplicationum et absolucionum Sacri fori Poenitentiariae olim quidem congestae et nuper mandante Ill.º et R.mo D. Scipione miseratione divina S. R. E. tituli Sancti Crisogoni Presbitero Cardinale Burghesio maiore Poenitentiario per RR. PP. DD. eiusdem Sacrae Poenitentiariae officiales, statis diebus recognitae. Anno salutis millesimo sexcentesimo duodecimo » car. 196-271.
    - Com.: « Pro eo qui habet pauperes parentes ». Fin.: « Praesentes litterae suf-fragentur ».
  - Nel codice era un'antica numerazione.per pagine, in parte scomparsa in parte cancellata, e sono qua e là diverse carte bianche.
- 42. Cart., del sec. XVIII, m. 0,276  $\times$  0,204, di car. 250, oltre quattro carte in fine non numerate.
  - Juris Repertorium, ordine alphabetico dispositum.
    - Com.: « Antiquiora sunt praeserenda ». Fin.: « In partem filii computari ».
- 43. Cart., del sec. XVIII, m.  $0,246 \times 0,193$ , di car. 69, oltre 18 carte bianche in fine e una in principio non numerate.
  - « Historia del principio dell'Heresie di Lutero et altri à suo tempo ».
    - Com.: « Nel secolo XV della nostra salute ». Fin.: « La sensuale superstizione di Macometto ».
  - A tergo della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Gennaro 1724 ».

- 44. Cart., del sec. XVII, m.  $0.263 \times 0.200$ , di pagg. 65, oltre due carte in principio non numerate, e nove carte bianche in fine.
  - « Stato nel quale si trovano hoggi xi di Maggio 1648 li Monti Baronali con li tempi delle loro erettioni, aggiunte, oblighi e doti, con la notitia di chi siano depositarij, segretarij e computisti, e quello che sia stato adempito delle obbligationi predette e quello che resti al presente di fare ».

Com.: « Monte delle Provincie. Fu eretto da Gregorio XIIIº ». Fin.: « Come par fede data a Monsignore Tesoriere ».

- La prima carta non numerata, ha il titolo qui sopra riprodotto e le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Agosto 1729 »: la seconda, una « Rubricella » per ordine alfabetico.
- 45. Cart., della prima metà del sec. XVII, m.  $0.315 \times 0.213$ , di car. 52.
  - « Negotiato del Torello (Agostino) spedito dall' E. ... Cardinal Colonna a Ferrara con l' E. ... Cardinal Durazzo legato, intorno l'affittare alla Communità di Cento la decima ».

Com.: « Alloggiare nel Monasterio delli Padri del Carmine ». Fin.: « In dicto testamento impugnare ».

- Nel codice sono due lettere di Fabrizio Renotti. La prima, data da « Cento, li 11 decembre 1634 », è a car. 4, ed incomincia: « Tutt'hoggi ho secondato l'acqua della partita »; la seconda, data da « Cento, 18 novembre 1634 », comincia: « La Congregatione nostra risolse », e, dalla car. 12 salta, per uno spostamento nella rilegatura, alla car. 17. Le carte l e 18 sono ripetute nella numerazione. A tergo della car. 1 sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Gennaro 1727 ».
- 46. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,276 × 0,220, di car. 87.

Raccolta di scritture riguardanti la diversione del Lamone.

Com.: « Dovendosi levare il fiume Lamone dal Po ». Fin.: « Legittimamente instituiti et confermati ».

Precedono due carte topografiche rozzamente disegnate e colorate. A car. 51-54

è una scrittura intitolata: « Modi di scolar l'acque, che hora innondano i Territorij di Bologna et Ferrara nelle Valli di Comacchio senza nocumento del Polesene di S. Giorgio et con niuno o poco danno della Pesca di esse Valli di Comacchio », che, a tergo della car. 56, si afferma essere « del Boccalino, ch' è stato il governatore di Comacchio, 1605, propria scrittura », e che com.: « È cosa chiara, che l'acque le quali hora innondano ». A car. 87 sono i « Patti della bonificatione tra Ferrara e Bologna mandati alla congregatione delli quattro Cardinali, presentati per l'Abbate Spondrato (Pandolfo) », che com.: « Farò la bonificatione della Valle ». Nella carta di guardia sono incollate due strisce con frammenti di scrittura dello Spondrato. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche.

- 47. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0,276 \times 0,210$ , di car. 84, delle quali l'ultima bianca.
  - « Scritture dell' Instituto delle Gentildonne Inglese (sic) dette Gesuitesse, discusso più volte in molte Congregationi di Cardinali sopra ciò deputati, finalmente fu reprobato co' Bolla Particolare di N. S. Urbano 8 ».

Com.: « Havendo dato più Memoriali a S. S.4 ». Fin.: « Tam lubricae Societatis incrementa tempestive prohibeantur ».

- A tergo della car. 1, che è ripetuta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaro 1727 ».
- 48. Cart., del sec. XVII, m. 0,230 × 0,165, di car. 1-a-e-171, num. ant I titoli e le iniziali sono in rosso.
  - « Incomincia la vita del Beato hieronymo Saunaruola del ordine de frati predicatorj de san Domenico, Doctore martire et propheta et de suoi compagni ».

La Vita com.: « Fu fra Girolamo Savonarola per patria padovano » (car. 2), ed è preceduta da un prologo, che ha il seguente titolo: « Incomincia el Prolago sopra la vita del beato p. Jerolimo martire, dottore, vergine e propheta esimio et sua conpagni jl beato Domenico da pescia et el beato Silvestro da Firenze dello ordine de Predicatori ».

Le carte 46, 47 e 48 sono ripetute, e manca il numero alla carta, che do-

vrebb'essere la 59. A correggere coteste irregolarità, comincia dalla car. 48 una numerazione moderna a lapis, che va fino alla fine. Le car. 1-a-e contengono l'Indice dei 103 capitoli nei quali è divisa la Vita. la quale arriva qui solo al cap. 53, e del 54 non si legge che il semplice titolo: « L'obligo del Padre fra Malatesta del ordine de Predicatori ». Il codice è in moltissime pagine illeggibile, ed ha in principio un'incisione che rappresenta il Savonarola.

- 49. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.265 \times 0.193$ , di pagg. 333, oltre quattro carte in principio non num.
  - « Governo Politico de' Veneziani ».

Com.: « Io mi prendo la cura di descriver l'Istoria ». Fin.: « Per vindicarsi, se potevano, dell'affronto ricevuto nella Chiesa de' Giesuiti ».

- Le quattro carte non numerate contengono il titolo e l'indice dell'opera, che è divisa in due parti: la prima, da pag. 1 a pag. 214; la seconda, da pag. 215 a pag. 333. A tergo della seconda carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1724 ».
- 50. Cart., del sec. XVII, m. 0,273 × 0,196, di colonne 736, oltre una carta in principio non numerata.

Del reggimento e dei costumi delle donne di messer Francesco da Bar-Berino.

Nella carta non numerata, scritta anch'essa per colonne, si legge: « Titolo del libro manoscritto donde s'è tratta questa copia da.... cominciata li 29 Settembre e terminata li 27 Ottobre 1667 »; e subito dopo: « Al nome di Dio questo libro ee di Luccha di Giovanni di Luccha di Firenze: il quale libro fu fatto e conpilato per lo valente e savio Giudicie Messer Franciesco da Barberino, al quale puose nome Barberino, trattando sopra de costumi che a Donne e a Donzelle si conviene usare secolari e rilegiose »; e, sul margine sinistro, di mano più recente: « Libro composto dal q. Francesco Barberino e non stampato ». Il codice ha in principio due carte di guardia, nella seconda delle quali, sono alcune notizie bibliografiche sull'opera del Barberino, scritte da Anton Maria Biscioni.

- 51. Membr., della seconda metà del sec. XVI, m. 0,240 × 0,168, di car. 80, a due colonne, num. mod., oltre due carte in principio non num. Le iniziali sono a colori rossi o turchini, Le sole due iniziali della car. 1 sono in oro e colori: la prima, al recto, con un piccolo fregio sul margine sinistro; la seconda, al verso, con un fregio che inquadra tutta la pagina.
  - Il libro degli Uffici di CICERONE, tradotto in volgare italiano.

Com.: « Quantunca necessario sia ad te, Marcho figliolo, qual già per uno anno odi Eratippo (sic) » (car. 1<sup>b</sup>). Fin.: « Ma tu me serai molte (sic) più caro, se tu delectarai di amaestramenti et precepti si sancti » (car. 78<sup>b</sup>).

- La prima carta non num. è imbrattata da parecchi sgorbj, e la seconda ha, nel tergo, uno stemma di tipo flammingo, che pare della fine del sec. xvII. Nella car. l'è una breve lettera dedicatoria, che com.: « Perchè da molta honestate et gran studio di virtute procedere mi pare il tuo desyderio, magnifico et preclaro Bernabove sanseverinate, di volere legere in lingua materna ecc. ». Nel margine inferiore della car. l'è sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1721 »; e in un foglio di guardia è scritto in alto, di mano modernissima: « Traduzione inedita ». La car. 79<sup>b</sup> presenta le tracce di una scrittura cancellata di proposito, e la car. 80<sup>b</sup> ha un principio di lettera: « Carissimo signor Jeronimo mio ».
- 52. Membr., del sec. XIV, m. 0,243 × 0,172, di car. 64, a due colonne, num. mod. I titoli e i richiami marginali sono in rosso: le iniziali in rosso o turchino.
  - « Incominciasi il libro il chui titolo e questo: De costumi et delli ofici de nobili sopra I giuoco de li scachi » di frate Jacopo da Cessole.

Com.: « Infra tucti rei segnali nellu huomo, e l'uno quando alcuno huomo non teme d'offendere messer Domene Dio per colpa » (car. 1<sup>h</sup>), ed è preceduto da un prologo, che ha il seguente titolo: « Qui comincia il prologho di questo libro. Il quale compuose sopra 'l grucho degli scacchi frate Jacopo da Cessolæ del ordine de' predicatori ».

Il codice avea originariamente una numerazione in rosso sul margine destro inferiore, della quale si vedono ancora alcune tracce. Nel basso della car. la sono disegnate due figure, sedute sopra un divano, che giuocano a scacchi;

e poi, nei rispettivi capitoli, sono rappresentati a colori i diversi pezzi onde si compone il giuoco degli scacchi. In fine è la soscrizione: « Io frate Jacopo da Cessole de l'ordine de frati predicatori Compuosi et compilai questo libretto ad onore et sollazzo de gentili huominj. Et maximamente di coloro cheffanno il giuocho. Et agiol rechato a questo fine Come n'ae ordinato colui dal quale scende ongne dato optimo et ogne dono perfecto. Al quale sia ogne honore et gloria per infinita secula seculorum amen ». Nel margine inferiore della car. 1<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « dicembre 1724 ».

- 53. Cart., del sec. XVII, m.  $0.245 \times 0.170$ , di car. 179.
  - « Della vita di Sforza Conte di Santa Fiore, scritta da Jeronimo Conestaggio Gentilhuomo Genovese. Libri tre ».

Com.; « Gran felicità in questo torbido torrente dell'humana vita ». Fin.: « Così per lo più avviene quando l'honore et la fama da vera et soda virtù procedono ».

- Il codice è pieno di correzioni a penna e a lapis, marginali ed interlineari. Sono in principio due carte non numerate: la prima col titolo; l'altra bianca. Le prime due carte della Vita, sono segnate con una croce; sicchè la numerazione comincia regolarmente dalla car. 3. Nel margine inferiorè della car. 1<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1720 ».
- 54. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,294 × 0,229, di car. 228, num. mod. a lapis, meno le prime quattro carte numerate a penna. Il codice rivela una numerazione più antica, che arriva fino a car. 205, e che non corrisponde alla presente. Vi sono due carte segnate 211° e 224°.
  - I. « Lettere e Scritture de' Certosini mentre sotto la Protettoria dall'Eminent.° S. Cardinal Colonna, Agostino Torello Auditore, maneggiò li loro interessi » car. 1-213.

Com.: « Sumptus Em. mus et R. mus Cardinalis Columna Archiepiscopus Bononiensis ». Il titolo è nella car. 2°. Fra le varie scritture, sono da notare: l° Lettera del Cardinal Francesco Barberino al P. D. Carlo Dosio, data da Roma a 17 settembre 1633 (car. 35). 2° « Ordinationes Capituli Generalis anni 1634 15 maij et seq. » (car. 61-70). 3° « Copia epistolae Eminentissimi Domini Cardinalis Farnesii (Odoardi) » data: « Ro-

mas, die 28 decembris 1618 » (car. 84). 4° « Cause per le quali D. Gio. Béctista Manduci Priore della Certosa di S.º Lorenzo appresso la Padula deve essere assoluto dal Priorato sens'altra dilatione » (car. 209-210). Nel codice sono le seguenti lettere dirette al Cardinal Girolamo Colonna, da:

- 1. BABILEA FULGENZIO Pavia, 14 gennaio 1634 (car. 181).
- 2. Bevilacqua Raffable Capri, 25 marzo 1634 (car. 107); e Capri, 10 maggio 1634 (car. 103); e Capri, 28 maggio 1634 (car. 105).
  - 3. Brancaccio Damiano Roma, 25 gennaio 1634 (car. 201).
- 4. CAUDINO GIUSEPPE Roma, 17 dicembre 1633 (car. 115); e Roma, 11 febbraio 1634 (car. 117); e Roma, 18 febbraio 1634 (car. 113).
- 5. Ciotti Ilario Napoli, 3 ottobre 1633 (car. 139); e Napoli, 2 aprile 1634 (car. 137).
  - 6. CREMONA ILARIO Parma, 24 maggio 1634 (car. 183).
  - 7. GRISCUOLO PIETRO PAOLO Capri, 7 marso 1634 (car. 191).
- 8. DI LORENZO AGOSTINO S NAPOLI PAOLO (DE) Certosa di S. Lorenso, 25 marzo 1635 (car. 207-208).
- 9. Dosio Carlo Bologna, 27 febbraio 1634 (car. 151); e Bologna, 18 marzo 1634 (car. 149); e Bologna, 1º aprile 1634 (car. 147); e Bologna, 9 giugno 1634 (car. 141).
  - 10. GIULIANI LORENZO Bologna, 7 aprile 1634 (car. 161).
- 11. GRECIS CARLO (DE) Capri, 28 gennaio 1634 (car. 133); e Capri, 18 febbraio 1634 (car. 189); e Capri, 16 marzo 1634 (car. 135).
  - 12. GRILLO TOMMASO S. Nicola, 20 gennaio 1634 (car. 212).
- 13. Guasco Bartolomeo Parma, 27 febbraio 1634 (car. 119); e Parma, 28 febbraio 1634 (car. 121); e Casotto, 7 giugno 1634 (car. 187).
- 14. LUCHINI LORENZO Pisa, 28 febbraio 1634 (car. 125); e Milano, 25 aprile 1634 (car. 163); e Milano, 6 giugno 1634 (car. 123).
  - 15. MARTINENGO BENEDETTO Parma, 20 marzo 1634 (car. 185).
- 16. MILONE ALESSANDRO Capri, 13 gennaio 1634 (car. 111); e Capri, 17 marzo 1634 (car. 109).
  - 17. Napoli Paolo (DE). Vedi n. 8.
  - 18. NARDIS CARLO (DE) S. Stefano del Bosco, 8 febbraio 1634 (car. 205).
  - 19. OLDONI NICOLÒ Asti, 17 febbraio 1634 (car. 91).
  - 20. PARISOTTI UGO Bologna, 6 maggio 1634 (car. 180).
- 21. Perrot Giusto Grenoble, 18 gennaio 1634 (car. 33); e Grenoble, 17 ottobre 1634 (car. 31); e Grenoble, 28 dicembre 1634 (car. 29).
  - 22. RAMPI DAMIANO Trisulto, 25 dicembre 1633 (car. 129).
  - 23. RAVASINI EUSEBIO Parma, 26 febbraio 1634 (car. 199).
  - 24. SALAMONIO ALESSIO Napoli, 4 aprile 1634 (car. 11).
- 25. Seccei Cosimo Milano, 8 marzo 1634 (car. 99); e Milano, 6 giugno 1634 (car. 101).
  - 26. SOARDI VINCENZO, Vescovo di Mantova Mantova, 29 marzo 1634 (car. 97).
  - 27. Trivulzio Teodoro, Cardinale Milano, 3 marzo 1634 (car. 89).

- B poi quest'altre lettere dirette ad Agostino Torello, da:
- 28. Dati Francesco Antonio s. l. e. a. (car. 203).
- 29. Carlo Dosio Bologna, 3 marso 1634 (car. 153); e Bologna, 24 marso 1634 (car. 145); e Bologna, 10 giugno 1634 (car. 143).
- 30. GIULIANI LURENZO Bologna, 29 marzo 1634 (car. 155); e Bologna, 12 giugno 1634 - (car. 159).
  - 31. OLDONI NICOLÒ Asti, 17 febbraio 1634 (car. 93-94).
- 32. PARENTANI ANGELO Mantova, 3 marso 1634 (car. 95); e Mantova, 23 marso 1634 (car. 193).
  - 33. RAMPI DAMIANO Trisulto, 8 febbraio 1634.- (car. 131-132).
  - 34. SECCHI COSMO Milano, 15 marzo 1634 (car. 87-88).
- II. « De Trigonometria seu de Resolutione triangulorum » car. 214-220.
  - Com.: « Trigonometriae Analysis, seu Resolutio triangulorum, duplex est ». Fin.: « Reliqui anguli facillime indagantur, per quantum axioma ».
- III. « Per ritrovare il cerchio della positione del pianeta che si ha da dirigere » car. 221-224.
  - Com.: « Prima si trovano i gradi di declinatione del Pianeta ». Fin.: « M. 14. 27 ».
- IV. « Andreae Argoli, De rectificatione geniturarum, sive de reedificatione gradus horoscopatis » car. 225-228.
- Com.: « Tres vias excogitarunt antiqui ». Fin.: « Vel infausto per actionibus, vel honoribus ».
- A tergo della car. 2 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaio 1727 ».
- 55. Cart., della seconda metà del sec. XV, m.  $0,290 \times 0,212$ , di car. 25, num. mod.
  - « Statuti de mare » della città d'Ancona.
    - Com.: « In prima statuto e ordinato che se in anchona o fuora d'ancona ». Fin.: « E per ciaschuna volta che contra facesse in le predette chose ».
  - La parte del titolo, chiusa fra virgolette, è scritta due volte in un brano di pergamena, incollata sur una carta, che forma la guardia del codice. Le prime due carte hanno l'indice dei capitoli, che ascendono a novantaquattro. Gli Statuti cominciano con la car. 3, e portano in fine la data: « MCCCC°LV

adi 19 di aprile », con l'approvazione del Consiglio: « Fuit in manifico consilio ». A tergo della car. l' sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaio 1723 ».

- 56. Membr., del sec. XVI, m. 0,260 × 0,180, di car. 24, num. mod., oltre due carte in principio e due in fine non num. Le iniziali sono quasi sempre a colori rossi o turchini, meno la prima che è in oro e colori, ed inquadra in un fregio la prima ottava.
  - « Atlante in ottava rima di Lorenzo Bonincontri da Samminiato ».
  - Le carte non numerate sono bianche; meno la prima che ha in alto il titolo, di mano recentissima. Il codice è adorno di figure geometriche rozzamente colorate; fra le quali è a car. 18º una specie di montagna, con sopra scrittovi: « Parte dell'inferno ». Il poemetto si compone di 144 ottave (tre per ogni faccia), ed è diviso in quattro canti: i primi due di trentasei ottave l'uno; il terzo di trenta; l'ultimo di quarantadue. La prima ottava dice:
    - Al padre, al figlio, allo spirito sancto
      Per ogni secol sia gloria et honore,
      Et benedecto sia suo nome quanto
      Tucte le creature hanno valore.
      Con laude lo ringratio in ogni canto
      Con pura mente et con devoto quore,
      Et confessata sia la sua bontate
      Pietà, misericordia et haritate ».
  - A piedi della car. 1° è nel mezzo uno stemma a colori sorretto da due angeli con le lettere G. R. in oro; e sul margine sinistro sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».
- 57. Cart., del sec. XVII, m.  $0,275 \times 0,205$ , di car. 43.
  - « Memorie in tempo di Sisto V ».
  - I. « Entrata et uscita della Sede Apostolica » car. 1-4.

    Com.: « L'entrate della Rev. Cam. Ap. a sono ». Fin.: « A M. Baveo, 100 ».

II. « Summario raguaglio delle cose della Sede Apostolica et in che termine si trovano di presente » car. 5-7.

Com.: « La depositaria generale si è data per cinque anni ». Fin.: « Però s'intenda salva semper correctione ».

- III. Innovazioni fatte da Sisto V, appena assunto al Pontificato: car. 9-14.
  Com.: « Nell'anno 1585 ai 24 d'Aprile dal S. Collegio de' Cardinali » Fin.: « Tutte insieme ascendono, 105917 ».
- IV. « Nota d'alcune Fabriche di Chiese et luoghi Pij et di altre cose publiche fatte da S. S.<sup>th</sup> per accrescimento del Culto Divino et agiuto de' Poveri di Roma » car. 15-19.

Com.: « Il Palazzo, overo Patriarchio Lateranense ». Fin.: « Et ciò senza toccar' alcuna entrata della Camera ».

V. « Offitij vacabili eretti di novo, overo riformati a benefitio della Camera da Sisto V » car. 21-23.

Com.: « Con dismembratione di sc. 6000 d'entrata ». Fin.: « Custode del Lago di Perugia, 500 ».

VI. « Monti vacabili, li frutti de' quali si cavano dall'entrate augumentate dalla S.<sup>ta</sup> di Nostro Signore PP. Sisto V » car. 25.

Com.: « Monte del Camer. to de' Luoghi ». Fin.: « Augumentali fatti dalla S.tà di N. S. ».

VII. « Nota delle spese et provisioni, le quali S. Santità per alcuni anni hà continuato et hora in parte continua, le quali non erano solite farsi dalli suoi Antecessori » car. 27-30.

Com.: « Pagate da Sua S.tà l'elemosine fatte ». Fin.: « Somma quello che si è pagato fin hora, 347525 ».

VIII. « Officia et Magistratus tam in Urbe, quam extra per territorium Ecclesiae cum arcibus. Item taxae, pagae et quanti venalia vendantur, et quae venalia sunt » car. 31-43.

Com.: « Gubernator Almae Urbis ». Fin.: « Notarius in Criminalibus venditur ».

Il titolo è scritto, da mano contemporanea, sulla legatura in membrana. A tergo della car. I sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto:

« Luglio 1741 ».

- 58. Cart., miscell., del sec. XVII, m. 0,285  $\times$  0,229, di car. 114.
  - I. « Regulae seu canones aliquot Philosophici, de lapide philosophico » car. 1-9<sup>a</sup>.

    Com.: « Id quod perfectioni proximum est ». Fin.: « Vale, vive, tibique bene consule ».
  - II. « IOHANNIS PONTANI summi Philosophi, Epistola in qua de lapide, quem philosophorum vocant, agitur » car. 9<sup>a</sup>-11<sup>a</sup>.

Com.: « Ego Iohannes Pontanus multas perturbavi regiones ». Fin.: « Ad artis veritatem pervenient et non aliter. Vale ».

- III. « BERNARDI COMITIS TREVIRENSIS, Liber de natura ovata » car. 13-30.
  Com.: « Domine mi, cum correctione premissa ». Fin.: « Per minima quousque sufficiant ».
- IV. « Sumario filosophico de Nicolò Flambllo » car. 31-40.

Com.: « Chi desidera havere la vera scient a delli corpi metallici ». Fin.: « Et attenda sempre all'assiduità. Laus Deo ». Il « Sumario » è preceduto nella car. 31 da alcune notizie biografiche su Nicolò Flamello. In fondo alla carta 40: « Nicolò Flamello, Notario 1407 ».

V. «Incipit liber novi Testamenti missi Philippo Regi Francorum per quendam Philosophum qui cum pateret diffidatus a medicis fecit hoc testamentum » car. 41-48.

Com.: « Nobilissimo et excellentissimo Principi ». Fin.: « Sicut aurum finum naturale ».

VI. « Incipit liber qui optime et aperte tractat de Magisterio Saturni » car. 49-68<sup>a</sup>.

Com.: « Ut ad perfectam scientiam pervenire possimus ». Fin.: « Laus sit Deo qui dat sapientiam sapientibus, Amen ».

VII. « Incipit epistola solis ad lunam crescentem » car. 68b-73.

Com.: « Epistola solis ad lunam crescentem ». Fin.: « Tunc abluisti corpus a sordibus eius ».

VIII. « Incipit liber mentis » car. 73b-86.

Com.: « Benedictum sit nomen Domini, qui dat sapientiam ». Fin.: « Nec ita clara habetur prout decet ».

IX. « Opusculum Alchimicum in tres tractatulos divisum, in quorum primo ponitur quidnam ars in se contineat, et quae sit cujusque metalli proprietas atque natura; secundo quo medio potest homo similes vires metallorum in effectum adducere; tertio quinam tincturae solis et lunae producendae sint » car. 87-96.

Com.: « Principio declarandum quid haec ars comprehendat ». Fin.: « Et salvatorem nostrum, ita fleri ».

X. « Il vero libro del dotto Sinesio abate Greco, trascritto dalla libreria dell'Imperatore » car. 97-99.

Com.: « Benché gli antichi Filosofi abbiano scritto ». Fin.: « È simile a quello ch'e di sopra ».

XI. « Alchimia quaedam excerpta ex quodam libro antiquo manuscripto et semilacero » car. 102-114.

Com.: « Destructio bonum proficit ». Fin.: « Habes radicem omnis verae medicinae et originem ».

- A tergo della car. 1 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaio 1734 ».
- 59. Cart., del sec. XVII, m. 0,255 × 0,190, di car. 144, oltre tre carte bianche in principio segnate A-c.
  - « FANUSIUS CAMPANUS, De familiis illustribus Italiae ».

Com.: « De origine illustrium familiarum nobilissimae Italiae, pertractare constituismus ». Fin.: « Qui sit benedictus in saecula, Amen ».

- A tergo della car. I sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Maggio 1736 ».
- 60. Cart., del sec. XV, m. 0,333 × 0,230, di car. 64, a due colonne, num. mod., oltre due carte bianche in fine non num. I titoli e le iniziali sono in rosso.
  - « Verba Geber filij Affla (sic) hispalensis » De rebus matheseos.

Com.: « Sciencia species habet quarum melior ». Fin.: « Ut evanescant et destruantur ».

- Il codice ha moltissime figure geometriche intercalate nel testo, e qualche postilla marginale di mano più moderna. In fine: « Hunc librum transtulit in toleto magister Girardus aronnensis, de arabico in Latinum ». A tergo della car. I sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbraio 1726 ».
- 61. Cart., degli anni 1715-1716, m.  $0,280 \times 0,202$ , di pagg. 1166.
  - Le Novelle di Franco Sacchetti.

In fine: « Finiscono le novelle di Franco Sacchetti copiate da me Pietro Paolo Brocchetti Fiorentino, dal ms. dell'Ecc. Sig. Dottore Anton M(aria) Biscioni Saccerdote Fiorentino, e terminata quest'opera questo di 10 gennaro 1716 ».

- Il codice si chiude con un attestato della collazione, scritto da Anton Maria Biscioni, e sottoscritto dal P. Giacinto Masotti e dal Dottor Ferdinando Rota. Nella prima pagina sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1717 ».
- 62. Cart., miscell., dei secc. XVI-XVII-XVIII, di varia mano, m.  $0,274 \times 0,203$ , di car. 245, num. mod., oltre due carte in principio non num.
  - « Casi cirimoniali e cavallereschi ».
  - I. « Lista del Corteggio ch'ebbe il Sig. Ambasciatore di Parma alla prima udienza del Papa, li 19 maggio 1695 » car. 1-3.

Com.: « Mons. Liberati con il rocchetto ». Fin.: « Non ci si trovò mai il Senator di Roma ».

II. « Replica (del Conte Francesco Maria Strozzi) alla risposta ad una lettera cavalleresca d'incerto autore - In Lucca, m. DCC. XXV., per Leonardo Venturini, di pag. 68 » car. 5-37.

A tergo del frontispizio è di mano del Capponi: « Donato dall'Autore a 17 Aprile 1725 ».

III. Lettera « se debbano gli nuovi Signori nel prendere a suo servizio Servitori, che di poco tempo siansi partiti dal servizio d'altro signore, dimandar la permissione di poterlo prendere con sua buona grazia » In Lucca, MDCCXXV, per Leonardo Venturini, di pag. 12: car. 38-43.

- IV. Editto di Mons. Hannibale Rucellai che promette duecento scudi a chi rivelerà il nome di colui che ha « assaltato e ferito in faccia vicino a casa Pia il sig. Gratioso Gratiosi Agente dell'Altezza d'Urbino » In Roma, appresso li Stampatori Camerali, 1594: car. 44.
- V. Bando di « Guid' UBALDO II FELTRIO DELLA ROVERE Duca d'Urbino IIII Prefetto di Roma » contro il luogotenente Gandolfino, dato da « Urbino li xxvi di Agosto del LVII », stampato in foglio volante: car. 45.
- VI. « Dechiaratione overo retrattatione del sig. MUTIO (IUSTINOPOLITANO) al parere fatto a favore di Gandolfino » data « In Ugubio l'ultimo di Maggio del MDLVIII », stampata in foglio volante: car. 46.
- VII. Editto di « Guido Ubaldo II Feltrio » sulle quistioni cavalleresche, dato « In Pesaro a' xv di Genaio del mdlvii » a firma di « Mutio Iustinopolitano », stampato in foglio volante: car. 47.
- VIII. Decreto di remissione di pena fatto da Papa Clemente VIII a favore di Alfonso Marescotto a 23 settembre 1592: car. 48-49.
  - Com.: « Sapendo noi la sentenza data ». Fin.: « Ciascuna di esse resti al detto Governatore ». È di mano del Marchese Capponi, il quale avverti in fine: « Copiato da alcuni mss. del fu Ab. « Valle Seg. río della SS. ms. Annunziata ».
- IX. Copia di una lettera di Cornello Capitoni sulla morte di Gio. Rinaldo Monaldeschi, mandata da Parigi a 15 novembre 1657: car. 50-53.
  - Com.: « Io suppongo che sarà già pervenuto a notizia delle SS. VV. ». La copia, nelle prime due carte, è di mano del Marchese Capponi.
- X. Foglio scritto dalle Quadrelle del Mantovano il 16 agosto 1725 sopra l'arresto del Marchese Carlo Filippo Pepoli, e protesta del medesimo: car. 54-55.
  - È di mano del Capponi. A car. 55° è trascritto, da diversa mano, un sonetto « A S. E. il Sig. Ppe. D. Camillo Panfilj per il nuovo altare e sagre utensili fatte in S. Agnese », che comincia: « Quel divin raggio che da i sommi Cori ».
- XI. Foglio di riconciliazione tra il marchese Alessandro Casali e il conte Alessandro Capozucchi, fatta a 4 agosto 1733: car. 56-57.
  - Com: « Siccome è massima stabilita di Cavalleria ». Fin.: « Non meno dell'uno, che

dell'altro, vero e sincero amico ». Sono in fine alcuni schiarimenti di mano del Marchese Capponi.

XII. Carte riguardanti la riconciliazione avvenuta in Ascoli tra l'ab. Ignazio Odoardi e il Conte Pietro Antonio Saladini: car. 58-68.

A car. 59-60 è doppia copia di una lettera del Cardinal Paulucoi (Farrizio) al conte Saladini, data da Roma a 14 settembre 1709.

XIII. Foglio di accomodamento tra il marchese Cristino Bevilacqua e l'ab. Cristoforo Calabresi, a 12 luglio 1733: car. 69-70.

Com.: « Comecché è dettame di retta ragione ». Fin.: « E la concordia tra essi signori di già firmata e stabilita ».

XIV. Foglio di accomodamento del Duca Rinaldo di Modena, del 21 marzo 1731, sopra diverse querele e dissensioni: car. 71-72.

Com.: « Avendo accettato il pieno e libero compromesso ». Fin.: « Lo abbiamo firmato col nostro proprio carattere, e munito col nostro maggior sigillo ».

- XV. Lettera del Cardinal Origo (Curzio) sopra una vertenza tra il Principe Salviati e il Marchese Montori, data da Roma all marzo 1722: car. 73-74.
- XVI. Copia di lettera del Principe CAMILLO BORGHESE ai fratelli Giacomo e Paolo, in data del 28 giugno 1729, e risposta di costoro sopra alcune faccende di amministrazione: car. 75-76.
- XVII. Copia di un biglietto di scuse mandato a 27 luglio 1717 dal Marchese del Bufalo al Conte di Galas, e della risposta di quest'ultimo: car. 77-78.

È di mano del Marchese Capponi.

XVIII. Scritture riguardanti l'uscita dei Portoghesi dalla Corte di Roma e dai dominj del Papa, con un decreto da Lisbona del 5 luglio 1728: car. 80-85.

Sono copiate dal Marchese Capponi, e cominciano: « Decreto nel quale si ordina uscire li Portoghesi dalla Corte di Roma ».

XIX. Differenze cavalleresche seguite in Napoli nel Carnevale del 1720: car. 86-89.

Com.. « Nel passato Carnevale richiesto il signor Rationale di Sarno ». Fin.: « Stabilito nella sua scrittura anonima ».

XX. Foglio di accomodamento seguito in Napoli a 21 novembre 1725 tra il Conte di Conversano e il Marchese di Oijra: car. 90-91.

A car. 92-93 è copia dello stesso accomodamento.

XXI. Scritture diverse in favore di Donna Vittoria Mariconda, nobile Napolitana: car. 94-97.

Com.: « Io mi sono volentieri appropriate le vive premure ». Fin.: « Qual vita Dio guardi molti anni come desidero ».

XXII. Giudizio del Duca Rinaldo di Modena nella controversia tra il marchese Guido Bentivoglio, il conte Alfonso Novara e l'ab. Luigi Bernardi, dato da Modena a 14 luglio 1732: car. 98-100.

Com.: « Avendo accettato le libere remissioni, che nel nostro arbitrio hanno fatto ». Fin.: « Lo abbiamo firmato col nostro proprio carattere e monito col nostro maggior sigillo ».

XXIII. « Parere di Pietro Vincenzo Zaccheo da Spoleto, in favore del Sig. Bartolomeo delli Marchesi del Monte S. Maria, copiato dall'originale » sopra questioni cavalleresche: car. 102-111.

Com.: « Per ordine et obedienza sola di V. Ecc. ». Fin.: « Remettendome però al più ch'humano, supremo giudicio di V. Ecc. ».

- XXIV. Foglio di accomodamento, seguito in Ferrara a 22 maggio 1728, tra il Conte Ruffo e il Conte Vittorio di Bologna: car. 114-115.
- XXV. Copia della ritrattazione di PIETRO GIANNONE: car. 116-119.
  È in fine una dichiarazione di fra Gio. Alberto Alfieri, Vicario Generale del Sant' Uffizio, in data del 4 aprile 1738.
- XXVI. Relazione, in forma di lettera, del sig. Giuseppe Coli, maestro di camera della Duchessa di Gravina, a proposito di una visita di Mons. Ferroni: car. 120-121.

XXVII. Parole di scusa dette dal Duca di Gravina al Duca Corsini a 5 luglio 1738, e risposta di quest'ultimo: car. 122.

È in fine una nota esplicativa di mano del Marchese Capponi.

XXVIII. « Fatto seguito in Roma tra li figlioli del signor Principe di Carbognano e la casa Colonna, nel mese d'agosto del 1725 » car. 124-128.

Com.: « Essendo da molti anni in qua che il sig. Prencipe di Carbognano ». Fin.: « Senza le dovute riflessioni che deve havere un buon, et ottimo e sicuro consigliere ».

XXIX. « Relazione di quanto successe in Bologna nell'anno 1663 per varj accidenti seguiti tra le famiglie Mareschotti, Bovi, Angelelli, Gabrielli et altri » car. 1286-135.

Com.: « Dopo di aver Ercole Marescotti, Senatore di Bologna ». Fin.: « Olimpia Mari, romana ».

XXX. « Caso seguito in Bologna in persona del marchese Giuseppe Orsi e la signora Marchesa Anna Maria Castracani sua signora consorte, dama Fanese » car. 1356-144.

Com.: « A di 27 Gennaro 1686 fu trovata morta ». Fin.: « Si vergogni farsi vedere in una città da tutti abborito (sic) ».

XXXI. « Caso deplorabile seguito in Bologna per la morte del Conte Girolamo Grassi » a 9 febbraio 1719: car. 145-148.

Com.: « Essendo solito nella città di Bologna nel giorno di S. Appollonia ». Fin.: « Dove ancora vi dimora ».

XXXII. Copia di « Lettera scritta dal Sacro Collegio de' Cardinali a Benedetto XIII. Sommo Pontefice, per la voce sparsa di voler promovere alla porpora Mons. Bichi » car. 148-149.

Com.: « Il Sagro Collegio di cui (è) particolar offitio ». Fin.: « Fa torto alla Sede Apostolica, all'onore della Santità Vostra, et a tutto il Sagro Colleggio ».

XXXIII. «Racconto di quanto segui in Bologna tra il signor Cardinal Francesco Barberini et il signor Conte Filippo Ercolani a cagione di certi amori e di gelosie insorte tra di loro in occasione che il

- Porporato venne a Bologna nel Pontificato di Innocenzo XII l'anno 1693 per il negozio dell'acque con il Cardinal D'Adda » car. 150-165.
- Com.: « Dell'anno 1693 mandò Sua Beatitudine a Bologna ». Fin.: « Si purrà tutto sotto il titolo di aggiunte, in sequela della presente composizione ».
- XXXIV. Discorso sopra le principali famiglie di Roma « fatto per istruzione d'un Ambasciatore Cesareo l'anno 1640 » car. 166-175.
  - Com.: « Le principali famiglie di Roma, sono: ». Fin.: « Che svaria più o meno, secondo la natura de' Pontificati ».
- XXXV. Protesta fatta da Papa Alessandro VII a 18 febbraio 1664 « per l'accidente seguito in Roma a 20 agosto 1662 alla famiglia del Duca di Crequi Ambasciatore del Re di Francia » car. 176-179.
- XXXVI. Memorie legali nella causa tra Gio. Battista Sampieri e Alessandro Guardati, a firma di Francesco Saverio Cherubini, B. Spreti e Giacomo Colleoni. (Romae, typis Leone el Mainardi, 1733): car. 182-215.
  - A car. 1913 è, di mano del Marchese Capponi, una breve nota sull'argomento della lite.
- XXXVII. « Sanctissimi D. N. D. CLEMENTIS Divina Providentia PAPAE XII, Constitutio, diversas continens ordinationes pro bona directione Conclavis, ac rerum Sede Apostolica Vacante agendarum. (Romae, ex Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, MDCCXXXII) » car. 216-225.
- XXXVIII. « Chirografo della Santità di Nostro Signore Papa Clemente XII, che contiene diversi Ordini e Riforme riguardano il Conclave ed il tempo della Sede Vacante. (In Roma, nella Stamperia della Rev. Cam. Apost., MDCCXXXII) » car. 226-233.
- XXXIX. Copia di lettera scritta dal Cardinal Quirini (Angelo Maria) al Cardinal Petra (Vincenzo), a 16 luglio 1740: car. 234-235.
  - Sul margine sinistro della car. 234°, si legge della stessa mano: « Questo istesso biglietto scrisse l'Emo. Quirini all'Emo. Rezzonico (Carlo) ».
- XL. Copia di lettera del CARDINAL ALDROVANDI (POMPEO) al Cardinal Corsini (Neri) « dalla cella del Conclave, 30 luglio 1740 » car. 236-237.

XLI. « Copia di lettera scritta dall' E. . Sig. Cardinal Quirini (Angelo Marra) a S. E. il Sig. Ambasciatore di Venezia » car. 238-239.

Com.: « Ricevetti i complimenti co' quali si compiacque onorarmi V. E. ».

XLII. Copia di lettera di Fra Giovan Francesco Ravali, data da Roma a 7 luglio 1740: car. 240.

Com.: « Essendomi giunto a notizia che in Conclave sia stato divulgato con istrepito ».

XLIII. Copia di una dichiarazione del CARDINAL ALDROVANDI (POMPEO): car. 242.

Com.: « Prima che il Cardinal Aldrovandi entrasse in Conclave ». Fin.: « Quando si tratti di personaggio di sublime grado ».

- XLIV. Copia di lettera scritta dal Barone di Schade, Ambasciatore dell'Ordine Gerosolimitano, ai Cardinali Corsini (Neri Maria) e Firrao (Giuseppe), a 9 luglio 1739: car. 244-245.
- Il titolo complessivo è sul dosso della legatura. Le prime due carte non numerate, contengono l' « Indice del presente volume », dal quale si rileva che la car. 79, mancante nel codice, avrebbe dovuto comprendere la « Copia di biglietto scritto dal Re Giacomo d'Inghilterra li 2 Genn.º 1720 al Cardinal Acquaviva per il palchetto d'Alibert ».
- 63. Cart., miscell., del sec. XVIII, di varia mano, m.  $0.270 \times 0.197$ , di car. 289 num., oltre due in principio e una in fine non num.
  - « Ristretti di varie scritture e diarii antichi ».
  - I. Copia di alcuni chirografi di CLEMENTE X: car. 1-10\*.

Sono indirizzati: l. Al Cardinal Camerlengo (Paluzzo Paluzzi degli Albertoni Altieri) - 23 novembre 1675 (car. la). 2-6. A Mons. Giovan Francesco Ginetti - 7 dicembre 1675 (car. la-2a); - 11 dicembre 1675 (car. 2a-3a); - 29 gennaio 1676 (car. 3a-4a); - 7 marzo 1676 (car. 4a-6a); - 21 marzo 1676 (car. 6a).

7. Al Cardinal Camerlengo - 8 aprile 1676 (car. 6b). 8. A Mons. Giovan Francesco Ginetti - 22 aprile 1676 (car. 6b-10a). 9. A Pietro Filippo e Giuseppe Nerli - 1 luglio 1676 (car. 10a).

II. Copia di un chirografo d'Innocenzo XI al Cardinal Camerlengo

(Paluzzo Paluzzi degli Albertoni Altieri), in data del 7 ottobre 1676: car. 10<sup>b</sup>.

III. « Copia d'alcune Collettioni di diversi Autori e cose più singolari, raccolte dal quondam D. Giovan Carlo Vallone, Canonico di Sa Maria ad Martires, detta della Rotonda di Roma, a 1º novembre 1670 » car. 11-22.

Com.: « Papa Urbano VIII fece un breve ». Fin.: « Facendo dono di esse ai Maggiori Principi della Cristianità ». Le carte 11-12 e 22<sup>b</sup> sono di mano del Marchese Capponi.

IV. « Copia anzi estratto di alcune cose che si contengono in un libro ms. in 4° esistente nella Libreria de' mss. del sig. Principe D. Augusto Chigi; nel frontespizio del qual libro vi è scritto di proprio pugno di Papa Alessandro VII° le seguenti parole: Scritto di pugno di Sisto V quando era frate » car. 24-30.

Com.: « Actiones nostras quaesimus, Domine, aspirando preveni ». Fin.: « Fedre da Guanciali, numº 3 ». A car. 24<sup>b</sup> è una minuta descrizione del ma., che fu copiato dal Marchese Capponi a 10 settembre 1734.

V. Ricordi storici estratti da un ms. di Rime del Cardinal Bembo « quale era in mano del sig. Ab. Merenda » car. 31.

Com.: « Il Cardinal Hadriano sapendo che Papa Alessandro voleva velenarlo ». Fin.: « Lo avelenò (il Marchese di Pescara) in quel pranzo, onde egli si morì ». La copia è di mano del Marchese Capponi, il quale avvertì nel margine sinistro della car. 31°: « Do ms. lo ebbe l'Ambasciatore di Venezia Foscarini, l'anno 1740 ».

VI. « Ex Diario ms. Julii Secundi » fragmenta: car. 32.

Com.: « Domes 7ms Januarij 1504 post horam 22 intrarunt ». Fin.: « Accursius de Petra Clericus Avinionensis ».

- VII. « Bando contro quelli che terranno l'arme di casa Carafa » dato in Roma a 20 agosto 1559: car. 33-34.
- VIII. Appunti biografici sulla Vannozza: car. 35.

Com.: « La Vannozza, madre del Duca Valentino non era Romana ». Fin.: « La notte se la faceva venire e dormir seco ».

IX. « Ricordi di Papa Pavolo 3º al Cardinal Farnese, circa l'Elezzione (sic) del Successore nel Pontificato » car. 37-40.

Com.: « Voi ci havete detto, che i Cardinali trattano del Papato ». Fin.: « Stia attento alle risposte che se li daranno dal Principe e Ministri ».

X. « Diaria Alexandri PP. VI. M. D. » car. 41-42°.

Com.: « Die 29 Junij festo SS. Apostolorum ». Fin.: « Quam dictus Dua carnaliter cognoscebat ».

XI. « Diaria Julij PP. II. Anno 1504 » car. 42b.

Com.: « Die dominica XI februarij post prandium ». Fin.: « Sine nostri et alieni juris preiudicio, alia more solito ».

XII. « Diarium D. Petri Pauli Gualterij Arctini, ab anno 1532 ad 1544 » car. 425-434.

Com.: « Die 17 Aprilis 1536 Imperator Carolus V ». Fin.: « Molzam virum singularem ingenij et doctrinae praestantissimum obijsse Mutinae ».

XIII. Ristretto del processo fatto al Cardinal Carlo Carafa, secondo un ms. dell'ab. Francesco Valesio: car. 43b-44a.

Com.: « Auctor belli et fractor pacis ». Fin.: « Negli Archivij di Castel S. Angelo e Vaticano ».

XIV. Frammenti del diario di Gentile Delfino: car. 44-45°.

Com.: « In nello 1158 foro fatte le scale dell'Aracielio ». Fin.: « Et S. Pietro de Argentilla in Palombara ».

XV. « Diario Istorico di alquanti semi-antichi successi di Roma » car. 45-46°.

Com.: « 1405. Stavano armati nella Portica di S. Pietro ». Fin.: « Et a di 22 (hu-glio 1416), l'istessa metà per fame a lui si rese ».

XVI. Frammenti del « Memoriale di Pavolo di Benenetto di Cola dello Mastro dello Rione di Ponte, ex Codice Vaticano 3255 (?) » car. 46°-47°.

Com.: « A di 27 di Jennaro 1466, e fò di hinedi ». Fin.: « A di 17 Gennaro 1469 morì Paolo Particappa ».

XVII. Frammenti del « Diario di Paulo di Liello Petrono Romano della

Regione di Ponte, ex Codice Vaticano nº 6389 (car. 359b-383b) et altero nº 1433 (?) » car. 47°-48°.

Com.: « In nel 1443 venne lo Carnenale a di 5 marzo ». Fin.: « Perchè ce stava la certanza delle nomora loro nelle figure ».

XVIII. Brano della « Relazione ms. di Messer Bernardo Navagero Ambasciatore de' Veneziani a Papa Pavolo IV » car. 47<sup>b</sup>-48<sup>a</sup>.

Com.: « Papa Paolo 4º di anni 79 fu assunto al Pontificato ». Fin.: « Dopo pasto sempre beve Malvasia; il che i suoi chiamano lavarsi i denti ».

XIX. Ricordi romani dal 1611 al 1645: car. 48-50.

Com.: « Mercoledi matina festività di S. Pietro ». Fin.: « E furono sequestrati al Bernino li suoi monti ». I num. X-XIX sono di mano del Marchese Capponi.

XX. « Ex Diario Ms. Pauli Alaleo De Branca, Magistri caeremoniarum tempore PP. Sixti V » excerpta: car. 51-53.

Com.: « Feria 4ª die septembris 1586 hora 21 ingressus est urbem orator Regis Galliae ». Fin: « Quia tantum XII dies vixit qui vocatur Urbanus VII ».

XXI. « Ex Diario Ms. Pauli Alaleona, primus (sic) Magistri caeremoniarum, incepit (sic) a obitu Papae Clementis VIII » car. 55-66.

Com.: « Feria 5 die 3 martij 1605 Pontis. sui XIV ». Fin.: « Discessit Roma (sic) Exemus D. Iohannes Medices ».

XXII. « Ex Diario Ms. Pontificatus Urbani Papae VIII, anno primo idest 1624 Pauli Alaleo, Magistri caeremoniarum » excerpta: car. 67-70.

Com.: « Die 28 Jan. 1624 Dominus Noster Urbanus PP. VIII ». Fin.: « Retinuerunt semper in Domibus ipsorum manum dexteram ».

XXIII. « Ex Diario Ms. Pauli Alalbo, Magistri ceremoniarum tempore PP. Pauli V » excerpta: car. 71-76.

Com.: « Feria 3ª die 14 Aprilis 1614, Papa post prandium ». Fin.: « Cujus anima requiescat in pace. Amen ».

XXIV. « Ex libro primo de Curia Martini V PP. Vicariatus Tussignani » excerpta: car. 77-85.

Com.: « Eugenius, Ad futuram rei memoriam ». Fin.: « De specials gratia dispensamus ».

XXV. « PARIDIS DE GRASSIS, Caeremoniarum liber » car. 87-90.

Com.: « Ita et nostri Pontifices a deputatis nunc cubicularijs ». Fin.: « Sicut faciunt Advocati Consistoriales ».

XXVI. « Ex libro Vicariatu (sic) Innocentii PP. VIII » excerpta: car. 91-100.

Com.: « Die 11ª Mensis Julij 1488 constitutus ad pedes Smi D. N. ». Fin.: « Per me Philippum de Pontecurvo, Camerae Apostolicae Notarium ».

XXVII. « Ex Diario ms. Cornell Firmani de Macerata, Magister (sic) ceremoniarum, incepit (sic) ab anno 1565 » excerpta: car. 101.

Com.: « Die VII Ianuarij 1566 hora 21 fuit ductus ». Fin.: « Interfuerunt dicte Misse aliqui Cardinales Romani, Senator et Conservatores ».

XXVIII. « Ex Diario Ms. super electionem Pontificis novi (Leonis X), qui successit S. Mem. Julij II » excerpta: car. 102-103.

Com.: « Die veneris XI Martij 1513 electus fuit PP. Leo X ». Fin.: « Et conclusum non fuisse Papam venenatum, sed ex catarro ut supra ».

XXIX. « Ex Diariorum Mss. Francisci Mucantij, Magistri caeremoniarum tempore Gregorii PP. XIII » excerpta: car. 105-119.

Com.: « Die 27 decembris 1573 ». Fin.: « Tum ob coeli temperiem aestivo tempore opportunam, magnifice construmit ». A car. 110° è un' « Instrutione per il sig. Vincenzo Bolognetti deputato da N. S. a portare la Rosa benedetta alla Chiesa Catedrale di Bologna l'anno del Signore 1578 », che comincia: « Quando il Nuntio sard vicino alla Città di Bologna ».

XXX. Ricordi storici dall'anno 1453 alla morte di Carlo VIII: car. 121-124.

Com.: « Havendo li Greci di muovo abbandonata la Fede Cattolica ». Fin.: « D'accidente appopletico miseramente se ne mori ».

XXXI. « Diario di Sebastiano di Branca de Tellini » dal 1497 al 1517: car. 125-126.

Com.: « Col Duca Valentino vanno in Francia alcuni giovani Romani ». Fin.: « Fu capitano di Siena 20 anni ».

XXXII. « Feste di Agone e di Testaccio fatte per Carnevale in Roma nel 1545 sotto Paolo III Massimo, per oppinione universale et di ordine, e di

significato, e di ricchezze e di grazia più belle che siano state mai fatte » car. 127-138.

Com.: « Presupponendo che naturalmente d'ogni tempo ». Fin.: « E' Gentilhuomini vestiti di livrea a spese loro per onorarla ».

XXXIII. « Diario cominciato a di primo di settembre 1558, di Vincenzo Belli Romano » car. 141-147.

Com.: A di 21 di settembre mori Carlo V ». Fin.: E che questo (il popolo) difenderebbe sempre con tutte le sue forze ».

XXXIV. « Alcune cose occorse in Roma nella sede vacante di Pavolo quarto raccolte da un Romano e notate diligentemente da Vincenzo Belli » car. 148-149.

Com.:  $\lt$  Il medesimo giorno che morì Pavolo quarto  $\gt$ . Fin.:  $\lt$  E D. Antonio  $\gt$  D. Giovanni suoi nipoti che fecero tutto il male  $\gt$ .

XXXV. « Capitoli d'alcune lettere scritte a Venezia dall'Ambasciatore Amulio Veneto, residente appresso Pio IV intorno alla Priggionia (sic), processo e morte del Cardinale et altri nepoti di Pavolo 4°, l'anno m.D.Lxi » car. 150-156.

Com.: « Sono in tanta commosione et alterasione le cose della Corte Romana ».

Fin.: « I parenti gli hanno poi tolti, e portati altrove a sepellire in segreto ».

XXXVI. « Discorso in discolpa de' delitti opposti (sic) al Cardinal Carlo Carafa, composto dal Dottor Avvocato suo Giovan Felice Scalaleone napolitano » car. 157-162.

Com.: « Avanti che si vedesse il Processo ». Fin.: « Per somma grazia della Clemenza e benignità di lei ».

XXXVII. Due Brevi di PAPA Pio IV sopra i delitti del Cardinal Carlo Carafa: car. 163-164.

Il primo comincia: « Cum ad aures nostras »; il secondo: « Oraculo primo, et deinde per alias manu nostra ecc. ».

XXXVIII. « Cose notabili occorse in Roma dall'Anno mdlxxvi sin' all' Anno mdcxlviiii di M(arco) Antonio Valena » car. 165-192.

Com.: 
Sommario delle cose memorabili occorse ». Fin.: 
E dicesi che verd fatta città Acquapendente e gli daranno il Vescovo ».

XXXIX. « Relazione dell'arrivo in Roma del Duca di Ferrara, l'anno 1591 » car. 195.

Com.: « Il Duca di Ferrara giunse in Roma alli 10 d'agosto del 1591 ». Fin.: « Non si vedeva per qual via si potesse sbrigare ».

XL. « Memoria dell'origine dell'odio che il Cardinal Aldobrandini (Pietro) portò a Girolamo Longobardi et Onofrio Santa Croce » car. 196-198.

Com.: « Il Cardinal Aldobrandino nepote del Papa (Clemente VIII) ». Fin.: « Per il sospetto grande che di lui ebbe dalli primi mesi, sino all'ultimo del Pontificato ».

XLI. « Relatione de' casi e contese con Cardinali e Ambasciatori e delli delitti seguiti in Roma nel Pontificato di Urbano VIII, descritta da Mons. Giovan Battista Spada Lucchese, Governatore di detta città nel detto tempo, quale poi da Innocenzo X fu creato Cardinale, chiamato di Sa Susanna » car. 201-204.

Com.: « Havendo i signori Ambasciatori Imperiali e Reggi introdotto un abuso ». Fin.: « Per altri cinque anni da cominciarsi al 1º di settembre 1642 ».

XLII. « Castallus Metallinus Civ(is) Romae, Unus de tresdecim Consiliarjs Urbis » Notizie sulle famiglie nobili del Rione Regola: car. 207-252.

Com.: « Volendo sapere la Schiatta della soa commandaria ». Fin.: « Carentius cum Rege Sicilie ». Coteste Notisie hanno pure una numerazione propria in car. 45, e una seconda copia da car. 253 a car. 276. Gli stemmi delle cinquantatrè famiglie delle quali vi si discorre, sono rozzamente disegnati e colorati. A tergo della car. 207 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1734 ».

XLIII. « Brevi notizie cavate da due Protocolli Mss. appartenenti a casa Castelli di Terni » car. 277-279.

Com.: « Filij Aifredi Presbiter (sic) filii Guidonis ». Fin.: « E qui facemo fino al presente trattato ». Subito dopo è una massima « cavata dalli Notabili di Cesare Mariotto da Terni », e poi una nota sopra alcune « Lettere originali di Celeo Cittadini al Marchese Gabriele Castelli ».

XLIV. « Nota cavata da alcune scritture antiche della famiglia Ursini da Marco Antonio Magni » car. 280.

Com.: « Sigismondo Imperatore fra' diversi Principi Tedeschi ». Fin.: « E sopra al corpo del medesimo dragone, era scritta: Semper ».

XLV. Estratti dal « Diario di Cola Colleine Romano del Rione di Trastevere dal 1521 al 1561 » car. 281-282.

Com.: « A di 23 Marzo 1538 nel di di S. Pietro e Pavolo ». Fin.: « A di 20 detto (agosto 1559) fu levata la testa alla detta statua (di Paolo IV) e li putti la portaro carolando per Roma ».

XLVI. Brano della « Relazione della Corte di Roma nel Pontificato di Papa Pavolo III di Antonio Soriano, Ambasciatore Veneto, recitata in Senato l'anno 1535 » car. 282.

Com.: « Pavolo 3º se bene ha intimato il Concilio ». Fin.: « Dopo che la Republica lo licenzió ».

XLVII. Brano della « Relazione di Roma nelli Pontificati di Pio IV e Pio V di Pavolo Tiepolo, Ambasciatore di Venezia, recitata il 1566 » car. 282-283°.

Com.: « Pio V ha fatto ancor esso qualche dimostratione ». Fin.: « Onde surono quivi presi e fatti morire ».

XLVIII. Avvisi di Roma dal 2 agosto al 14 ottobre 1645: car. 283-289.

Com.: « La settimana passata D. Anna fu a visitare le monache ». Fin.: « Era cosa rara e singolarissima nel suo genere ». I num. XLIII-XLVIII sono di mano del Marchese Capponi.

- Il titolo complessivo è sul dosso della legatura. Le due carte non numerate contengono l' « Indice del presente volume ».
- 64. Cart., del sec. XVIII, m. 0,270 × 0,198, di car. 54 num. e dieci carte bianche in fine non num.

Catalogo di libri italiani.

Com.: « Anguillara Gioan Andrea ». Fin.: « Bembo Pietro ».

- 65. Cart., del sec. XVII, m.  $0.272 \times 0.214$ , di car. 43, num. mod. a lapis.
  - « Vera e sincera Relazione delle ragioni del Duca di Parma nella presente occupazione dello Stato di Castro ».

Com.: « Sono noti al mondo i disgusti che ricevè il Duca di Parma in Roma ». Fin.: « Da Sti Padri, da teologi e da dottori più principali ».

- A tergo della prima carta, che è ripetuta e segnata 1°, è 1' « Indice delli Capitoli della presente Relatione », e subito dopo sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1722 ».
- 66. Cart., della fine del sec. XVII, m. 0,262 × 0,189, di car. 22, num., oltre una carta bianca in fine non num.
  - « Breve compendio del principio augumento e stato in cui al presente ritrovasi la casa de' Cathecumeni di Roma, fatto nell'anno 1693 ».

Com.: « Se mirabile mai si è resa la destra di quel celeste Agricoltore ». Fin.: « Quale instrumento viene confermato da detto Breve ».

- A car. 21-22 è una breve notizia delle: « Indulgenze concesse da Sommi Pontefici alla Confraternità de' Cathecumeni e Chiesa della Madonna de' Monti », che com.: « La Sacra memoria di Paolo 3° ».
- 67. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0,269 \times 0,199$ , di car. 37, num. ant., oltre una carta in principio non num.
  - I. « Titolario per diversi Personaggi » car. 1-9.

Com.: « Nel Pontificato di Gregorio XIII io osservo ». Fin.: « Inconvenienti della mutatione di titoli ». Nella carta non numerata, è, sotto il titolo, un estratto « ex bulla aurea Caroli IV », che comincia: « Infrascriptae leges promulgatae sunt ».

II. « Decreta novissima Sacrae Congregationis Caeremonialis » habita anno 1627: car. 11-37.

Com.: « Cardinalis officij gratia obvij non fant ». Fin.: « Sottanam et mozsettam tum non induant ». Precede a car. 10°, sotto la data del 26 novembre 1627, una specie d'ordine del giorno sui « Decreta S. C. Caeremonialis per manus Bandini, Madrucij, Pij et Burghesij ». A car. 18-19 è una lettera di M. Leonico a Papa Gregorio XV « pro reformatione romani caerimonialis », che comincia: « Mutaverant iamdiu Sedis Apostolicae caerimoniae »; e a car. 28 è una lettera di Francesco Francoli al Cardinal Bandini, data da: « Casa (Roma) li 21 dicembre 1627 ». I « Decreta » hanno parecchie correzioni di diversa mano, interlineari e marginali.

A tergo della carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaro 1727 ».

- 68. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.270 \times 0.198$ , di car. 133 num.
  - « Di Tito Lucretio Caro, Della natura delle Cose » libri sei tradotti da Alessandro Marchetti.
  - Nel margine destro della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1717 ».
- 69. Cart., della fine del sec. XVII, m. 0,205  $\times$  0,137, di car. 12 num., oltre la carta del titolo e una in fine non num.
  - ◆ Dozzina di strenghe del (leg.: contro il) Marini (Giambattista) ».

Ecco il titolo e il capoverso di ogni « Strenga », che è formata da un Sonetto.

- 1. Marino regalato. « Perchè intendo, Marin, che vi strengate ».
- 2. Marino latrante il Tasso. « Qual è Mastin, che contra il Tasso latri ».
- 3. Maring mordente il Tasso. « Oh! signor Cavalier dell'Orsa in croce ».
- 4. Marino tassatore del Tasso. « Credetemi, Marino, in sede mia ».
- 5. Marino gareggiante col Tasso. « Che pensate, Marin, con tanti carmi ».
- 6. Marino banchettato col Tasso. « Sontuosissimamente apparecchiato ».
- 7. Marino fischiante il Mortola. « Oh! Cavalier del Duca di Savoia ».
- 8. Marino millantatore. « Oh! Re dell'Albagia, che son volate ».
- 9. Marino imbarazzato. « Io che son Prete devo una fraterna ».
- 10. Marino humorista. « Signor Marino, havete un gran cervello ».
- 11. Marino miracoloso. « Signor Marin, da vostro affettionato ».
- 12. Marino festeggiante. « Marino, havete un dono di natura ».
- Il capoverso del nono Sonetto ci fa sapere che le « Strenghe » sono state scritte da un Prete. A tergo della carta del titolo sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1724 ».
- 70. Cart., del sec. XVII. m.  $0.237 \times 0.182$ , di car. 87, num. ant., oltre due carte in principio non num.
  - « Relatione dell'Ecc<sup>mo</sup> Sig<sup>r</sup> Giovanni Pesaro Cavaliere e Protettore di San Marco nel ritorno dell'Ambasceria Straordinaria alla Santità di Nostro Signore Papa Alessandro VII, l'anno 1655 ».

Com.: « Han voluto questi Eccellentissimi miei Signori Colleghi ». Fin.: « Hanno inavvedutamente inciampato in quello, che sopra ogn'altra cosa dovevano fuggire ».

- Il titolo è nella seconda carta non numerata. A tergo della prima carta non numerata, si legge: « Comprato da me A. G. C. nel 1709 luglio ».
- 71. Cart., del sec. XVII, m. 0,264 × 0,186, di car. 122 num., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Diario del Viaggio fatto dal Cardinale Pietro Aldobrandini nell'andar Legato à Firenze per la celebrazione dello Sposalitio della Regina di Francia, e dopoi in Francia per la Pace, scritto da Monsignor Agucchia (Girolamo) ».

Com.: « Concluso il matrimonio fra il Rè di Francia Enrico 4º e la Principessa Maria de' Medici ». Fin.: « Per la felicità dell'avvenimento memorabile a tutti li posteri ».

- A tergo della carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1719 ».
- 72. Cart., del sec. XVI, m.  $0.215 \times 0.135$ , di car. 71, num. ant. in cifre romane, oltre 19 carte in fine non num. Il titolo, le iniziali e le rubriche sono in rosso.
  - « In questo libro se contene la laudabile scientia de cirogia, tracta del quarto canone delo excellente principio (di) Avicena et imprimamente universale: che po essere overo intervenire in corpo humano ».

Com.: « Imprima de la piaga semplice ». Fin.: « Et poni dove tu voli che caderando li peli ».

- A cominciare dalla fine della car. Lxxr<sup>a</sup> e per tutte le 19 carte non numerate, sono ricette, quasi tutte in volgare, di varia mano e di vario tempo. A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1718 ».
- 73. Cart., del sec. XVIII, m. 0,204 × 0,135, di car. 97 num., oltre due carte bianche in principio e due in fine non num.
  - I. « Copia d'uno Libro antiquissimo intitulato à la Maestà de lo Signore Re Ferrante Primo de Aragona, delle cose accadute in Italia

incomenzando da l'anni di Christo seiecento et cinque insino all'anno mille cento et due » car. 4-14.

Com.: « In questo anno 605 morse S. Gregorio Papa ». Fin.: « Et nel mese di Marzo (1102) fo eletto Pietro Arcivescovo Acherontino ». Subito dopo: « Questa copia di libro del Duca d'Andria, che fu di casa del Balzo in quel tempo, e l'Autore Lupo Protorpata, come apporta il Pre. Antonio Caracciolo ecc. ».

II. « Li matrimonij fatti per li Ri di questo Riame nelli tempi passati, et le dote hanno date sopra li maritagi » car. 15.

Com.: « Re Carlo 1º dette per moglie sua figlia nomine Isauella ». Fin.: « Con dote di docati 340 m. ». Segue un breve notamento « delle collette di tutto lo riame nel tempo di Re Carlo 1º, Re Carlo 2º, Re Roberto et Regina Ioanna 1º ».

III. « Notamento de Innocentio Landulfo » an. 1434-1501: car. 16-18.

Com.: A 13 di novembre (1434) morse Luise Re di Franza ». Fin.: 4 1501. Lo Re Cattolico hebbe lo Regno ». È in fine una breve notizia dell'anno 1553, che comincia: Alli 27 di gennaro 1553 se partio da que la città di Napoli Don Pietro de Toledo ».

IV. « Farza de Messer Iacovo Sannazaro rappresentata avanti il Sigr Ill<sup>mo</sup> Duca di Calabria in la festa fatte alli 4 di Marzo 1492 in la Sala dello Castiello de Capuana per la vittoria delli SSri Re et Regina de Castiglia havuta del regno di Granata alli 2 di Gennaro del medesimo anno » car. 19-24.

Com.: « Primo fu collocato un tempio bellissimo in meso della detta sala ». Fin.: « Et per quella sera così la festa hebbe fine ».

V. Nota e « cartiello » sulla morte di Giovanni e Giulio Monte, appiccati nell'anno 1531: car. 24.

La Nota comincia: « Dell'anno passato (1512) era stato eletto del Popolo de Na-poli »: il « Cartiello »: « Monte superbo, hor che credevi fare ».

VI. Notizie sull'incoronazione di Re Alfonso II d'Aragona: car. 24b-25°.

Com.: « Alla coronatione di Re Alfonso d'Aragona ». Fin.: « Con gipponi di raso verde et giornee di damasco bianco ».

VII. Eleuco delle « Cavallerizze di Re Ferrante Primo d'Aragona » car. 25.

- VIII. Nomi dei « Medici (e Auditori) di Re Ferrante Primo a tempo che morse » car. 25<sup>b</sup>.
- IX. « Notamento delle Castelle del Regno di Napoli » car. 26-27.

Com.: « Castello Novo ». Fin.: « Per non essere stata pigliata mostra ».

X. « Notamento di tutto quello si contiene in uno Protocollo di Notar Dionisio di Sarno, Gentil'huomo del seggio di Montagna, fatto in tempo di Re Ladislao et Papa Martino V » car. 27-32.

Com.: « In primis, Uno inventario registrato in detto Protocollo ». Fin.: « E li dd docati 200 il mese, di carlini ».

XI. « Archivio di Notar Ruggiero Pappainsogna, nobile del seggio di Montagna » car. 32-38.

Com.: « In Nomine Domini ecc. In pace atque Triumpho intravit Rex Ladislaus Neapolim ». Fin.: « In hac carta bambacina, quant à transunto di questo ». Subito dopo si avverte: « Il presente Archivio di Notaro Roggiero Pappainsogna et il precedente notamento di Notaro Dionisio di Sarno. havendole (sie) io Scipione Avetrano comprobati con più copie che appeno (?) si trovano nelle mani di diversi et ritrovateli in qualche parte scordati degli Anni, Nomi, Cognomi et Luochi, e perchè fin hora non ha potuto haver l'originale, a quello rimettomi, avertendo il studiosi che in ciò usino diligentia ».

XII. « Diari di Silvestro Guarino d'Aversa » da febbraio 1477 a giugno 1507: car. 39-74.

Com.: « Ho ricevuto da Madamma cinque panni di rassa figorati (car. 47) ». Fin.: « Et a tutti quelli cha sono andati a fare faccende con S. Maesta, et lloco ci (è) stato circa otto iorni ». I Diarj sono preceduti dalla: « Copia d'uno libretto dave si notano gli offitij et servituri della Casa delli Serenissimi Rè di Napoli con le provisioni che se li deva », che va fino a car. 47.

- XIII. « Annali di Matteo Spinello da Giovenazzo. Cominciano dal 1248 per insino all'anno 1268, benchè vi siano alcune lacune » car. 75-97.
- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1718 », e nella seconda carta è l'Indice di tutto il codice.

74. Cart., del sec. XVI, m.  $0,200 \times 0,144$ , di car. 101, num. ant. La carta 97 è bianca.

Canzoniere di poeta Piacentino del sec. XVI (LUIGI CASSOLA).

Eccone i capiversi, avvertendo che sono di sonetti, ove non sia indicato il genere del componimento.

- 1. « Leggi, lettor, questa amorosa es nova (car. 3ª) ».
- 2. « Gentil mia Donna, se l'alma beliate (car. 3b) ».
- 3. « S'ingegno havessi al gran desir equale (car. 4º) ».
- 4. « Quando al fuggir veloce di questi anni (car. 4b) ».
- 5. « S'a tutte l'altre belle havete tolto (car. 5ª) ».
- 6. « Pasco il cor di sospir; gli occhi nodrisco (car. 5b) ».
- 7. « Quando i begli occhi, et quei vezzosi giri (car. 6ª) ».
- 8. « Se fra me penso all'agghiacciata mente (car. 6b) ».
- 9. « Se quella valorosa honesta Dido (car. 7ª) ».
- 10. « Quando a l'alto valor, a la gran forza (car. 7b) ».
- 11. « Hor poi ch'Amor questa mia lingua snoda (Canzone, car. 8-10) ».
- 12. « Quando per farsi honore (Ballata, car. 11ª) ».
- 13. « Non fu l'idolo mio giamai depinto (car. 11b) ».
- 14. 

   O vivo sol, che 'l'universo allumi (car. 12<sup>a</sup>) ».
- 15. « Quando mi trovo in solitari campi (car. 12b) ».
- 16. 

  Chi vuol veder fiorite et fresche rose (Ball., car. 13ª).
- 17. « Donna, lo stral, che 'n cor m' accese il foco (car. 13b).
- 18. 

  Non possendo veder quel che natura (car. 14<sup>a</sup>) >.
- 19. « Io so c'hor quinci hor quindi in pietra dura (car. 14b) ».
- 20. « S'io potessi scoprir le fiamme accese (car. 15<sup>a</sup>) ».
- 21. « S' in aere spira un' orgoglioso vento (car. 15<sup>b</sup>) ».
- 22. Alma ben nata, c non sard mai vero (car. 162) >.
- 23. « La mia donna, non donna, anzi un sol vivo (Madrigale, car. 16b) >.
- 24. Alma divina, il valor chiaro et tanto (car. 17º) >.
- 25. « Quel sacro, chiaro et lampeggiante lume (Sestina, car. 176-18) ».
- 26. « Mai non appar quel viso chiaro et bello (car. 19<sup>a</sup>) ».
- 27. « Standomi nel mirar intento et fiso (car. 19b) ».
- 28. « L'alto vostro valor, Donna, mi sprona (car. 20ª) ».
- 29. « Quando con gli occhi desiosi io guardo (car. 20<sup>b</sup>) ».
- 30. Ite pensieri miei felici et pronti (car. 21ª) ».
- 31. « Questa angioletta, ch' a' dì nostri appare (car. 21b) ».
- 32. « Dicemi spesso Amor, et pieno d'ira (car. 22ª) ».
- 33. « Sovente i miei pensier ratti sen' vanno (car. 22b) ».
- 34. Cochi miei vaghi et lassi (Canz., car. 23a-25a) > •
- 35. « Qual buon pittor, che con l'ingegno et l'arte (car. 25b) ».

- 36. « Amor, il gran desir mi sforza et sprona (car. 26ª) ».
- 37. « Poi che la mia crudel nemica sorte (car. 26b) ».
- 38. « Alma gentil ver me cruda et superba (car. 27º) ».
- 39. « Se ben per più mio mal veder non posso (car. 27b) ».
- 40. < Io son dal mio terrestre et grave peso (car. 28ª) ».
- 41. « Doni gentil, et voi compagni amici (car. 28b) ».
- 42. « Se quel, che diede già gran tempo fama (car. 29<sup>a</sup>) ».
- 43. 

  43. 

  Combrose selve et voi fronzuti boschi (Sest., car. 29b-30) >.
- 44. « Italia afflitta, io vo' pensando come (car. 31ª) ».
- 45. 

  « Felice Baffa, il valor vostro è tale (car. 31b) ».
- 46. « Deh! mille penne havessi; et questi inchiostri (car. 32ª) ».
- 47. 

  « Sol per fuggir d'Amor tanti fastidi (car. 32b) ».
- 48. « Vana legge d'Amore (Ball., car. 33ª) ».
- 49. 

  49. 

  Ite rime affocate et versi ardenti (car. 33b) ».
- 50. 

  Se crescon le virtuti et gratie in voi (car. 34<sup>a</sup>) ».
- 51. « Chi vuol veder in un sol corpo unite (car. 34b) ».
- 52. « Amor è questo il volto (Madr., car. 35-36a) ».
- 53. « Quando contemplo et veggo a parte a parte (Madr., car. 362) ».
- 54. « O donna più che pietra et marmo dura (car. 36b) ».
- 55. « Chi non sa come amando un lieto riso (Sest., car. 37-382) ».
- 56. « Il pesce in foco et salamandra in fiumi (car. 38h) ».
- 57. « Landi, quel bello ingegno et la virtute (car. 39ª) ».
- 58. « Guidato da un fanciullo et cieco et crudo (Madr., car. 39b) ».
- 59. « Mai non mi volgo a quel celeste viso (car. 40°) ».
- 60. « Così forte è quel filo a cui s'attiene (Canz., car. 40b-41) ».
- 61. Pallida no, ma più che neve bianca (Ball., car. 42ª) >.
- 62. « Se'l lagrimar, che suor per gli occhi stilla (car. 42b) ».
- 63. 

  « Alma gentil scordatevi l'offesa (car. 43<sup>a</sup>) ».
- 64. « Sospir profondi et lubrici pensieri (car. 43b) ».
- 65. « Hor che son gli occhi misi di pianto colmi (Madr., (car. 44) ».
- 66. 

  « L'alma vostra virtute è fra noi tale (car. 45<sup>a</sup>) ».
- 67. « Il colpo ch'Amor fe' con lo stral d'oro (car. 45b) ».
- 68. « A che dolermi, Donna (Ball., car. 46) ».
- 69. Giamai non veggo i luminosi rai (car. 47ª) >.
- 70. « Solea già nel fiorir degli anni miei (car. 47b) ».
- 71. « Dapoi che 'l mio bel sole (Madr., car. 48ª) ».
- 72. « Cornazzan mio, dove nascesti io nacqui (car. 48<sup>b</sup>) ».
- 73. « Felici colli, aventurosi monti (car. 49ª) ».
- 74. « O tu, che sì solingo vai per questi (car. 49b) ».
- 75. « O voi, c'havete in piccioletta barca (Ball., car. 50°) ».
- 76. Ahi quante volte il duol, che nel cor chiudo (car. 50b) ».
- 77. « Ben mille volte ho già giurato et giuro (car. 51ª) ».

```
78. « Hora, che'l sole ad albergar col tauro (Ball., car. 51b) ».
 79. « Non leggo mai le vaghe rime et prose (car. 52<sup>n</sup>) ».
 80. « Io veggo ben, c' hor mi stimate poco (Madr., car. 524) ».
 81. « Cangio con gli anni il pelo, et pur non posso (car. 53º) ».
 82. « O de le donne donna, a voi m'envia (car. 53<sup>b</sup>) ».
 83. « O bella man, per cui contento io moro (car. 54º) ».
 84. « O Carlo valoroso, o Carlo invitto (car. 54) ».
 85. 

« Se Carlo vinse in giovenile etade (car. 55<sup>a</sup>) ».
 86. « Sedea la donna mia su la fresca herba (car. 55<sup>b</sup>) ».
 87. « Donne leggiadre, amorosette et belle (car. 56<sup>a</sup>) ».
 88. « Dónna, se tardo il mio ritorno è tante (car. 56<sup>b</sup>) ».
 89. « Domenichi, io nol niego, haggio diletto (car. 57°) ».
 90. « Quando Madonna a la fenestra splende (car. 57<sup>b</sup>) ».
 91. « Credea per star lontan da que' bei hami (car. 58ª) ».
 92. « Misero me, non so come sia vero (car. 58b) ».
 93. « L'alta beltà, che vi fa gir sì altiera (car. 59<sup>a</sup>) ».
 94. « Voi, che mirate qui l'arsa mia scorza (car. 59<sup>b</sup>) ».
 95. « Meco di me mi maraviglio spesso (Madr., car. 60°) ».
 96. « Io pur bramo et vorrei (Ball., car. 60b) ».
 97. « Pensano forse alcun, che veggon spesso (car. 61°) ».
 98. « O Dónna, sopra ogni altra donna donna (Canz., car. 61b-62) ».
 99. « Io pur vorrei con voce ardita et franca (car. 63ª) ».
100. « Per isfogar questa affannata mente (Madr., (car. 63b) ».
101. « So ben che 'n voi non è voglia amorosa (car. 64<sup>a</sup>) ».
102. « Se per lungo servir gratia s'impetra (car. 64) ».
103. « Occhi miei stanchi, lagrimosi, et lassi (Ode, car. 65) ».
104. a Devreste pur vedere, ahi donna ingrata (car. 66<sup>a</sup>) ».
105. « Vorrei ch'Amor, come veloce io sono (car. 66b) ».
106. 

< Almo splendor, che da i sereni squardi (car. 67<sup>b</sup>) ».
107. « Quando lo spirto mio desto s'interna (car. 67<sup>b</sup>) ».
108. « Se quando a voi, alma mia dea, i vegno (car. 68ª) ».
109. « Quando fra belle donne honeste altiere (car. 68b) ».
110. « Per quante frode, et quanti falsi inganni (car. 69<sup>a</sup>) ».
111. « Giamai non penso a l'ostinato orgoglio (car. 69<sup>b</sup>) ».
112. « Di sterpi in sterpi, et poi di bosco in bosco (Sest., car. 70-71°) ».
113. « Non veggio mai la vostra alma beltate (car. 71<sup>h</sup>) ».
114. « Amor, le vostre voglie homai si piene (car. 72°) ».
115. « Qual debitrice al cielo, alma mia Dea (car. 72b) ».
116. « Deh vedi Amor, la gran forza infinita (car. 73º) ».
117. « Credete voi per star sempre adirata (car. 73b) ».
```

118. « Com'esser può, che i begli occhi soavi (car. 74°) ».
119. « Quando a vostra beltade (Canz., car. 74°-76) ».

```
120. 

S'io potessi mirar con gli occhi un poco (car. 77<sup>a</sup>) >.
```

- 121. Vago di vagheggiar quel sacro volto (car. 77b) ».
- 122. « Il foco bel, che 'n que' begli occhi apparse (Ball., car. 78a) ».
- 123. « Io piango sempre; et chi 'l mio pianto ascolta (car. 78b) ».
- 124. « Occhi miei vaghi, a che tenete il freno (car. 79<sup>a</sup>) ».
- 125. « Questo è pur ver, questo è pur ver, Madonna (Ball., car. 79b) ».
- 126. « Alti palagi, et voi superbe mura (Canz., car. 80-82) ».
- 127. « Donna, benchè sia breve (Ball., car. 83ª) ».
- 128. « L'arbor di strali armato, a cui s'appoggia (Madr., car. 83b) ».
- 129. 

  A che più far' una bell'opra in terra (car. 84ª) >.
- 130. « Se quel, che sempre stando fra se stesso (Madr., car. 84b).
- 131. « Alma reale, io vi vorrei pur dire (car. 85ª) ».
- 132. « Signori miei, dirovvi un pensier mio (car. 85b) ».
- 133. « Sempre mi dolgo, Amor, et sempre poi (car. 86<sup>a</sup>) ».
- 134. « Doni, se l'Arno tuo chiaro et famoso (car. 86b) ».
- 135. « Per folti boschi, et faticose strade (Canz., car. 87-89<sup>a</sup>) ».
- 136. « Sovente del mio duol con voi mi doglio (car. 89b) ».
- 137. « S'un valoroso re si tien felice (car. 90°) ».
- 138. « Se da l'età più verde a la matura (car. 90b) ».
- 139. « Domenichi, s'io penso a questa etate (car. 91ª) ».
- 140. « Sento dar menda a quella giusta morte (Ball., car. 91b).
- 141. « Già fa gran tempo, Amor, che ben ti veggio (car. 92ª) »,
- 142. « Dicemi spesso Amor; a che t'affanni (car. 92b) ».
- 143. « Quando io volgo questi occhi a quel bel volto (car. 93<sup>a</sup>) ».
- 144. « Domenichi gentil, voi ve n'andate (car. 93b) ».
- 145. « Se con l'ingegno vostro alto et divino (car. 94ª) ».
- 146. « Vergine sacra, gloriosa et pia (Canz., car. 946-96) ».

Il codice comincia dalla carta segnata col num. 3, che ha in cima l'indicazione generica: « Sonetti d'incerto », e finisce con un indice alfabetico delle Rime, che resta a mezzo della lettera S col capoverso del sonetto: « Se quando a voi alma mia dea i' vegno ». Il Canzoniere è completo, e il nostro esemplare era certamente preparato per la stampa. I componimenti che portano in fatti nella nostra descrizione i num. 12, 45, 46 e 51 hanno in testa, di mano diversa e che potrebbe credersi del poeta, l'avvertenza o: « Non si conti », o: « Non si pongha », e sono leggermente lineati di traverso. Il poeta è Piacentino, come afferma nel sonetto di num. 72, che comincia: « Cornazzan mio, dove nascesti io nacqui »; ed io credo di poterlo identificare per Luigi Cassola, del quale sono senza dubbio i componimenti di num. 12, 14, 16, 18, 48, 56, 61, 68, 75, 78,

84, 96, 122, 124, 125, 127, 134 e 140. Non saprei come interpretare le iniziali d. p. a, che si leggono sui componimenti di num. 25, 43 e 103, e che sul sonetto di num. 56 arrivano a sciogliersi in parte in d. PIE. AR., se non forse: Domino Pietro Aretino. Il Canzoniere dovea essere dedicato a Veronica Gambara, alla quale il poeta dice: « hor pur vorrei, Queste mie rime ornar col nome vostro (Son. num. 24) ». Sul madrigale di num. 53, che comincia: « Quando contemplo et veggo a parte a parte », è scritto da diversa mano: « del signor Iac. Cas. », che io leggerei: « del signor Iacopo Cassola », il quale fu figlio di Luigi e stette in Roma ai servizi di Guido Ascanio Sforza Cardinale di Santa Fiora. Nel margine inferiore della car. 3<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1733 ».

75. Cart., della prima metà del sec. XVI fino a car. 88, e della prima metà del sec. XVII nelle rimanenti carte; m. 0,196 × 0,131, di car. a-b-114, con num. mod. a lapis nelle prime 43 carte. Il codice ha pure una numerazione più antica in rosso: in cifre romane fino a carte 39, e in cifre arabiche fino a carte 43. In fine sono tre carte bianche non numerate, e bianche sono pure le car. 80-83 e 113.

Descrizione delle feste fatte in Campidoglio quando furono creati « patritij Romani el Magnifico Juliano et Laurentio de' Medici ».

Precede (car. 1-2) una « Prefatione » in forma di lettera dedicatoria « Alla molto Nobile et virtuosa Madonna Lucretia Bovi Zanchini Bolognese », che porta la data: « Di Campidoglio alli xviiij di settembre 1513 », e che comincia: « La molta osservantia et obligo mio verso voi ». La Descrizione è divisa in quattro parti, i cui titoli in rosso, quasi evaniti, dicono così:

- « Prima parte in la quale si descrive il Theatro et prima per qual causa siano fatti Patritij el Magnifico Juliano et Laurentio: et perchè fosse fabricato il Theatro » car. 3-23°.
- « Seconda parte dove si contengono le cerimonie et modo servato in creare Patritij Romani el Magnifico Juliano et Laurentio de' Medici, et per come fu ricevuto nel Theatro el Magnifico Juliano » car. 23°-27°.

- « Terza parte in la quale si contiene il convivio, la credenza et la mensa » car. 27°-39.
- « Quarta parte in la quale si vedranno le inventioni et infingimenti poetici in rima » car. 40-89<sup>a</sup>.

In quest'ultima parte è riferito a car. 85<sup>h</sup>-86 il discorso che Mario Scapuci, « artium ac medicinae doctor, Conservatorum primus », rivolse a Giuliano de' Medici, e che comincia: « Quod optandum nobis, ac vobis omnibus expetendum erat ». Nelle rimanenti carte 89-114, che sono di mano più moderna, si leggono nella loro interezza « le inventioni et infingimenti poetici » che l'anonimo autore della « Descrisione » tradusse o riferi in sunto nelle carte 40<sup>h</sup>-43<sup>a</sup>, 43<sup>a</sup>-45<sup>a</sup>, 46<sup>a</sup>-48, 49-50, 52-56, 59<sup>a</sup>-65<sup>a</sup>, e che corrispondono con lo stesso ordine alle seguenti carte:

I. Antonij de Zoccolis, civis Romani, Oratio: car. 896-91°.

Com.: « Citato non virginali gressu advenio ». Fin.: « Solumque consternite floribus et haerbidis odoribus ».

II. Blosij Palladij, Ecloga: car. 916-1014.

Com.: « O Pan, o satiri, num in me vos plura potestis ». Fin.: « Prosit, . hinc vos cum nocte valete bona ».

III. LAURENTIJ GRANAE, civis Romani, Versus: car. 1016-102.

Com.: « Quis strepitus? quae turba virum? cui pompa paratur? ». Fin.: « Nosse suos, animum votis praebere benignum ».

IV. VINCENTIJ PIMPINELLAE, poetae laureati, Carmina: car. 103-105.

Eccone i capiversi: 1. « Salve ingens patriae Capitoli immobile saxum ». 2. « Justa quidem mea Roma petis, properemus honores ». 3. « Felicem Romam, felicia tempora, felix ». 4. « Ast ego laeta nimis quae sum mihi reddita per vos ».

V. Camilli Portij, civis Romani, Carmina: car. 1056-108 e 114.

Eccone i capiversi: 1. « Florida Florenti Floret, Florentia Flore ». 2. « Illa ego sum, genitrix Divum turrita Cybelle ». 3. « Quae nova lux oritur terris? quae stella repente ». 4. « Siccine, me miseram, linquet tam clara propago ». 5. « Cara mihi ante alias Florentia desine luctu ».

VI. Evangelistae Capodiferri, civis Romani, Epigramma: car. 109-112.

Eccone i capiversi: 1. « Agnoscis, ne tuam Claricem Maxime Juli? ». 2. « O Dea, nam mihi vox et vultus talia suadent ». 3. « Arne simul, quia nam fraternis nascimur

- undis ». 4. « Jam tutelares misit samothracia Divos ». 5. « Tibricolae Nimphae simul Arnicolaeque canamus ». 6. « Tibricolae Nimphae simul Arnicolaeque canamus ». 7. « Currite fe lices undae, proparemus in aequor ».
- Nella carta A è il nome dell'antico possessore: « Carolus Capocephalus Anno Domini MDCXXXIIII », e a tergo della carta B sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1728 ».
- 76. Cart., del sec. XVII, m. 0,193 × 0,134, di car. 30, num., oltre la carta del titolo e due carte bianche in fine non num.
  - « L'aggiunta all'Historia di Quinto Curtio, tradotta nel'idioma italiano ».

    Com.: « Filippo Macedone, il quale fra i Re di quella stirpe ». Fin.: « Entrò nella Frigia per dove s'haveva a condurre l'esercito ».
  - L' « Aggiunta » è divisa in due libri: il primo, a car. 3-15; il secondo, a car. 16-30. Le prime due carte hanno una lettera dedicatoria: « All'illustrissimo et eccellentissimo Signore il Signore Don Virginio Orsino Cavaliere Hierosolimitano », che comincia: « Essendosi tradotti i due primi Libri aggiunti all'Historia di Quinto Curtio ». A tergo della carta del titolo sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1722 ».
- 77. Cart., della seconda metà del sec. XVI, m.  $0,204 \times 0,135$ , di car. 114, num. ant., fra le quali sono bianche le car. 25, 30-33, 108-110 e 113-114.
  - I. « La operina di Ludovico Vicentino, da imparare di scrivere littera cancellarescha » car. 1-18.

Com.: « A chiunque vole imparare scrivere (car. 3<sup>b</sup>) ». Fin.: « Seria simil a Dio ch' è sol perfecto ». Sul rovescio della prima carta si legge: « Lo presente libro insegna la vera arte de lo excellente scrivere littera cancellaresca, et con la presente opera ognuno la potrà inparare in pochi giorni per lo amaestramento, ragioni et essempli, come qui sequente vedrai. Scripta ne l'Anno di nostra salute mollin »; ma sul rovescio della seconda carta, è un nuovo titolo uel quale « Lo presente libro » si dice composto invece « In Roma ne l'Anno di nostra salute mollin ». A car. 3<sup>a</sup> è una dedica « Al benigno lettore », che comincia: « Pregato più volte, anzi constretto da molti amici ».

II. « Il modo di temperare le Penne » di Ludovico Vicentino: car. 19-24.
Com.: « Havendoti io descritto, studioso Lettor mio ». Fin.: « Vi doni felice beatitudine. MDLXIX ».

III. « Exordij o vero principij e modi di scrivere lettere a varie persone di diversi stati e dignità di homini et di donne » car. 26-29.

Com.: « Et primo, incominciando dal summo Pontifice (car. 27ª) ». Fin.: « A la signoria di Siena ». Precede (car. 26-27ª) una lettera dedicatoria ad una monaca, che comincia: « Havendomi voi facto una justa et honesta petitione », ed è firmata: « Antonius Clericus Lucentius, in Cenobio fratrum Jesuatorum civitatix Senarum ».

IV. Quartine sulla formazione dell'anima umana: car. 34-37°.

Sono quaranta, con due versi d'introduzione. La prima comincia: « Voi che sete accese del divino amore ». L'ultima: « Mondaci adunque, o Jesu omnipotente ».

V. Laude sull'incarnazione del Verbo: car. 374-38.

È di nove strofe di otto versi, oltre quattro versi d'introduzione. Com.: « Jesu verbo incarnato ». Fin.: « E gustasti quel sapore ».

V1. «. La rapresentatione di Santa Martha e di Santa Maria Magdelena » car. 39-92.

Com!: « Nel nome di Jesu nostro Signore ». Fin.: « E perdonateci se c'è stata fallanzza (sie) ». In fine: « Finita la devota, e bella Rapresentatione de la infervorata apostola di Christo Magdalena et la Risurretione di Lazaro, scritta vel mese di settembre M.D.L.III ». Il titolo, la soscrizione e le note sul movimento dei personaggi sono in rosso.

VII. Ottave in lode di Maria Maddalena: car. 92b.

Sono quattro. La prima comincia: « O alma grata al sommo Redemptore ». L'ultima: « Vaso di viva fede e penitentia ».

VIII. Predica sulla parabola dei talenti: car. 93-94.

Com.: « Anime peccatricj fate penitentia ». Fin.: « Gittasi co' la faccia in terra per la grande contritione che gli abonda ». La stessa predica è ripetuta a car. 103-105.

IX. « La conversione di Sancta Maria Maddalena et la vita di Lazaro et di Marta, in ottava rima. Composta per Maestro Marco Rasilia da Foligno,

opera devotissima scripta negli annj di nostra salute m.D. XXXXIX > car. 95-100.

Sono ventotto ottave, oltre due versi di chiusa. La prima comincia: « Nuovo effetto d'amor, nuova facella ». L'ultima: « E dentro intrata la lusengo tanto ».

X. « Questa è la historia della infervorata Maria Magdalena, cavata del libro chiamato Supplemento de le Croniche, brevemente scripta » car. 105-107°.

Com.: « Maria Magdalena sviscerata discepula di Jesu Christo ». Fin.: « El quale sia laudato in secula ecc. ».

XI. « Stanze devote in ottava rima » car. 111-112.

Sono otto. La prima comincia: « Non vo' più el pravo mondo seguitare ». L'ultima: « Ecco, sacrato Dio, e l'hora è venuta ».

- A tergo della seconda carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1719 ».
- 78<sup>1</sup>. Cart., del sec. XVII, m. 0,218 × 0,150, eon num. da car. 19 a car. 123, oltre una carta bianca in principio non num.
  - « Discorsi Hystorici sopra le città di Napoli, Ancona, Assisi et Osimo ».

    I discorsi sono così distribuiti:
  - I. « Descrittione della Città di Napoli » car. 20-35.

Com.:  $\ll \dot{E}$  situata l'amenissima e dilettiosa Città di Napoli  $\gg$ . Fin.:  $\ll$  Un olocausto di grido e d'eternità  $\gg$ .

II. « Della Fondatione della Città d'Ancona » car. 38-67.

Com.: « Al tempo che il Magno Hercole venne con (sic) la Grecia ». Fin.: « Dove visse e morì santamente ».

III. « Compendio Hystorico della Città d'Assisi » car. 70-116.

Com.: « La Città d'Assisi nell'Umbria Provincia d'Italia ». Fin.: « E messi in fortezza ».

IV. « Origine e incremento della Città d'Osimo » car. 118-123.

Com.: « Siede la città d'Osimo nella Pentapoli Picena ». Fin.: « La restitutione dei perduti luoghi ».

- 78°. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,203 × 0,139, ai car. 17 num., delle quali le ultime due sono bianche.
  - « Trattato breve dell'antichità, grandezza e devotione della Chiesa di S. Pietro di Roma, raccolto dal Sig. Gio(vanni) Lupardi.».

Com.: « Questa chiesa fu fabricata da Costantino Imperatore (car. 3) ». Fin.: « Opera degna da essere vista ». Precede (car. 2) una dedica « Al divoto pellegrino », che comincia: « Doi pellegrinagij vi sono hoggidi in Italia », e che porta la data: « Da Roma, a 20 di settembre 1614 ».

- A tergo della carta di guardia è la firma dell'antico possessore: « Joannes bañta: Capocephalus, 1625 »; e a tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1728 ».
- 79. Cart., del sec. XVIII, di varia mano, m.  $0.187 \times 0.127$ , di car. 319 num.
  - I. « Vita, esame, processo e condanna di Monsignor Sardini (Giacomo) » car. 1-92.

Com.: « Nacque Giacomo Sardini in Lucca li 25 novembre del 1664 ». Fin.: « Ed ancor loro dicevano quello che sentivano dire ».

II. « Progetto d'accomodamento sopra le Controversie che vertono tra la Santa Sede e la Maestà del Re di Sardegna in ordine all'Immunità e Libertà Ecclesiastica » car. 93-138.

Com.: « Molto differenti sono li cupi dell'Immunità ». Fin.: « Per esser troppo voluminoso si tralascia di scriverto ». Il titolo e sul royescio della car. 92.

III. Due lettere intorno alla carica di Cavallerizzo accettata da Don Bartolomeo Corsini, nipote di Clemente XII, alla Corte del Principe Carlo di Toscana: car. 140-169.

La prima (car. 141-161) comincia: « Io vi sono infinitamente tenuto per la continuazione delle nuove », e porta la data: « 7 luglio 1732 »; la seconda (car. 162-169) comincia: « Se quanto V. S. è versato nelle Pedanterie e nelle Lettere Umane », ed è intitolata: « Risposta alla lettera del sigr Abbate B. ».

IV. « Trattato de' vicendevoli Amori seguiti in Siena trà un Cavaliere Ger-

manico, et una Dama Senese nel tempo che vi dimorò Sigismondo Imperatore, tradotto dal Latino in volgare da Francesco Barlattani l'anno 1666 » car. 170-319.

Com:: « Nella città di Siena, che è sua patria e mia (car. 175) ». Fin.: « Che molto più d'alos che di misle in se contiene ». Precede (car. 171-175) la epistola dedicatoria di Enra Silvio Piccolomini a Mariano Soxini.

- A tergo della carta di guardia, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1738 ».
- 80. Cart., del sec. XVII, m. 0,202 × 0,139, di pagg. 364 num., oltre tre carte in principio non num.

Raccolta di brani di poesie italiane sopra diversi argomenti, disposti per ordine alfabetico.

Comincia da « Abbracciare » e finisce con « Uva ».

- Le tre carte non numerate hanno un elenco di « Ninphe, Pastori e Pescatori », e le car. 336-364 l' « Indice » di tutta la Raccolta. A tergo della prima carta non numerata, si legge: « Comprato da me A. G. C. nel 1709 luglio ».
- 81. Cart., del sec. XVII, m. 0,192 × 0,135, di car. 18 num., oltre tre carte in principio, la seconda delle quali bianca, e una in fine non numerate.
  - « Relatione dell'Apparato Pontificio nel Real Ricevimento della Serenissima Regina d'Hungheria in Ancona, et del Imbarco della medesima per Trieste, l'anno di nostra salute M.DC.XXXI. nel mese di Gennaro ».

Com.: « Doppo molti corrieri spediti vicendevolmente ». Fin.: « Rei consilio gestae, laetus est exitus ».

Il titolo è sulla terza carta non numerata, a tergo della quale sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1724 ». Nella prima carta non numerata è il nome dell'antico possessore: « Ca-rolus Capocephalus Rom<sup>2</sup> 1660 », che è ripetuto nell'ultima, ma in italiano. Sul rovescio della carta 18 è un: « Madrigale cantato in

Ancona all'Ecc<sup>mo</sup> Sig<sup>\*</sup> Duca d'Alba nel suo ritorno da Trieste dall'accompagnamento della Ser<sup>ma</sup> Regina d'Ungheria », che comincia: « S'un Alba altera è bella ».

- 82. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,211 × 0,133, di car. 21 num., oltre la carta del titolo e otto carte bianche in fine non numerate.
  - « Ordini presi, et decreti fatti per l'andata di Loreto et Viaggio fatto dalla Venerabile Archiconfraternita della santissima Trinita de' Convalescenti di Roma l'anno 1602, scritto per Gio(vanni) Batt(ista) Capocefali, fratello di detta Archiconfraternita ».

Com.: « L'anno 1601 fu proposto nella Congregatione ». Fin.: « Ciascheduno andò a riposarsi a casa sua molto straccho (car. 20) ». Sul rovescio della carta 21 è una breve nota di viaggio, che comincia: « In questo santissimo viaggio nacque grandissimo disordine ».

- A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1728 ».
- 83. Cart., del sec. XVII, m. 0,207 × 0,155, di car. 13 num., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Origine dell'Ill<sup>ma</sup> famiglia Roccia nella città di Cremona, e sua disendenza (sic). Opera di Gioseppe Bresciano cittadino Cremonese ».

Com.: « Fu sempre negli andati tempi, quando Cremona a Republica viveva ». Fin.: « Affermo essere la verità di quanto si contiene nella presente opera ». Procede a car. l una lettera dedicatoria al « Cardinale Ciriaco Roccio », data da « Cremona il 25 marzo 1648 ».

- A piedi della carta del titolo, è la firma dell'antico possessore: « Ego Nicolaus de Morandis Bono », e a tergo della medesima carta sono
  le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1733 ».
- 84. Cart., dell'anno 1710, m. 190 × 0,129, di car. 86 num., oltre la carta del titolo non numerata. L'ultima carta è bianca.

Componimenti poetici del CAVALIER MARINO (GIOVAN BATTISTA).

- 85. Cart., del sec. XVI, m. 0,197 × 0,132, di pagg. 95 e di carte 3 segnate 96-98, oltre tre carte in principio e tre in fine non numerate.
  - « La Varcheida d'Alfonso de Pazzi (detto l'Etrusco), Accademico et gentilhuomo Fiorentino ».

Eccone i capiversi, avvertendo che sono di sonetti fino al num. 84 e di epigrammi dal num. 85 al num. 109.

- 1. « Le canzoni de gli occhi ha letto il Varchi (pag. 1) ».
- 2. « Varchi tu se' un merciaio di confado (pag. 2) ».
- 3. « Credette il Varchi, ch'un saion di seta (pag. 3) ».
- 4. « Lo sperma, che voi gid Varchi leggesti (pag. 4) ».
- 5. « Inghiottiraci tu Varchi; ch'è stato? (pag. 5) ».
- 6. « Il Varchi venne in poste à la badia (pag. 6) ».
- 7. « Varchi, se 'l nome vostro arrivi et suoni (pag. 7) ».
- 8. « Varchi, tu canti per natura grave (pag. 8) ».
- 9. « Il Varchi ha male, e 'l medica il Baccello (pag. 9) ».
- 10. « Il Varchi non sa ir se non di passo (pag. 10) ».
- 11. « Varchi, inteso ho; che sei stato barbiere (pag. 11) ».
- 12. « Insino a qui il Varchi fa la mostra (pag. 12) ».
- 13. « E ci hanno recitato le Tanie (pag. 13) ».
- 14. « Varchi, se tu vivessi di pan molle (pag. 14) ».
- 15. 

  « I' ho un telaiaccio, et vienne il verno (pag. 15) ».
- 16. Il Varchi appalta tutti gli auttori (pag. 16) ».
- 17. « Il Varchi urtò nel primo passatoio (pag. 17) ».
- 18. « Varchi, perchè non vai tu a la messa (pag. 18) ».
- 19. « Varchi, se tu ti muori, noi vogliamo (pag. 19) ».
- 20. « Varchi, io vorrei saper se le stadere (pag. 20) ».
- 21. « Havete voi verleto berrettoni (pag. 21) ».
- 22. « Cavate, Varchi, fuor questa gramatica (pag. 22) ».
- 23. « Varchi, tu hai fitto il capo ne la cronacha (pag. 23) ».
- 24. « Il Varchi uscì di stufa in camisciotto (car. 24) ».
- 25. « Varchi, quand'io ti lodo, io do la baia (pag. 25) ».
- 26. « Varchi, tu se' un cembalo in un ballo (pag. 26) ».
- 27. « Varchi, sai tu come s'usa tra i frati (pag. 27) ».
- 28. « Se 'l serchio non metteva storione (pag. 28) ».
- 29. « Lastrica il Varchi le strade a la piana (pag. 29) ».
- 30. « Varchi, sei tu guarito de la tossa (car. 30) ».
- 31. « Varchi, io vorrei saper quant'uova sode (pag. 31) ».
- 32. « Varchi, l'anima già c'infarinasti (pag. 32) ».

- 33. « Se tu non ci venivi, il pan muffava (pag. 33) ».
- 34. « Il Varchi è podestà di Focognano (pag. 34) ».
- 35. « Il Varchi andò a studiar greco a Prato (pag. 35) ».
- 36. « Varchi, tu hai la parte in su la fetta (pag. 36) ».
- 37. « Varchi, tu becchi senza razzolare (pag. 37) ».
- 38. « Varchi, se tu hai letto l'Arcolano (pag. 38) ».
- 39. « Se 'l Varchi fusse Messer Ugolino (pag. 39) ».
- 40. « La lingua il Varchi, la dottrina il Gello (pag. 40) ».
- 41. « Varchi, se' tu poeta o cortigiano? (pag. 41) ».
- 42. « Varchi, sei tu prior di Vallombrosa? (pag. 42) 3.
- 43. « Il Varchi nostro nel gran fiume Lete (pag. 43) ».
- 44. « Varchi, se tu havessi sempre male (pag. 44) ».
- 45. 

  « Senza te, Varchi, io non posso studiare (pag. 45) ».
- 46. « Varchi, tu se' un luccio di Grosseto (pag. 46) ».
- 47. « Metti da banda i tuoi scartabelli (pag. 47) ».
- 48. « Rocchio ha imparato a mente un' oratione (pag. 48) ».
- 49. « Varchi, se sei fra gli altri saggio et dotto (pag. 49) ».
- 50. « Varchi fu ei moderno, o pur antico (pag. 50) ».
- 51. « Chi spera di fruire il viso adorno (pag. 51) ».
- 52. « (fiambullari, io non giambo o metto in burla (pag. 52) ».
- 53. « Il Varchi venne a traspiantar gramigna (pag. 53) ».
- 54. « Varchi, tu non hai osso nel bellico (pag. 54) ».
- 55. « Amico mio vie più che l'oro caro (pag. 55) ».
- 56. « L'Etrusco non ne dice ben ne male (pag. 56) ».
- 57. « Signor dottori, et signori scolari (pag. 57) ».
- 58. « Giorgin cava del marcio Benvenuto (pag. 58) ».
- 59. « Varchi, tu sei una campana grossa (pag. 59) ».
- 60. « Varchi, e' si dice ch' una pergamena (pag. 60) ».
- 61. « E ci è di nuovo uscito un sordo et muto (pag. 61) ».
- 62. « Il nome, Varchi è titol d'un castello (pag. 62-63) ».
- 63. « Varchi, tu non sei luccio di Grosseto (pag. 64) ».
- 64. 4 E saranno veduti et non intesi (pag. 65) ». 65. « Selvaggio, stu hai letto e paradossi (pag. 66) ».
- 66. « Il prior degli accenti era in peduli (pag. 67) ».
- 67. « Io vi mando messer Ugolino (pag. 68) ». 68. « Gobbo, ch'ogni hora ti becchi il cervello (pag. 69) ».
- 69. 

  ← Gobbo, e' si des temer colui che indugia (pag. 70) ».
- 70. « Io mi rido di certi bravetti (pag. 71) ».
- 71. « Nespole, pappafichi, et camiciotti (pag. 72) ».
- 72. « Di mattaccini un branco et un Zimbello (pag. 73) ».
- 73. « Il Tibaldeo andò per le nocciuole (pag. 74) ».
- 74. « Tanci, stu ordinavi a mezzo agosto (pag. 75-78) ».

```
75. « Un viluppo di ghiri et di capricci (pag. 79) ».
```

- 76. « Ripieno havete Giambollar di borra (pag. 80) ».
- 77. « Mandovi Portio certe melagrane (pag. 81) ».
- 78. « Il Varchi andò per le succiole a Pisa (pag. 82) ».
- 79. « Varchi, e' si dice che tu sei lunatico (pag. 83) ».
- 80. « Lucciole da Piombino et lupin cotti (pag. 84) ».
- 81. « Varchi, se Dio vi guardi da la tossa (pag. 85) ».
- 82. « Rimandianvi in costà Mingo Mangozzi (pag. 86) ».
- 83. « Varchi, tu se' la lima et l'acciaiuolo (pag. 87) ».
- 84. « Giamburlar, se per giamba o per burla hai (pag. 88) ».
- 85. « Trentasei candellieri et un secchione (car. 89) ».
- 86. « Varchi, questo Ferrino ha poco acciaio (pag. 89) ».
- 87. « O gobbo ladro, spirito bizzarro (pag. 89) ».
- 88. « Corpo di vecchio et gambe di fanciulla (pag. 89) ».
- 89. « Noi non siam passi, et siam passi chiamati (car. 90) ».
- 90. « Il Tanci ci ha voluti ristorare (pag. 90) ».
- 91. « In questa oscura tomba et fondo avello (pag. 90) ».
- 92. « Il mazzuol ch'è qui intorno et lo scarpello (pag. 90) »:
- 93. « A far memoria qui et suo honore (pag. 91) ».
- 94. « Del Varchi nostro è la cenere trita (pag. 91) ».
- 95. « Questi che de la tomba sorge et esce (pag. 91) ».
- 96. « Una sillaba falsa et una vana (pag. 91) ».
- 97. « Il Varchi è diventato battezziere (pag. 92) ».
- 98. « Ti vorrei, Varchi, veder giocolare (pag. 92) ».
- 99.  $\triangleleft$   $\Pi$  barbero del Varchi andò a le mosse (pag. 92)  $\triangleright$ .
- 100. « Gello, io t'ho visto in un panno d'arasso (pag. 92) ».
- 101. « Varchi, s' a mente tu sai l'A. B. C. (pag. 93) ».
- 102. « Varchi, se tu toccassi un man diritto (pag. 93) ».
- 103. « Lo spedalingo ha dato de' pie' in terra (pag. 93) ».
- 104. « Varchi, diteci un po' se le cipolle (pag. 94) ».
- 105. « Varchi, si si, no no, che t'ho io detto (pag. 94) ».
- 106. « Il Varchi venne in maschera al pallone (pag. 94) ».
- 107. « Ascie, seghe et succhiello (pag. 95) ».
- 108. « Il Varchi andò a imparar pel mondo (pag. 95) ».
- 109. « Il Varchi si rivede il berlingaccio (pag. 95) ».

Il titolo è sulla seconda carta non numerata, a piedi della quale è il nome dell'antico possessore « Annibale Dorizza ». Sul rovescio della stessa carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbraio 1722 ». Le altre carte non numerate, sono bianche. Le car. 96-98 hanno la « Tavola » dei capiversi per ordine alfabetico.

- 86. Membr. oblungo, del sec. XVII, in forma di rubricella, con lettere alfabetiche in margine, di car. 47 num., oltre le due carte di guardia in principio e in fine non numerate.
  - « Nota di tutti li monti Camerali, Luoghi Pij et Baronali ».

Com.: « Il Monte dell'Abondanza non vacabile fu eretto da Clemente VIII ». Fin.: « È segretario il signor Vincenzo Sardini deputato dal Sr Duca di Latera, e confermato dal Tesoriero Protettore ».

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1725 ».
- 87. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,193 × 0,135, di car. 85, num. ant., oltre una carta in principio non numerata. Le carte 73-74 sono bianche.
  - I. « Discorso notabilissimo di messer Gio(vanni) Francesco Lottino sopra l'attioni del Conclave, nel quale, oltra molti dottissimi avvertimenti dati al buon Conclavista, si tratta et discorre anco quali parti debbia havere il Cardinale Papabile. Aggiunti diversi altri particolari in questa materia, degni di essere intesi » car. 1-33°.

Com.: « Io posso testificare come di cosa veduta con l'occhi ». Rin.: « Vuole che venga fatta alcuna volta fuor d'ogni opinione in quel modo che piace a lui ».

- II. « De ultimo Romanorum Imperatore, ex D. Augustino in tractatu: De Antichristo, tom. nonus » car. 33b.
- III. « Estratto delle cose più notabili cavato dal libro dell'Abbate Gioachino, intitolato: De magna tribulatione, indiritto ad Arrigo V° Imperatore » car. 36-57°.

Com.: « Quicquid tegendo sequitur Propheta ironice intelligendum est ». Fin.: « Ognuno è declinato dal bene et compird il male, tanto li Chierici quanto li laici ». Precede a car. 34 un'avvertenza del raccoglitore, che comincia: « Considerato li tempi passati, si vede manifestamente ».

IV. « Discorso filosofico morale, Pronostico et presagio sopra le revelationi, moti et accidenti dell'anno molexavi con il quale si mostrarà a' Principi

Christianissimi di star avvertiti sopra le scisme et revolutioni, tumulti et sollevationi de' popoli, novamente posto in luce per il Galasso, nobile cittadino della città di Avellino, detto l'Incognito nell'Academia Partenopea, estratto da un suo proprio originale, de verbo ad verbum > car. 57b-68a.

Com.: « Sarà quest'anno signor d'esso il primo Pianeta et gran luminare che è il sole ». Fin.: « Questo è quanto gl'influssi et segni celesti mostrano inclinar i corpi humani ».

V. « Copia d'una Profetia trovata nella libraria dell' Ecc<sup>mo</sup> Duca d'Urbino in un luogo secreto nel tempo del Duca Valentino, quando pigliò profetia d'uno chiamato Triforo Scorzete, per rivelatione divina nell'anni del signore 1416 del mese di marzo » car. 68<sup>b</sup>-72.

Com.: « Costui fu prima Pagano: dapoi la sua conversione anno 2º fece questo ». Fin.: « Et instituirà esso Profeta una nuova Religione ».

VI. Trattato sui cinque divini nomi di Gesù Cristo: car. 76-85.

Com.: « Investigando io le sacrosante scritture antiche ». Fin.: «  $\vec{E}$  fortezza mia, refuggio mio, salute mia, et scudo mio ». Precede a car. 75 una lettera dedicatoria, che manca di parte del margine destro, e che nella firma ci rivela il solo nome di battesimo dell'autore: « RAFAEL ».

- La carta non numerata ha un indice sommario del codice, e la firma dell'antico possessore: « R. Oliverius ». A piedi della car. la sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1718 ».
- 88. Cart., del sec. XVII, m. 0,187 × 0,126, di car. 98 num., oltre la carta del titolo non num. La rilegatura ha portata via la numerazione delle prime otto carte.
  - « Geomantia di Pietro d'Abano » divisa in quattro parti.

Com.: « Geomantia non è altro, che una vera scienza ». Fin.: « Et alquanto, benchè non molta, utilità e litigio ».

Sul rovescio della carta del titolo sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaio 1718 ».

- 89. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,193 × 0,130, di car. 36 num., oltre due carte in principio e moltissime bianche in fine non numerate.
  - « Vita de Matalieno delli Porta a casa dello Rione delli Monti, Lo
    quale occise Cola de Rienzo dello Rione della Revola 1355, Che s'era
    fatto Tiranno de Roma facennose chiamà da tutta la iente lo Tribuno della
    prebbe dello Puopolo Romano. Che fue nello tiempo dello Papa Cremente
    Siesto l'anno dello Signore Jesu Christo 1347 ».

Com.: « Nello tiempo bono delli antichi Romani ». Fin.: « E fecero di morte verre inzièmora con aitri potientati. Qui faccio fine et mitto l'appilaccio ».

- Il codice è di mano di Giambattista Capocefali, il cui nome si legge così sulla prima carta non numerata: « Joannes bapta Capocephalus Rom<sup>3</sup> 1623 ». A tergo della carta del titolo, che è la seconda non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1728 ».
- 90. Cart., del sec. XVIII, m. 0,188 × 0,127, di car. 68 num., oltre parecchie carte bianche in fine non numerate.
  - La Cortona convertita. Poema in ottava rima di Francesco Monetti, diviso in sei canti.

Com.: « Il sito, la città, costumi e vanti ». Fin.: « Scriver non seppi con meglior inchiostro ». Il primo Canto (car. 1-8<sup>a</sup>) ha quarantatrè ottavé; il secondo (car. 8<sup>b</sup>-17<sup>a</sup>), quarantasette; il terzo (car. 17<sup>b</sup>-34<sup>a</sup>), ottantasei; il quarto (car. 34<sup>b</sup>-46), cinquantasette; il quinto (car. 47-58<sup>a</sup>), cinquanta; il sesto (car. 58<sup>b</sup>-68), quarantatrè.

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1718 ».
- 91. Cart., del sec. XVIII, m. 0,211 × 0,152, di car. 23 num., oltre una carta bianca in principio non numerata.
  - « Breve discrizione del Museo o sia studio d'antichi monumenti, eretto nuovamente nel Campidoglio dal Sommo Pontefice Clemente XII ».

Com.: « Nel primo ingresso osservasi il bel Teatro del Cortile, con la Fonte di

- buon prospetto vagamente ornata di Statue ». Fin.: « Con diversi altri eruditi monumenti, che per brevità si tralasciano ».
- A car. 23° è il « Nummero di tutti li descritti pezzi », con in fine il nome del compilatore: « Gasparo Fori er ».
- 92. Cart., del sec. XVI, m. 0,207 × 0,139, di car. 11 num., oltre una carta bianca in fine non numerata.
  - Statuti della « Venerabil' Arte de' Banchieri de la inclita alma cità de Roma » stabiliti « sotto l' Anno millequattrocento del Pontificato del sigor nostro sigor Bonifatio papa Nono, Indictione ottava del mese de Magio a di 11j ».

Com.: « Ad laudem et gloriam Omnipotentis Dio e de la sua gloriosa Vergine Maria ». Fin.: « Secondo vogliono li antiqui nostri statuti alli quali aggiongnamo e non derogamo ».

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1718 ».
- 93. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,199 × 0,132, di car. 98, con num. ant. fino a car. 87. Le car. 88-98, provengono da un altro codice ed hanno una numerazione antica da car. 176 a 186, oltre la numerazione nuova e continuata da car. 88 a car. 98.
  - « Formularium omnium expedictionum faciendarum coram Eminent<sup>mo</sup> Domino Camerario et Ill<sup>mo</sup> et R<sup>mo</sup> Domino Thesaurario ».

Com.: « Mandatum de consignando in Curia ». Fin.: « Che essendo vero l'esposto ella gli faccia restituire il tutto gli significo ».

A tergo della car. 95 è copia di una lettera scritta a 15 febbraio 1625 dal Cardinal Barberini (Francesco) a Monsignor Tafuri, Governatore Generale di Sabina; e a car. 96-98 è l'indice di tutto il codice. Sul rovescio della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1718 ».

- 94. Cart., del sec. XVI, m.  $0,220 \times 0,142$ , di car. 190, num. mod., oltre due carte bianche in fine non numerate. La carta 1 è ripetuta e segnata 1°.
  - « Alchune cose notabile degne di memoria » degli anni 1551 e 1552.

Com.: « Per l'anni passati, come in quel tempo era noto a ogni persona, al tempo di Paulo terzo, summo Roman Pontefice ». Fin.: « Altrimenti era sforzata a tornare al suo vero Padrone Cesare Carlo Quinto Sacro Romano Imperadore. Nel seguente libro si dirà il resto ».

- La narrazione finisce con la levata dell'assedio di Metz. Il titolo è tolto da una breve avvertenza (car. 1) nella quale il compilatore dice che coteste Memorie, scritte « parte a (sua) sadisfactione et parte a persuasione l'un (suo) charissimo Amico et fradello », furono « cominsiate a Calen di Genaro 1551 ».
- 95. Cart., del sec. XVII, m. 0,218 × 0,157, di pag. 370, num. ant., oltre la carta del titolo e quattro carte bianche in fine non numerate. Le pagg. 314-330 e 350-370 sono bianche.
  - I. « Discorsi sopra li sei libri degli Annali di Cornelio Tacito » pag. 1-313.

Com.: « Se gl'historici, i quali hanno assunto impresa di scrivere i tempi loro (pag. 13). ». Fin.: « Et non trovo errore, dove si caschi più facilmente d i tempi d'hoggi (pag. 313) ». A pag. 1-11 è un « Proemio » che comincia e procede per un pezzo come l' « Introdutione a' Comentarii di Traiano Boccalini », dei quali cotesti Discorsi sono un largo compendio.

II. « Lettione sopra il Primo Libro degli Annali di Cornelio Tacito » pag. 331-349.

Com.: « Commune usanza, nobilissimi ascoltanti, di tutti quei i quali publicamente alcuna scienza leggono ». Fin.: « Morì Romolo di età di anni cinquanta cinque, dopo haver regnato trenta sette ».

96. Cart., della seconda metà del sec. XVI, m. 0,220 × 0,140, di car. 156, num. mod. I titoli e le iniziali sono in rosso, con una leggiera tinta di giallo. La prima faccia è inquadrata da

un fregio in rosso; e la prima e l'ultima faccia d'ogni quaderno, sono chiuse da fregi a colori sui margini laterali.

Epistole eroidi di Ovidio, ridotte in ottava rima da Domenico da Monti-CHIELLO.

Ecco il titolo e il capoverso delle « Epistole », ognuna delle quali è preceduta, com' è noto, da qualche ottava che serve di prologo:

- 1. Penelope a Ulisse. « O tu Ulisse, che se' stancho e lento (car. 1b-6a) ».
- 2. Fillide a Demofoonte. « Como di sopra nel primo cantare (car. 6b-20a) ».
- 3. Fedra a Ippolito. « Non è difecto di saper el male (car. 20a-29a) ».
- 4. Oenone a Paride. « Nel tempo che Priamo in Troya regnava (car. 29a-37a) ».
- 5. Isifile a Giasone. « In Tesalglia regnava anticamente (car. 37b-44) ».
- 6. Didone a Enea. « Poy che la gran Troia ebbe ruina (car. 45-54b) ».
- 7. Ermione a Oreste. « Chi vole sapere el facto del cantare (car. 54b-61a) ».
- 8. Deianira a Ercole. « Per voler havere bene la intentione (car. 61a-70a) ».
- 9. Arianna a Teseo. « Ogne generation, Theseo, de fiere (car. 70a-76a) ».
- 10. Canace a Macareo. « Perchè se fuga el disonesto errore (car. 76a-82a) ».
- 11. Medea a Giasone. « Poy che Jason figliolo de Re Erone (car. 82<sup>b</sup>-92<sup>b</sup>) ».
- 12. Laudamia a Protesilao. « Quando li Greci fiero general hoste (car. 926-992) ».
- 13. Ipermestra a Linceo. « In Grecia Inaco un fiume appellato (car. 99a-105b) ».
- 14. Paride a Elena. « Poy che Paris figliolo del Re Priamo (car. 105b-117b) ».
- 15. Elena a Paride. « Admaestra la lictera presente (car. 117b-127b) ».
- 16. Leandro a Ero. « Per dechiarar l'infrascripti tracti (car. 127b-137a) ».
- 17. Ero a Leandro. « Ad ciò ch'io possa in facto consequire (car. 137a-145b) ».
- 18. Acconcio a Cidippe. « Ad ciò che non se lassino ingannare (car. 145b-155) ».
- 19. Cidippe a Acconcio. « Adcontio la tua scripta con tenore (car. 156ª) ».

## Il nome del traduttore si rileva dall'ottava di commiato, che dice:

« Per ihesu christo te prego lectore
Che vogli hay con affecto pregare
Per la salute del compilatore,
El quale redusse in rima per vulgare.
E se del nome suo en fense errore
Per questo modo se pora chiamare
Che domeneco fuy de montreciello
El monco, goppo, pover vechiarello ».

La traduzione comincia a piedi della carta 1<sup>b</sup> e continua, divisa regolarmente per tre ottave per ogni faccia, fino a tutta la carta 156<sup>a</sup>. Precedono cinque ottave del traduttore, la prima delle quali comincia: « Amore e carità che dio fan sito ». Il margine destro delle car. 96 e 127 è deturpato da alcune note familiari di mano del sec. xvIII. Sulla carta di guardia è il titolo del codice, scritto di mano dell'antico possessore: « Giustiniano Pagliarini da Foligno, Accademico Rinvigorito e Pastore Arcade col nome di Mintauro Pontiate »; e subito dopo, la seguente nota del Marchese Capponi: « Il Pagliarini ne fece dono a Mons. Fontanini Arcivescovo d'Ancira, e da questi fu ceduto per sua generosità a me A. G. C. di agosto 1727 ».

- 97. Cart., del sec. XVII, m. 0,192 × 0,125, di pagg. 410, num. ant., cominciando la numerazione da pag. 5. Mancano le pagg. 25-26 e le pagg. 394-410 sono bianche.
  - « Lettere dell'Abbate Benedetti (Elpidio de') al Sigr Cardinale Mazarini et à diversi Signori (1640-1663) ».

La prima: « A Monsig. Mazzarino, scritta da Lione nel suo ritorno alla Corte di Francia » porta la data del 30 gennaio 1640 e com.: « Le lettere di V. S. Illma scritte da Lione ci hanno riempito di un indicibile contento »; l'ultima: « Al Sigre Cardinal Albizi (Francesco) » è data da Parigi il 18 maggio 1663 e com.: « Fu così sollecita la mia partenza da Roma et hebbi così cattiva fortuna nel procurarmi l'honore di render prima i misi osseguij (pag. 388) ».

Subito dopo il titolo, si legge della stessa mano: « Cominciano dall'anno 1640, nella fine del quale segui la promozione di S. Em²a». A pagg. 309-310 è copia di una lettera del Cardinal Colonna (Girolamo) all'Abb. Benedetti, data da Genazzano a 12 gennaio 1657; e a pagg. 337-346 sono copie di alcune: « Lettere scrilte in occasione della morte del Sigre Card. Mazarino dalle SSe Sorelle di S. Em²a (Margherita Martinuzzi e Anna Maria, monaca in Campo Marzio)», la prima delle quali, diretta al Re, porta la data del 12 aprile 1661. Seguono nelle pagg. 347-350 tre lettere del Cav. Mancini: la prima, al Re, con la data del 29 maggio 1661; la seconda, alla Regina Madre, senza data; e l'ultima, a Mª Colbert, il 29 maggio 1661. Nel margine inferiore della pag. 6 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1735 ».

- 98-100. Cart., del sec. XVIII, di varia mano, m.  $0.197 \times 0.144$ , di car. 14-6-4.
  - 98. Catalogo dei medaglioni, delle medaglie e di altre antichità del Museo dei PP. della Certosa: di car. 14.

Com.: « Medaglione di gran mole col rovescio Prora di Nave ». Fin.: « Dove si legge: Juliane vivas, di Giuliano Apostata ».

Il codice è di mano del Marchese Capponi, il quale scrisse in fine la seguente nota: « Questa è una scelta fatta e copiata da me A. G. C. per mia notizia e piacere di alcune cose più particolari cavate dall'Inventario del Museo di questi PP. Certosini di Roma, stimato e sottoscritto dal Sig. Francesco Ficoroni antiquario, e dal Sig. Antonio Borioni speziale: qual Museo, a riserva delle Statue, già comprate dal Sig. Cardinal Alessandro Albani, e de' quadri e de' tavolini e scabelloni di pietra presi da altri, il Sig. Antonio Daniele Bertoli del Friuli, venuto apposta qui, sotto il di 3 Aprile 1727, concluse la compra e sborsò il danaro venuto di Napoli per 12200 scudi romani, per la Maesta dell'Imperatore, e parti il sud. Museo, Bertoli e Ab. Sterbini, che principiò il trattato di questa compra, partirono dico per Vienna, Giovedì 29 Maggio 1727 etc. » A tergo della carta di guardia, è un breve indice delle medaglie notate nel Catalogo.

99. «Ristretto di tutti li Rioni di Roma» di car. 6.

Com.: « Monti. Comincia a Macel de' Corvi ». Fin.: « Porta Castello et tutto il Ponte S. Angelo ».

È di mano del Marchese Capponi.

100. «Ristretto di tutti li Rioni di Roma» di car. 4.

È copia del precedente.

- 101. Cart., del sec. XVII, m.  $0.216 \times 0.150$ , di car. 36.
  - « Morte dell'Illmo Sig. Troilo Savello decapitato in Roma nel Castel di

S. Angelo li 18 d'Aprile 1572 a hòre 12 1/2, scritta dal P. Biondo (Giu)-SEPPE) Gesuita ».

Com.: « Lo scrivere vite et morti, se sono piene d'accidenti novi, fanno comunemente i lettori ammirare ». Fin.: « Era di questa vita mancato li 18 d'Aprile 1574 ».

Nel margine inferiore della car. 1<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1741 ».

102. Cart., del sec. XVII, m.  $0.196 \times 0.127$ , di car. 82, num. ant.

Rappresentazione in ottava rima di Costantino Imperatore, attribuita a Lorenzo DE' MEDIOI (car. 1ª).

È divisa in due giornate. La prima (car. 1-33<sup>a</sup>) com.: « Cara consorte, e mia cara Regina » e fin.: « E far che morte non habbi gustata ». La seconda (car. 33<sup>a</sup>-82) com.: « O Constantin, poiché sei fatto grande » e fin.: « Hor viver voglio in allegrezza et gioia ».

- 103. Cart., dell'anno 1727, m.  $0,190 \times 0,136$ , di car. 63 num., oltre una carta bianca in fine non numerata.
  - « Della Historia di Perugia (di Pompeo Pellini), parte terza ».

Com.: « La città di Perugia è grandemente travagliata dal mal vivere (car. 3<sup>a</sup>) ». Fin.: « Gli andassero incontro cento giovanetti con le masse in mano (car. 63<sup>a</sup>) ».

Il titolo, qui sopra riprodotto dalla car. 3°, non è esatto. Il codice non contiene. come parrebbe, tutta la terza parte della Storia del Pellini, ma solo alcune pagine di essa, trascritte dal Marchese Capponi. Il quale così avverti a tergo dell'ultima carta: « Qui finiscono le carte manoscritte che stanno nella terza parte dell'Istoria di Perugia del Pellini, che possiede in Perugia il Sig. Conte Costantino Ranieri, e che con tanta gentilezza e generosità mi ha trasmesso a Roma perchè io le copiassi, come ho fatto questo di 2 Maggio 1727 ». E subito dopo: « Lo qual libro poi per maggiormente obligarmi il sudo Sig. Conte Costantino Ranieri, essendo venuto di persona in Roma, me lo regalò nel mese di Dicembre 1739 ». Le prime due carte del codice contengono un principio di trascrizione fino alle parole « del presente anno 1490 », e l'indicazione delle pagine esemplate.

- 104. Cart., del sec. XVII, m. 0,197 × 0,132, di car. 58 num. Nel codice è un'antica numerazione, che fu supplita da una moderna a lapis, per rimettere in ordine alcune carte trasposte. La carta 44 è bianca.
  - I. « Il Vendemiatore del Tansillo (Luigi) » car. 2-43°.

Costa di 166 ottave ed è conforme al testo constantiniano. A piedi della prima carta è la bugiarda affermazione, di mano del sec. XVIII: « Originale famoso di valsente di 40 scudi del carattere del gran Transillo (sic), avendoli il detto già refutati li scudi 40 dal.... di Fiorenza ».

II. Stanze frammentarie....: car. 45-58.

Sono in tutto 56 ottave. La prima comincia: « Donne gentili, che non sete avare »: l'ultima: « Nè pensate ch'il preggio di honestate ».

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1717 ».
- 105. Cart., dell'anno 1713, m.  $0,198 \times 0,126$ , di pag. 68 num.
  - « Trattato cabalistico ».

Com.: « L'arte cabalista di trovare per via di numeri ». Fin.: « Per fare le bramate operationi e ritrarne l'intento a nome di Dio ». Subito dopo è la data: « 1713 18 gennaio ».

- 106. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,198  $\times$  0,135, di car. 99 num.
  - « Relatione di Roma dell'Ill<sup>mo</sup> et Ecc<sup>mo</sup> sig. Renier Zeno, Ambasciatore per la Serenissima Republica di Venetia l'anno 1623 ».

Com.: « La morte di Gregorio decimoquinto seguita negl'ultimi anni della mia Ambasciaria ». Fin.: « Quando bene per essa avesse speso il sangue e la vita ».

- In testa della prima carta: « Comprato da me A. G. C. di novembre 1714 in Firenze ».
- 107¹. Cart., miscell., dei secc. XV-XVI-XVII-XVIII, m. 0,295  $\times$  0,231, meno nelle carte 116°-170°, che m. 0,323  $\times$  0,231, di car. 205

num. Le carte 114, 116 e 170 sono ripetute, e le car. 57-58, 70, 98-113, 129, 149, 159, 162-3, 173, 204-5 sono bianche.

I. Caso o Tumulto de' Ciompi dell'anno 1378 di Gino Capponi (sec. xv): car. 1-12.

Le carte 1-2ª sono di diversa mano, ma sempre del sec. xv, e hanno in testa la seguente avvertenza di Anton Maria Biscioni: « Frammento del Fatto de' Ciompi, che è il principio, che manca a questo ms., copiato da cattivo scrittore ». Il quale Frammento è ricopiato, nelle carte 3-6ª, da mano del sec. xviii, con quest'altra avvertenza del Biscioni: « Copia levata dal ms. Strozsi segnato 479 della prima carta che manca nel ms. Capponi ». L'originale comincia dalla car. 7, e precisamente dalle parole: « volerla rubare et ardere ».

II. Commentarj di Gino di Neri Capponi dell'Acquisto ovvero Presa di Pisa, l'anno 1406 (sec. xv): car. 13-19.

Com.: « Trovandosi Piero di Luna, chiamato Papa Benedetto ». Fin.: « Che il loro uficio non durava se non a tutto aghosto 1406 ».

III. Commentarj di Neri di Gino Capponi di cose seguite in Italia dal 1419 al 1456, alle quali imprese si trovò detto Neri in persona (sec. xv): car. 20-40.

Com.: « Essendo ferma la pacie tra Filippo Maria ducha di Milano ». Fin.: « Avuta certa provisione dal Papa, Re et Sanesi ».

IV. La Cacciata del Conte di Poppi ed acquisto di quello Stato pel popolo Fiorentino, scritto da Neri di Gino Capponi (sec. xv): car. 41-42°.

Com.: « Io rachonterò chome passò il chaso di Poppi ». Fin.: « Andossene molto vilmente con tutti i suoi figliuoli, observato il promesso ».

V. « Questi sono certi richordi fatti da Gino di Neri Chapponi, e quali fecie in sua vecchiezza quando stava in chasa infermo del male del quale si mori: et fu nello anno 1420 (sec. xv) » car. 42.

Com.: « Et prima: tanto terrà il chomune di Firenze suo stato ». Fin.: « Et in proprietà te li ritieni et chon loro ti chonsiglia ».

VI. Copia di una lettera di Messer Donato Acciaiuoli ai Signori di Firenze, essendo esso confinato l'anno 1396 (sec. xv): car. 43.

In fine: « a di X di novembre 1396 ». Le sei scritture qui sopra indicate, sono tutte

della stessa mano e conservano le tracce di una più antica numerazione fino a car. 37. Le carte 36-42 sono quasi evanite.

VII. « Comincia la cchfessione di Ser Nicholò Tinucci Cancelliere, quando fu examinato dalla Signoria propia, chome intenderai che sia utilissima (sec. xv) » car. 45-52.

Com.: « lo ser Nicholò Tinucci nuotificho et fo manifesto ». Fiu.: « Non sia opressato nè incarcerato contro vostro debito di ragione ». Subito dopo: « Finita la confessione di ser NICHOLÒ TINUCCI 1433 » e poi: « Lettore, io ricordo la sopradetta confessione non ti facci portare odio a persona; ma bene por mente a tanti difetti o fraude commesse con cattivo desiderio et opere o modi, d'inparare a repararyli e revocargli da te per l'amore di Dio et salute della sua republica ».

VIII. « Al Sigro Lodovico Capponi il Mutio Iustinopolitano (Capitolo) » car. 53-56.

Com.: « Ragion è ben che sia il vostro pensiero ». Fin.: « A l'uno e all'altra, e vi bascio le mani ». Sul margine sinistro della car. 53: « 1735, Firenze, dalla Biblioteca Riccarda ».

IX. Scripturae nonnullae de causa « Monasteriensi denegationis possessionis Canonicatus et prebendae contra Joannem Schenchinch » post annum 1553 (sec. xvii): car. 59-72.

Com.: « Sufficiat domino Joanni probare ». Fin.: « Sed propter brevitatem hic modo omissa sunt ». A car. 69 è copia di una lettera di Francesco Waldech, vescovo di Münster, data: « Anno M. (D). 53. ».

- X. Formulario d'intestazioni e chiuse di lettere (sec. xviii): car. 73-97.
- XI. Lettera di Francesco Vettori a Niccolò Machiavelli: car. 114.

Com.: « Se io serbassi copia delle lettere » e porta in fine la data: « die 5 augusti 1513 » con la firma: « Franciscus Victorius, or(ator) Romae ». A tergo della carta 114°, che è di più piccola dimensione, è incollato un frammentino con l'indirizzo originale: « domino nicholo dj messer Bernardo Machiavellj in Firenze ».

XII. Appunti storici (sec. xvII): car. 115-116.

Sono quasi illeggibili, e riguardano specialmente la Sicilia.

XIII. « Fogli e postille originali di Monsignor Oratio Capponi del libro stampato con questo titolo: "Avviso alla Nobiltà Venetiana di Orazio

Capponi Vescovo di Carpentras" stampato in Roma per gli eredi del Zannetti, 1607 in 4° (sec. xvii) > car. 117-177.

Il titolo è di mano del Marchese Capponi. Sulla carta 116ª è incollato un frammento di postilla, che dovrebb'essere invece a car. 117<sup>b</sup> e che comincia: « .... poco atto et troppo ardito di mettermi ad avvisare ».

XIV. « Risposta originale di Orazio Capponi alle Considerazioni di Bellisario Bulgarini, non mai stampata, contra la quale il Bulgarini fece le Repliche (sec. xvi) » car. 178-203.

Com.: « L'avere io indugiato circa un anno a rispondere alla cortesissima lettera con la quale m'indiriszò V. S. (car. 179) » e porta la data: « Di Vignola nostra Villa in Valdarno, il di 25 di gennaio M.D.LXXVII (car. 199) ».

- Le car. 200-203 contengono appunti per la stesura della lettera. Il titolo è a car. 178, preceduto dalla semplice indicazione di: « Lettera al Bulgarino ». Subito dopo è incollato un frammento di carta, e scrittovi di mano del Marchese Capponi: « La nota ms. del presente codice di carattere grande, che principia "Risposta originale di Oratio Capponi" è di pugno di Mons. Giusto Fontanini, Arcivescovo di Ancira, il quale nella sua ristampa dell'Eloquenza Italiana (Roma, 1736, fol., pag. 430), cita questa lettera originale appresso di me A. G. C. prestata al sudetto Prelato ».
- 107<sup>2</sup>. Cart., (meno le carte 382-87, che sono in pergamena), miscell. dei secc. XVI-XVII-XVIII, m. 0,295 × 0,247, di car. 206-387 num., oltre una carta in fine non numerata. Le carte 224, 251, 268 e 381 sono bianche.
  - I. Minute autografe di Niccolò Machiavelli: car. 207-226.
    - 1. « A francesco vectori oratore ad roma addi 20 di dicembre 1514 more florentino » car. 207-11.

Com.: « Voi mi domandate quale partito potessi pigliare ». Fin.: « Quando vi si adherissino ancora e Vinitiani et non altrimenti ». A tergo della car. 212, il cui recto è bianco, si legge di mano diversa, ma sempre del sec. xvi: « Discorso a franco Vettori ».

2. Lettera alla Signoria di Firenze, durante la Legazione in Francia: car. 213-214.

Com.: « Addi due di questo, fu l'ultima mia ». Fin.: « Li altri poi ne vogliono quello che lui ». In testa sono due date diverse: « Addi cinque dieci di septembre » e fra esse è l'indiriszo: « a' signori » cancellato da una maechia d'inchiostro.

3. « Ragioni perchè e'sarà ben fare capitano della fanteria el s<sup>re</sup> i a copo savello » car. 215-216.

Com.: « Nessuna cosa può disordinare o vituperare le fanterie ». Fin.: « E gli altri anchora vi converranno. Valete ». In testa è la data: « Addi sei di maggio 1511 ». Il titolo è a tergo della carta 216, con sopra scrittovi: « Giudizo circa i acopo savello ».

4. Orazione al Conte Francesco Sforza: car. 217-218.

Com.: « Sogliono coloro che da uno alcuna cosa sperare desiderano (car. 218<sup>a</sup>) ». Fin.: « Finird in te o ne' tuoi figliuoli con vituperio et danno (car. 217<sup>b</sup>) ».

5. Lettera a Piero Soderini: car. 219-20.

Com.: « Una vostra lettera mi si presenta in pappafico». Fin.: « Quanto l'uno et l'altro fece nella provintia sua».

6. Lettera alla Signoria di Firenze durante la prima legazione alla Corte di Roma, del 14 novembre 1503: car. 221-222.

Com.: « Hieri fu l'ultima mia, la quale mandai questa mattina ». Resta a messo con le parole: « Andai hoggi ad trovare el prothonotario sotto colore di visitatione ».

7. « Oratione de' Signori al duca di athene quando sentirono che si voleva fare Signore » car. 223.

Com.: « Noi veniamo, o Signore, ad voi, mossi prima da la vostra domanda ». Fin.: « Siate con maximo danno nostro et vostro di cadere necessitato ».

8. « Allo ambasciadore » ministro della Republica a Roma: car. 225-226.

Com.: « Avanti hieri ricevemo la vostra de' 28 del passato ». Fin.: « Perchè noi possiamo, facta la volta, entrare in simile opera gagliardamente. Valete ». A tergo della car. 226, il cui recto è bianco, è la data: « adi 30 di maggio ».

II. «Instructione ad nicholo machiavegli» mandata da Piero Sobe-Rini a 2 giugno 1510: car. 227-228.

Com.: « Exequito che tu harai tucto quello che per ordine de' dieci ». Fin.: « Mi

raccomanderai infinite volte ad sua maestà ». A tergo della carta 228: « instructione del gonfaloniere ».

III. Lettere del Cardinale Sforza Pallavicino al Cardinale Carlo Roberti: car. 229-245.

Sono quattro con la firma autografa: « S. Card. Pallavicino » e con le seguenti date: Roma, 19 gennaio 1665. (car. 229-231); e - Roma, 28 dicembre 1666 (car. 234-236); e - Roma, 26 aprile 1667 (car. 238-240); e - Roma, 14 marzo 1667 (car. 242-244). A car. 232-233 è copia di una lettera del Pallaviono a Ugo de Lionne, Ministro Segretario di Stato in Francia, mandata da « Roma a 21 aprile 1665 ». Sul margine sinistro d'ogni lettera è la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

IV. Lettera del Cardinale Flavio Chigi a « Monsignor Nuntio in Francia (Carlo Roberti) » mandata da « Roma 16 dicembre 1664 » car. 246-247.

Ha la firma autografa: « F. Card. Chigi ». Sul margine sinistro è la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

V. Lettera di Cristina Duchessa di Lorena al Cardinale Carlo de' Medici « figliuolo amatissimo » mandata: « Dalla Petraia li 31 maggio 1616 » car. 248-249.

Ha la firma autografa: « Amorevolissima madre Chrestina Duchessa ».

- VI. « Copia di lettera scritta dal Sig<sup>o</sup> Cardinal Capponi (Luigi) al Sig<sup>o</sup> Cardinal Montalto (Alessandro) di *Bologna sotto li 22 di luglio (1615)* » car. 250-251.
- VII. Lettera del Cardinale Luigi Capponi a Monsignor Orazio Capponi, Vescovo di Carpentras, mandata da « Bologna a di 8 d'Agosto 1615 » car. 252-253.

Ha la firma autografa: « Il Card. Capponi ».

VIII. Lettere di Anton Maria Graziani, Vescovo di Amelia, a Monsignor Orazio Capponi, Vescovo di Carpentras: car. 254-263.

Sono cinque in tutto. La prima (car. 254-255), senza data e senza firma, comincia: 
« Diedi avviso de la ricevuta de la scrittura ». Le altre hanno la firma autografa: 
« A. Vescovo d'Amelia » e sono datate da Amelia: - 13 febbraio 1607 (car. 256-257); 
e - 6 febbraio 1607 (car. 258-259); e - 12 s. m. e a. (car. 260-261); e - 10 febbraio 1607 (car. 262-263).

IX. Lettera bernesca di Francesco Melzi: car. 264-265°.

È datata: « Ferrara, al 1º giugno 1644 » e comincia: « Io partij di costà così favorito dalla benignità di S. Em. ».

X. Traduzione di una « Lettera del Duca d'Orliens (Gastone Giovan Battista) al Re di Francia (Luigi XIII) suo fratello » contro il Cardinal Richelieu: car. 266-267.

Com.: « Eccomi di nuovo in Fiandra, più tosto degno di titolo di semplice fantaccino di ventura, che di primo Prencipe della Francia».

XI. Lettera del Cardinal Giorgio Cornaro al Cardinale Giuseppe Sacripanti, mandata da « Padova 3 aprile 1705 » car. 270.

Ha la firma autografa: « G. Card. Cornaro » ed una poscritta che comincia: « .... la quale perdonerà la precisa necessità ».

XII. Lettera di Maria Casimira Regina di Polonia al Cardinale Giuseppe Sacripanti Narni, mandata da « Roma 30 ottobre 1706 » car. 271.

Ha la firma autografa: « Maria Casimira Regina » con una poscritta francese che comincia: « Je vous trouve, mon cousin, iusque chez vous ».

XIII. « Liber expositionis somniorum Salomonis (sec. xvIII) » car. 272-370.

Com.: « Ad evidentiam huius libri, partes eius dividamus ». In fine: « Explicit somnia Salomonis David regis filii una cum Danielis prophetae somniorum interpretatione novissime examussim recognita, omnibusque mendis expurgata, impressaque Venetijs exactissima cura per Melchiorem Sessam et Pierum de Ravanis Anno Domini MCCCCCXVI die primo Ianuarij ».

- XIV. « Ai miei figliuoli, Canzone » di Vincenzo da Filicaia: car. 372-380. « Figli, che all'aria, e al viso ».
- XV. Copia in pergamena di un diploma per riconoscimento di possesso in favore di Pietro Cardona Conte di Golisano, mandato dal Vicerè Lop. Ximen d'Urrea a 16 maggio 1447. car. 382-387.
- 108. Cart., (meno le carte 232-247 che sono a stampa), miscell., dei secc. XVII-XVIII, m. 0,270 × 0,203, di car. 247 num., oltre tre carte in principio non numerate. La car. 31 è ripetuta.
  - « Relazione et affari della Corte di Roma ».

I. « Relatione della Corte et governo di Roma di Riti, ordini e precedenze ch'in essa si osservano (sec. xvii) » di Girolamo Lunadoro Senese: car. 1-31.

Com.: « Il Sommo Pontesce ha per suoi collaterali settanta Cardinali ». Fin.: « Piacesse a Dio che sosse imitato da molti suoi pari in questo gran teatro del mondo ». Il titolo è sulla terza carta non numerata, a tergo della quale sono le iniziali del Marchese Capponi con la data dell'acquisto: « Aprile 1734 ». Il nome dell'autore è a piedi della car. 31°.

II. « Relatione della Corte di Roma et de Riti da osservarsi in essa et de suoi Magistrati et Offitii con la loro distinta giurisditione fatta l'anno 1637 (sec. XVII) » car. 31-101.

Questa relazione è molto più estesa della precedente, con la quale è concorde sino a car. 59<sup>b</sup>. Fin.: « Ho però detto più di quelli che ne hanno trattato et scritto (car. 99<sup>a</sup>) ». Le carte 100-101 hanno la « Tavola compendiosa del Contenuto nella presente opera ». A tergo della car. 31 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1724 ».

III. « Relatione della Corte di Roma del Marchese Francesco Nerli Ambasciatore d'ubidienza del Duca di Mantova alla Santità di Nostro Signore Alessandro Settimo (sec. xvii) » car. 103-210.

Com.: « Languivano l'antiche glorie nella Corte di Roma ». Fin.: « Fidelissimo suddito e servitore di V. A. S. ». A tergo della car. 103 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1730 ».

IV. « Considerazioni sopra il Trattato che si è di nuovo introdotto per la riconciliazione del signor Cardinale di Noailles (Lodovico Antonio) con la Santa Sede (sec. xvii) » car. 212-223.

Com.: « Questo negozio è senza contradizione uno de' maggiori e più gravi ». Fin.: « Se vuol essere ricevuto all'unione della Santa Chiesa Apostolica Romana ».

V. « Estratto di quanto l'Ambasciador Cesareo e Cattolico ha rapresentato a S. Santità (Clemente XI) nella sua udienza straordinaria di Mercordi 16 corrente 1718 e susseguentemente al sagro Collegio de' Cardinali (sec. xvIII) » car. 224-225.

Com.: « E' gid qualche tempo che la Corte di Madrid ha intavolata una condannabile corrispondenza con la Porta Ottomana ». Fin.: « Per farli restar delusi ne' loro perversi disegni ».

VI. Copia di lettera di Pietro Perelli, mandata da Roma a 4 settembre 1728 « a S. A. S. il Sig<sup>r</sup> Principe Eugenio di Savoia, sopra l'accomodamento seguito tra la Corte di Roma e quella di Vienna delle diferenze (sic) concernenti il Tribunale della Monarchia di Sicilia » car. 226-229.

Com.: « Stimo esser parte di quella somma venerazione che professo a V. A. S. ». La copia è di mano del Marchese Capponi.

- VII. Copia di lettera di Carlo VI al Collegio dei Cardinali, mandando oratore straordinario in Roma, Antonio Rambaldo Conte di Collalto: car. 230.

  La lettera, scritta in latino, è datata: « Viennae, die 8<sup>va</sup> Martij 1730 ».
- VIII. « Antonii Rambaldi, Alloquutio ad Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales, habita iv idus aprilis, anno cio. 10. cc. xxx Ex typographia Komarek in via Cursus, di car. 2 non num. » car. 232-233.
- IX. « Lettera apologetica del signor Dottore Agostino Paradisi sopra quanto ha scritto contro i diritti sovrani della Santa Sede Apostolica con le note di Aurelio Celestini. În Narni, M. DCC. XXIX, di pagg VIII » car. 234-237.
- X. « Confronto della condotta del Re Cattolico con quella del Re Brittannico negl'incidenti occorsi avanti e dopo la Convenzione del 14 gennaro 1739, etc. tradotto dall'idioma Spagnuolo s. l. e a., di pagg. 16 » car. 238-245.
- XI. « Relazione della venuta in Roma della Maestà di Carlo III Re delle Due Sicilie - In Roma, 1744 nella stamperia del Chracas » car. 246-247. Sono nei margini alcune postille di mano del Marchese Capponi.
- Il titolo complessivo è sul dosso della legatura. La seconda carta non numerata contiene l' « Indice del presente volume ».
- 109. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.265 \times 0.195$ , di car. 106 num. Le carte 77-102 hanno una più antica numerazione da 81 a 106.
  - « Dell'Istoria di Civita Castellana composta per Francesco Pechinolo ».

    Com.: « Primieramente si tiene per cosa certa che la città de Veij ». Resta a mezzo

con le parole: « col patrocinio del Dottor Paolo et il favore.... (car. 102) ». Le car. 103-106 hanno l'indice alfabetico della Storia.

110. Cart., del sec. XVIII, m. 0,152 × 0,108, di car. 92 num., oltre la prima carta ripetuta.

Sonetti di Nicoolò Franco.

- 111. Cart., della seconda metà del sec. XV, m. 0,145 × 0,101, di car. 84, num. ant. La numerazione antica è in qualche carta ricalcata modernamente col lapis ed è irregolare da car 76 a car. 81. Le rubriche e le iniziali sono in rosso. Le due carte di guardia sono in pergamena.
  - S. Antonino, Il Confessionale.

Com.: « Omnis mortalium cura ecc. Dice sancto Severino nel libro che fe della philosophia consolatrice (car. 2°) ». Fin.: « Et similemente può essere cavato della religione ma non dopoi la predecta età ». Subito dopo in caratteri rossi: « Finisce il tractato delle confessioni composte per frate Antonino di frati predicatori di sancto marcho. Deo gratias amen ».

- La prima carta, che contiene l'indice dei Capitoli, ha: sul recto: il nome dell'antico possessore: « Sylvij Gualterutij et sui et amicorum »; sul tergo: le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1729 ».
- 112. Membr., del sec. XV, m. 0,167 × 0,107, di car. 31, num. mod. La prima iniziale è in turchino e l'ultima in rosso con piccoli fregi. Il codice ha parecchie figure rozzamente disegnate e colorate, allusive alla sua contenenza. L'ultima, a tergo della car. 31, rappresenta Cristo in Croce con le due Marie piangenti.
  - Leggenda e passione di S. Margherita, vergine e martire.

Com.: « Beatissima margarita si fue filliuola d'un omo che avea nome Teodotio (car. 2ª) ». Fin.: « Et si li mandò secondo che si dice per tutte le ecclesie delli christiani et afferma queste cose essere vero ». Subito dopo: « Conpiecte la fine del martirio suo di B. S. M. V. di christo XX di intrante lo mese di Iullio indictione decimo tertio. Beatamente resignante lo piissimo nostro singnore ihesu christo, lo quale glolifica

tucti li suoi santi etc. ». Precede un Prologo, che comincia: « Vero este che dipo la resurectione del nostro signore ».

Nel margine inferiore della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1744 ».

113. Cart., del sec. XVII, m.  $0.133 \times 0.93$ , di pagg. 206 num. Le pagg. 85-93 sono bianche.

Riti e cerimonie della Corte Pontificia.

Com.: « Il Sommo Pontefice ha per suoi collaterali Settanta Cardinali ». Fin.: « Va a ringraziare tutti i Cardinali al suo loco nel banco, et il Papa riparte ». È la stessa « Relatione » di Girolamo Lunadoro, descritta al n. 108, ma più ampliata verso la fine.

A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaio 1718 ».

114. Cart., del sec. XVII, m. 0,120 × 0,90, di car. 48 num., oltre una carta in principio non numerata.

Raccolta di massime superstiziose.

Com.: « Cascare in precipitio et attaccarse ad un ramo di Vite ». Fin.: « E ci sard chi dard robba che tu non ci pensi ».

- La carta non numerata ha: sul recto, il nome dell'antico possessore: « ad usum Iohannis Antonij Antonuccij »; sul tergo, le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1722 ».
- 115. Cart., del sec. XVI, m. 0,142 × 0,116, di car. 43 num., oltre una carta bianca in principio non numerata.
  - « Liber qui vocatur Rosarius Magistri Iohannis de Astri Anglici ».

Com.: « Desiderabile desiderium, inappretiabile pretium, et principale principium ». Fin.: « Thesaurus incomparabilis praetiosissimus ». Subito dopo: « Explicit liber qui vocatur Rosarius magistri Joannis de Astri Anglici immo verius Arnaldi de Villanova, cuius anima requiescat in pace. Et per me bonaventuram lompnicum scriptum fuit et die XIX Octobris in hora circa septima complevi noctis in Castilione lungombrone sic dicto m. 1538 ».

- 116. Cart., del sec. XVI, di varia mano, m. 0,143 × 0,105, di car. 113, num. ant., con annotazioni marginali di mano più recente. I titoli e le iniziali sono in rosso.
  - I. Orationes nonnullae: car. 11-30.

Com.: « Nunc adesto michi deus meus quem quero, quem diligo ». Fin.: « Donec intret in gaudium domini mei, ibi permansurus in secula amen ».

II. De Imitatione Christi, libri duo: car. 31-68.

Com.: « Qui sequitur me non ambulat in tenebris dicit Dominus (car. 31<sup>b</sup>) ». Fin.: « Per multas tribulaciones oportet nes intrare in regnum dei ». A car. 31<sup>a</sup> è l'indice dei venticinque capitoli onde si compone il primo libro, e subito dopo è il falso titolo: « Incipit Liber beatissimi agustini patris nostri de instrucione Canonicorum ac Sacerdotum qualiter sancte debeant vivere ». Fra le carte 49 e 50 sono interposte otto carte non numerate, che contengono, diviso in 18 capitoli, il « Tractatus de meditatione cordis iohannis gerson ».

III. « Incipiunt laudes de anima et vivente: de corpore et anima » car. 69-71.

Sono due laudi. La prima (car. 69-70°) com.: « Che fay anima predata » e fin.: « Sij de boni perseverare, proverari l'humilità ». La seconda (car. 70°-71) com.: « Or udite contencione ch' è fra l'anima e lo corpo » e fin.: « Finisco sto tractato in questo loco finare ». Fra l'una e l'altra lauda, è una sestina alla Vergine, che com.: « O Vergene, stela matutina (car. 70°) ».

- IV. Lauda della Croce: dialogo fra un « devoto » e un « devotissimo » car. 72.

  Com.: « Fugo la croce che mi divora ». Fin.: « Che la fortuna nol fazzia speciare ».
- V. « De vita beate marie virginis » car. 73-74b.

Com.: « Circa virginem vero ex qua incarnatio facta fuit ». Fin.: « Commendando et opere imitando quae devotissima sunt ».

VI. « Dicta Sancti Bernardi » car. 74b-75b.

Com.: « Ad hoc studeat quisque frater ». Fin.: « Transit mondus et concupiscentia eius ».

VII. « Incipit epistola Sancti Augustini episcopi, eciam dicitur speculum peccatoris » car. 75<sup>b</sup>-82.

Com.: « Quoniam, harissime, in via huius vite fugientis sumus ». Fin.: « Et cum domino nostro Jhesu Christo vitam eternam possideas. Amen ».

VIII. « Auctoritates Sanctorum ad instructionem et consolationem animarum » car. 83-88<sup>b</sup>.

Com.: « Ego sapientia in consciliis habito et erutitis intersum cogitationibus ». Fin.: « Neque etiam alta conspicere poterit oculus quem pulvis claudit ».

- IX. Notulae de anno mortis beati Augustini, Jeronimi, Gregorij, Bernardi, Francisci, Antonij et Ludovici: car. 88<sup>b</sup>-89<sup>a</sup>.
- X. In laude mortis, versicula: car. 89\*-91\*.

Com.: « Sepe recorderis, bone frater, quod morieris ». Fin.: « Que legis in plora, pro me te precor ora ».

XI. « Laus sancti Bernardi » versicula: car. 91°-93°.

Com.: « Thesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia ». Fin.: « Ut nos donat celestibus in Christo frui sedibus. Amen ».

XII. « De quadam femina » miraculum: car. 93b-94b.

Com.: « Femina quedam solitaria et reclusa ». Fin.: « Vivis et gloriaris in secula seculorum, Amen ».

XIII. « De sancta Elisabet filia regis Ungarie quomodo sibi revelatum fuit quod Virgo Maria mater Dei assunta fuit in celum in anima et in corpore, MLXXXVIII » car. 94<sup>b</sup>-95<sup>b</sup>.

Com.: « Fuit quedam mulier nomine Helisabet ». Fin.: « Ut ea laus amplificetur de bono in melius. Amen ».

XIV. « Visiones Beate Helisabet filije (sic) regis Ungarie. M.LXXXVII > car. 95b-103°.

Com.: « Una dierum cum beata Helisabet sponsum Christum in secreta oratione ».

Fin.: « Nulum (sic) iuditium quod vera fuerint dubitaret ».

XV. « Hec sunt virtutes misse que deliberant animam a penis inferni » car. 103b-105a.

Com.: « Prima missa est secundum Bernardum ». Fin.: « Et corpus Christi devote vite videt ».

XVI. « De detractione » et « De peccato » SS. Patrum sententiae: car. 105<sup>b</sup>.

Com.: « Obloquutum est abscenti detraere et dolore mordere ». Fin.: « Quadam hatena viciorum tenetur astrictus ».

XVII. LENTULI, Epistola de adventu Christi: car. 106°.

Com.: « Apparuit temporibus nostris ». Fin.: « Spetiosus pre filiis hominum ».

XVIII. Orationes nonnullae: car. 106b-112a.

Com.: « Rogo te, Sancta Dei genitria ». Fin.: « Ut cum angelis tuis laudem te in secula seculorum. Amen ».

XIX. « Epistola Sancti Jeronimi, De virtutibus psalmorum » car. 112-113.

Com.: « Prophetie spiritus non semper prophetarum mentibus presto est ».

- Il codice è monco in fine e resta a mezzo con la parola: « Incarnationem ». La numerazione è irregolare e comincia solo dalla car. 11. Dalla car. 50 si salta per errore alla car. 61, ma senza lacuna nel testo; e fra le car. 49 e 50 sono otto carte non numerate di mano più recente. Il codice consta dunque effettivamente di car. 101. A tergo della car. 11 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1725 ».
- 117. Cart., del sec. XVI, m. 0,139 × 0,90, di car. 61, num. ant., oltre tre carte in principio e tre in fine non num. Le car. 23-41 e 50-61 sono bianche.
  - I. « Epistolarum familiarium Antonij Vellij liber incipit » car. 1-22.
    - 1. Egerio « Mihi iam diu cogitanti quid ad te potissimum scribere possem »: « Romae, iii idus ianuarij. M.D.XXXII » car. 1-2<sup>a</sup>.
    - 2. Genio sodali « Tuis ex litteris, quas Martino Hyspano ad me proxime dedisti »: « iiii nonas februarias » car. 3b-4b.
    - 3. Evangeliatae doctori « Si verbis tibi grates agere velim »: « Romae, pridie nonas februarij » car. 4<sup>5</sup>-5<sup>4</sup>.
      - 4. Dellio « Quo in statu res tuae essent »: « Romae, nonis ianuarij » car. 5ª-6².
    - 5. Egerio « Twie ex litteris, quas mihi Quintius familiaris tuus a te reddidit »: « Romae, pridie idus februarij » car. 7°-8°.
    - 6. Egerio « Maxima mihi cum Sempronio necessitudo intercedit »: « Romae, iiij idus ianuarij » car. 8<sup>3</sup>-9<sup>4</sup>.
    - 7. Egerio « Non parvam expectationem tuae mihi litterae attulerant »: « Romae iiii nonas februarias » car. 9<sup>n</sup>-10<sup>n</sup>.
    - 8. Bgerio « Quanquam de tua erga me voluntatis constantia non dubito »: « Romas, viiij halendas februarias » car. 10°-11°.
    - 9. Egorio « Mirabar equidem quam maxime »: « Romae, viiij idus februarij » car. 11-12.

- 10. Constantino « Pridie nonas martias redditae sunt mihi »: « Romae wii halendas aprilis » car. 12-13.
- 11. Egerio « In omnibus litteris quas sex ab hinc menses »: senza data: car. 13a-14a.
- 12. Sempronio « Marcellum, qui cum mihi iam diu necessitudo intercessit »: « Romae iiij, m. D. xxxij » car. 14<sup>2</sup>-15<sup>2</sup>.
- 13. L'indirizzo è cancellato « Si mihi tua singularis et incredibilis prudentia »: « Neapoli, iij halendas maias, m. n. xxxij » car. 15<sup>a</sup>-16<sup>a</sup>.
- 14. Lelio Bruto « Si de tuas voluntatis constantia, de tuaque erga me benevolentia dubitarem »: « Romas, iiij idus Julij M. DXXXij » car. 16a-17a.
- 15. Pyrrho Louisio « De studio operaque erga te mea »: « Romae, wiii halendas iulias » car. 17b-18b.
- 16. Laurentio Vellio, almae Urbis conservatori « Litteras ad te citius dedissem »: « Romae, iij nonas septembris, mo. no. xxxiij » car. 18b-20.
- 17. Egerio « Et si mihi non unquam fuit dubium »: senza data: car. 21-22. Nel codice sono due lettere: « Egerius Antonio Vellio ». La prima (car. 2<sup>b</sup>-3<sup>b</sup>) comincia: « Quanta quidem benevolentia, arte, studioque » e porta la data: « Bononiae, wiiii halendas februarias ». La seconda (car. 6<sup>a</sup>-7<sup>a</sup>) comincia: « Multi ad me scribunt, aliqui huc Romae prowime » e porta la data: « Bononiae, octavo idus februarii ».
- II. « Antonius Vellius Populo Romano atque eius Conservatoribus, plebisque tribunis, De Urbis magistratu » car. 42-49.
  - Com.: « Cum huius clarissimae civitatis Maiores nostri ». Fin.: « A calamitate et miseria ad gloriam et imperium revocabitis. Satis ».
- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1718 ». Le carte non numerate sono piene di sgorbj, e la penultima in fine, ha, di mano del sec. xvi, una lista di oggetti di uso domestico.
- 118. Cart., del sec. XVII, m. 0,132 × 0,89, di car. 53 num., oltre la carta del titolo non numerata. I due fogli di guardia sono in pergamena, e sul primo, tolto certamente a un altro codice, è scritto: « Libro di sacre scienze ».
  - « La Zuccheta ove si contiene tutte le Rettorie di questo Serenissimo Dominio (di Venezia) con altre cosse (sic) notabili ».

Com.: « Venetia. Il sermo Prencipe sta in vita con salario de ducati d'oro 100 la settimana ». Fin.: « Disobedienze, dilatori d'arme da taglio, et altre lieve cause ».

- A tergo della carta del titolo sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1718 ».
- 119. Membr., a due colonne, del sec. XV, m. 0,140 × 0,100, di car. 537, num. ant. e mod., con richiami a piedi di ogni decima carta. I titoli e la numerazione antica sono in rosso: le iniziali in oro e colori.
  - « Incipit breviarium more ordinis cisterciensis ».
  - I. De tempore: car. 1-16 e 1-200.

Le prime 16 carte, con numeri moderni a lapis, contengono il Calendario e le commemorazioni dei Santi. La numerazione delle 220 carte che seguono, è assai irregolare: le prime 44 sono numerate al recto con cifre romane; le altre tutte, meno la 49, al verso, sempre con cifre romane. Le carte 34, 47, 92 e 175 sono per errore segnate 35, 48, 93 e 174, e le carte 42, 51, 59, 62, 66, 101, 217 e 220 non hanno numerazione di sorta. La prima carta del « De tempore » è inquadrata da una cornice ad oro e colori, e la prima iniziale inchiude, in miniatura, la figura del profeta Isaia in atto di benedire. Il codice è adorno di cinque miniature di varia grandezza, le quali rappresentano: l'Annunziazione (car. 1a); la Natività (car. 27a); i Re Magi (car. 42b); la Risurrezione (car. 123a); la Pentecoste (car. 149a). A car. 220a è la soscrizione in rosso, meno l'ultima parola, ch'è in nero: « mo. cccco. LxxxIII die IIIj Januarij. Gaiete ».

II. « Incipit officium sanctorum » proprium et commune: car. 1-170.

È numerato per 170 carte con cifre romane al verso, ma consta effettivamente di 172, trovandosi, fra le carte 116 e 117, due carte: una non numerata affatto e l'altra con numerazione ripetuta. Le carte 14 e 159 sono anche numerate al recto con cifre arabe, e le car. 25, 27 e 47 sono per errore segnate coi numeri 24, 26 e 48. La prima carta è chiusa all'intorno da una cornice con florami e uccelli a diversi colori ed ha la prima iniziale, maggiore di tutte le altre, adorna di una miniatura che rappresenta Santo Stefano con la palma del martirio sulla mano sinistra. A car. 121 è un'altra iniziale con la figura di Gesù Cristo, avente sulla mano destra il libro degli Evangelj. Il « Proprium » termina a car. 120, con la soscrizione in caratteri rossi e neri: « Explicit proprium officium Sanctorum, 1483. Non nobis domine, non nobis, Sed nomini tuo da gloriam. Die 21 Junij ». Le car. 1605-170 sono di mano più moderna.

## III. « Incipit psalterium » car. 171-300.

La carta 171 è chiusa nei quattro margini da un bel fregio a colori e oro e la prima iniziale, maggiore delle altre, ha una miniatura che rappresenta il Re David.

- Il « Psalterium » finisce a car. 272, e nelle rimanenti carte 273-299, sono diverse preghiere e benedizioni di mano più recente. La carta 300 è bianca.
- A tergo della prima carta del codice sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1720 ».
- 120. Cart., della seconda metà del sec. XVI, m. 0,222 × 0,165, di car. 109, num. ant., oltre due carte in principio e una in fine non numerate.
  - « Repliche di Bellisario Bulgarini alle Risposte del S<sup>r</sup> Oratio Capponi fatte sopra le prime cinque Particelle de le sue Considerationi intorno al Discorso del S<sup>r</sup> Giacopo Mazzone, composto in difesa della Comedia di Dante ».

Com.: « Non ricercando l' E. V. intorno alle difese di Dante, conforme in tutto all'animo mio, niuna altra cosa che la nuda, e pura verità ». Fia.: « Pregandole dal nostro Signor Iddio sempre ogni maggior contento et felicità ».

- Il titolo è sulla seconda carta non numerata, ed è seguito dalla seguente avvertenza di mano di Mons. Giusto Fontanini: « Questo è l'originale del Bulgarini stampato in Siena da Luca Bonetti 1585 in 4° »: ma di originale non c'è veramente che la data: « 24 di maggio 1577 » e la firma: « Dell'E. V. molto magea Affetmo Servitore Bellisario Bulgarini ». A tergo della stessa carta sono le iniziali del Marchese Capponi, senza la solita data dell'acquisto. La prima e l'ultima carta non numerate, sono bianche.
- 121. Cart., miscell., dei secc. XVI-XVII-XVIII, di varia mano, m. 0,216 × 0,145, di car. 90, num., oltre una carta in principio non numerata. Le car. 14, 22-24, 34, 35, 44, 45, 50, 89 e 90 sono bianche.
  - L « Al merito singolare dell'Ill Sig. Francesco Redi, l'Autore obbligato Lorenzo Bellini » Sonetti: car. 1-3.

## Becone i capiversi:

- 1. « Di seguir col pensiero ebbi ardimento ».
- 2. « Godi, mio Redi, poiche sei si grande ».
- 3. « Fanno all'imagin tua fregio e corona ».

- 4. Per scena si mirabile a vedere ».
- 5. « O, dicea, dell'Aressia inclito figlio's.
- 6. « Quinci girai col guardo, e d'ogn' intorno ».
- 7. « E all'alta sommità del bel lavoro »:
- 8. « Tal, Redi, ti vid'io nel gran recinto ».
- Il titolo è sulla prima carta non numerata. Il verso della prima carta numerata e il recto della seconda, sono bianchi.
- II. Canzone di Gio. Battista Ricciardi a Salvator Rosa, preparandogli l'animo a sostener la disgrazie: car. 4-10.
  - « Sotto rigida stella ».
- III. « De Chirurgia. Furunculus non pestilens nec malignus in hypogastrico » car. 11-13.
  - Com.: « Est tuberculum in acumen protuberans ». Fin.: « Idest rotundi apparent ».
- IV. « Acqua per medicare » Sonetto: car. 15.
  - « Certo se dura troppo l'invensione ».
- V. « Un morto manda questo Suonetto al suo medico per havergli fatto bever tropp'acqua » car. 15<sup>b</sup>.
  - « Da queste di tormenti aspre magioni ».
- VI. « I Capelli. Canzone al sigr Francesco Redi » del conte Lorenzo Magalotti: car. 16-21.
  - « Nel memorando formidabil giorno ».
- VII. « La Voce. Al Signor Dottore Lorenzo Bellini. Canzone III » del conte Lorenzo Magalorri: car. 25-33.
  - « Amor, se vincer brami altro che sensi ».
- VIII. « Canzone » car. 36-43.
  - « Sommo signor, che per trar noi d'affanni ».
- IX. « Oratio antiqua Sti Lisbonij Episcopi et Confessoris contra morbum calculi » car. 49.
  - « Christi Presul egregius, Pro nobis hic Lisbonius ».

X. « Meditatione (in ottava rima) fatta nel giorno di Sto Giovanni Evangelista in Sta Caterina di Prato. Composta da incerto autore » car. 69-88.

Com.: « A voi saggie di Dio Vergini elette (car. 73) ». Fin.: « A ristorarvi tutte questo altro anno ». Precede (car. 70-71) una lettera dedicatoria: « A le molto Honorande Sorelle in Christo le Suore di Sta Caterina di Prato » che porta la data: « Di Prato il di VIII di Dicembre 1580 » ed è firmata: « Vostro come fratello: Il C. B. ». A car. 51-68 è una copia di cotesta « Meditatione » ma senza il titolo e l'elenco dei « Personaggi che parlano », che qui trovasi a car. 72.

- Mancano nel codice le carte 46, 47 e 48. Sul dritto della carta non numerata, è di mano del Marchese Capponi: « Comprato da me A. G. C. in Firenze a 7 marzo 1710 ab Incarnatione ».
- 122. Cart., del sec. XVII, m. 0,224 × 0,162, di pagg. 134, num. con cifre romane, oltre sette carte bianche in principio non numerate. Le pagg. 100-104 e 130-134 sono bianche.
  - I. « Delle vite. Trattato del Marchese Torquato Malaspina » pag. 1-99°.

Com.: « Essendo adunque le Vite una specie d'Istoria, converrà primieramente dimostrare (pag. 5) ». Fin.: « Et così verrà l'Istorico a insegnare a trarre utilità dalle Vite ». Precede (pag. 1-3) una lettera dedicatoria: « Al Serenissimo Don Francesco Medici Gran Duca di Toscana », che comincia: « Quelli che nobilmente operando s'aprono la via all'immortalità ».

II. « Lezione del Marchese Torquato Malaspina nella quale si ragiona della maniera che si dee tenere nel riprendere gli amici » pag. 105-129.

Com.: « Tra le cose, che dagl'huomini giuditiosi sono in maggior pregio tenute ».

Fin.: « Per acconcio et gentil modo mi ripigliate dell'haverne io tenuto proposito ».

- Il codice è pieno di correzioni marginali e interlineari che sembrano autografe, e che sono certo della stessa mano che scrisse in testa delle carte l e 105 le parole: « leggesi racconcio in altro libro ». A piedi della pagina 2 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».
- 123. Cart., del sec. XVII, m. 0,220 × 0,159, di car. 258 num., oltre la carta del titolo e 12 carte in fine non numerate.

- « Rime di Nicolò Franco Beneventano, divise in cinque parti, contro Pietro Aretino ».
- Le dodici carte non numerate hanno l' « Indice de Sonetti » disposto alfabeticamente. A tergo della prima carta di guardia è, di mano del Marchese Capponi: « Donato a me A. G. C. dal Sig. Abie Leonardo Sevaroli di Settembre 1709 ».
- 124. Cart., miscell., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,231 × 0,183, di car. A-D e pagg. 1-667 num., oltre sei carte bianche in fine non numerate
  - I. « Catalogo delle Famiglie aggregate alla Nobiltà Veneta dall'anno 1647 sino all'anno 1665 durante la Guerra della Serenissima Republica contro Turchi » car. A-D e pagg. 1-490.

Com.: « Più con i voti del core, con i sensi dell'animo, che in atto di portar offerta (car. la) ». Fin.: « La presente non s'intendi presa, se non posta e presa in magior Conseglio ». Le car. A-c hanno il titolo e l' « Indice ». La car. D è bianca.

II. Copia di « Lettera per il Sacro Colleggio de Cardinali, lasciata dal Sig<sup>r</sup> Cardinal Barberino (Antonio) nella sua partenza da Roma li 16 Gennaro 1646 » pag. 494-497.

Com.: « Ne tempi di bisogno si ricorre a quelli che sono ripieni d'affetto e gratitudine » e porta la data dalla: « Cancellaria, 16 Gennaro 1646 ».

III. Risposta del Sacro Collegio de' Cardinali alla lettera del Cardinal Antonio Barberini: pag. 498-506.

Com.: « La Carta di V. E., con la quale ha pensato, colorando la sua partita, di favorire tutto il Sacro Collegio » ed è datata: « Roma, 28 Gennaro, 1646 ».

IV. « Relatione di Venetia del Sig. Don Alfonso della Queva. Ambasciator di Spagna, che fu poi Cardinale » pag. 510-596.

Com.: « Laboriosa impresa per certo è questa alla quale m'accingo ». Fin.: « Conservarmi in questo spirito et in queste forze, le quali dal canto mio non si stancheranno. Dum spiritus hos reget artus ».

V. « Esame de motivi che volgarmente s'adducono per la suppressione d'alcune Religione, con quei che fanno in contrario, sottoposto al sottile giuditio e bilancio dell'Em<sup>mi</sup> SS<sup>ri</sup> Card<sup>li</sup> et Ill<sup>mi</sup> Prelati deputati dalla Santità di N. S. Papa Clemente IX, sovra quest'importantissimo affare. Da persona osservantissima della Santa Sede per puro zelo della gloria di Dio, e della Santità Sua » pag. 602-649.

Com.: « Se deliberatione alcuna merita d'essere regolata dalla prudensa ». Fin.: « Mentre a' Religiosi medesimi sola obsequij gloria relicta est ».

VI. « Trascorso politico (in forma di lettera) sopra la Pace fatta tra la Republica di Venetia et il Gran Turco l'anno 1669 » pag. 654-667.

Com.: « Sia lode al vero. Ho pensato più quasi ad intender V. S. che non farò a risponder alla sua lettera ». Fin.: « Non è perciò cosa da huomo savio il parlare di quello, che non si sà, e l'opinione di quello che non s'intende ».

- Nel codice sono qua e là parecchie pagine bianche. A tergo della car. A sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1743 ».
- 125. Membr., del sec. XVII, m.  $0.216 \times 0.151$ , di car. 45 num., oltre tre carte bianche in fine non numerate.
  - « L'Oreste, Tragedia (in un atto) d'incerto Autore ».

Com.: « O bella alba immortal, che con l'eterna ». Fin.: « Che a' tuoi invitti e soli / Colpi (miser) s'involi? ».

- Il titolo è sulla carta di guardia anteriore, e subito dopo si legge, di diversa mano: « Si dubita sia del Bargagli (Scipione) Senese ». A tergo della stessa carta sono i nomi dei personaggi: « Oreste, Pilade, Elettra, Auturgo, Egisto, Clitennestra, Choro » e le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1744 ».
- 126. Cart., del sec. XVII, m. 0,192 × 0,132, di car. 19 num., oltre due carte bianche in fine non numerate.
  - « Genealogia, overo Origine della Nobilissima et Antichissima casa Barberina, raccolta da diversi Auttori delle Antichità Romane per il Rev<sup>do</sup> Pre. Frà Elia di Giestì overo D. Scipione Costa Sacerdote e nobile Bresciano, dedicata all' E<sup>mo</sup> e R<sup>mo</sup> Sig<sup>ro</sup> Cardinal Francesco Barberino ».

Com.: « Si come li filosofi nel descriver la natura dell'Animali, hanno descritto

essere etc. (car. 6) ». Fin.: « Sono stati costituiti suon Thesorieri in perpetuo li Barberini ».

- La « Genealogia » ha due lettere dedicatorie: la prima, al Cardinal Marcantonio Bragadino, comincia: « Chi s'accinge alla pugna (car. 2°) »; la seconda, al Cardinal Francesco Barberini, comincia: « Non è dubio alcuno (car. 4-5) ». Sul recto della terza carta sono le armi in colore di casa Barberini, e a tergo della prima sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1744 ».
- 127. Cart., della seconda metà del sec. XVI, m. 0,221 × 0,166, di car. 56 num., oltre la carta del titolo e una bianca in fine non numerate.
  - « Alcune considerationi di Bellisario Bulgarini Gentilhuomo Senese sopra 'l Discorso dell' Eccel<sup>10</sup> M. Giacopo Mazzoni fatto in difesa della Comedia di Dante. Stampato in Cesena l'anno 1572 ».

Com.: « Nel legger io con alcuna attentione per cagion della nobil materia (car. 2º) ». Fin: « A lode, gloria e onor del N. S. Iddio il qual ce n'ha concessa grasia ». Precede a car. I la lettera dedicatoria a Monsignor Orazio Capponi, che comincia: « Non sapendo, virtuosissimo Signor mio » e porta la data: « Di Siena il di primo di Genaro MDLXXVI° ».

- Subito dopo il titolo, si legge di mano di Monsignor Giusto Fontanini:

  « Questo è l'originale del Bulgarini, stampato in Siena da Luca Bonetti 1583 in 4<sup>to</sup> »; ma anche questa volta il Fontanini cadde in inganno, come per l'altro codice del Bulgarini, descritto più sopra al n. 120. A tergo sono le iniziali del Marchese Capponi, senza la data dell'acquisto.
- 128. Cart., del sec. XVII, m. 0,305 × 0,213, di car. 29 num., oltre tre carte bianche in principio e otto in fine non numerate.
  - Registro di lettere del Cardinal Scipione Caffarelli Borghese.

Sono tutte senza data. La prima: « Al Capitano N. » comincia: « Si sono unviati ordini tali a Mons. N. intorno alla persona di V. S. »; l'ultima: « Al Pacciari » comincia: « Il medesimo pensiero che N. S. ha avuto di valersi della persona di V. S. ».

A piedi della prima carta numerata sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1744 ».

- 129. Cart., della prima metà del sec. XVI, m. 0,214 × 0,153, di car. 110, num. mod., oltre una carta in principio e due bianche in fine non numerate. I titoli sono in rosso.
  - I. « De tuenda sanitate » praecepta Plutarchi Charronensis: car. 1-38.

Com.: « Tu ne Glaucum haeri, Zeuwippe, avertisti nobiscum ». Fin.: « In litterarum studiis atque actionibus nihil per ipsum impediamur (car 36) ». Nei margini sono annotazioni e richiami di mano coeva. A tergo della prima carta non numerata si legge: « Herc(ulis) Can(alis) Lectori, Titulus libri est de Tuenda Sanitate, non de Restituenda. Quia ut ait sententia in libro 11º de Ira in Corporum cura, alia de tuenda valitudine, alia de restituenda praecepta tradduntur. Frustra igitur, Lector, sanitatem hic quaeris amissam ». La carta 36 è tagliata per metà, ma senza lacuna nel testo. A piedi della car. 37º: « Kal(endas) februar(ias) MDI. Herce Canalis exscripsi Pand(ulphi) Pisairiensis opera ». La carta 38 è bianca.

II. « C. PLINIJ SECUNDI Iunioris, De medicina » lib. III: car. 39-110.

Com.: « Frequenter mihi in peregrinationibus accidit ». Fin.: « Nulla de eo qui percussus spes superest ». In fine: « Exscripsi Pandulphus: hunc librum Romae ex vetustissimo exemplari, opera Illumi Aschanij Sfort(iae) Cardinalis, non sine difficultate mihi commodato: Anno salutis m. cccc: xoviii Jan. m. triduo. Laus Deo. Exscripsi hercules Canalis Ferrariensis eundem librum non minori difficultate opera ipsius Pandulphi Pisaurensis, An. sal. m. cococo. i. Mart: m. Laus Deo. Qui dominus Pandulphus collenutius Pisaurensis, hoc anno m. cccoco. iiij, mensis Julij, jussu Principis Pisauri D. Jo(annis) Sf(ortiae) strangulatus est. Cuius animae Deus omnipotens misereatur ».

- A tergo della prima carta non numerata sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbraio 1745 ».
- 130. Cart., del sec. XVII, m. 0,298 × 0,204, di car. A-c-1-89, num. originale. Le carte B e 89 sono bianche.
  - « Lettere del Priore Arlotti scritte per l'Ill S' Cardinale d'Este (Alessandro) ».

Sono tutte senza data. La prima: « Al Sr Donn' Alfonse Principe di Modona » comincia: « Intesa la disperata salute del canonico Signa (car. la) »: l'ultima: « Al Re di Spagna (Filippo III) » comincia: « La gratia fattami da V. Mià della quale il Sr Conte di Fuentes m' ha inviata l'espeditione (car. 88a) ». Il titolo è a car. ca, e nel mezzo della car. A, è un richiamo: « V. Arlotti.... Lettere ». A car. 59a, dopo una lettera

- « Al Gran Duca di Toscana » si avverte: « Moltissime altre se ne tralasciano scritte nel medesimo genere in diverse occasioni, a diversi Principi, per manco fatica di chi scrive et manco fastidio di chi legge ».
- A piedi della carta la sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1744 ».
- 131. Cart., del sec. XVII, m.  $0,296 \times 0,197$ , di car. 125, num ant., oltre due carte in principio non numerate.
  - Storia « delle casade delle qual è discesa la Nobilità de l'alma Cita di Venetia » ricavata dalle « vere et antique croniche (car. la) » e disposta per ordine alfabetico: car. 1-115a.

Comincia dalla famiglia: « ALBANI » e finisce con la famiglia: « ZERNONICHIO ». Segue a car. 115<sup>b</sup>-119<sup>a</sup> un'appendice, che comincia da: « ACOANGHO » e finisce con: « MARTI-NAZO ». Ogni « Casada » ha lo stemma a colori, disegnato con una certa diligenza. A car. 120-25 è una specie di commiato, che comincia: « Essendo dato dalla natura alli homini di voler intender et saper cose diverse nove et degne di memoria ».

- La prima carta non numerata è bianca. La seconda ha: sul dritto, uno stemma a colori; sul rovescio, le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1735 ».
- 132. Cart., oblungo, del sec. XVII, m.  $0.173 \times 0.241$ , di car. 42 num.
  - « Tratato di prospettiva in scurcio, cioè quando se dipinge in alto sù le facciate de muri ò sotto li soffitti ò volte, di Giulio Romano ».
    - Con.: « Per far sotto alle volti sfondri, si puol condure in due modi ». Fin.: « Saper adoperare tutti li strumenti Mathematici ». Sul dritto della rilegatura è incollato in fine un frammento di carta, che ha per titolo: « Trattato di prospettiva d'un certo Autore » e che comincia: « Dico che essendo necessarij diversi piani ».
  - A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1735 », e sul rovescio della rilegatura è in principio: « Adi 22 ottobre 1733 ho comprato questo libro, il quale era nella libreria dell' fu Sig<sup>r</sup> Senatore Alamano », con una firma che riesce illeggibile.

- 133. Membr., della seconda metà del sec. XV, m. 0,257 × 0,191, di car. 62, num. mod., con richiami a piedi di ogni decima carta. I titoli d'ogni libro sono in rosso: le iniziali in oro e colori.
  - JOANNIS CHRYSOSTOMI, Oratio adhortatoria ad Stagirium ascetam a daemonio vexatum, libri III.
  - Il codice è mutilo in principio e, da un computo fatto, dovrebbe mancare della sola prima carta, cominciando dalle parole: « (pa)terentur: contra tu cum tantum temporis in isiunijs ac pernoclationibus ». Fin.: « Nullis iam vitae praesentis quamvis adversissimis casibus frangi vel deici valebis ». Subito dopo, in caratteri rossi maiuscoletti, è la soscrizione: « Iohannis Chrisostomi ad Stagirium monachum arreptitium Liber Consolatorius tertius et ultimus explicit ».
- 134. Cart., del sec. XVI, m. 0,301 × 0,205, di car. 27, num. mod., oltre due carte in principio e quattro bianche in fine non numerate. Innanzi al codice doveano essere in origine altre scritture; perchè un'antica numerazione, in parte scomparsa, comincia dalla prima carta, qui non numerata, col numero 51, e procede regolarmente sino alla fine, meno nelle carte 82 e 83, segnate per errore 83 e 84.

## Tre « Narrative » di Battista de Tonnis.

I. « Narrativa pulcherima afabile e gratiosa extracta de bochazio de ingenio peregrino e alto composta in latino. Ma da mj donno baptista detonnis deducta al commune vulgare per piu faccilitade e per piu consolatione de li legenti adiungendolli per piu ornamento diversse chosse azio che piu gratta non sollamente sia a li legenti ma gratissima a li auditurrj. E questa talle narrativa sia per nobille doccumento e singularissimo amaistramentto a tutti li viventti siano de qualluncha condictione volgiano essere e siano havendo loro filgiolle de legiptima etade de coniungerle in matrimonjo, quelle in longo tempo del maritare non le volgianno detenire. Ma le facciano quelle presto maritare e questo pluribus de causis.

Dapoy retenuto cum ogni faccillitade non li intravegna quello che hora non vegniamo aripensare » car. 1-15.

Com.: « Discurendo molte e infinite volte per li volumi antiqui de le memorate hystorie e charte ». Fin.: « Ma anchorra de ogni altro suo peccatto se digni perdonarlij ». Il titolo è a tergo della seconda carta non numerata, con due rozzi disegni laterali: a sinistra, un cuore trafitto da una freccia e la leggenda: « Chor illius mischinni nostri guischardi; »: a destra, una coppa con un cuore sporgente e la leggenda: « Patera cordis guischardi missa ad sigismondam a patre suo tanchreddo ». Quest'ultimo disegno è ripetuto in fine della « Narrativa ».

II. « Narrativa pulcherima ad denotandum qualmente uno homo vechio anticho pluribus de causis non se de maritare in una donna giovenne..... E sappi che legendo la sequente narrativa in quella ritrovaraj notabilli dicti et exempli varij de li qualli staraj stuppefacto. Dapoy ne prehenderaj confortto assaj. E chomo piu legiraj magiorre delectationne tu ne prehendiraj » car. 16-25\*.

Com.: « Uno imperatore el qualle haveva uno suo filgiollo e quello amava intieramente, e quando fo de etade de diecce anni lo raconmandò a septe phyllosophy ». Fin.: « E a li phylosophi che lo amaistrorno donno gran thesauro compensandolli de ogni sua faticha. E quilli fece tutti grandissimi signiurrj ».

III. « Narrativa pulcherima nella quale nuj haveme da considerare qualmente niuno homo intiegro se de fidare de alchuna donna vivente. E tristo chulluj che se confida in quelle, pero che omnimodo lui resta deluxo, beffacto e inganatto..... » car. 25b-27.

Com.: « Se liegie qual mente nelle parte de Nursia sollevano habitare gran chopia, quantitade e numero infinitto de vesti(e) ». Fin.: « E in quella nocte fo constrecto a fare cum la charne sallada e a fare le biade a sue mane per non dare al aremano (1) e al lavoratore la sua parte ». Subito dopo è il solo titolo di una quarta « Narativa pulcherima a demonstrare qualmente li supperiurri e magiurri debanno sempre e di continuo fare stima churra e chapitalle de li inferiurri e minurri servi. Rippensando al tutto di quello possa intravenire declarando qualmente uno epischopo nella parte hyerosolomitana volleva punire aspromente uno suo subdito prietto e qualmente el prietto chavo l'epischopo de gran travalgio chantando la messa ».

A tergo della seconda carta non numerata sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1744 ». Innanzi al codice sono quattro carte membranacee a due colonne del sec. xv, che contengono alcuni frammenti degli Atti di S. Sebastiano.

135. Membr., dei secc. XIV-XV, di varia mano, m. 0,272 × 0,188, di car. 92, numerate nel sec. XVI per car. 90, cominciando la numerazione dalla terza carta. La carta 10 è segnata per errore 9.

## Il Filostrato di Giovanni Boccaccio.

Com.: « Alchun di giove sogliono il favore (car. 1<sup>b</sup>) ». Fin.: « Et con risposta allegra a mi retorni (car. 90<sup>a</sup>) ».

Il dritto della prima carta non numerata, fu raschiato prima del sec. xvi, perchè sono certo di quel tempo le firme che vi furono poi apposte: « antonio de daroanj » e: « thomas balle ». In testa si legge ancora in caratteri rossi l'invocazione: « Nel nome de Nostro Signore Ihesu Cristo », e si vedono ancora due grandi iniziali: la P in turchino della parola « Proemio », e la u in rosso della parola: « Molte », con la quale avrebbe dovuto cominciare la lettera proemiale di Filostrato alla Filomena. La quale lettera comincia a mezzo, nel rovescio della stessa carta, delle parole: « m'a l'anima chontristata », e finisce al dritto della prima carta numerata. Subito dopo si legge in caratteri d'inchiostro rosso: « Qui comincia la prima parte delo libro chamato philostrato e de lamorose fatiche di troylo nela quale si pone come troylo inamorasse di Griseida et gli amorosi sospiri et le lagrime per lei avute. Prima che da alchuno il suo occulto amore discovrisse. Et primieramente la invocatione de lauctore ». Il codice è di due scritture: la prima, calligrafica e del sec. xvi, arriva fino al primo verso della terza ottava della car. 51b; la seconda, affrettata e posteriore di parecchi anni, continua sino alla fine. Di questa seconda scrittura è pure la prima ottava della car. 3ª. A car. 88ª è una rappezzatura in carta sul testo della seconda ottava. Ogni faccia ha quattro ottave, meno l'ultima che ne ha tre, e vi sono richiami a piedi di ogni otto carte. I titoli e gli argomenti sono in rosso. Le iniziali, in rosso o turchino, adornano solo le prime otto ottave del poema, e le altre comprese da car. 23 a car. 46. In fine (car. 90°) è di mano più recente: « Ora may io son... al tenpo da servi al bon ieau / Al mondo non voi star piu per che le pien de vanita ». A tergo della prima carta numerata sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1735 ».

136. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.264 \times 0.203$ , di car. 88 num. orig.

Trattato di « geomantia » diviso in due parti.

La prima parte (car. 1-62°) comincia: « Non è altro la Geomantia che una vera scienza, la quale per virtù d'astrologia » e finisce: « Significa esser fortunata alquanto, benchè non molto, utilità e litigio ». La seconda parte (car. 62°-88) com.: « L'Onnipotente Conditore di tutte le cose » e fin.: « Ex superioribus concipi facile poterit ex supradictis tabulis ».

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1731 ».
- 137. Cart., del sec. XVII, m. 0,259 × 0,194, di pag. 184, num. orig., oltre una carta non numerata fra le pagg. 156 e 157. Le pagg. 1 e 2 sono ripetute.
  - « Discorso da passar per mano de' SSri Cardinali a guisa di Epistola circolare di Bernardino Borgarucci. Non può esser Papa chi non è Cardinale ».

Com.: « Nel principio della sede vacante, il Comendator Tagliaferro dimandò all'Autore del presente discorso (pag. 3) ». Fin.: « Non potest homo accipere quicquam nisi fuerit ei datum de Caelo (pag. 156) ». Precede una lettera dedicatoria ai Cardinali, datata da « Roma xxv Luglio 1647 » e segue (pag. 157-183) un' « Apendice », preceduta da una seconda lettera dedicatoria ai Cardinali, datata: « Di Marso 1651 ».

- A piedi della seconda pagina sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1743 ».
- 138. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.263 \times 0.190$ , di pagg. 190 num. orig.
  - I. « Discorso di Monsignore Ferdinando Nuzzi Chierico di Camera, intorno alla coltivazione e popolazione della campagna di Roma In Roma, MDCOII, nella stamperia Apostolica » pag. 1-36.
  - II. Dell'arte di governare « nello Stato di Santa Chiesa » pag. 37-106.

Com.: « L'oggetto principale di chi governa non solamente per le regole cristiane, ma d'ogni buon Governo ». Fin.: « Lettere al Presidente di Romagna 5 maggio 1604 ».

III. « Compendio della Monarchia del Messia e delle ragioni del dominio

ecclesiastico, Capo di tutti, e Principi membra sue, dove con Filosofia humana e divina si mostrano le ragioni del dominio universale del Sommo Pontefice sopra tutto l'Universo in Temporale e Spirituale, e delle ragioni de Principi ecclesiastici e secolari sopra vasalli loro con modo mirabile non inteso dalli scrittori sin hora per confondere gli Heretici e Scismatici e smossare le discordie de' Principi contro quello ne scrisse Fra Paolo Servita di M. C. » pag. 109-189.

Com.: « Signore vero et assoluto si dice de here e de fatto colui che può servirsi delle cose ». Fin.: « Se non in quanto si confondono i nomi e si piglia l'uno per l'altro ».

- A piedi della seconda pagina sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1726 ».
- 139. Cart., del sec. XVI, m. 0,191 × 0,139, di car. 310, numerate per 313, cominciando la numerazione, in parte originale e in parte recente, dalla carta segnata col num. 4. La car. 188 manca, ma è supplita nel computo dalla car. 155, che è ripetuta. Qua e là sono molte carte interamente bianche.
  - L'Aetna travolta. Canzoniere di Authumedonte Theophilo Travolto (Antonio Philotheo Homodei).

Il Canzoniere è diviso in quattro parti, così distinte:

I. « Prima parte delle rime di messer Authumedonte Theophilo Travolto » car. 16-78.

Eccone i capoversi, avvertendo che sono di sonetti, ove non è data indicazione speciale del genere metrico:

- 1. « Pace non trovo, et non ho da far guerra / Hor vivo in flamma (car. 16ª) ».
- 2. « Ante a l'aurora l'aures Treccie bionde (car. 16<sup>b</sup>) ».
- 3. « Aetna travolta mia, l'interno fuoco (car. 17ª) ».
- 4. Ante a l'estremo del mio acceso cuore (car. 17b) ».
- 5. « Amor per forza mi conduce a morte (car. 19.) ».
- 6. « Aspettami dicesti, e pur aspetto (car. 18b) ».
- 7. « Arsi d'alto desio, rivasse l'hora (car. 19.) ».
- 8. « Se'l Mondo è listo, e lista è la Natura (car. 19b) ».
- 9. « Fredda è Madonna, e tal, che 'l ghiaccio istesso (car. 20°) ».
- 10. « Et s'egli è ver, ch'Amor si facilmente (car. 20b) ».
- 11. 4 Mirando gl'occhi misi Madonna un giorno (car. 21ª) >.

- 12. « Io son gid tauto del viso decoro (car. 21b) ».
- 13. a Regna al mio petto un fuoco ardente e fiero (car. 224) ».
- 14. Per forza e contra voglia son portato (car. 22b) 2.
- 15. 

   O sol, che non più sol chiamar ti puoi (car. 23ª)
- 16. « Chi sard hormai ch' al amoroso fuoco (car. 23b) ».
- 17. « Il cuor, la lingua, i sensi e la ragione (car. 24º) ».
- 18. « Passa la nave mia fuor di disegno (car. 24b) ».
- 19. « Qual fia giamai ne l'Amorosa Corte (In testa le iniziali: « I. C. » car. 25ª) ».
- 20. « Alma che sia ne l'Amorosa Corte (Risposta, car. 25b) ».
- 21. « Qual mai nel Maggio scalza pastorella (car. 26ª) ».
- 22. « Ecco un' altra fiata inquieto piede (car. 26b) ».
- 23. « Porsemi per mio ben l'invida sorte (car. 27ª) ».
- 24. « Avventurosa mia benigna sorte (In testa le iniziali: « I. C. » car. 27b) ».
- 25. « Gratie non ho condigne a voi mia sorte (Risposta, car. 28a) ».
- 26. « Biasmar vorrei mio fatto, e l'empia sorte (car. 28b) ».
- 27. « Qual già la sola e memoranda Augella (In testa le iniziali: « A. B. » car. 29°) ».
- 28. « Qual mai sacrata a Giove Aquila bella (Risposta, car. 29b) ».
- 29. « Misero me, che in aere fe sì forte (car. 30°) ».
- 30. « Ingiustissimo amor, che mai non lassi (car. 30b) ».
- 31. « Poscia che 'l Ciel a gl'occhi miei non porge (Ottave, car. 31a-33a) ».
- 32. « Diva e celeste Alphea, cui sempre adoro (car. 33b) ».
- 33. « Chi brama, chi desia, chi cerca e vole (car. 34°) ».
- 34. « Poscia che 'l mondo brama, cerca o vole (car. 34b) ».
- 35. « Chi vol veder in Terra due facelle (Ottave, car. 35ª) ».
- 36. « Fior mio leggiadro, che produtto in terra (car. 35<sup>h</sup>) ».
- 37. « Qual fia giamai Pianeto empio e crudele (car. 362) ».
- 38. « Qual Cocodrillo perfido e crudele (car. 36b) ».
- 39. « Ecco'l non so chi sei; congiunto all'hora (car. 37ª) ».
- 40. « Sequendo vostra voglia e vostro errore (car. 37b) »...
- 41. « Alphea, tu sei mia morte e sei mia vita (Ottave, car. 382) ».
- 42. « Non posso più sperar (s'il Ciel non erra) (car. 38b) ».
- 43. « Aprisi il Ciel con perturbato giro (In testa: « Secondo il Mantegna » Ottavo, car. 39°-44°) ».
  - 44. « Poi ch'in un tempo l'invida sorella (car. 44b) ».
  - 45. « Dedalo, poi ch'oprò l'ingegno e l'arte (car. 45ª) ».
  - 46. « Felici voi ch'Amor con tanta fede (car. 45b) ».
  - 47. « Poi che'l soave stile, e'l dolce canto (car. 46a) ».
  - 48. « Così m'ingombra l'amoroso incarco (car. 46b) ».
  - 49. 

    « Amor ben mi piantò firme nel Cuore (car. 47<sup>a</sup>) ».
  - 50. « Parto, ma nel partir, meco s'aduna (car. 47<sup>b</sup>) ».
  - 51. « Miracol troppo espresso è, pur ch'io viva (car. 48ª) ».
  - 52. « Da l'Indo al Maure, non credo che viva (Risposta, car. 48b) ».

```
53. « Dal laccio ch'ambi doi ne astrinse à un hora (car. 49ª) ».
54. « Alma gentit, non mai sard quell'hora (Risposta, car. 49b) ».
55. 

■ Dopo mill'anni e mille il dolce ardore (car. 50°) ».
56. « Laccio non mai sì stretto strinse Amore (car. 50b) ».
57. « Potrete dunque spegner quello ardore (car. 51°) ».
58. « Se'l laccio, ove per voi mi strinse Amore (car. 51b) »,
59. « Cantai già son più giorni, e del mio canto (car. 52ª) ».
60. 

60. 

Consola al mondo nata a darmi guerra (car. 52<sup>b</sup>) >.
61. « Astna, se'l giogo, ove legato m'hai (Ottave, car. 53ª) ».
62. « La vostra cortesia, lo vostro sguardo (car. 53b) ».
63. « Vuolsi, hor non voglio, ne potria lasciarte (car. 54°) ».
64. « Se sì bello, e sì lieto e adorno albergo (car. 54b) ».
65. « La terra veggio ornarsi e farsi bella (Ottave, car. 55ª) ».
66. « Tal huom di gran Thesoro sitibondo (Ottave, car. 55h) ».
67. 

« Arbor felice, in quello ameno giorno (car. 56ª) ».
68. 

« Apollo, se la tua pentita Daphne (Sestina, car. 56b-57) ».
69. Anthe adoptavi ogn'hor, per tuo diletto (car. 58a) ».
70. « Mira se'l ciel racolse ogni suo fine (car. 58b) ».
71. « Poi che dal fonte vivo di mia vita (Ottave, car. 59-60) ».
72. « Son tanti tempi, ch'ho aspettato 'l tempo (car. 61ª) »
73. « O s'allentar potessi 'l mio cordoglio (car. 61<sup>b</sup>) ».
74. « Cinque bei cavalier han fisso un chiodo (car. 62°) ».
75. « Ecco in un tempo comparir a l'onde (car. 62b) ».
76. « Io temo tanto de' vostr'occhi i rai (Canzone, car. 63a-64) ».
77. « Alphea, se quanto 'l Ciel per voi destina (car. 65°) ».
78. « Lingua mortal, anzi divino ingegno (car. 65b) ».
79. « De la più folta e solitaria parte (car. 66ª) ».
80. « Non lamentar giamai in ombrosa parte (car. 66b) ».
81. « Eccò quel tempo, ecco che 'l ciel girando (car. 67°) ».
82. « Se non havesse empia fortuna e morte (car. 67b) ».
83. « Quanto fortuna ingrata e l'empia Morte (Risposta, car. 68ª) ».
84. « Amene piagge, selve ombrose e liete (car. 68b) ».
85. « L'ultimo strale de la vostra corda (Canz., car. 69-712) ».
86. « St com'il fuoco in la sua propria sphera (Stanza, car. 71ª) ».
87. « S'io'l fe, che fatto sia famoso infame (car. 71b) ».
88. « Potrian far mai d'Amor le forse opime (Ottave, car. 72°) ».
89. « S'io'l dissi mai che l'honorata fronde (car. 73°) ».
90. « S'io'l dissi mai che'l vostro sguardo altiero (car. 73<sup>b</sup>) ».
91. « Ben ho del caro oggetto i sensi privi / Ma'l veggio (car. 74°) ».
92. « Non punse, arse o legò stral, fiamma o laccio (car. 74b) ».
93. « Ben ho del caro oggetto i sensi privi / Poi che l'avete (car. 75ª) ».
94. « Guari, spense, snodò 'l stral fiamma e 'l laccio (car. 75b) ».
```

- 95. « M'arde et agghiaccia Amor, lega et impiaga (car. 762) ».
- 96. 4 Si possente è l'ardor, lo strale e 'l laccio (car. 76h) ».
- 97. « Qual più saldo, gelato e sciolto core (car. 772) ».
- 98. « Il laccio, e 'l dardo e 'l fuoco onde m'avinse (del Mutto Justinopolitano, car. 77°) ».
  - 99. « Dolce stral, gentil nodo e chiaro foco (del medesimo, car. 782) ».
  - 100. « Il valor vostro, Donna, il cor m'incende (del medesimo, car. 78³) ».

Precedono undici carte (5-15), le quali contengono:

- 1º « AUTHUMBONTE THEOPHILO TRAVOLTO al sor Pompeo de Magistri cavalliero di sto Jacobo Romano suo », lettera dedicatoria data: « Dal Poggio notturno et Mortifero Albergo il di X di Decembre del '53 ». Com.: « Persuadomi certo non altronde la mia riprensibile tardanza di non visitarvi, signor Pompeo carissimo, purgar passa (car. 5) ».
- 2º « Alla divina Academia Siciliana sotto 'l precioso balsamo detta delli rinovatori », sonetto: « Soblimi ingegni per antiqua historia (car. 6º) ».
  - 3º « Sestina »: « Pianse d'un si bel pianto e un lieto viso (car. 6b-7a) ».
  - 4º « Assiso stava e mesto il biondo Apollo (Sonetto, car. 7b) ».
- 5° « AUTHUMEDONTE THEOPHILO TRAVOLTO al mageo Messer Cesare Quintilio Romano suo », lettera dedicatoria data: « Dal solitario Albergo, il di primo di marso 1554 ». Com.: « Sogliono il più delle volte, messer Cesare carissimo (car. 8-10) ».
  - 6º « Sonetto al medesimo »: « Poscia che prima Aetna travolta suona (car. 11º) ».
- 7º « Al signor Gio (vanni) de gli Laurentij phisico peritissimo, Nobile Genovese », canzone: « Spirto gentil, mio sommo e car thesoro (car. 11<sup>3</sup>) ».
- 8º « Risposta di Messer Giovanni de Laurentij genovese », ottave: « In voi signor il Ciel e la Natura (car. 12-13) ».
- 9° « Messer Vincenzo di Mini a Messer Authumedonte Theophilo Travolto », sonetto: « Theophil tu che balsi il fatigoso (car. 14°) ».
- 10° « Risposta di messer AUTHUMEDONTE », sonetto: « All'hor monel sbignava il fatigoso (car. 14h) ».
- 11º « Messer Vindenzo di Miei d messer Authumedonte Theophilo Travolto », sonetto: « Per certo il secol nostro andarne altero (car. 15º) ».
- 12° « Risposta di Messer Authumbonth »: « Quanto del secol nostro va più altero (Sonetto, car. 15<sup>b</sup>) ».
- II. « Seconda parte delle Rime di messer Authumedonte Theophilo travolto, sopra alcuni sonetti, canzoni, et rime, con lor principio et fine del Petrarcha » car. 101-151.

I capoversi di queste Rime corrispondono, nella disposizione loro, si numeri seguenti, del Canzoniere nell'edizione cominiana (Padova, oro 10 connetti, 10-100; - Canzone, 1a; - Sonetti, 110-120; - Canzone, 2a; - Sonetti, 180-190; - Canzone, 3a-4a; -

Sonetti, 20°-23°; - Canzone, 5a-7a; - Sonetti, 24°-29°; 37°-38°; 150°-151°; 33°; 35°; 314°; 188°; 171°-172°; 111°; 162°; 179°: 182°; 67°; 59°; 312°-313°; - Canzone, 49a; - Sonetti, 308°; 97°; 216°; 186°; - Canzone, 10a: 25a; - Sonetti, 273°-274°; 138°; 88°; - Canzone, 15a; - Sonetti, 32°; 41°; 40°; - Canzone, 16a; 21a; - Sonetti, 108°-109°; 68°-69°; 63°.

A car. 101<sup>b</sup> è una lettera dedicatoria: « Al mag<sup>co</sup> messer Cesare Quintilio Romano », datata: « Dal poggio Notturno et Mortifero Albergo il di zij di Decembre M.D.LIII », che comincia: « Ecco, messer Cesare mio, la seconda parte delle rime da me tanto tempo ricercate ».

- III. « Terza parte. Triompho d'Aurora e Tiphi ottavo pianeta Trecapi sopra li Triomphi et rime col principio et fine di Messer Francesco Petrarcha per Messer Authumedonte Theophilo Travolto » car. 155-175.
  - È diviso in tre Capitoli (car. 156-171), ai quali seguono:
  - 1. « O vita, o tu ch'essendo altro che vita (Sonetto, car. 1722) ».
  - 2. « Amor piangeva d'un si dolce pianto (Sestina, car. 1726-1732) ».
  - 3. « Persa è la nave, più non trova porto (Son., car. 173b) ».
  - 4. « S'un bel morir tutta la vita honora / Chi segue suo destin (Sest., car. 174-1752) ».
  - 5. « Goder si dee mentre che siamo in vita (Sonetto di M. Con., car. 175ª) ».

Precede a car. 155º una lettera dedicatoria di: « AUTHUMEDONTE THEOPHILO TRAVOLTO alla sua osserme Madonna Aetna Travolta Romana », che porta la data: « Dal poggio notturno et Mortifero Albergo il di xv di Decembre M.D.LIII », e che comincia: « Non havendo io nella mia lunga et molestosa infirmità ».

- IV. « Quarta parte delle Rime di Messer Autumedonte Theophilo Travolto nella quale si contengono alcuni sonetti e Canzoni artificiose et alcune rime di diversi ingeniosi come per loro soprascrittioni particolarmente appare » car. 180-273.
  - l, « Signor, le vostre rime alte e leggiadre (Messer Severo d'Eucubio a messer Autumedonte Theophilo Travolto, car. 185a).
    - 2. « Signor, le vostre rime alte e leggiadre (Risposta, car. 185b) ».
  - 3. « Theophil caro, havete dimostrato (Messer Vincenzo Giechele Vicentino, car. 186ª) ».
    - 4. « Vincentio mio, non men voi dimostrato (Risposta, car. 186b) ».
  - 5. « Intenso ingegno et inclito intelletto (Al Cardinal Innocentio Monte, Sonetto acrostico: car. 187a) ».
  - 6. « Arsi d'un alto ardor e pur ardendo (Al Cardinal Andrea Mercurio, Son. acr.: car. 187<sup>b</sup>) ».

- 7. « Guidami gid in un giro a un gran subietto (Al Cardinal Guido Ascanio Santa Fiora, Son. acr.: car. 1894) ».
- 8. « Io mentre inanzi passo e i sensi indietro (Al Cardinal Julio Rovere, Son. acr.: car. 189<sup>b</sup>) ».
- 9. « Corre corre, cor mio, al celeste choro (Al Cardinal Girolamo Verallo, Son. acr.: car. 190<sup>a</sup>) ».
- 10. « Alzando al ciel mio ardir al segno vostro (Alla signora Arsilia Monte, Son. acr.: car. 190<sup>b</sup>) ».
- 11. « Pastor, s'io parlo e prendo (All'Arcivescovo Paolo Emilio Verallo, Canzone acr.: car. 191-192\*) ».
- 12. « Gran flamma gid nel cor mi sento accesa (Al signor Guilelmo Settimo, Son. scr.: car. 192<sup>b</sup>) ».
- 13. « Alsomi al vostro altiero almo splendore (A Messer Annibal Caro, Son. acr.: car. 1934) ».
  - 14. « Vittoriosa palma e ricca oliva (Al signor Pompeo de' Magistri, car. 196ª) ».
  - 15. « Felice pianto sotto la cui ombra (car. 196b) ».
- 16. « Poner bramai nei più verd'anni il piede (Di Messer Pompro di Magistri, car. 197ª) ».
  - 17. « Poner bramai nei più verd'anni il piede (Risposta, car. 1976) ».
  - 18. 

    « Domar superbi et avilir altieri (Di Messer Alt. Bel., car. 198⁴) ».
- 20. « Hor che'l ciel e la terra e'l vento tace (Nella morte del Duca Horatio Farnese, car. 1994) ».
  - 21. « Gran pene, duri affanni e gravi homei (Di Messer Al. Bel., car. 1994) ».
  - 22. « Gran pene, duri affanni e gravi homei (Risposta, car. 2004) ».
  - 23. « Morte crudel c'hai chiuso in poca fossa (Di Messer Gio. BTA BELME, (car. 200b) ».
  - 24. « Non ti doler che morte in poca fossa (Risposta, car. 201a) ».
- 25. « Celeste e solo al mondo raggio eterno (Ad instantia di Messer Cesare Quintilio, car. 2024) ».
  - 26. « Divin obietto, hame chiaro e puro (A Messer Dolce Gacciola, car. 2024) ».
  - 27. « Se quanto il vostro stil dotto e maturo (Risposta di Dolor Gacciola, car. 203ª) ».
  - 28. « Uscita è pur dal dolce albergo fuora (Replica, car. 2033) ».
  - 29. « Apri, apri alto palaggio, altiera loggia (Di messer Doloz Gacciola, car. 204ª) ».
  - 30. « La notte che seguì dopo l'occaso (Del R<sup>do</sup> Abb. Dard., Canz., car. 204<sup>b</sup>-207<sup>a</sup>) ».
  - 31. « Ecco oscurati chiari raggi al sole (F. Chr., Sestine, car. 207<sup>h</sup>-210<sup>a</sup>) ».
- 32. « Ecco, oscurati i chiari raggi al sole (Di Autumedonte Argasino, Risposta, Sestine, car. 2104-214) ».
  - 33. « Si come in tenebrosa notte oscura (car. 216a) ».
- 34. « Chiare fresche e dolci acque / Ove mia Donna si rinfresca e bagna (Canz., car. 2162-218) ».
  - 35. « Mentre, dolce mia Clori, i vaghi lumi (Stanze di Morso, car. 219a) ».
  - 36. « Serboti un vaso d'or polito e leve (Ottave, car. 2196-220a) ».

- 37. , Non ti muovo, ch'io speri, o mia man stanca (car. 2202) >.
- 38. « Come, chi gli occhi gira al chiaro sole (Ottave di Cinteio, car. 221-224) ».
- 39. « Pallade invano havria l'alto concetto (car. 225º) ».
- 40. « Come fla mai che ne la impresa Ardita (car. 225b) ».
- 41. « Benchè Clitia crudel a i suoi Pastori (car. 226ª) ».
- 42. « Quanto m' è grato, quando la bell'ombra (di Coridone, car. 226b) ».
- 43. 
  « Con voi parl'io, voi tocco et voi possiedo (car. 227ª) ».
- 44. 

  44. 

  ← Per un profondo mar pien di lamenti (car. 227<sup>b</sup>) ».
- 45. 

  ◆ Felice pianta, cui I gran Bacco honora (car. 2282) >
- 46. « Solingo io mi vivea libero e sciolto (car. 228<sup>b</sup>) ».
- 47. « Pura e vera beltà le cui fiammelle (di Severo Eugubio, car. 229ª) ».
- 48. « Pura e vera beltà le cui flammelle (Risposta, car. 229b) ».
- 49. 

  « Altro sol gli occhi miei, ned altro oggetto (di Seveno Eusubio, car. 230°) ».
- 50. « S'io son il vostro sol e'l vostro oggetto (Risposta, car. 230<sup>b</sup>) >.
- 51. « Com'esser può, che voi cui tanto bramo (car. 231ª) ».
- 52. « Com'esser può, ch'un cuor sincero e puro (car. 231b) ».
- 53. « Dopo che Clori sua fugace e bella (di Pompeo Magistri, car. 232º) ».
- 54. « Dopo che Clori sua fugace e bella (Risposta, car. 2324) ».
- 55. « Sia teco pace, o dolce mio Dameta (di Cordone, car. 233ª) ».
- 56. 

  « Damon, felice sei co'l tuo Dameta (Rusposta, car. 233<sup>b</sup>) ».
- 57. « O passi persi, o mie fatiche incerte (di Cormone, car. 234a) ».
- 58. « Passi non persi, nè fatiche incerte (Risposta, car. 234) ».
- 59. « Damon, poi che dal nostro Coridone (car. 2352) ».
- 60. « Non ch'io merti cantar nel monte Atteo (car. 235b) ».
- 61. « Poscia che tu dal nostro Coridone (di Pomèno Magistri, Risposta, car. 2362) ».
- 62. « Dunque fla ver, che se'l gran monte Atteo (car. 236b) ».
- 63. « Vidi la bella Flori, a un chiaro fonte (di Pompso Magistri, car. 237ª) ».
- 64. « Quest'è, Dameta, il fonte in cui soleva (del medesimo, car. 237⁵) ».
- 65. « Pastor che leggi in questa scorza e 'n quella (del medesimo, car. 238ª) ».
- 66. « Deh Flori non fuggir, deh Flori aspetta (del medesimo, car. 238<sup>b</sup>) ».
- 67. « Così foss'io sempre legato e stretto (del medesimo, car. 239ª) ».
- 68. « Io non son, Flori mia, tanto difforme (del medesimo, car. 239<sup>b</sup>) ».
- 69. « Il medesimo Amor credo che sia (del medesimo, car. 240ª) ».
- 70. « Com'esser può, se Flori ha 'l cor di ghiaccio (del medesimo, car. 240b) ».
- 71. « Com' Helètropia fronde (Cans., car. 241) ».
- 72. « Lasso, dunque esser può che quel bel viso (di Pompzo Masistri, Ottave, car. 242-244) ».
  - 73. « Luci beate e belle al cui governo (car. 244b-245a) ».
  - 74. « Come la verde fronde (Canz., car. 245ª) ».
  - 75. « Son questi, ahimè, son questi pur quei colli (d'Archelo, car. 245) ».
  - 76. 

    « Ben mostrò che volea farmi beata (di Morso, Ottave, car. 246) ».
  - 77. « Fortuna disleal quanto beata (Ottave, car.. 246b-247) ».

- 78. « L'aura soave quando al mezzo giorno (Canz., car. 248ª) ».
- 79. « Se rinfrescasse l'aura l'ardor miei (di Clori, car. 248b) ».
- 80. « Clori mia, causa hormai di tanti homei (Risposta, car. 249°) ».
- 81. « Che poss'io più sperar altro che pianto? (car. 249b) ».
- 82. « La bella pianta di cui gid parlai (car. 250°) ».
- 83. « È pur caduta la tua gloria, ahi lasso (car. 250b) ».
- 84. « Ciecca, che 'l sol acciechi e rendi chiaro (A Ciec. Sic., car. 251ª) ».
- 85. « Qual mai da l'Oriente, al nostro clima (A Margarita Toha, car. 251b) ».
- 86. « Giunt' era al grand' occean il biondo Apollo (A Clori, car. 252ª) ».
- 87. « Mentre l'antiqua Dea, del terzo cielo (car. 252b) ».
- 88. « Angelico sembiante, allegro viso (Ad A. V., car. 253°) ».
- 89. « Rara vaghezza tien l'ingegno appresso (A Rutilia Saa, car. 2536) ».
- 90. « Più volte già ho voluto condolermi (A Lucretia Coltra, Canz., car. 254°) ».
- 91. « La bianca e bella coltra quando in pieca (car. 254b) ».
- 92. « Se la natura vi die la Conocchia (car. 255°) ».
- 93. « Se non havesse empia fortuna e morte (car. 255b) ».
- 94. « Quanto fortuna ingrata e l'empia sorte (di Lucretia Coltra, Risposta, car. 256°) ».
- 95. « Fredda è Madonna, e tal che 'l ghiaccio istesso (di Messer Francesco Veniero, car. 256b) ».
  - 96. « E se gli è ver, ch'Amor si facilmente (del medesimo, car. 257a) ».
  - 97. « Così là dove in saettar sì spesso (del medesimo, car. 257b) ».
  - 98. « Fredda è Madonna e tal che'l ghiaccio istesso (Risposta, car. 258a) ».
  - 99. « E se gli è ver ch'Amor si facilmente (Risposta, car. 258b) ».
  - 100. « Così là dove in sasttar sì spesso (Risposta, car. 259ª) ».
- 101. « Che fai Cor mio, che pensi, a che pur tardi (In testa le iniziali: D. G., car.  $259^{3}$ ) ».
  - 102. Gid si strugge appennin, non pur si scalda (car. 260°) >.
  - 103. « Che fo, che penso, a che più tardo homai (car. 260<sup>b</sup>) ».
  - 104. < Tocco per balso mascasi sbasire (A Messer Angelo Gabriele, car. 261ª) >.
  - 105. « Qual mai nel verno sola Pastorella (car. 261b) ».
  - 106. 

    L'alto valor, che in voi Signor si scorge (di Messer ..., Canz., car. 262-263) >.
  - 107. Voglia mi sprona, Amor mi guida e scorge (Risposta, car. 264-265) >.
  - 108. « Venite a l'ombra de' gran gigli d'oro (di Annibal Caro, car. 266-269) ».
  - 109. 

     Poscia che 'l Caro amico, ai gigli d'oro (Risposta, car. 270-273) ».

## Le carte 181-183 contengono:

- 1° « AUTUMEDONTE THEOPHILO TRAVOLTO a Messer Monello Zergo » lettera datata: « Dal Clorido albergo, il primo di Agosto, m. D. LIIII ». Com.: « Era già io, Messer Monello mio, deliberato restarmi contento et sodisfatto di quelle poche rime (car. 181°) ».
  - 2º « Monello a Messer Autumedonte Theophilo Travolto » responsiva

datata: « Dal Poggio Solingo, il di primo di Settembre M.D.LIIII ». Com.: « Quanto posso considerare, mi pare, ch'i Capricci de' Poeti (car. 1816-1834) ».

Il codice, scritto con molta diligenza, era certo preparato per la stampa, come lasciano supporre le parole: « volendo mandar fuori questo si degno volume », che si leggono nella lettera dedicatoria di Monello Zergo (car. 1825). Ha parecche correzioni autografe, ed interamente autografo è il fervorino accodato ai due sonetti acrostici ai Cardinali di Santa Fiora e d'Urbino:

« Deh fatemi favore, Che i versi i quali ho dati a Papa Pio Sian da lui letti, ch'altro non vogl'io (car. 189ª e 189ª) ».

Il nome del poeta, nativo di Castiglione in Sicilia, è svelato e composto dalle lettere maiuscole che si rilevano nella seconda terzina del citato sonetto al Cardinal d'Urbino:

ANgemi il cor che TOlto Ne son IO
Poter Homai Inviar LO THEsor Oltra .
HOggi a MOstrarvi DEl mio cor Il core >

ed è ripetuto, alla stessa guisa, nella canzone acrostica all'arcivescovo Paolo Emilio Verallo (car. 191-192), e nel sonetto acrostico a messer Annibal Caro (car. 193°). Manca nel codice la car. 188, che avrebbe dovuto contenere due sonetti, i cui capoversi:

- « Intenso ingegno et inclito intelletto »
- « Pensiero passa pronto al piu prudente »

sono indicati nella « Tavola de sonetti e Canzoni », che si trova a car. 302-312. Nelle car. 4, 100 e 154 è ripetuta un'incisione, che rappresenta una testa di donna, e che fu tolta alla serie delle trenta donne illustri incise in Roma da Antonio Salamanca nella seconda metà del sec. XVI, raschiatovi il nome originale: « Andromeda Persei » e sostituitovi l'altro « Romana Aetna Travolta ». A car. 4<sup>b</sup> sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1744 ».

- 140. Cart., del sec. XVII, m.  $0.228 \times 0.159$ , di car. 109 num., oltre due carte bianche in fine non numerate.
  - « Dialogo dell'Arsiccio Intronato (Antonio Vignali) ».

Com.: « Intendo appunto, Sodo, e confessoti esser vero quanto mi dici ».

- A tergo dell'ultima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1724 ».
- 141. Cart., del sec. XVII, m. 0,206 × 0,149, di car. 328 num., oltre una carta in principio non numerata. La car. 173 è ripetuta e segnata 173<sup>a</sup>.
  - I. « Trattato della geometria militare » diviso in tre parti: car. 1-180 e 304-328.
    Com.: « Fan testimonio i libri d'inumerabili Autori sin hoggi stampati ». Fin.: « Et anche di quanti graneli si componga tutto il saco ».
  - II. « Portulano di tutte le parti luoghi e stanze per nave e galere per tutto il mare Mediteraneo, Isole et Porti, con le sue traversie et luogi pericolosi incominciando dal capo S. Vincenzo sino al capo Buccadar » car. 181-250.

Com.: « Dal capo S. Vincenso per andar alla volta di Levante». Fin.: « Tutta è costa bassa e si può dar fondo per tutto».

- III. « Breve compendio d'alcuni sorti d'horologi solari » car. 251-275.
  Com.: « Questi modi sono stati sin hora inventati per numerare l'hore ». Fin.: « In qualunque superficie e parte de l'huniverso ».
- IV. « Operationi del compasso Geometrico ò di proportione » car. 276-285.
  Com.: « Piglia la linea da dividersi transversalmente ». Resta a mezzo, col titolo del capitolo: « Linia Poligarfica ».
- V. « Compendio de la Arquitectura Militar » car. 286-303.

Com.: « La arquitectura militar es el arte de fortificar y expugnar las plaças ». Fin.: « Segun pidiere el sitio y la necesidad ».

A tergo della prima carta numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1719 ».

- 142. Cart., del sec. XVI, m. 0,413 × 0,279, di car. 127, num. ant., oltre una carta in principio non numerata. Le car. 2, 4-7 sono interamente bianche.
  - « Liber Decisionum (ab an. 1506 ad an. 1533) editarum per Excell<sup>mos</sup> Dominos Judices Secundarum appellationum in consilio Justitiae Rotae Florentinae, super causis per eos decisis, videlicet per Magnificum equitem et excellentissimum u. j. Doctorem Dominum Galeottum de Gualdis de Arimino, et excell<sup>mos</sup> et u. j. Doctores Dominum Bernardinum de Manerijs de Aquila et Dominum Alexandrum Tertium de Pergamo, inchoatus in anno a salutiffera incarnatione Domini nostri Jhesu Christi m<sup>o</sup>. D. vyo et mense Januarij: Quo incipit eorum officium feliciter (car. 8°) ».

Com.: « Lata fuerat quaedam sententia per Judices prime appellationis ». Fin.: « Cum similibus instrumentis datis. Laus deo et sacratissima virgini ».

- Il codice è pieno di annotazioni marginali di varia mano e di vario tempo. Sul dritto della carta non numerata, si legge in alto: « Io piero di ser antonio del sarto (?) notaro fiorentino ho ricevuto questo di 30 d'agosto 1538 da ser giovanni calderini scudi 7 e soldi 10, quali per costo di questo libro et in fede o fatto questo di mia mano, questo di sopra detto ». Sul rovescio della stessa carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1723 » e comincia un elenco di depositi per garanzie nell'anno 1464, che occupa il dritto della prima carta numerata, metà del dritto della terza e metà del dritto della settantunesima. La carta di guardia è in pergamena, ed ha scritta in testa una massima legale di mano più recente.
- 143. Cart., del sec. XVIII, m. 0,342 × 0,234, di pagg. 552, num. orig., oltre otto carte in principio non numerate.
  - I. GIOVANNI BOCCACCIO « Comincia illibro chiamato decameron cognominato prencipe galeotto. Nel quale si contengono cento novelle in diece di decte da septe donne et da tre giovani huomini » pag. 1-493.

Il testo del Decameron finisce a pag. 491 e, dopo alcune brevi avvertenze sul metodo dell'esemplazione, si legge: « Copiato da me Antonio Maria di Lorenzo d'Antonio Biscioni Sacerdote fiorentino, Cappellano di S. Lorenzo e Bibliotecario della

Mediceo-Laurensiana, Accademico Fiorentino e Dottore in Divinità; estratto dal testo Mannelli, chiamato l'Ottimo da' Deputati del 73 nel proemio delle loro annotasioni; esistente detto Ms. Mannelli nella suda Libreria al Banco 42. Cod. 1. e terminata quest'opera in otto mesi, e compita il dì 13 Maggio 1711, e collazionato con detto Ms. Mannelli insieme col Sr Gio. Gaetano Bottari fiorentino, professore d'umanità e di lingua Greca; e finita questa collazione a dì 30 giugno 1711 ». Seguono, nelle pagg. 492-493, gli attestati della collazione, rilasciati dal Bottari e dalla Curia Arcivescovile di Firenze. Delle otto carte non numerate, che sono in principio, le prime tre sono bianche, e le altre hanno la « Tavola » del Decamerone.

II. « Comincia illibro chiamato corbaccio composto per lo eloquente meser Johanni Boccacci da certaldo poeta illustre » pag. 495-552.

Il testo del Corbaccio finisce a pag. 550, e subito dopo si legge: « Copiato da me Antonio Maria di Lorenzo d'Antonio Biscioni.... e terminata quest'opera in un mese; e compita il di 13 giugno 1711 e collazionato col detto Ms. Mannelli insieme col sig. Gio. Gaetano Bottari.... e finita la detta collazione questo di 13 Agosto 1711 ». Seguono, nelle pag. 551-552, i due certificati del Bottari e della Curia Arcivescovile di Firenze.

- A piedi della quarta carta non numerata, è di mano del Marchese Capponi:

  « Comprato da me A. G. C. di dicembre 1714 in Firenze, ne si dona,
  ne si presta, ne si vende per danari ».
- 144. Cart., del sec. XVII, m. 0,269 × 0,197, di car. 116, num. orig., oltre quindici carte in principio e due bianche in fine non numerate.
  - « Considerationi sopra 'l modo che s'è tenuto in diversi tempi nell'elettione dei Sommi Pontefici Romani con gl'accidenti occorsi. Dove s'esplicano alcune cose della Constitutione fatta da N. S. Papa Gregorio XV sopra tal materia. Dedicate alla Santità di N. S. Papa Urbano VIII da fra GIROLAMO CHETTI Romano Generale dell'Ordine Eremitano di S. Agostino ».

Com.: « Il proprio dell'attioni dei grandi, e dar occasione di ragionare a tutti gli stati delle persone ». Fin.: « Havendogli promesso la custodia e la sua presenza, dicendo: Ero vobiscum usque ad consumationem saeculi ».

Le quindici carte preliminari contengono: 1º Il titolo qui sopra riferito (car. 2º).
2º Lettera dedicatoria a Urbano VIII, che comincia: « Il felicissimo

parto che nella persona della Santità Vostra ha dato a questa luce il primo Conclave (car. 4<sup>b</sup>-6) ». 3° Lettera « all' Invittissimo Campione, defensore della soprema podestà nella Romana Chiesa il Beato P. Fr. Agostino Trionfo d'Ancona », che comincia: « Non hanno mai potuto macchiare gli huomini empij quello splendore (car. 8-13) ». 4° Indice delle « Considerationi che si contengono in tutta l'opera (car. 14-15) ». A tergo della seconda carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1744 ».

- 145. Cart., del sec. XVII, m. 0,306 × 0,216, di car. 519, num. orig., oltre diciassette carte in principio: la prima e la settima, bianche e non numerate; le altre con numerazione moderna a matita: A-P. Le pagg. 461-464 sono interamente bianche.
  - « Liber Canonicorum Vaticanae Basilicae S. Petri, qui diversis temporibus ad Pontificatum et Cardinalatum evecti fuerunt, fideliter accurateque collectus per Iacobum Grimaldum predictae Basilicae Clericum Beneficiatum, olim Archivistam, Romae anno 1622 die decimatertia Junij. Et ad usum Floravantis Martinelli indice locupletatus anno Domini 1638. Cui accessit opusculum de Imagine B. Mariae Majoris in Basilica Liberiana asservata ex Vaticano codice 3921 (car. b) ».

Il Liber com.: « Hadrianus Primus natione Romanus ex patre · Theodoro ». Fin.: « Et vulgus Gosadinam cappellam vocabat (pag. 460) ». L'Opusculum com.: « Clarissimi prodiderunt auctores, Reverendissime pater, mutos quosdam et qui linguae officio penitus carerent (pag. 465) ». Fin.: « Sed et filium suum vobis placabilem reddet ».

Le carte preliminari contengono due indici: il primo cronologico (c-e) e l'altro alfabetico (f-p). Il codice ha qua e là annotazioni e richiami marginali della stessa mano. Le biografie sono quasi sempre precedute da uno stemma rozzamente disegnato a penna, e qualche rara volta colorito d'inchiostro rosso. Tra le pagg. 50-51 è incollato un frammento di carta con due appunti dell'anno 1491, tolti dal codice vaticano 5522: il primo sulla costruzione della Chiesa di Sa Maria in Lata; il secondo sopra un eccidio commesso a Perugia. A tergo della car. B sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1733 ».

- 146. Cart., del sec. XVII, m.  $0,277 \times 0,228$ , di car. 194, num. orig.
  - Scritture riguardanti la bonificazione del Reno, raccolte sotto la presidenza di Mons. Ottavio Corsini e disposte in forma di diario da « mercoredì adi 8 gennaro 1625 » a « di 17 aprile 1625 ».
    - Com.: « Volendo li suddetti signori Vincenza Sassi et Giacomo Rosselli periti ». Fin.: « Sta a conoscere questa verità et applicarvi gli opportuni remedij ».
- 147. Cart., del sec. XIV, m. 0,303 × 0,227, di pagg. 456, numerate nel sec. XVI. La pag. 179 è ripetuta e mancano invece le pagg. 378-387. A piè di pagina è una numerazione moderna a matita per ogni quinterno.
  - « Pistole originale di M. COLUCCIO SALUTATI ».
    - 1. Comiti Harminiaci « Conversus est hostis noster ad solitas artes » senza data: pag. 1.
    - 2. Pape « Considerantes infames actus et detestabiles mores »: « Florentie, die xxvj Martij, viiij Ind. Mocolxxxvj » pag. 3.
    - 3. Duci Januensi « Pro quibusdam negocijs nostri communis atque religiosissimi conventus fratrum minorum » stessa data: pag. 3.
    - 4. Cardinali.... « Caussam propter quam venerabilem patrem franciscum de bardis » stessa data: pag. 3.
    - 5. « Brevis notula et informatio omnium agendorum per vos venerabilem patrem franciscum de bardis ordinis fratrum minorum dilectissimum civem nostrum et sacre theologie magistrum in romana curia, facta et ordinata per magnificos et excelsos dominos, die xxvj Martij MCCCLXXXVj » « Imprimis quidem cum omni devotione et reverentia recommendabitis apostolice sanctitati » pag. 4-5.
    - 6. Oratoribus Regis Francorum « Responsio facta per dominum Colucium pro parte Colligatorum et Communis Florentie » « Memores quod ad eleganter et prudentissime per vos exposita » pag. 7-8.
    - 7. Pape « Quantulus est servus tuus quem ipsum visitasti diluculo spetialibus litteris »: « Florentie, die xx Januarij, 11j Ind. » pag. 9-10.
    - 8. Ad anonimo « Expectabam maxima cum aviditate suspensus, tuorum librorum repertorium »: « Florentie, die xx Januarij, MCCOLXXXIII] » pag. 10.
    - 9. Regi Romanorum « Scribit devotioni nostre vestra serenitas quantus censum sive redditus annuos »: « Florentie, die xxj Augusti, x Ind. MCCCLXXXVI) » pag. 11.
    - 10. Regi Francorum « Scimus inurbanum et importunum esse »: « Florentie, die VIIIjo mensis Aprilis, XIIIj Ind. MCCCLXXV » pag. 15-17.
    - 11. Pape « Displicentia singulari nuper accepimus quod sanctitas vestra scripsit »: « Florentie, die xxiv Junij, xij Ind. mccccitij » pag. 19.

- 12. Regins..... « Humili cum devotione recepimus maiestatis vestre litteras » senza data: pag. 23.
- 13. Pape « Si et nunc ad florentinam ecclesiam »: « Florentie, die uj Januarij, uij Ind. mccclxxxviiij » pag. 29.
- 14. Collegio Cardinalium « Cum semper fuerit perversorum hominum officina insidiosa bonis »: « Florentie, die vj Novembris, xiij Ind. MCCCLXXXVIII) » pag. 31-32.
- 15. Regine Ungarie « Si pro glorioso vestro sanguine in ardenti fide et humili soavitate movetur nostra devotio »: « Florentie, die viiij Martij 1383 » pag. 33-34.
- 16. « Sermo Colucij PYERIJ DE STIGNANO Cancellarij florentini habitus ad Reverendissimum in christo patrem et dominum dominum Phylippum de Alenconio Sabinensem Episcopum Cardinalem atque Patriarcham Aquilegiensem in visitatione facta per dominos priores artium et vexilliferum Justicie populi et communis Florentie »: « Sicut fideles attestantur hystorie et phurium phylosophorum moralium testimonio confirmatur » pag. 35-37.
- 17. « Quod melius sit regnum successivum quam electivum » Oratio: « Non sine causa ab omnibus gentibus receptum est, omnia ferme regna transire in posteros » pag. 39-40.
- 18. « Quod regnum melius sit electivum quam successivum. Pars altera »: « Expedit reipublice, non hominem hunc, non genus hoc sed virum optimum dominari » pag. 41-43.
- 19. Pape « Quanta sit consolatio subditis postulationes ipsorum in rectorum promotionibus exaudiri »: « Florentie, die xx Novembris, xv Ind. uccclxxxxj » pag. 47.
- 20. Al medesimo « Vota devotionis nostre declarabit supplicatio pro parte nostre humilitatis »: « Scripta Florentie, in ecclesia vestra predicta, XX Novembris, pontificatus vestri anno IIj » pag. 47-48.
- 21. « Pro obitu domini Beltrandi de Alidosijs de imola, valde pulcra laudatio »: « Lugubres litteras vestras, magnifici domini mei filiique harissimi »: « Florentie, xx Novembris, xv Ind. MCOOLXXXX » pag. 48-49.
- 22. Cardinali Florentino « Capitulum seu canonici Sancti Laurentij de Florentia sentientes mortem prioris dicti loci »: « Florentie, die xxv Novembris, xv Ind. MCCOLXXXX) » pag. 49.
- 23. Regi Francorum « Quamquam pro ea que celsitudini vestre nuper nostra rescripsit humilitas »: « Florentie, die IIIj Octobris, xj Ind. MOCOLXXXVIJ » pag. 51-53.
- 24. Romanis « Debent, ni fallimus, catholici principes, debent et populi »: « Florentie, die xx Septembris, x Ind. MOCCLXXXVIJ » pag. 55-56.
- 25. Regi Ungarie « Litteris celsitudinis vestre, quibus nuper illustrem ac magnificum dominum Karolum de Durachio »: « Florentie, die.... Januarij, xiitj Ind. 1374 » pag. 59-60.
- 26. Regi Nayarre « Deus optimus, hominum sator et totius creature mirabilis opifes »: « Florentie, die 22 mensis Decembris, xv Ind. 1376 » pag. 63-64.
- 27. Regi Francorum « Non laboriosum, non difficile tantum foret »: « Florentie, die xvij Aprilis, prima Ind. MCCCLXXXIII » pag. 65-66.
- 28. Duci Borbonij « Sicut latius scribimus regie maiestati, non putet vestra sublimitas »: « Florentie, die xvij Aprilis, prima Ind. mccclxxxxiij » pag. 66.

- 29. Ducibus Burgundie etc. « Sicut latius scribimus etc. usque ibi amicabiliter supportare » senza data: pag. 66.
- 30. Cardinali Bononiensi « Certi sumus sublimitatem vestram nullatenus ignorare »: « Florentie, die xuj Aprilis, xuj Ind. MCCCLXXXX » pag. 67.
- 31. Regi Karolo tertio Jerusalem et Sicilie Regi « Inter devotionis nostre consilia, iocundissime gloriosissime maiestatis vestre presentavit epistolam Robertus Jansanus »: « Florentie, die XIII] Septembris, III] Ind. MCCCLXXX] » pag. 69-72.
- 32. Regi Karolo « Non sine maxima turbatione percepimus novitates »: « Florentie, die 24 Novembris, v Ind. 1385 » pag. 73-75.
- 33. Summo Pontifici « Utinam fas esset beatitudinis vestre litteris leta rescribere »: « Florentie, die xv Julij, xiij Ind. » pag. 77-78.
- 34. Astoldo de Altovitis et Tomaso Montisguidetj « Ricevemo due vostre lettere fatte adi xxv di giugno, per quelle n'abiamo inteso quanto ne scrivete »: « Florentie, die xiiijo mensis Julij, xiij Ind. » pag. 79.
- 35. Pape « Audito celsitudinis vestre mirabilem sapientiam, sicut bonum pastorem decet »: « Florentie, die xxvIII Decembris, XIII Ind. MOCOLXXXVIIII » pag. 81-82.
- 36. Collegio Cardinalium « Scribimus summo pontifici in hac forma, videlicet » senza data: pag. 82.
- 37. Pape « Certi sumus sanctitatis vestre clementiam reminisci»: « Florentie, xxv Januarij, x11j Ind. MCCCLXXVIIIj » pag. 83.
- 38. Cardinali.... « Scribit nostra devotio sacratissimo vestro conventui in hac forma » senza data: pag. 85.
- 39. Aretinis « Quia certi sumus virum venerabilem, multisque virtutibus circumspectum dominum Bartholomaeum Plebanum »: « Florentie, die xxvIIJ Augusti, xIIJ Ind. MOCOLXXXX » pag. 85.
- 40. Collegio Cardinalium « Sunt qui putant minime convenire »: « Florentie, die xxviij Augusti, xiij Ind. MOCCLXXX » pag. 86.
- 41. Pape « Hactenus vestre scripsimus sanctitati pro pluribus civibus nostris »: « Rlorentie, die xxviij Januarij, xiij Ind. MCOCLXXVIII] » pag. 87.
- 42. Domino Johanni patriarche Aquilegiensi « Quam honorifice, quamque letanter susceperit vestra dignatio »: « Florentie, die xiij Februarij, xij Ind. MCCCLXXXVII) » pag. 89-90.
- 43. Regi Karolo « Consueverunt Maiores nostri, serenissime atque gloriosissime Princeps, spes Guelforum »: « Florentie, die xxj Januarij, v Ind. MCCOLXXXj » pag. 91-93.
- 44. Bonivatius episcopo florentino « Gerentes in desiderijs cordis nostri, quod hospitalia et alia pia loca »: « Perusij, v halendas Decembris, Pontificatus nostri Anno Quarto » pag. 95-99.
- 45. Domino Bartholomeo Francisci « Quod negocia Jacobi mei fuerint tam feliciter tamque celeriter expedita »: « Florentie, 11j halendas Januarij » pag. 99.
- 46. Pape « Scio meae parvitatis non esse, dignas agere gratias pro tot et tantis beneficijs » senza data: pag. 100.

- 47. Pape « Sanctitatis vestre litteras quibus excusationes innocentie nostre, de solita benignitate vestra paternitas acceptabat »: « Florentie, xvIIIj Maij, mocolxxvj, Ind. x » pag. 101-103.
- 48. PRIORES ARTIUM et VEXILLIFER JUSTICIE, Ad anonimo « Ricevemo due vostre lectere, l'una facta adi xvij d'aprile » senza data: pag. 103-104.
- 49. Cardinali Monopolitano « Quam efficaces fuerint supplicationes humilitatis meae »: « Florentie, pridie halendas Januarij » pag. 105.
- 50. Cardinali Pisano « Retulit michi Jacobus Areuccij nepos meus » senza data: pag. 105.
- 51. Pape « Scripsi pridie Sanctitati vestre super facto Jacobi mei nepotis »: « Florentie, die xij Februarij, prima Ind. MCCCLXXXIj » pag. 106.
- 52. Gubernatori Janue « Si vera scripta sunt nobis »: « Florentie, die v Maij, xij Ind. moccomij » pag. 107.
- 53. Bononiensibus « Per illa que nobis scripsit noster orator » senza data: pag. 109.
- 54. Pape « Forte venerit ad aures vestre benignissime sanctitatis, infelia captura nostrorum legatorum »: « Florentie, die xiiij Junij, xv Ind. MCCCLXXXII) » pag. 109.
- 55. Regi Francorum « Quoniam nulla tam sublimis sapientia fuit unquam » senza data: pag. 111-113.
- 56. Duci Burgundie « Scribinus celsitudini regie maiestatis in forma quam iussimus intercludi »: « Florentie, die xxv Aprilis, x13 Ind. MOCCOIII) » pag. 113.
- 57. Regi Francorum « Postquam pridie maiestati vestre scripsit nostra devotio » senza data: pag. 113-114.
- 58. Duci Burgundie « Quid regie maiestati scribat nostra devotio »: « Florentie, die xvj Maij, xij Ind. Moccollij » pag. 114.
- '59. Bononiensibus et aliis « Antiquus hostis, continuus et immortalis humani generis inimicus »: « Florentie, die xxiij Maij, v Ind. MCCCLXXXII) » pag. 115-116.
- 60. Pape « Non est incongruum, nec videri debet clementiae vestre beatitudinis importunum »: « Florentie, die x Martij, zj Ind. Mocclexxvij » pag. 117.
- 61. Biordo « Recepimus litteras vestras, et ad illa que scribitis, sub compendio respondemus »: « Florentie, die xxv Januarij, secunda Ind. MCCCLXXXIII » pag. 119.
- 62. Bononiensibus et Marchioni « Per illa que percipere possumus, nobilis et strenuus vir Biordus de Michelottis »: « Florentie, die xxv Januarij, secunda Ind. MCCCLXXXII] » pag. 119.
- 63. Bononiensibus « Quid et quantum oratores nostri, quos ad summum pontificem misimus » senza data: pag. 121.
- 64. Perusinis « Certi sumus vos multorum relationibus accepisse, qualiter summus pontifex Lucam venit »: « Florentie, die 11j Januarij, x Ind. MCCCLXXXVj » pag. 122.
- 65. Domino Raynaldo de Ursinis « Duas litteras vestras datas Aquile die sextadecima mensis elapsi, nuper accepimus »: « Florentie, die mj Januarij, zj Ind. MOCOLXXXVj » pag. 123-124.

- 66. Reatinis « Non putetis licet aliquotiens sileamus spolutionem illorum pannorum »: « Florentie, die III j Januarij, x Ind. MCCCLXXXV) » pag. 124.
- 67. Bononiensibus « Considerantes quanta pericula cunctis populis »: « Florentie, die xvj Martij, x Ind. MOCOLXXXVj » pag. 125.
- 68. Comiti Virtutum « Videntes veronense bellum .... quodammodo consi matum »: « Florentie, die xvj Martij, x Ind. Mocclexxvj » pag. 125-126
- 69. Capitano Romandiole « Veduta la lettera tua et inteso quanto tu scrivi »: « Florentie, die xvij Martii mcoclxxxvj » pag. 126.
- 70. Ad anonimo « Names de boscolis de florentia gessit negocia Johannis de portinarijs »: « Florentie, die xxiij Martij, x Ind. MOCCLXXVI) » pag. 127.
- 71. Francisco Bernardi et Honofrio Francisco « Voi sapete come Nannj boscolj a fatto sei annj o circa e fatti di Giovanni portinarj » stessa data: pag. 127.
- A pag. 128 è abboxzato il principio di una lettera intestata: « Domino quinque colesiensi », che comincia: « Audivimus quosdam scripsisse ».
- 72. Marchioni Estensi « Non possemus calamo scribere, nec vive vocis ministerio declarare »: « Florentie, die xxx Novembrie, zj Ind. MCCCLXXVIJ » pag. 129-130.
  - 73. Ad anonimi « Sicut heri vestre scripsimus caritati » senza data: pag. 131.
- 74. Cardinali Florentino « Audivimus quod bononienses et Astorgius certatim aut ambo simul »: « Florentie, die xxiij Martij, secunda Ind. MCOCLXXXIIJ » pag. 131.
- 75. Bononiensibus « Postquam preter cogitatum differtur vestrorum oratorum adventus »: « Florentie, die xxv Martij, prima Ind. MCCCLXXXIII] » pag. 131-132.
- 76. Bononiensibus, Ferrariensibus, Padue et Mantue « Post oratorum vestrorum reditum »: « Florentie, die xxij Aprilis, secunda Ind. MCCCLXXXIII) » pag. 132.
- 77. Bononiensibus « Ceterum nobilis dominus Malatesta de Malatestis.... specialiter declaravit » stessa data: pag. 132.
- 78. Ai medesimi « Recepimus litteras vestras quibus sub breviloquio respondemus »: « Florentie, die xj Ottobris, vj Ind. MOCOLXXXXVI) » pag. 133.
- 79. PRIORES ARTIUM of VEXILLIFER IUSTICIE populi et communis Florentie, Universis et singulis etc. « Cum infinitas artes mortalium gentium invenerit »: « Florentie, die xxv Octobris, xij Ind. mccclxxxviij » pag. 135.
- 80. Domino Johanni Haucud « Dominum Nicholaum de bononia... oratorem placeat » senza data: pag. 135.
- 81. Pisanis et Jacobo « Vidimus illa que magnificus frater noster Jacobus pro se vobisque respondens »: « Florentie, die v Martij, MCCCLXXXIII) » pag. 137.
- 82. Oratoribus Comitis Virtutum « Recepimus litteras vestras et illarum serie luculente percepimus » senza data: pag. 137.
- 83. Domino Bartolomeo de Prato et Casino « Gli ammabasciadori (sic) del Conte che sono a Siena ci anno scritto »: « Florentie, die viij Martij, iij Ind. MCCCLXXXIII] » pag. 138.
- 84. Pape « Litteras vestre sublimitatis nostra recepit humilitas »: « Florentie, die xvj Augusti, x11j Ind. MCCOLXXX » pag. 139.

- 85. Pape « Cum omnium populorum commune sit »: « Florentie, die XX mensis Octobris, XIII] Ind. MCCCLXXXX » pag. 141-142.
- 86. Al medesimo « Non miretur vestra sublimitas si totiens ferme super eadem materia litteras litteris addimus »: « Florentie, die xxx Decembris, xiiij Ind. MCCOLXXX » pag. 143-144.
- 87. Cardinali Paduano « Super molestiam que per ambitionem infertur domino Luce Nicholai »: « Florentie, die xxx decembris, xiiij Ind. MCCCLXXXX » pag. 144.
- 88. Pape « Tandem deo placuit, venerabilem virum dominum coppum.... ad eterna de corruptibilibus evocare »: « Florentie, die xxvij Septembris, xxiiij Ind. MCCCLXXXX » pag. 145.
- 89. Al medesimo « Egrotat venerabilis vir dominus Coppus »: « Florentie, die xxvij Septembris, xiiij Ind. mccclxxxx » pag. 147.
- 90. Al medesimo « Alias vestre supplicavimus sanctitati quod contemplatione nostri communis »: « Florentie, die xxvj Januarij, xv Ind. MCCCLXXXI) » pag. 149.
- 91. Cardinali Monopolitano « Supplicavimus apostolice sanctitati quatemus contemplatione nostri communis » senza data: pag. 149.
- 92. Paduano « Credimus oratores vestros vobis particulariter intimasse »: « Florentie, die xxIII Januarij, xv Ind. MCCCLXXXI » pag. 151-152.
- 93. Bononiensibus « Scribimus magnifico fratri nostro domino Paduano in hac forma » senza data: pag. 152.
- 94. Duci Janue « Recepimus litteras excellentie vestre in multa caritate dictatas »: « Florentie, die xxiiij Februarij, xv Ind. MCCCLXXXI) pag. 153.
- 95. Ad anonimo « Noi scriviamo una lettera a messer lo dogie per la quale gli significhiamo » stessa data: pag. 153-154. La lettera ha due poscritte.
- 98. Ad Anonimo « Multotiens et multifariam, tam per litteras, quam etiam viva voce »: « Florentie, die xxx Junij, vij Ind. MCCOLXXXVIII) » pag. 155.
- 97. Bononiensibus « Ut cuncta que nobis occurrunt, fraterne communicationis officio sentiatis »: « Florentie, die xxv Januarij, prima Ind. uccclxxxxij » pag. 157.
- 98. Pape « Et per litteras nostras et etiam per dilectissimum civem et oratorem nostrum »: « Florentie, die xxIIIj Maij, vj Ind. MCCCLXXIIj » pag. 159-160.
- 99. Ad anonimo « Letanter audivimus reverendissimam paternitatem vestram pro domino Carolo de corsinis apud sanctitatem apostolicam astitisse »: « Florentie, die predicta » pag. 160.
- 100. Pape « Cum antecessores nostri beatitudini vestre duxerint supplicandum »: « Florentie, die III Januarij, xIII Ind. MCCCLXXXVIII] » pag. 161.
- 101. Colligatis (Bononiensibus, Ferrariensibus, Mantue et Padue)

   « Fuerunt hic, ut forte senseritis, fratres harissimi, solemnes oratores »: « Florentie, die x Februarij, prima Ind. mcccl.xxxxij » pag. 163-164.
- 102. Bononiensibus « Non putet vestra fraternitas, quod quantum debemus et possumus ex vere dilectionis affectu »: « Florentie, die xxv Maij, v Ind. MCCCLXXXIJ » pag. 165.

- 103. Domino Johanni duci Bitturicensi « Litteras sublimitatis vestre Bitterris exhibitas »: « Florentie, die VIII] Aprilis, v Ind. MOOGLEKKI] » pag. 167-168.
- 104. Regi Ungarie « Hactenus quidem tribus et quadraginta mensibus iam elapsis, scripserunt pluries »: « Florentie, die xvij Aprilis, v Ind. MOCCLXXXI) » pag. 169-172.
- 105. Bononiensibus « Non miramur si vestre caritati suggestum est »: « Florentie, die xiiij Aprilis, v Ind. MCCCLXXIJ » pag. 172.
- 106. Ai medesimi « Si de sincera dilectione vestra certissimi non essemus »: « Florentie, die xj Julij, v Ind. MOCCLXXXIJ » pag. 173-175.
- 107. Gonfaloni et Massariis artium Bononiensibus « Recepimus litteras a magnificis nostris fratribus »: « Florentie, die xij Julij, v Ind. MOCCLXXXI) » pag. 175.
- 108. Venetis « Volentes, sicut semper intendimus, caritati vestre totis moribus complacere » senza data: pag. 177-178.
- 109. Pape « Littere Sanctitatis vestre, quas cum reverentia nuper accepimus »: « Florentie, die xxx Octobris, 1375 » pag. 179.
- 110. Cardinali Paduano « Dignata tandem est apostolica sanctitudo »: « Florentie, die xvij Januarij, xv Ind. MOCOLXXXI) » pag. 180.
- 111. Cardinali Monopolitano « Dignata fuit vestra sublimitas, humilitati mee scribere »: « Florentie, xvij Januarij » pag. 180. (Scritta in nome e per parte di Giorgio Nuti priore di San Gallo).
- 112. Regi Ungarie « Cum propter adventum illustrissimi principis domini ducis Andegavensis, qui cum tremendo exercitu»: « Florentie, die ▼IIIj Julij, ▼ Ind. MOCOLXXXIj » pag. 182-184.
- 113. Pape « Totiens et tam efficaciter scripsimus et vive vocis officio fecimus explicari »: « Florentie, die vj Julij, vinj Ind. Mcccc primo » pag. 186.
- 114. Collegio Cardinalium « Scribinus domino nostro pape, in hac forma videlicet » senza data: pag. 187.
- 115. Cardinali.... « Dicere non possumus, quam ardenti desiderio cupiamus » senza data: pag. 187.
- 116. Collegio Cardinalium « Jam diu, sicut novit vestra dignatio »: « Florentie, die v Septembris, x Ind. MCCCLXXXVI) » pag. 188.
- 117. Comiti Virtutum « Inter alia quibus presidentium status versatur incommoda »: « Florentie, die x Septembris, xv Ind. MCCOLXXXII) » pag. 190.
- 118. Al medesimo « Venerabilis pater frater Gratia ordinis heremitarum..., rediens a sublimitatis conspectu vestre »: « Florentie, die vj Septembris, xv Ind. MOCCLXXXII) » pag. 192-193.
- 119. Bononiensibus et officialibus « Per illa que nobis scribunt oratores nostri »: « Florentie, die vi Septembris, xv Ind. mccclxxxxi) » pag. 193.
- 120. Pape « Tandem dignata fuit vestra benignitas, supplicationes devotionis nostre, totiens litteris »: « Florentie, die xij Januarij, xv Ind. MOCOLXXXX) » pag. 194.
- 121. Cardinali Monopolitano « Et dignationis vestre litteris, et Johannis de medicis oratoris nostri scriptione, percepimus quanto cum favore »: « Florentie, die xij Januarij, xv Ind. MCCCLXXXI) » pag. 194-195.

- 122. Cardinalibus existentibus Anagnie cuncta fidelium multitudo: « Quanta cordis amaritudine, quantoque cum doloris aculeo » senza data: pag. 198-209.
- 123. Pape « Cum inter nos de civibus nostris, qui digni forent »: « Florentie, die nj Januarij, znj Ind. MCCCLXXIX » pag. 212-213.
- 124. KAROLUS Dei gratia francorum rex, Prioribus Artium et Vexillifero Justicie populi et communis civitatis Florentie « Amiciciam vestram tanto nobis certiorem estimamus, quanto cum patribus vetustiorem hactenus fuisse recordamur »: « Parisius (!), die decimaoctava Januarij (1398) » pag. 214.
- 125. Responsio « Multa sunt que cum sue nature ratione placeant »: « Florentie, die xx Martij, vij Ind. MOCCLXXXVII] » pag. 215.
- 126. «Copia littere transmisse communitati florentie per Comitem Virtutum » « Pacem italicam omni studio hacterus indefessa intentione quesivimus »: « Papie, die xviiij Aprilis, MCCCLXXXX » pag. 216.
- 127. Comiti Virtutum « Hac die recepimus hostiles litteras, de manu cuiusdam cursoris »: « Florentie, die 11 Maij, Ind. xIIj MCCCCLXXXX » pag. 216-219.
- 128. Karolo de Durachio regi Sicilie « Non sum nescius quam temerarium sit humilitatem meam » senza data: pag. 222-257.
- 129. Domino Petro Gambacurte « Gravissimum mentibus nostris fuit, magnifice miles amice harissime»: « die 18 septembris 1395 » pag. 260.
- 130. Pape « Redierunt a Sanctitatis vestre conspectu, oratores nostri communis »: « Florentie, die xxv Januarij, x Ind. MCCCLXXXVj » pag. 262.
- 131. Al medesimo « Litteras vestre beatitudinis, in reverentia vere devotionis accepimus »: « Florentie, die xxij Junij, viiij Ind. MCCCLXXVj » pag. 264-265.
- 132. Al medesimo « Si quotidie pro his qui maximis criminibus sunt obnoxij »: « Florentie, die xxvj Augusti, viiij Ind. mcoclxxxvj » pag. 268-267.
- 133. Cardinali.... « Scribimus summo Pontifici in hac forma » senza data:
  - 134. Ahbati.... « Nos si pro hoc cive nostro » senza data: pag. 267.
- 135. Regine Jerusalem et Sicilie « Turbata fuit admodum nostra devotio »: « Florentie, die xxIII Decembris, x Ind. MOCCLXXXVI » pag. 268-269.
- 136. Neapolitanis « Novit vettra caritas, quam importantiki damno fuerint affecti mercatores nostri » senza data: pag. 269-270.
- 137. Pape « Licet iam diu fama vulgaverit, sanctitatem vestram penitus decrevisse »: « Florentie, die 11j Decembris, x Ind. MCCCLXXXVj » pag. 272.
- 138. Al medesimo « Jam pluribus mensibus retroactis »: « Florentie, die xiij Novembris, x Ind. MCCCLXXXVj » pag. 274.
- 139. Al medesimo « Fuit hic celsitudinis vestre nuntius »: « Florentie, die xxv Novembris, xv Ind. mccclxxxxj » pag. 276-277.
- 140. A1 medesimo « Nuper audivimus, qualiter romane reipublice presidentes »: « Florentie, die xviij Februarij, xv Ind. mccclxxxxj » pag. 278.
- 141. Comiti Virtutum « Publice fertur, quod tamen omnino non credimus »: « Florentie, die xxviitj Martij, xv Ind. Mccclxxxxj » pag. 280.

- 142. Duci Januensi « Venit a carceribus lombardie, nobilis invenis »: « Florentie, die xxv Februarij, xv Ind. MCCCLXXXI » pag. 282.
- 143. Pape « Venerabilis vir et sacrorum canonum doctor egregius »: « Florentie, die xxvIII Aprilis, xv Ind. MCCCLXXXXI) » pag. 284.
- 144. « Forma litterarum significando pacem initam cum Comite Virtutum » « Gravissimum illud bellum »: « Florentie, die ... mensis ..., xv Ind. mcomxxxxj » pag. 286.
- 145. Marchioni.... « Vobis ad participationem iocunditatis et gaudij »: « Florentie, die... mensis..., xv Ind. MOCCLXXXI) » pag. 286.
- 146. Colligatis Imole, Ravenne, Faventie, Cortone, Pistorie, Vulterrarum « Pacem honorabilem et securam quam in civitate Janue, pro vobis et nobis, contrassimus » senza data: pag. 286.
- 147. Pape « Reverendus pater dominus Benedictus abbas monasterij . . . vallumbrose »: « Florentie, die xxvj Junij, xv Ind. MCCCLXXXXJ » pag. 290.
- 148. Ladislao Ungarie Jerusalem et Sicilie Regi « Cogitanti michi iam diedum »: « Cortone, die xiiijo Septembris, MCOCLXXXXVIIIjo » pag. 292-293.
- 149. Comiti Alberico Regui Sicilie etc. Magno Comestabulo, Antenius de Cortona « Quisquis, miles invicte et comes inclite, gestorum tuorum initia ac processus »: « Cortone, xiiijo Septembris, moccl.xxxxviiijo » pag. 293.
- 150. Colligatis et amicis « Gens illa pestifera, que immanitaté barbarica, miserum Aretium devastavit »: « Florentie, die xv Aprilis, v bnd. MOOGLXXXI) » pag. 294.
- 151. Domino Bernabovi « Nuper discedente quadam brigata de Aretio »: « Florentie, die xv Aprilis, v Ind. MCCCCLXXXII » pag. 294.
- 152. Senensibus « Quia sicut vester orator fraternitati vestre debuit retulisse »: « Florentie, die xv Aprilis, v Ind. MOCCLXXXI) » pag. 295.
- 153. Domino Sinibaldo « Vere dilectionis quam ad nos et statum nostrum habetis »: « Florentie, die xviij Aprilis, v Ind. MOCGLXXXI) » pag. 295.
- 154. Domino Bernabovi, Domino Galeacio, Domino Corrado Vettinghor « Si qua de progressibus illustrissimi principis ducis Andegavensis »: « Florentie, die xx Aprilis, v Ind. MCCCLXXXIJ » pag. 295. Segue immediatamente la sola intestazione di una lettera: « Nicholao.... ».
- 155. Duci Janue « Stetimus mentibus anaij, plenique suspicionibus et merore »: « Florentie, die xxvij mensis Aprilis, xv Ind. MOCOLXXXXIJ » pag. 298.
- 156. Regi Romanorum « Litteras serenitatis vestre, reverentia debita, nostra recepit humilitas » senza data: pag. 298-299.
- 157. Dominis Marco et Luce de Grimaldis « Audivimus in castro Antiboli, quod sub vestro dominio gubernatur »: « Florentie, die xxviitj Septembris, xiij Ind. MCCCLXXXIX » pag. 300.
- 158. Regi Karolo « Non potest utique in annuntiatione fatalitatis »: « Florentie, die xvij Augusti, v Ind. MCCCLXXIj » pag. 302.
- 159. Al medesimo « Sicut heri tetigiter in aliis litteris »: « Florentie, die vj Februarij, v Ind. MCCCLXXI) » pag. 304-305.

- 160. Pape « Nuper cum propter iniquisissimam crudelitatem » senza data: pag. 305-307.
- 161. Al medesimo « Audientes quod vestra sanctitas, ob pastoralis officij debitum »: « Florentie, die xvj Septembris, x Ind. MCCCLXXXVIJ » pag. 308.
- 162. Romanis « Scriptione nostrum mercatorum accepimus »: « Florentie, die xviij Julij, xiij Ind. mocclaxxx » pag. 310-311.
- 163. Duci Bavarie « Desideratum adventum excellentie vestre post anxias dilationes »: « Florentie, die xvij Julij, xiij Ind. MCCCLXXX » pag. 312-313.
- 164. BIONDUS DE MICHELOTTIS Regiminibus, Consilijs, Communibus et Universitatibus « Consuetas nundinas in halendis mensis Augusti proxime venturi»: « Assisij, die xv Julij, MCCCLXXXIII Ind. secunda » pag. 314.
- 165. Pape « Epistolas sanctissime dignationis vestre nuper accepimus » seuza data: pag. 316-319.
- 166. Archiepiscopis electoribus Sacri Imperij « Vere atque pie scribitis decus imperij nostris temporibus nimium declinasse »: « Florentie, ultimo die Novembris, viiij Ind. » pag. 320.
- 167. Pape « Si vellem pro magnitudine munerum, que in humilitatem meam » senza data: pag. 322.
- 168. Al medesimo « Audivinus de quo non sine displicentia perturbamur, in romana curia »: « Florentie, die xxxj Octobris, prima Ind., MOCCLXXXXIJ » pag. 325.
- 169. Regi Francorum « Redijt a supereminentie vestre throno, nobilis ac multe prudentie vir Albertus de Albisis »: « Florentie, die xij Martij, xv Ind. mccclxxxxj » pag. 326.
- 170. Duci Bituricensi « Retulit nobis nobilis et prudens vir Albertus de Albizis »: « Florentie, die xij Martij, xv Ind. mocclexxxij » pag. 327.
- 171. Comiti Arminiaci « Pauca restant post oratoris vestri discessum » senza data: pst. 327.
- 172. Cancellario regni francie, domino Raynaldo de Corbia, Episcopo de Bayosa, domino de Riparia, domino Petro Fahello episcopo « Retulit nobis vir nobilis atque prudens Albertus de Albisis » senza data: pag. 327.
- 173. Pape « Per litteras venerabilis patris mei domini Bartholomei Francisci»: « Scripta Florentie, 11j halendas Julij » pag. 328.
- 174. Magistro Bartholomeo Francisci « Scribo summo pontifici, circa materiam alias agitatam »: « Florentie, 11j halendas Julij » pag. 328.
- 175. Pape « Litteras vestre celsitudinis, cum devotione solita, nostra recepit humilitas »: « Florentie, die xxvij Augusti, x Ind. McColxxxvij » pag. 330.
- 176. Cardinali Vulcano « Nobiles viri Simon domini Thomasij de Altovitis et Nicholosus Francisci Cambij dilectissimi nostri cives »: « Florentie, xxxj Julij, x Ind. MCCCLXXXVIJ » pag. 332.
- 177. Pape « Licet magnificus frater noster Comes Anthonius de Monteferetro » senza data: pag. 334.

- 178. Pape « Cogitantes quantum pro victoria cause vestre sanctitatis »: « Florentie, die tj Septembris, x Ind. MCCCLXXXVI) » pag. 336-337.
- 179. Domino Canti et aliis « Adeo publicum est, quod non potestis quomodolibet ignorare, nos societatem et ligam.... contrazisse »: « Florentie, die ij Septembris, x Ind. MCCOLXXXVI) » pag. 337.
- 180. Pape « Quantam turbationem conceperit nostra devotio »: « Florentie, die xvij Julij, x Ind. MCCCLXXVIJ » pag. 338-339.
- 181. Al medesimo « Audivimus quod cum Franciscus Alberti cives noster dilectus »: « Florentie, die v Septembris, x Ind. MOCOLXXXVI) » pag. 340.
- 182. Senensibus « Non miramur, fratres harissimi, postquam ut videmus, contra cives vestros »: « Florentie, die xx Septembris, xv Ind. MCCCLXXXI] » pag. 342.
- 183. Duci Janue « Batista Lomellimus et Cosme Tarigus, honorabiles vestri cives »: « Florentie, die x Martij, xv Ind. MCCCLXXXI) » pag. 344.
- 184. Narrativa sopra una compra di grano « Egli è cierta chosa che del mese d'agosto prossimo passato » senza data: pag. 346.
- 185. Batiste Lomellino « Audivimus vos publice, si fas tamen est credere »: « Florentie, die x Marlij, xv Ind. MCCCLXXXI) » pag. 347.
- 186. Domino Tommasio de Rondello Archiepiscopo « Vellem multa scribere, sed infinita me cogunt pauca dictare »: « Florentie, 11j halendas Septembrias » pag. 348.
- 187. Domino Ramondino de Flisco « Nichil potentius mentes eligentium ad aliquem honorandum permovet »: « Florentie, die vj Novembris, ucocc quinto, xiiij Ind. » pag. 350.
- 188. Regine.... « Nescimus quo ut italo quamvis fato »: « Florentie, die IIj Novembris, x Ind. MOCCLXXXVj » pag. 352-353.
- 189. Domino Petro de Gambacurtis « Nobilis et religiosus vir dominus frater Priamus de Gambacurtis nepos vester »: « Florentie, die XIIIj Julij, XIIj Ind. MOCCLXXXX » pag. 354-355.
- 190. Venetis et Januensibus « Audivimus magnificum fratrem nostrum, dominum Comitem Virtutum »: « Florentie, die zvij mensis Novembris, ziij. Ind. MCCCEXXXVIII) » pag. 356.
- 191. Regine Jerusalem « Turbaverat nos fama volatilis, que, de more suo, veris falsa permiscens » senza data: pag. 358-360.
- 192. Domino Gentili de Sulmona « Gratissime fuerunt nobis littere vestre, que neapolitanos motus adnuntiant »: « Florentie, die xxvj Novembris, x Ind. mocolxxxvj » pag. 360.
- 193. Regine Hungarie « Licet maiestati vestre taliter sit nota nostra debotio »: « Florentie, die xvj Junij, x Ind. MCCCLXXXVIJ » pag. 362.
- 194. Regine.... « Maiestatis vestre litteras nuper accepimus, ex quarum ferre videtur »: « Florentie, die xxvj Januarij, x Ind. mccclxxxvj » pag. 364.
- 195. Bononiensibus « Et nos recolimus vestris antecessoribus fuisse responsum »: « Florentie, die x Januarij, xIIIj Ind. MCCCLXXX » pag. 366.

- 196. Ad anonimi « Non possumus aliud quod scribant super factis domini Angeli de Perusia » senza data: pag. 366.
- 197. Marchioni Estensi « Alias vestre scripsimus caritati quantum dominus Thomas de Strozis »: « Florentie, die viiij Februarij, viij Ind. MCCCLXXXIII) » pag. 368.
- 198. Pape « Postquam hucusque scribendo pervenimus, per magnificum militem dominum Nicholaum »: « Florentie, die quarta mensis Junij, prima Ind. MCCCLXXVIIJ » pag. 370.
- 199. PRIORES ARTIUM et VEXILLIFER JUSTICIE populi et communis Florentie « Noverit vestra circumspectio pro parte societatis Albertorum »: « Florentie, die xviiij Maij, xj Ind. Moccociij » pag. 372.
- 200. Comiti Arminiaci « Non putet vestra sublimitas, quamvis ex gratia multaque cum benignitate »: « Florentie, die xviij Decembris, xiiij Ind. Moccl.xxxx » pag. 374-375.
- 201. Romanis « Per duplicatas litteras nostras scripsimus romane sublimitati »: « Florentie, die vij Novembris, xiij Ind. mocclexeviiij » pag. 376-377. Nella stessa pagina è subito dopo il solo indirizzo: « Collegio Cardinalium ».
- 202. Senensibus « Novit deus, qui scrutatur renes et corda »: « Florentie, die xvj Augusti, x Ind. mccclxxxvij » pag. 388-389.
- 203. Domino Raymundo de Baucio « Accepimus nobilitatis vestre litteras, per quas vestra magnificentia nos requirit »: « Florentie, die 11j Julij, x Ind. MCCGLXXXVIJ » pag. 390-391.
- 204. Domino Petro de Gambacurtis « Vidimus litteras quas fortissimus ille romanus et magnanimus mortis spretor »: « Florentie, die xij Septembris, x Ind. MCCOLXXVIJ » pag. 392-393.
- 205. Consilio Hungarie « Quantam fidelitatem semper habuerint nostri mercatores et cives »: « Florentie, die xxij Maij, x Ind. MCCOLXXXVII) » pag. 394.
- 206. Regi Castelle « Venit ad nos egregius legum doctor dominus Johannes Velasques » senza data: pag. 396.
- 207. Bononiensibus « Non putamus, si transacti temporis memoria repetatur » senza data: pag. 398-399.
- 208. Oratoribus Regis Francorum « Memores quod ad eleganter et prudentissime per vos exposita » senza data: pag. 400-402.
- 209. Comiti Virtutum « Recepinus litteras excellentie vestre, quarum prima frons et extrema conclusio»: « Florentie, die ▼ mensis Novembris, xIII Ind. MOCCLXXXVIII] » pag. 404-407.
- 210. Ad anonimi « Queritis, clarissimi domini, quod ea que sentimus de processibus milicie gallicane »: « Florentie, die xij Augusti, v Ind. mccclxxxij » pag. 408.
- 211. Forma litterarum pro acquisitione et possessione civitatis Aretij « Cum pro recuperatione civitatis Aretij, quam nobiles de Petramala, favore gallicarum gentium occuparunt » senza data: pag. 410.
- 212. Forma litterarum pro acquisitione etc. « Vobis ad leticie cumulum intimamus, qualiter die... presentis mensis novembris » senza data: pag. 410.

- 213. Forma litterarum pro acquisitione etc. « De obtentione civitatis Aretij, cuius possessionem pacificam accepimus » senza data: pag. 410.
- 214. Regi Karolo « Querula lamentatione plurimorum nostrorum civium, qui Neapoli et in regni partibus negociantes »: « Florentie, die xxj Augusti, v Ind. MCCCLXXXI) » pag. 412.
- 215. Judicibus Portus Grusrij « Venit istuc Ubertus Bartholomei de Cavalcantibus, dilectissimus civis noster »: « Florentie, die v Maij, zj Ind. mooconij° » pag. 414.
- 216. Episcopo Florentino « Et relatione nostrorum oratorum, qui nuper de curia redierunt » stessa data: pag. 414.
- 217. Marchioni Brandeburgensi « Sicut scire poterit vestra nobilitas, inter alios mercatores florentinos »: « Florentie, die xvj Decembris, x Ind. MOGCLEXXVj » pag. 416.
- 218. Pape « Redierunt huc oratores de Avinione transmissi »: « Florientie, die xxxj mensis Octobris, mcccontij Ind. xttj » pag. 418.
- 219. Collegio Cardinalium « Scribimus novo summo pontifici, sub forma cuius copiam mittimus » senza data: pag. 419.
- 220. Regi Ladizlao « Credimus vestre maiestatis eminentiam percepisse »: « Florentie, die ultimo mensis Octobris, xiij Ind. MOCOCIII) » pag. 419.
- 221. Duci Januensium « Nefas ducimus quicquid vobis et statui vestro periculosum agnoscimus »: « Florentie, die xxIII j Septembris, prima Ind. MOCOLXXXXI ) pag. 420.
- 222. Pape « Non decet presidentes reipublice deesse civibus »: « Florentie, die xxviiij Februarij, xv Ind. mocolxxxxj » pag. 422.
- 223. Domino Cortonensi « Novit vestra dilectio, qualiter sanctissimus pater dominus noster papa » stessa data: pag. 422.
- 224. Duci Januensium « Litteras vestras nuper accepimus plenas dilectionis et amoris »: « Florentie, die zuj Maij, zv Ind. MCCOLXXXII » pag. 424.
- 225. Pape « Certi sumus vestram beatitudinem recordari, humilitatem nostram litteris vestre celsitudinis respondisse »: « Florentie, die z Septembris, z Ind. MOCCLZZZVIJ » pag. 426-427.
- 226. Perusinis « Que displicenter accepinus, vobis, ut veros fratres decet, amicabiliter nuntiamus » senza data: pag. 427.
- 227. Karolo de Malatestis « Duas particulas continet empolitissima vestre nobilitatis epistola »: « Florentie, die vij Augusti, viiij Ind. MCCCC primo » pag. 428.
- 228. Bononiensibus, Marchioni et Paduano « Convenit officio mutus caritatis qua simul iungimur »: « Florentie, die xxviij Septembris, Ind. prima, MOCOLXXXXII) » pag. 430.
- 229. Pape « Consolatur nostra devotio in cunctis que sanctitas vestra, pro statu posteritatis olim incliti principis Karoli »: « Florentie, die XXIIJ Augusti, X Ind. MCCCLXXXVII » pag. 432-433.
  - 230. Al medesimo « Liberationem serenissime et illustrissime domine, domine

- Marie inclite Regine Hungarie »: « Florentie, die xv Junij, x Ind. MCCCLXXXVIJ » pag. 434.
- 231. Domino Idoto Marchioni dominoque Moravie « Gratiosas excellentie vestre litteras et expolitissimam legationem... intelleximus diligenter »: « Florentie, die xxv Februarij, xv Ind. MCCCLXXXI » pag. 436.
  - 232. Patriarche Aquilegiensi « Gratiosas etc. » stessa data: pag. 436.
- 233. Antianis et decem Balie Bononiensi « Sicut per vos deliberatum extitit, concordiam cum illis societatibus »: « Florentie, die xv Maij, xv Ind. MCCCLXXXXIJ » pag. 438.
- 234. Bononiensibus, Marchioni et Paduano, Malatestis « Ecce pro vobis et nobis, cum socialibus concordiam fecimus »: « Florentie, die xxvj Junij, xv Ind. MCCOLXXXXI) » pag. 442.
- 235. Pape « Reverendus pater dominus Benedictus, abbas monasterij et generalis gubernator ordinis Vallumbrose »: « Florentie, xxvj Junij, xv Ind. MCCCLXXXXIJ » pag. 442.
- 236. Bononiensibus « Si considerasset, ut decuit vestra fraternitas, qui sunt qui vobis illa que scribitis »: « Florentie, die xxiiij Julij, xv Ind. MCCCLXXXII » pag. 444-445.
- 237. Pape « Reminisci potest vestra benignitas, quotiens antecessores nostris »: « Florentie, die nj Decembris, xv Ind. MCCCLXXXI) » pag. 446.
- 238. Collegio Cardinalium « Scribinus pro venerabili viro et dignationis vestre singularissimo servitore domino Bartholomeo de Antilla » senza data: pag. 456.
- 239. Regi Romanorum « Litteras vestre celsitudinis, datas Mendici x mensis decembris provine elapsi »: « Florentie, die xxv Februarij, xv Ind. MCCCLXXXXj » pag. 448.
  - 240. Pape « Audivimus de quo satis non possumus admirari » senza data: pag. 451.
- 241. Regi Francorum « Gratiosas et amicabiles litteras sublimitatis vestre, cum reverentia debita nostra recepit humilitas »: « Florentie, die xij Novembris, prima Ind. MCCCLXXXIJ » pag. 452.
- 242. Senensibus « Nimis turbate, fratres harissimi, de benemeritis civibus vestris »: « Florentie, die xij Novembris, prima Ind. MCCCCLXXXII » pag. 453.
- 243. Cardinali Monopolitano « Tanta benignitate sensimus, sublimitatem vestram omnia negocia florentina »: « Florentie, die x Februarij, prima Ind. MCCCLXXXXIJ » pag. 454.
- 244. Bononiensibus « Sicut vobis referet vester orator circa factum filij domini Bartholomei de Saliceto »: « Florentie, die xvij Augusti, v Ind. MCCCLXXXIj » pag. 456.
- Il titolo, scritto nel sec. xv sur una striscia di pergamena, è incollato sulla prima carta di guardia, ove si legge anche di mano moderna: « Salutatus Colucius ». Il codice non è interamente autografo. Gli abbozzi di lettere pubbliche e private del Salutati (queste ultime però in piccolo numero), sono parte originali e parte copiati da notari della Cancelleria

florentina, e da Coluccio riveduti e corretti. Cotesti abbozzi, scritti su fogli volanti, di cui non occupano per lo più che il dritto, furono raccolti tumultuariamente, (senza nessun riguardo alla cronologia e con parecchie carte o scomposte o rilegate a rovescio), non più tardi del 🛳c. xv. È certo che due studiosi di quel tempo dovettero, per orientarsi, ricorrere a segni convenzionali, come a pagg. 222, 242, 249 e 257 dell'epistola-trattato a Carlo di Durazzo; o a richiami, come a pag. 217; senza contare un secondo richiamo di mano, assai moderna a pag. 312. Uno dei due studiosi prepose quasi sempre alle lettere un breve sommario, che ne compendia il contenuto e ne esalta i pregi. Le quattro epistole al Papa, catalogate sotto i numm. 33, 47, 109 e 165 hanno nel codice, sul margine sinistro, l'indicazione progressiva così: tertia (pag. 77); prima (pag. 101); quarta (pag. 179); secunda (pag. 316). Alcune pagine rivelano una numerazione sincrona per carte: sicchè le pagg. 1, 33, 95, 97, 107, 117, 119, 121, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 141, 177, 300, 310, 314, 354, 356, 366, 370, 374, 376, 388, 390, 392, 416, 428, sono, con lo stesso ordine, numerate per carte: 92, 82, 1, 2, 29, 111, 48, 88, 8, 9, 63, 52, 26, 61, 25, 105, 37, 89, 106, 43, 84, 96, 83, 58, 85, 107, 33, 34, 39, 70, 31. A pag. 112 è una breve neta di lettere scritte: « die xxIIII Februarij 1377 in favorem Boctaccij de Sancto Geminiano ». A pag. 1, sulla stessa linea dell'indirizzo: « Comiti Harminiaci », si legge: « Fratris Angeli Sancti Spiritus », e, a pag. 2 sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbraio 1734 ».

- 148¹. Cart., miscell., del sec. XVII, m. 0,255 × 0,189, di car. 240, num. orig., oltre una carta in principio e due bianche in fine non numerate. La car. 37 è ripetuta. Da car. 106 si va a car. 108, ma senza lacuna nel testo.
  - I. « Copia delli Capitoli fatti nella Resa della Città di Castro al Campo Ecclesiastico dal S<sup>r</sup> Conte Asinelli comandante di quella piazza, sotto li.... settembre 1649 » car. 1-8°.

Com.: « Essendo venuto nello stato di Castro l'Esercito Ecclesiastico ». Fin.: « E sigillati con il solito sigillo questo di.... settembre 1649 in Castro ».

II. Copia di un chirografo mandato da Ranuccio Farnese al Consiglio di

Parma contro il Marchese Giacomo Gaufredi, a 20 agosto 1649: car. 8<sup>b</sup>-10<sup>a</sup>.

Com.: « Il suspetto che habbiamo havuto dell'andamenti del Marchese Giacomo Gaufredi ». Fin.: « Comandare cosa alcuna, che fosse in pregiuditio della Immunità della Chiesa ».

III. « Instruttione a Monsignor Sacchetti (Giulio) vescovo di Gravina, Nuntio destinato appresso la Maestà Cattolica » car. 11-28.

Com.: « I Re Cattolici, con tutto che siano monarchi di molti e vastissimi Regni ».

Fin.: « Io prego la M<sup>th</sup> divina che le sia guida nel camino et in tutte le sue operationi ».

IV. « Relatione della fuga de Sigri Duca e Duchessa di Lorena dal Castello di Nanzi, ove erano custoditi dalle forze francese, all'ultimo di marzo 1634 » car. 29-37.

Com.: « Trovavasi il Cardinale di Richelieu hormai padrone del Ducato di Lorene ».

Fin.: « Essendo in ogni parte state compatite, regalate et honorate ».

V. 

≪ Relatione a S. M° Cattolica sopra tutti li trattati seguiti durante l'indispositione di N. Sro del 1637 » car. 37-56.

Com.: « Le machine et i trattali seguiti durante l'indispositione di Sua Santità ». Fin.: « Che conservi la sua real persona, come tutti desideriamo ».

VI. « Relatione della morte del Cardinal Caraffa, del Duca di Paliano suo fratello, del Conte d'Alife e di Leonardo di Cardines, fatti morire da Papa Pio IV » car. 57-59.

Com.: « L'anno 1562 al primo di Marso fu fatto Concistoro per le cose de Caraffi ». Fin.: « Furno portati alla Minerva a seppelire e questo fu il fine delle loro Vite ».

VII. « Vita di Francesco Maria 2° della Rovere Sesto et ultimo Duca Urbino, divisa in due parti. La prima descritta da lui medesimo con titolo di "Sommario della sua Vita", Et la seconda da Antonio Donato Nobile Venetiano, con titolo di "Devolutione alla Santa Chiesa degli Stati d'Urbino" » car. 60-131.

La prima parte (car. 60-85) com.: « Perchè il costume delle Genti suole per lo più biasmare l'altrui operatione »; la seconda (car. 86-131): « Quella felicità che si distribuisce ai Popoli da una eccellente virtù ».

VIII. « Caduta del Conte Duca d'Olivares », Lettera di Anonimo: car. 132-186.

Com.: « La strana metamorfosi che di repente si è veduta in questa Corte ». Fin.: « Prego Dio che la guardi con le felicità li desidero. Madrid ».

IX. « Lettera scritta da un Principe Napolitano al Seren<sup>mo</sup> D. Giovanni d'Austria, dove lo persuade a farsi Re di Napoli e Sicilia » car. 187-202.

Com.: « Benché il dar consiglio a Grandi, fosse sempre stimato da' più saggi, fatto non men periglioso che difficile » e porta la data: « il primo d'Agosto 1649 ».

X. « Lettera di Antonio Perez, già Secretario del Re Cattolico Filippo 2°, circa il modo che deve tenere un Favorito per conservare la sua fortuna » car. 203-220.

Com.: « Mando a V. S. l'avviso, che ha dimandato circa il modo che deve tenere un Corteggiano ». Fin.: « Gettato a basso, mal trattato et ricoperto di fango ».

XI. « Vita et qualità di Antonio Perez » car. 221-226.

Com.: « Antonio Perez nacque in Aragona ». Fin.: « Così fecero gli Romani con Annibale per farlo sospetto ad Antioco, quando guerreggiava con lui ».

XII. « Ill o ac Revo Principi Ascanio Columnae S. R. E. Cardinali, Antilogia D. Gregorij Pronij Sac. theol. Doct. ad apologiam incerti Auctoris pro Episcopis Venetis, contra sententiam eiusdem Ill o car. 227-240.

Com.: 

Si inter Romanos Romana atque imperia totus ille ferarum indomitarumque gentium habitus >. Fin.: 

Emendationi Sanctae Romanae Ecclesiae subijcio >.

- La prima carta non numerata contiene l' « Indice » della prima e della seconda parte, di mano del sec. xvII. In fondo sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1729 ».
- 148°. Cart., miscell., del sec. XVII, m. 0,253  $\times$  0,185, di car. 241-493, num. orig.
  - I. « Relatione di Roma fatta nel Senato Veneto dall'Ambasciator Raniero Zeno, l'anno 1623 sotto li 22 di Aprile » car. 241-431.

Com.: « La morte di Gregorio Decimoquinto, negl'ultimi anni della mia Ambasciaria di Roma ». Fin.: « Quando ben per essa havesse sparso il sangue e la vita ».

II. « Instruttione al Cardle R<sup>mo</sup> Farnese (Alessandro) che fu poi Paolo III, quando ando all'Imp<sup>re</sup> Carlo V° doppo il Sacco di Roma, per giustificatione di Clemente VII » car. 433-492.

Com.: « Nella difficultà della Provincia, ch' è toccata alle mani di V. S. Illime ». Fin.: « Ha da portare, se non in vita nostra, in quella di altri ».

- A tergo dell'ultima carta, è, di mano del Marchese Capponi, la data dell'acquisto: « Novembre 1729 ».
- 149<sup>1</sup>. Cart., miscell., del sec. XVII, m. 0,262 × 0,210, di car. 194, num. orig. L'ultima carta è bianca.
  - I. « Osservationi historiche politiche » in difesa della S. Sede, sopra una scrittura « letta in Collegio (in Venezia) al Sig. Ambasciatore dell'Imperatore a di 6 Giugno 1643 ». Lettera di Anonimo ad un Barone: car. 1-8.

Com.: « Non contenti li Signori Venetiani di chiudere gl'occhi ». Fin.: « È stato ingiustamente assalito per mare e per terra lo stato della S. Sede Apostolica ».

II. Memoriale del Duca Francesco di Modena a Papa Urbano VIII, intorno al Ducato di Ferrara e altri feudi ecclesiastici: car. 9-22.

Com.: « La necessità che senza legge rende legitima ogni qualunque risolutione ». Fin.: « Bacio per fine colla dovuta humiltà li S<sup>mi</sup> Piedi ».

III. « Risposta della scrittura publicata per il Ser o di Modena sopra le pretentioni nel Ducato di Ferrara et altri Feudi Ecclesiastici e beni, nel principio dell'anno 1643 » car. 23-110.

Com.: « Doppo il silentio di quaranta e più anni ». Fin.: « Nostro Signore ha sempre fatto amministrar giustitia a chi l'ha dimandata ».

IV. « Lettera scritta da Sebastiano Coloredo alla Maestà Christianissima di Francia, persuadendolo a non conchiudere pace con la Casa d'Austria » car. 111-132.

Com.: « Il valor di V. M. Cma, secondato per s. longo spatio dalla singolare prudensa del Cardinale Richelieu ». In fine la data: « Udine, li 8 Gennaro 1643 ».

V. « Risposta o vero Memoriale a Sua Santità (Urbano VIII) per D. GIOANNI CHIUMAZERO ET CARRILLO, Ambasciatore di S. M. Catto-

lica, contro la pretensione del Vescovo di Lamego: dove si risponde a pieno a tutte le scritture publicate a favore di esso Lamego » car. 133-193.

Com.: « In diverse udiense ho proposto alla Santità Vostra le ragioni di giustitia publica e cattolica conveniensa ». Fin.: « Alla pace e quiete di questa Republica ».

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1731 ».
- 149°. Cart., miscell., del sec. XVII, m. 0,262  $\times$  0,196, di pag. 195-374, num. orig.
  - I. « Essortatione alla nobile e generosa natione Catalana » car. 195-227.

Com.: « Tra tutti i negocij più gravi, che intraprendono le Provincie ». Fin.: « Nella volontà del suo Prencipe Cattolico e Pio ».

II. « Discorso sopra li disgusti dati dalli Ministri del Re Cattolico alla Principessa di Carignano moglie del Sig. Principe Tomasso di Savoia » car. 232-285.

Com.: « Alli X di Gennaro 1641 gionse alla Corte di Spagna il Conte Nicolis ».

Fin.: « Potevano esser di pregiuditio grande alle genti di Sua Maestà ».

III. « Dialogo tra Caronte, barcaruolo dell'Inferno, e l'anima di Pier Luigi Farnese Duca di Parma, figlio di Paolo III » car. 289-314.

Com.: « Old, old, o vecchio della Barca, non senti ». Fin.: « Quia in Inferno nulla est redemptio ». Subito dopo: « Romae, apud Parochinum in foro Bulgensi Anno 1549 Pauli 34 quinto decimo, sub Correctione Sanctae Ecclesiae Romanae ».

IV. « Nova quomodo a Caesariano Exercitu sexto Maij anno 1527, cum impetu Urbs Roma capta, expugnata et dexpoliata sit » car. 315-317.

Com.: « Pie seato mensis Maij hoc anno 1527 est urbs Roma ». Fin.: « Immo omnes iuata ac hostes tracti sunt ».

V. « Jura quibus probatur R<sup>mum</sup> Episcopum Lamacensem commisisse crimen Lesae Maiestatis ob perturbatam quietem Civitatis » car. 319-323.

Com.: « Episcopus Lamacensis publicam maiestatem laesit ». In flue: « PETRUS FRAN-CIBCUS DE RUBEIS Fisci et Camerae Apostolicae Advocatus ».

- VI. Regulae seu canones aliquot de lapide philosophico: car. 325-373.
  - Com.: « Propter eternum rubeum, quod appellatur nigrum ». Fin.: « Et propter hoc nostra medicina vocatur ignis ».
- A car. 374 è, di mano coeva, un indice, abbastanza spropositato, delle due parti onde si compone il codice.
- 150. Cart., del sec. XVII, m.  $0,199 \times 0,130$ , di car. 180, num. orig., oltre sei carte in principio non numerate.
  - « Trattato 2º degli eventi particolari delle Revolutioni (Oroscopi) ».
    - Com.: « Osserva nella revolutione annua lo stato della D. ». Fin.: « A cui per sempre sia lode, honore e gloria nel secolo de' secoli. Amen ».
  - Le prime carte non numerate, contengono il « Modo da tenersi nel far le Revolutioni annue » e la « Tavola de' Capitoli che si contengono in questo 2º Trattato ».
- 151. Cart., del sec. XVII, m.  $0.257 \times 0.187$ , di car. 47, num. orig., oltre quattro carte in principio non numerate.
  - « Relazione dello Stato et Governo della città di Bologna, fatta l'anno 1605 ».

    Com.: « Diceva un savio antico, non esser possibile trovar Pastore, che ben governi la sua grege, se non la conosce ». Fin.: « È meglio l'ubbidire che il sacrificare ».
  - La terza e la quarta delle carte non numerate (la prima è bianca, e la seconda ha il titolo), contengono: 1º Lettera dedicatoria, senza intestazione; 2º Avvertenza « Alli lettori »; 3º « Tavola del presente Trattato ». A tergo della seconda carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1734 ».
- 152. Cart., miscell., dei secc. XVI-XVII, di varia mano, m. 0,363 × 0,245, di car. 158, num. mod. a matita. La carta l è ripetuta e segnata 1°. Nel codice è pure un'antica numerazione, recisa

- qualche volta dal rilegatore nella completa e moderna riquadratura delle carte.
- I. « L'Inganno nella Verità overo l'Equivoco. Comedia (in cinque atti). Anno Domini MDOLVIII » car. 1-99.
  - Com.: « Importa al vostro stato, Signora ». Fin.: « Et io buona notte ». A tergo della prima carta è l'elenco degl' « Interlocutori ».
- II. Capitoli berneschi: car. 100-106.
  - 1. « *Il vostro rasionar tanto mi garba* (Contro la Barba, a messer Benedetto Manzuoli, car. 100-101°) ». Il capitolo è monco di un'intera carta intermedia, quantunque la numerazione del codice proceda ordinatamente.
  - 2. « Haveste il torto d fe, messer Roberto (In lode della Torta, a messer Roberto Fontana, car. 101-103) ».
  - 3. « Se giamai fu sententia promulgata (In lode del Vino, alli Signori Giudici del Reame della Fava, car. 104-106<sup>a</sup>) ».
  - 4. « Magnifico Signor, come fratello (Risposta contro il Vino, a messer Hercole assertore della Fava, car. 106) ». Resta a mezzo col verso: « E'l più bel della man fregiato e fesso ».
- III. « Ode d'Horatio (Diffugere nives) da Bernardo Segni tradotta » car. 107-108.
  - « Spoglionsi i monti già la bianca vesta ».
- IV. «In morte di A. C., S. T. » Epigramma: car. 108b.
  - « Tratto dal negro fianco ».
- V. « Canzone del Caro (Annibale) dove essorta i Principi Christiani contro il Turco » car. 109-111.
  - « Tacer vorrei, ma trarmi a forsa sento ». In testa sono due versi frammentarj.
- VI. « Canzone di messer Pavolo da Luca in lode di certi Giovani de Buonvisi » car. 111-112.
  - « Poi che 'l caldo desio ch'ho dentro al core ». La chiusa di questa canzone è, per antica trasposizione, a tergo della car. 107.
- VII. Sonetto di Jacomo Marmitta in morte di Livia Colonna (adespoto): car. 113°.
  - « Chiaro sole ai di nostri in terra apparse ».

VIII. Sonetti « sopra la morte della Mancina (Faustina) » di:

- 1. ANNIBAL CARO:
- < 0 d'humana beltà caduchi fiori (car. 113³) ».
- 2. (Francesco Maria) Molza: cort.: Rayfaele Gualtieri:
- « La donna che solea col guardo solo (car. 1134-1144) ».
- 3. (SEBASTIANO) GANDOLFO:
- « La bella donna, che nel Ciel è gita (car. 114ª) ».
- « Donna, che già lasciando il tuo bel velo (car. 1154) ».
- 4. Capilupi (!): cort.: Bernardo Cappello:
- « Poi ch'è pur ver che i duo bei lumi santi (car. 114<sup>h</sup>) ».
- 5. Capilupi (!): corr.: Giacomo Cenci:
- « Hora hai, morte crudel, contro si bella (car. 114) ».
- IX. Sonetto « alla Vittoria » car. 115b.
  - « Voi che spressate in sul florir degli anni ».
- X. Madrigale: car. 115b.
  - « Qual doppo l'aspro verno ».
- XI. Sonetti: car. 116.
  - 1. « Nel più ameno et più gradito loco ».
  - 2. « Fetida pianta et profanati Gigli ».
- XII. Canzone: car. 117.
  - « Christianissimo Re, se qual' è'l nome ».
- XIII. Canzone in lode di casa Barberini: car. 118.

È monca del principio e comincia dal verso: « Ma voi, Pecchie leggiadre ».

XIV. Frammenti di osservazioni sulle rime del Petrarca e specialmente sulla Canzone VIII « Perchè la vita è breve » car. 120-124.

Com.: « Quel ma, a haver senno, non si può riferire ». Fin.: « Voi cui fortuna ». Subito dopo è, di diversa mano, una brevissima osservazione di prosodia latina.

XV. « Secretum mirabile de quatuor virgis vel baculis oliveis ad inveniendum omne thesaurum absconditum » car. 128b-133.

Com.: « Primo oportet te ire ad quandam olivam ubi sint virge ». Fin.: « Explicit mirabile experimentum saepe saepius probatum ».

XVI. Prognostici sulla nascita degli uomini: car. 135-136.

Com.: « L'huomo che nascerd il mese d'Aprile deve essere ardito ». Resta a messo con le parole: « e quieto di giuditio e gran »

XVII. « Le celesti nozze di Niccolò Corelli Fiorentino. Tragicomedia Sacra fatta nel 1603 » car. 138-159.

Com.: « Da quell'empirea Reggia, ove de' Regi ». Resta a meszo della scena seconda dell'atto quarto, col verso: « Di fare innamorare il gran Monarca ».

- 153. Cart., della prima metà del sec. XV, m. 0,338 × 0,234, di car. 64, num. orig., oltre quattro carte in principio e una in fine non numerate.
  - « Incipiunt statuta Universitatis mercatorum bononie ».

Com.: « Perchè da la eterna, summa et omnipotente providentia de dio... omne sancta operatione et bene procede ». Fin.: « Over de la masore parte de tutj loro. laus deo ».

- In fine, in caratteri rossi: « Expliciunt Statuta Universitatis Mercatorum Bononie feliciter, Amen », e subito dopo, in grandi lettere intrecciate: « Nicolaus Tadei de Mamelinis scripsit n°.cocc°x1°». Sul dritto della prima carta non numerata, è il nome degli antichi possessori, in parte evanito: « Liber iste statutorum est gasparis et fratrum de lupinis », e per tutta la seconda, sono le: « Rubrice statutorum Universitatis Mercatorum bononie », con a piedi le iniziali del Marchese Capponi e la data dell'acquisto: « Luglio 1734 ». Le altre due carte non numerate sono bianche. Nei margini, postille di varia mano, in volgare ed in latino.
- 154. Cart., del sec. XVII, m. 0,256  $\times$  0,193, di car. 109, num. orig.
  - I. « Relatione delli Principi d'Italia » car. 1-29.

Com.: « La Provincia d'Italia è divisa in undici Principati ». Fin.: « Ha amato meglio di vivere libero et pieno di sospetto ».

II. « Relatione dello stato Ecclesiastico, dove si contengono molti particolari degni di consideratione » car. 31-56.

Com.: « Farò una relatione conforme alla richiesta, che V. E. mi ha futto ». Fin.: « Cum interfecit eas Nero ».

III. « Relatione di Germania fatta in tempo del presente Imperatore Ridolfo 2° d'Austria » car. 57-109.

Com.: « È ottimo instituto il far le Relationi in scritto dell'Ambasciarie (car. 65<sup>b</sup>) ». Fin.: « Haveria voluto ritrovar modo di poterle dar sodisfatione, senza però dispiacere al Re di Spagna (car. 106) ». Precede, a car. 57-65<sup>a</sup>, la « Tavola » dei capitoli, nei quali è divisa la « Relatione », e segue, a car. 107-109, un elenco di Arcivescovi, Vescovi, Accademie ed Università di Germania.

- 155. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,229 × 0,158, di car. 84, num. orig. Le carte 38-51° sono interamente bianche.
  - I. Petri Maillardi Santonis, Epigrammata: car. 1-3.
    - 1. « Non aer vitro clausus discriminat horas (car. 1) ».
    - 2. « Nuper Agrippino superante munere montes ».
    - 3. « Dum spectat mediis molem Neptunus in undis ».
    - 4. « Natura aspiciens quos caelo sparserat ignes (ad Jo. Baptistam Portam) ».
    - 5. Dum numeris ludit Marius super axe volutis ».
    - 6. Ne permitte legi quaeso, tua carmina, Juni ».
    - 7. « Dum tua sideream superantia lumina lucem (ad Raimundum Ursinum, car. 2) ».
      - 8. « Ursinum late insignem fulgentibus armis ».
      - 9. « Dum mille irradians gemmis auroque galerus (ad Pulcheriam Ursinam) ».
      - 10. « Lumina si spectes Ursi fulgentia celo (in obitum Raymundi Ursini) ».
      - 11. « Fulminat et fulvas volvit Muretus arenas (ad Antonium Muretum) ».
    - 12. « Idaliae vultus speciosos pinoit Apelles (ad Philibertum Pingonium, car. 3) ».
  - II. Epigrammata et carmina variorum: car. 3-15.
    - 1. « Mille rosas pingit tibi, mille colorat amores (AURRLIJ URSIJ, ad Thadaeum Zuccharum, car. 3) ».
      - 2. « Te pingente tuae spirant, Federice, figurae (ad Federicum Zuccharum) ».
      - 3. « Fingit Joannes non pingit, prominet ore (ad Joannem Burgensem) ».
      - 4. « Vivis, Jacobe, et vives dum regia vivent (ad Jacobum Parmensem) ».
    - 5. « Ne scelerum exortis nova pullules hydra colubris (ad Cardinalem Farnesium) ».
    - 6. « Ambiguos Virgo misces in imagine vultus (ODDI DE ATTIS, de D. Catherina Senensi, car. 4) ».
      - 7. « Per motum ex sensu devenit ad intima causae (Aurelis Urei) ».
      - 8. Arceat ut volucres satyro custodia fontis ».

- 9. « Qui Romam legit ontiquam, nostramque tuetur (JACOBI PACTJ. L'epigramma è qui cancellato da una linea traversale, ma è ripetuto a car. 12<sup>a</sup>) ».
  - 10. « Invisum Laurens (!) dum ferro percutit hostem (car. 5) ».
  - 11. « Messana insigni portu decorata carebat (JACOBI PACTJ) ».
  - 12. « Aspice quam varijs distringer Lesbia curis ».
  - 13. « Tres vidisse Deas fertur Priameius Haeros ».
  - 14. « Allectura viros viroso Lydia fuco ».
  - 15. « Alphonsum Libithina diu fugis arma gerentem (de obitu Regis Alphonsi) ».
  - 16. « Genua cui Patrem, genitricem Graecia, partum ».
  - 17. « Gallia me genuit, servat me Roma sepulchro (ad Antonium Muretum) ».
  - 18. « Huic assurge, patrum renovas quo Roma triumphos ».
  - 19. « Non satis Aonides Benacide passer in unda (Antonij Thebaldei, car. 6) ».
  - 20. « Ingredere huc hospes: domus est haec hospita semper (AURELIJ URSIJ) ».
  - 21. « Dum canis arentes torret face Syrius agros (del medesimo) ».
  - 22. « Dum peteret regem decepta satellite dextra ».
  - 23. « Ductilis ex auro septenis machina lychnis (car. 7) ».
  - 24. « Nullius hystorici quenquam grandisve poetae ».
  - 25. « Quod solidae hoc regnum nunc regalique columnae (ad M. A. Columnam) ».
- 26. « In tuis istum Sforsia quis labris (Jacobi Boncompagni in occursu Constantiae Sforziae) ».
  - 27. « Herculeum saliens montem ille princeps (ad Cardinalem de Monte, car. 8) ».
- 28. « Ut flecti huc animi audientum et illuc (FRANCISCI PLANTEDIJ ad Panica-rolam) ».
- 29. « Urbs est Pontificum imperijs sceptroque superba (ad Cardinalem Guidum Ferrerium) ».
- 30. « Jule, Venusini celebrat quem Musa poetae (H. Tursullini ad Julium Roscium, car. 9) ».
  - 31. « Qualis vere novo cultis quae floret in hortis (JOANNIS CARGAE. Vedi a car. 18) >.
  - 32. « Huc pueri, trepidique senes, generosas pubes (Jo. Baptistas Asslu) ».
- 33. « Exoritur Phoebus, festis fert gaudia terris (B. Capitanni ad Julium Roscium) ».
  - 34. « Deutera quantum rigida sorores ».
  - 35. 

    Si queris cur prunas martyr sperneret extra (ALEXANDRI PORGIJ, car. 10) >.
  - 36. « Dum Marij Cottae somnus complectitur artus (BERNARDI COTTAE) ».
  - 37. « Quae non errores Ithaci dum cantat Homerus (JOSEPHI CASTALIONIS) ».
  - 38. « Fulgineum tibi dat dulcem Pulcheria vitam ».
  - 39. « Pictor carpe fugam, Hereticus Dis, Turca minatur (Julis Carduli) ».

  - 41. « Impure superas illite novio (car. 11) ».
  - 42. « Aera dum mulces cantu, dum dulcia silvis (GABRIELIS CORIARIS) ».
  - 43. « Spretus amor, fletus, mox questus, inde dolores (AURELIJ URSIJ) ».
  - 44. « Ah! quid letitia nimium te te erigit? Ah! quid (del medesimo) ».

- 45. « Ah! quid maestitia nimium te te obruis? ah! quid (del medesimo) ».
- 46. « Lugete, o charites invenculique (del medesimo) ».
- 47. « Qui Romam legit antiquam, nostramque tuetur (JACOBI PACTI Siculi, car. 12) ».
- 48. « Dulce venit quodcumque venit mihi nomine amici (Oddi de Attis ad Julium Roscium) ».
- 49. « Degener o patrum proavorumque Urse tuorum (Pompas Ugonis ad Ludovicum Ursinum) ».
  - 50. « Quam decuit Gethico tingi Mauroque cruore (del medesimo) ».
  - 51. « Extinuit laqueus vix te Caraffa secundus (car. 13) ».
  - 52. « Qui colitis Martem, juvenes, deponite tela (POMPEJ UGONIJ) ».
  - 53. « Discessu carae Pompeius moeret amicae (del medesimo) ».
  - 54. « Quisquis es, hac celeri nixus trabe littera Cubae (AURELIJ URSIJ) ».
- 55. « Quid me camaenis, et fide nobilem (Pompaj Ugonij ad Bernardinum Capitaneum) ».
  - 56. « Quid o tumultus et strepitus rude (GABRIELIS CORIARIJ, car. 14) ».
  - 57. « Parcus colonus ruris et innocens (del medesimo, car. 15) ».

## III. Ottave e sonetto di Aurelio Orsi: car 15b-16°.

- 1. « O come dolce parla e dolce ride (Ottava) ».
- 2. « L'oro, i topazij, le perle e i robbini (Ottava) ».
- 3. « Per adornar un'alma senza pare (Sonetto) ».

## IV. Epigrammata et carmina variorum: car. 16b-32.

- 1 « Prisca patrum pietas, cultusque illustris avorum (Pompej Ugonis, car. 16b) »
- 2. « Si cui quae fuerat procerum obsignata tabellis (JACOBI GLOBIJ ad Julium Roscium) ».
- 3. « Mos est nunc offerre nuces, pyra, mitia poma (Guillelmi Oweni ad Ludovicum Auddenum. Ha in calce poche parole di accompagnamento, che cominciano: « Dissimulare non possum » car. 17) ».
- 4. « Munera grata mihi Musarum, Owene, tuarum (Julis Roscis pro Audöeno Ludovico, responsum, car. 18) ».
  - 5. « Qualis vere novo cultis quae floret in hortis (JOANNIS CARGAE) ».
  - 6. Abscessum iam spreta viris Astrea parabat ».
  - 7. « Poscit avarus opes ingentes, alter honores ».
  - 8. « Hos nisi cepisset regnandi dira Cupido ».
  - 9. « Versu si quis erit mihi complectendus amicus ».
  - 10. « Emollem cur me sequeris, lascive Cupido ».
  - 11. « Nunc precor Aura meae tua Siate inspiret avenae (ad Sixtum V, car. 19-21) ».
  - 12. « Hic qui sublimes se fort obeliscus ad auras (car. 21) ».
- 13. « O mille socius obvia casibus (Pomper Ugonus ad Balduinum Felicem, car. 215-22) ».

- 14. « Deater ades doctis carmen, damus auribus, en huc (Pompes Ugonis ad Simonem Cedrinum, car. 23) ».
  - 15. « Questo poco restava a quel tormento (Sonetto di F. SERENO) ».
- 16. « Rebus in adversis, quae te Patientia nunquam (Julis Roscis ad Pompeium Ugonium) ».
- 17. « Serus ab Hesperio redis, Übaldine, cubili (Pompes Usonis ad Laelium Ubaldinum) ».
- 18. « Sorus ab Hesperia redij, tibi serus amanti (FRANCISCI LARLIJ UBALDINI ad Pompeium Ugonium, car. 24) ».
- 19. « Si Leo quem celebras tua dicta hauriret, Ugoni (Aurrilli Ursij ad Pompeium Ugonium) ».
  - 20. « Si ter pulsanti nemo responderit, adsum ».
  - 21. « Aut cito te expedias, aut hinc licet hospes abire (Aurelly Urely) ».
  - 22. « Tanta feit rabies, quae me vewabat acerba (MARIJ COTTAE) ».
  - 23. « Figliuol, deh! perché morte in me non scocca (Sonetto di Aurelio Orsi) ».
  - 24. « Tu mea cessabis soror, o Lucretia, tandem (BERNARDI COTTAE) ».
  - 25. A Aspice pendentem rigida super arbore christum >.
  - 26. « Julia Vivonem blandis spectabat ocellis (Petri Maillardi Santonis, car. 25) ».
  - 27. Ne properas ad taedas pulchrae, Cytherea, Sabellae (del medesimo) >.
  - 28. « Siste hospes, lacrymisque pijs hoc perlege carmen ».
  - 29. « Phoebe, seu secus Heliconis oras (SIGISMUNDI DE CUPIB) ».
  - 30. « Vidi ego quis iuvenum miseros lusisset amores ».
- 31. « Petra vetus moles longinquo a gurgite Nili (Pompus Ugonis ad Pomponium de Magistris, car. 26) ».
  - 32. « Quatuor hasc montes tangit via cuius haberet (del medesimo) ».
  - 33. « Tolle oculos templique hospes mirare lacunar (AURELIJ URSIJ) ».
  - 34. « Dum Christi praestasque vicem conceptaque profers (del medesimo) ».
  - 35. « Dux bellicosae pubis et Africae (Pompes Ugonis, car. 27) ».
  - 36. « Cavastis (1) ille, Pellegrine, quem nosti (del medesimo, car. 28) ».
  - 37. « Vixti, care puer, vitae sed saeva dederunt (del medesimo) ».
  - 38. « Ne lacruma viator est sacer citus (!) (del medesimo) ».
  - 39. « Voti degenerem victoria terruit hostem ».
- 40. « Quid o tumultus et strepitus rude (car. 29. Nel codice: « an Joannis Cargae, an Gabrielis Coriario ; ma a car. 14 è attribuito senz'altro a Gabriele Coriario.
- 41. « Parcus colonus ruris et innocens (Gabrielis Coriaris. Vedi anche a car. 15; car. 295-30) ».
- 42. « Deductas celso vates Helicone camenas (PETRI MAILLARDI SANTONIS in obitum Cardinalis Sabelli) ».
  - 43. « In silvis habitans ab amoris carcere liber ».
- 44. « Dum quid significet tuum requiro (ad Cardinalem Stephanum Bonutium) ».
  - 45. « Dulcia posoniis sanantur pectora succis (ad Pompeium Ugonium, car. 31b) ».

- 46. « Dulcia Pierio sunt dicta aspersa lepore (Pompei Ugonis) ».
- 47. « Tornar vittoriosi et trionfanti (Sonetto di SAV[BRIO] PAPIO (?), car. 32) ».
- 48. « Judex qui septem lustris ius dixit in urbe (BERNARDI COTTAE) ».
- 49. « Silete arioli, silete inepti (OCTAVIANI SPINELLI) ».
- V. « Memoriale (in terza rima) dato alla S<sup>ta</sup> di N. S. Papa Clemente XI » car. 33-34.
  - « Dio mi tenga la mano: io sento il fuoco ».
- VI. Polimetro frammentario: car. 35.

Com.: « Era la nocte, quando », e finisce: « Et in t(erra) ». Subito dopo, e sul dritto della car. 36, sono alcuni motti in latino e in italiano.

- VII. « Ad un Critico il quale notò in un Sonetto che il Poeta haveva accrocciato (!) està per estate » Sonetto: car. 37.
  - « Se Bonta, Verita, Pieta, Lealta ».
- VIII. « Carmina quae affixa parietibus Atrij spectabantur cum Gregorius XIII. Pont. inviseret novum Jesuitarum Collegium v Kal. Novembris cio io LXXXIV » car. 51<sup>b</sup>-83<sup>a</sup>.

Il primo epigramma comincia: « Inclyta munifici quas deatera condidit aedes ». In fine sono due epigrammi greci: « Εις Ρωμην ».

- IX. « Pro felicissima et candidissima Sixti Quinti Christi Vicarij Pastoris Angelici coronatione » car. 83°-84°.
  - « Venit columba, celitus ». In fine: « Presbyter Io: DE ALEGIIS Anglus iucunde canebat anno salutis M.D.LXXXV ». Subito dopo sono del medesimo due epigrammi: il primo: « Clara dies Pauli, largas fruges indicat anni »; il secondo: « Pallida luna plusit, rubicunda flat, alba serenat ». A tergo della car. 84 è una breve memoria: « Omnia quae a Sixto Quinto peracta sunt ».
- 156. Cart., del sec. XVII, m. 0,210 × 0,164, di car. 62, num. orig., oltre una carta in principio non numerata. Le car. 41-59 sono interamente bianche.
  - I. «Lettere di Giuseppe Brumani scritte a diversi suoi amici in varij tempi et ad altri ad instanza d'alcuni Principi. Divise in cinque parti: gratulatorie, condoglienti, offitiose, complimenti, miste » car. 1-40.

La prima lettera, senza data e senza indirizzo, com.: « Credo che a quest'hora haverd

V. S. sperimentata.... la mia frequente servitù »; l'ultima: « Al Sr M. Vidone », è datata da Roma ai 7 maggio 1639, e com.: « Ogni termine di cortesia che V. S. Illina usa meco ». Il titolo è sul rovescio della prima carta non numerata, sul cui dritto sono una breve nota, che com.: « Consensus annuae pensionis » e il titolo di un altro manoscritto: « Memoria di Gio. B. Bernardi Proposito di S. Silvestro ».

## II. Madrigali: car. 60-62

Econe i capoversi: 1. « Questo vago giacinto (car. 60) ». 2. « Gelsomino odoroso ». 3. « Fiore negletto e vile ». 4. « Vattene pur ardito ». 5. « Come appunto di notte (car. 61) ». 6. « O quanto è differente ». 7. « Non men vaga corona ». 8. « Tu che di bella donna ». 9. « Benigna amante snoda (car. 62) ». 10. « Benigna mi saluta ». 11. « Benigna primavera ».

- 157. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.270 \times 0.203$ , di pagg. 26 num.
  - « MATTHAEI PALMERIJ de Captivitate Pisarum Liber, ex codice Bibliothecae Otthobonianae signat. litt. T. III. 22. Ms. ».

Com.: « Inter humanas vitas praecepta, reconditasque doctrinas ». Fin.: « Et promissa sunt ei in integrum observata ». Precede la lettera dedicatoria: « Magno et spectato viro Nerio Capponio ».

- 158. Cart., del sec. XVII, m. 0,261 × 0,191, di car. 144, num. orig., oltre una carta in principio e quattro bianche in fine non num.
  - « Narratione » della guerra fra Paolo IV e gli Spagnuoli, scritta da Pietro de Nores, e divisa in quattro libri.

Com.: « La Guerra che a mezzo il corso del presente secolo gli Spagnoli fecero a Paolo IV, non fu veramente lunga ». Fin.: « Nel fine si fidò troppo de' suoi nemici ».

- A tergo della prima carta sono, sul margine inferiore, le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».
- 159. Cart., del sec. XVII, m. 0,261  $\times$  0,195, di pagg. 162, num. orig., oltre quattro carte in principio non numerate.
  - « Historia del Sagro Concilio di Trento, scritta da M. Antonio Milledonne. Secretario Venetiano », divisa in due libri.

Com.: « Concilio in lingua nostra significa Congregatione, che in greco si dice

- Sinodo (pag. 2) ». Fin.: « Rimettendomi in tutto quello che ho scritto al giuditio et arbitrio della S. Chiesa Romana ». A pag. 1 è una prefazione che com.: « Poiche non posso mancare d'ubidire ».
- Le carte preliminari non numerate (terza e quarta), contengono un'altra prefazione « Alli lettori », che comincia: « Gionto che fui in Venetia il giorno 20 di Decembre 1563 ». A tergo della seconda carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1733 »; e in testa alla terza è indicata l'antica pertinenza: « ad Bibliothecam S. Pauli Apostoli ».
- 160. Cart., del sec. XVII, m. 0,247 × 0,187, di car. 733, num. orig., oltre una carta in principio non numerata.

Raccolta di Conclavi da Niccolò V a Urbano VIII (a. 1447-1623).

I. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Eugenio IIII, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Tomaso Lucano (!) da Sarzano, detto Nicolò V, anno 1447 » car. 1-16.

Com.: « Era da tutti giudicata affatto disperata la salute di Papa Eugenio ». Fin.: « Gio: Caravagial ».

II. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Niccolò V, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Alfonso Borgia di Valenza, detto Calisto terzo, anno 1455 » car. 19-25.

Com.: « Havendo seduto nella Sede di Pietro la felice memoria di Papa Nicola V ». Fin.: « Et ivi lo lasciorno alla Custodia della Gregge di Christo ».

III. « Conclave fatto nella Sedia vacante di Papa Calisto III, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Enea Piccolomini Senese, detto Pio Secondo, anno 1458 » car. 27-48.

Com. : « Fu fatto il Conclave nel Palazzo del Papa in San Pietro ». Fin.: « Non volentieri intesero ch' Enea fosse divenuto Vicario di Christo ».

IV. « Conclave fatto per la Sede vacante di Pio 2°, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Pietro Venetiano, detto Paolo Secondo, anno 1464 » car. 51-55.

Com.: « Passò da questa a miglior vita la felice memoria di Pio 2º ». Fin.: « Fosse alquanto renitente e facesse resistenza »:

V. « Conclave fatto nella Sede vacante di Paolo II, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale fra Francesco della Rovere d'Alberola, detto Sisto Quarto, anno 1471 » car. 57-59.

Com.: « Papa Paolo Secondo, di morte repentina passò all'altra vita ». Fin.: « Giovanni Micheli Venetiano ».

VI. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Sisto 4°, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Gio. Battista Cibo Genovese, detto Innocentio VIII, anno 1484 » car. 61-74.

Com : « Papa Sisto Quarto mori alli 12 d'Agosto 1484 ». Fin : « Ascanio Maria Viscone (!) Sforza »

VII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Innocentio VIII, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Roderigo Borgia di Valenza, detto Alessandro VI, anno 1492 » car. 77-92.

Com.: « Travagliato da una lunga e grave malatia di ogni giorno ». Fin.: « A lei parevano appartenenti al buon Stato, reputatione di grandezza di Sa Apea Chiesa ».

VIII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Alessandro VI, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Francesco Piccolomini Senese, detto Pio 3°, anno 1503 » car. 95-108.

Com.: « Il Sabbato mattina alli 12 d'Agosto 1503, Alessandro Sommo Pontefice si cominciò a sentir male ». Fin.: « Furono anco condotti li suoi figlioli per la porta solita ».

IX. « Conclave fatto per la Sede vacante di Pio 3°, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Giuliano della Rovere di Savona, detto Giulio II, anno 1503 » car. 111-129.

Com.: « Martedì alli 13 d'Ottobre, Papa Pio Terzo essendo gravemente amalato ». Fin.: « E dato loro gl'Anelli e i Titoli ».

X. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Giulio Secondo, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Gio. De Medici fiorentino, detto Leone X, anno 1513 » car. 131-141.

Com.: « Giulio Secondo di natione Savonese, dove nacque l'anno 1453 ». Fin.: « Il Cardinale Gunen ».

XI. « Conclave fatto nella Sede vacante di Papa Leone X, nel quale fu

creato Pontefice il Cardinale Adriano Florenzio fiamingo, detto Adriano VI, anno 1522 > car. 143-151.

Com.: « Domenica primo di dicembre 1521, nella notte seguente morse Papa Leone X ».

Fin.: « Lodovico Borbone francese ».

XII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Adriano VI, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Giuliano de Medici florentino, detto Clemente VII, anno 1523 » car. 153-179.

Com.: « Essendo alli 5 d'Agosto 1523 Papa Adriano andato a Santa Maria Maggiore ». Fin.: « Vacò dipoi la Sede dicisette giorni ».

XIII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Clemente VII, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Alessandro Farnese Romano, detto Paolo III, anno 1534 » car. 181-192.

Com.: « Fu Papa Clemente Settimo creato dopo cinquanta giorni di Conclave ». Fin.: « Bernardino Maffei Romano ».

XIV. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Paolo III, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Gio. Maria de Monti da Monte S. Savino, detto Giulio III, anno 1550 » car. 195-229.

Com.: « Non è meraviglia, che di quanto si è operato da' Cardinali ». Fin.: « Giulio della Rovere ».

XV. « Conclave fatto nella Sede vacante di Papa Marcello Secondo, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Gio: Pietro Caraffa Napolitano, detto Paolo IIII, anno 1555 » car. 231-245.

Com.: 4 Il Conclave di Paolo IIII, per esser stata così breve la vita di Marcello Secondo ». Fin.: 4 Guglielmo Peitio, alias Pietro Peitio ».

XVI. « Conclave fatto nella Sede vacante di Papa Giulio III, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Marcello Cervino da Montepulciano, detto Marcello II, anno 1555 » car. 247-257.

Com?: « A di 23 di Marzo 1555 su le 19 hore, Giulio Terzo P. M. parti da questa a miglior vita ». Fin.: « Roberto Nobili ».

XVII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Paolo 4°, nel quale

fu creato Pontefice il Cardinal Gio. Angelo de' Medici Milanese, detto Pio IIII, anno 1560 » car. 259-273.

Com.: « Nel. presente Conclave, dove fu creato Pio 4° ». Fin.: « In tutto creò Pio quattro (1), Cardinali nº 43 ».

XVIII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Pio 4°, nel quale fu creato Cardinale fra Michele Ghillieri (!) da Bosco, detto Pio V°, anno 1566 » car. 275-307.

Com.: « Non. è meraviglia che di quanto si è operato nel Conclave ». Fin.: « Gironimo Albano, Bergamasco ».

XIX. « Conclave fatto per la Sede vacante di Pio V°, nel quale fu creato Pontefice il Cardinal Ugo Buoncompagno Bolognese, detto Gregorio Decimoterzo, anno 1572 » car. 311-321.

Com.: « Vi promisi l'altro giorno di narrarvi il modo ». Fin.: « Andrea Battorio Polacco ».

XX. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Gregorio XIII, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale fra Felice Peretti da Montalto, detto Sisto V, anno 1585 » car. 323-332.

Com.: « L'elettione del presente Pontefice, il quale fu il Cardinal Montako ». Fin.: « Piaccia dunque a Dio di conservarlo per lunghissimi anni. Amen ».

XXI. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Sisto V°, nel quale fu creato Pontefice il Cardinal Gio: Battista Castagna Romano, detto Urbano VII, anno 1590 » car. 335-353.

Com.: « Venerdì 7 di Settembre 1590, cantata la messa dello Spirito Santo ». Fin.: « Questo Santo Pontefice non creò alcun Cardinale ».

XXII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Urbano VII, nel quale fu creato Papa il Cardinale Niccolò Sfondrato Milanese, detto Gregorio XIIII » car. 355-445.

Com.: « Giusto desiderio veramente, e laudabile curiosità è quella ». Fin.: « Flaminio Piatto Milanese ».

XXIII. « Conclave fatto per la Sede Vacante di Gregorio XIIII, nel

quale fu creato Pontefice il Cardinal Gio. Antonio Facchinetti Bolognese, detto Innocentio VIIII, anno 1591 » car. 447-456.

Com.: « Essendo a' 15 d'Ottobre di Martedi su le 8-hore di notte, passato a miglior vita Gregorio XIIII». Fin.: « In tutto Cardinali nº 57».

XXIV. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Innocentio VIIII, ne (!) quale fu creato Papa il Cardinale Hippolito Aldobrandino fiorentino, detto Clemente VIII » car. 459-499.

Com.: « È così giusta e curiosa la dimanda, che V. S. mi fa di voler sapere il progresso del Conclave ». Fin.: « Savelli, Morosino, Borromeo ».

XXV. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Clemente VIII, nel quale fu creato Papa il Cardinale Alessandro de' Medici di Fiorenza, detto Leone XI » car. 501-562.

Com.: « Era il Cardinale Aldobrandino uscito di Roma ». Fin.: « La grandezza et purità de' suoi heroici pensieri ».

XXVI. « Conclave fatto nella Sede vacante di Papa Leone XI, nel quale fu creato Pontefice il Cardinal Camillo Borghese Romano, detto Paolo V, anno 1605 » car. 565-604.

Com.: « Se mai nelle tenebre delle confuse operationi humane ». Fin.: « Secondo il core di Dio, come un' altro David ».

XXVII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Paolo Quinto, nel quale fu creato Pontefice il Cardinale Alessandro Lodivisio Bolognese, detto Gregorio XV » car. 607-643.

Com.: « Non dica d'essere stato in Roma, chi non vi si è trovato in tempo di Sede vacante ». Fin.: « Per non estinguersi affatto di tornare nella stima di prima ».

XXVIII. « Conclave fatto per la Sede vacante di Gregorio XV, nel quale fu creato Pontefice il Cardinal Maffeo Barberino florentino, detto Urbano VIII » car. 647-733.

Com.: « Fatte secondo l'antica consuetudine l'essequie al morto Pontefice ». Fin.: « Nel mezzo di tanta caligine di privati interessi et dissentioni ».

A tergo della carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1745 ».

- 161. Cart., della prima metà del sec. XVII, m.  $0.345 \times 0.255$ , di car. 73, num. orig.
  - « Nomi et cognomini delli huomini » del Governo della città di Bologna, dal 1394 al 1601, con la « Tavola de tutte le Casate Senatorie di Bologna che sono state et che sono » dal 1506 al 1605.

Cominciano con « Carlo Zambechari » e finiscono con « Franco M. Buscheti ». Quasi ogni « Casata » ha lo stemma rozzamente disegnato e colorito.

- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1734 ».
- 162. Cart., del sec. XVII, m. 0,342 × 0,229, di pagg. 798, oltre tre carte in principio non numerate.
  - « Lettere del Conte Carlo (Lorenzo) Magalotti in materia di religione ».

    Sono le trentasette lettere contro l'ateiamo: ventotto da pag. 13 a pag. 613; nove, come appendice, da pag. 619 a pag. 798. Precede (car. 1-10) la lettera dedicatoria al Marchese Carlo Teodoli, datata da « Firenze 5 agosto 1690 ».
  - Il titolo è sulla terza delle carte non numerate, essendo le due prime interamente bianche. A piedi della seconda pagina, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1739 ».
- 163. Cart., miscell. (in parte impresso) del sec. XVIII, di varia mano, m. 0,269 × 0,204, di car. 458 num., oltre tre carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche.
  - « Relazioni, lettere, successi et interessi della città di Roma ».
  - Relazione de' Tumulti accaduti in Roma l'anno 1736, loro origine e sequele » car. 1-23.

Com.: « Il Sommo Pontefice Clemente XII, per tutto il tempo del suo afflittissimo Pontificato ». Fin.: « Quella sodisfattione che si dee a Dio ed alle Prerogative, al Patrimonio ed a' sudditi della sua Chiesa ». Nella carta che precede, e che è la quarta delle non numerate, si legge, di mano del Marchese Capponi: « Questa scrittura fu data fuori nel principio del mese di Settembre 1736, ma subito ritirata e mutata in qualche parte: alla metà dell'istesso mese, si rese publica a tutti ».

II. Lettera di Anonimo, relativa ai tumulti accaduti in Roma nel 1736: car. 26-32.

Com.: « Non potevate far cosa più grata alla mia amicisia », ed è datata: « Roma primo giugno 1736 ». Sul margine sinistro della car. 26, si legge, di mano del Marchese Capponi: « Uscita fuori dopo la Madonna di settembre 1736 ».

- III. « Moto proprio della Santità di N. S. Papa CLEMENTE XII, segnato nel di 18 gennaro 1732 (In Roma, MDCCXXXII, di pag. 8) » car. 34-37.
- IV. « Moto proprio della Santità di N. S. Papa CLEMENTE XII, segnato nel di 10 marzo 1732 (In Roma, MDCCXXXII, di pag. 10) » car. 38-42.
- V. « Notificazione » di Monsignor Corio Governatore di Roma contro coloro che « assoldano genti e fanno Conventicole (In Roma, 1736) » car. 44.
- VI. « Ragguaglio del fatto succeduto presentemente tra il Governatore della Corte di Roma e Ministri di S. M. Cesarea Cattolica » car. 45-46.

Com.: « Il Sigr Sergente Maggior Dongli Capro aggregato nel Regimto Dragoni ». Fin.: « Licenziandosi dal Ministero ed anche dall' Uditorato di Rota che gode ». A car. 47-49, segue un ragguaglio più circostanziato dello stesso « fatto », che com.: « Il Sabato del di 11 Febro, nel tempo che tutta Roma suole adunarsi al Corso ».

VII. Copia di Lettera informativa sui negoziati fra la Corte di Roma e di Spagna pel tumulto del 1736: car. 52-62.

Com.: « Quante cose mai volete che io vi dica, in tempo che la verità può essere interpretata una calunnia » e porta la data: « Roma, 12 Maggio 1736 ».

VIII. « Parere sopra il tumulto popolare dei Trasteverini, seguito in Roma nel mese di Marzo 1736 » car. 63-65.

Com.: « Si domanda se un Popolo che si solleva tumultuariamente nel Dominio altrui ». Fin.: « Nel puro caso degl'ingiuriosi detti contro il Principe proferiti ».

IX. Copia del « foglio fatto consegnare dal Papa a' Ministri de' Principi, per mandarlo alle loro rispettive Corti nel mese di Maggio 1736 » car. 67-68.

Com.: « Quantunque Nro Sigre avesse tutta la ragione ». Fin.: « Fatta serrare parimente la Nunsiatura ».

X. Copia di lettera dell'ab. Giovanni Bottari, intorno alla carica di cavalle-

rizzo accettata da Don Bartolomeo Corsini, nipote di Clemente XII, alla Corte del Principe Carlo di Toscana: car. 69-74.

Com.: « Io vi sono infinitamente tenuto per la continuazione delle nuove », e, quantunque non datata, è però del 7 luglio 1732 (v. Cod. 79, n. III).

XI. Copia della lettera di risposta all'Abate Bottari: car. 74b-76.

Com.: « Se quanto V. S. è versata nelle Pedanterie e nelle Lettere umane », e porta la data: « Roma, primo Ottobre 1732 ».

XII. Ragguaglio di una questione sorta la sera del 25 Iuglio 1734, tra il cocchiere del Cardinal Cibo (Camillo) e il lacchè del Cardinal Porzia (Leandro): car. 78-103.

Com.: « La sera delli 25 luglio 1734 volle il Cardinal Cybo provare nel pianterreno del suo casino ». Fin.: « Quella stima che è dovuta almeno alla sua dignità ».

- XIII. « Lettera scritta ad un amico nella quale si dimostrano calunniose alcune proposizioni divulgate in Roma contra la persona del Cardinal Cybo (senza note tipografiche, di pag. 95) » car. 106-154.
- XIV. « Difesa del Signor Cardinale Cibo da una scrittura uscita ultimamente alla luce col titolo di *Lettera scritta ad un amico*, in cui sotto pretesto di difendere sua Eminenza da alcune voci false, si carica di molte ingiurie vere (senza note tipografiche, di pag. 20) » car. 155-164.
- XV. Perizia di quattro architetti sulla sicurezza del teatro di Torre di Nona, data in Roma ai 12 febbrajo 1734 (senza note tipografiche): car. 165-166.
- XVI. Lettera del Cardinal Alberoni (Giulio) per difendersi dalle calunnie di Monsignor Fabbretti, datata da Ravenna ai 20 agosto 1734 (senza note tipografiche, di pag. 5): car. 166-169.

In testa si legge di mano del Marchese Capponi: « Venuta alla posta del Papa, il lunedì 25 agosto 1738 ».

- XVII. Ristretto degli utili ricavati dal lotto di Roma dai 14 febbrajo 1732 ai 15 dicembre 1736, e distribuiti, per ordine di Clemente XII, a diversi luoghi Pii (Roma, 1733-1737): car. 170-204.
- XVIII. « Trattato di accomodamento tra la Santa Sede e la Corte di Spagna,

- conchiuso in Roma tra i Plenipotenziarj della Santità di N. S. Papa Clemente XII e la Maestà del Re Cattolico Filippo V (senza note tipografiche, di pag. 24) » car. 206-218.
- XIX. « Trattato di accomodamento tra la S. Sede e la Corte di Napoli, conchiuso in Roma tra li Plenipotenziari della Santità di N. S. Papa Benedetto XIV e della Maestà di Carlo Infante di Spagna Re delle Due Sicilie (In Napoli, M. DCC. XLI, di pag. 43) » car. 219-240.
- XX. « Articoli segreti tra la Corte di Roma e quella del Re di Napoli » sui Privilegi dei Beneventani: car. 241-243.
  - Com.: « Desiderando Sua Santità che sieno osservati e confermati.... i Privilegi ».

    Fin.: « Nell'articolo primo, il quale comincia: Concederà Sua Santità ».
- XXI. Copia di un Breve di CLEMENTE XII al Cardinal Alberoni (Giulio), intorno alla Republica di San Marino: car. 245-246.
  - Com.: « Inter praecipuas difficultates », e porta la data: « Romae, die 26 septembris 1739, Pontificatus nostri anno decimo ».
- XXII. « Copia di lettere dell' Em° Corsini (Neri Maria) all' Em° Alberoni (Giulio), rese publiche da quest'ultimo », intorno alla Republica di S. Marino: car. 247-248.
  - La prima comincia: « Appunto sotto li 7 novembre, nel mio ritorno da Tivoli », e porta la data di « Roma 9 novembre 1739 »; la seconda com.: « Il Commisario Apostolico che N. S. spedisce a S. Marino », e ha la data di « Roma, li 12 dicembre, 1739 ».
- XXIII. « Ristretto de' sentimenti delle persone di S. Marino e de' Villaggi annessi, cioè di quelli che si protestano di essere contenti di vivere sotto l'immediato dominio della S. Sede, e di quelli che implorano dalla clemenza di S. Beatitudine d'essere restituiti al primiero stato di libertà » car. 249-250.
- XXIV. « Copia di lettera scritta dal Sigr Card. FIRRAO (GIUSEPPE) al Sigr Cardinal Alberoni (Giulio) il 14 novembre 1739 » car. 251-252.
  - Com.: « Dopo il ritorno fatto dal Sigr Cardinal Corsini dalla villeggiatura ».
- XXV. Ragioni della Republica di S. Marino in difesa della propria libertà, sotto la data del 12 novembre 1739 (senza note tipografiche): car. 253-256.

XXVI. « Copia di scrittura presentata al Conclave da Mons. Giosia Caucoi, Presidente della Zecca, li 28 maggio 1740 » sulla coniazione della moneta mista ordinata da Clemente XII: car. 257-266.

Com.: « Essendosi l'Eme Vre degnate di risolvere ». Fin.: « E col bacio della Sacra Porpora all'Eme Vre umilmente m'inchino ». Seguono, a car. 268-272, le copie del chirografo di Clemente XII, in data del 5 febbrajo 1740, e dell'apoca stipulata il 30 dicembre 1739, fra il Presidente della Zecca e lo zecchiere Michele Lopez Rosa.

XXVII. Scrittura per la costruzione di due nuovi mulini sul Tevere, nell'anno 1724: car. 273-275.

Com.: « Continuando anche nel corrent'anno, la stravagante siccità ». Fin.: « Attendendo quelle risoluzioni che le pareranno più opportune ».

XXVIII. Copia del Memoriale presentato l'anno 1729 a Benedetto XIII, sullo stato dell'Erario Pontificio: car. 277-283.

Com.: « Ritrovandosi l'Erario Pontificio esausto ». Fin.: « Da un popolo, direttamente o indirettamente privato del proprio sostentamento, possonsi temersi (!) ». Segue, a car. 287-292, una seconda copia di codesto Memoriale.

XXIX. « Copia di Memoriale dato al Sacro Collegio dalla Città e Popolo di Benevento (marzo 1730) » car. 293-294.

Com.: « Il Clero e Nobiltà e Popolo della città e diocesi di Benevento ». Fin.: « Il tutto averanno a grazia ». La copia è di mano del Marchese Capponi, ed ha in fine una breve nota, che com.: « Adè 15 marzo 1730. Riferitosi il sudo memoriale ».

XXX. « Copia di Lettera scritta dal R. Cardinal Coscia (Nicolò) agli E<sup>mi</sup> Capi d'Ordine » car. 295.

Com.: « La divina bontà mi va diminuendo la flussione gotta (!) », e porta la data: « Cisterna, 8 marzo 1730 ». Segue, a car. 296, una copia della responsiva, in data del 12 marzo 1730, che com.: « Miseratione divina ». Le due copie sono di mano del Marchese Capponi.

XXXI. « Succinta Relazione della nascita, vita e costumi della famiglia di Benedetto XIII° » car. 297-300.

Com.: « Cesare Coscida, cognome che poi fu mutato in Coscia ». Fin.: « Che Dio glelo rimeriti nell'altra vita ». La copia è di mano del Marchese Capponi.

XXXII. Copia di un Breve di CLEMENTE XII al Cardinal Antonio Banchieri, sopra la Chiesa di Benevento: car. 301.

Com.: « Cum ew iis quae hactenus », e porta la data: « In Palatio Apostolico Quirinali, hac die 20 decembris, 1730 ».

XXXIII. Copia di un Breve di Benedetto XIII al Cardinal Nicolò Coscia, contro i contrabandieri: car. 302-304.

Com.: « Avendo noi con nostro moto proprio », e porta la data: « Vaticano, questo di 10 novembre 1728 ».

XXXIV. « Oratio SS. Patris CLEMENTIS PP. XII, habita in Consistorio Secreto, die 6 Augusti 1731 » car. 306-307.

Com.: « Post accurate, matureque investigata et cognita ». Fin.: « In actis presentis Consistorij idem Dominus Domini Nostri asservari et custodiri jussit ».

XXXV. « Oratio SS. Patris CLEMENTIS XII, habita in Consistorio Secreto die 12 Februarij 1731 » car. 308.

Com.: « Cogit nos iniquitas temporum ». Fin.: « Ad hujus S. Sedis et Ecclesiae tutelam excitemus ». A car. 309, è una seconda copia di codesta « Oratio ».

- XXXVI. Motu-proprio di Clemente XII sopra il giuoco del lotto (Roma, stamperia Apostolica, mdccxxxi, di pagg. xi); car. 310-315.
- XXXVII. Copia di Lettera sopra i pregiudizi per la « libertà e giurisdizione ecclesiastica » car. 316-321.

Com.: « Sono tanti e tali i pregiudizij che da poco tempo a questa parte si fanno », e porta la data: « Napoli 10 marzo 1729 ». La copia è di mano del Marchese Capponi.

XXXVIII. « Manifesto sopra le raggioni (!) competenti al Sig. Prencipe di Monte Mileto, commorante in Roma in figura di nipote del papa Benedetto XIII » car. 322-329.

Com.: « La gloriosa assunzione del Sig. Cardinale Orsini ». Fin.: « Colla speranza della reintegrazione ».

- XXXIX. Brevi di CLEMENTE XII al Cardinal San Clemente (Annibale Albani) dei 16 e 20 giugno 1731 (Roma, stamperia Apostolica, 1731): car. 330-335.
- XL. Memoriale presentato dal Cardinal San CLEMENTE a Clemente XII,

- in difesa della propria giurisdizione di Camerlengo di S. Chiesa (*Romae*, 1731): car. 336-337.
- XLI. Memoriale presentato dal Cardinal SAN CLEMENTE alla Congregazione incaricata di esaminare la giurisdizione del Camerlengo di S. Chiesa (Romae 1731): car. 338-363.
- XLII. Brevi di CLEMENTE XII sul « riattamento delle strade publiche » (Romae, 1731 e 1732): car. 364-371.
- XLIII. Copia di lettera del Cardinal Giulio Alberoni a Clemente XII: car. 372-373.

Com.: « Il decoro della Stà Vra, non meno che il mio onore, van sì altamente offesi (senza data) ».

XLIV. Copia dell' Editto del Cardinal Giulio Alberoni per l'osservanza dei Privilegi Apostolici nella provincia di Romagna e nell' Esarcato di Ravenna: car. 374-375.

Com.: « Siccome per causa delli molti abusi », e porta la data: « Ravenna, 11 Gennaro 1736 ».

XLV. « Riflessioni che si fanno sopra le presenti controversie tra la Corte di Roma e la Corona di Portogallo, a causa della promozione di Monsignor Bichi (Vincenzo) » car. 376-405.

Com.: « Poichè mi si permette di rispondere con piena libertà ». Fin.: « Essendo la cosa chiara per sè stessa ».

XLVI. « Risposta alle Riflessioni fatte da un Cardinale contro il progetto da proporsi per far giustificare Monsignor Bichi, già Nunzio di Portogallo » car. 406-433.

Com.: « Si oppone alla volontà del Papa, alle sodisfasioni del Re di Portogallo ». Fin.: « Ed oggi impugnata dal Sig. Cardinale ». Seguono una: « Copia di lettera del RE DI PORTOGALLO, scritta l'anno 1725 alla Santità di N. S. Benedetto XIII, tradotta dalla lingua Portoghese nell'Italiana (car. 434-444) », che com.: « Colla piena stima che da me si venera la sagra persona della Sià V. »; e una: « Informazione segreta mandata alla Santità di N. S. Papa Clemente XI, dal Padre Francesco Pedenozo Sacerdote Filippino, richiesta da S. Stà ad esplorare le procedure ed andamenti di Monsignor Nunzio Bichi in Portogallo (car. 445-447) », che com.: « În esecusione dei veneratissimi commandamenti », e porta la data di « Lisbona 20 Marzo, 1718 ».

XLVII. Copia del Memoriale del Sacro Collegio a Clemente XII, contro la promozione di Monsignor Bichi alla dignità Cardinalizia: car. 450-451.

Com.: « Il Sacro Collegio, di cui è particolar offizio l'assistere con sinceri, fedeli e savi consigli la Stà V. ». Fin.: « Fa torto alla Sede Apostolica e all'onore della Stà V. e di tutto-il Sacro Collegio ». Seguono le firme di ventisette Cardinali.

XLVIII. « Memoria concernente gli affari di Portogallo e la loro presente situazione » car. 452-455.

Com.: « Fin da quando fu riassunto il Trattato sulle materie di Portogallo ». Fin.: « Sarà esibita originalmente alli Sigri Cardinali nella Congregazione ».

XLIX. « Progetto fatto dal Sig. Cardinal Passeri (Marcello) per le controversie di cerimoniale tra Mons. Nunzio Apostolico e Mons. Patriarca » car. 456-457.

Com.: « Per venire ad una determinazione fissa e stabile ». Fin.: « E la nuova provista del Patriarca si facesse dal successore ». Segue, nella car. 458, un secondo progetto sulla stessa controversia, presentato da Fra Giuseppe d'Evora.

- Il titolo complessivo è sul dosso della legatura. La seconda e la terza delle carte non numerate, contengono l' « Indice del presente volume ».
- 164. Cart., miscell., dei secc. XVI-XVII, di varia mano e di varia dimensione (la maggiore: 0,329 × 0,229; la minore: 0,283 × 0,225), di car. 327 num., oltre cinque carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e la parecchie carte bianche.
  - I. Relazione sulla guerra di Transilvania, scritta « da Monsignor Vescovo di San Severo (Germano Malaspina), Nuntio al Re di Pollonia, li xi di novembre 1595 » car. 1-7.

Com.: « È seguita fattione tra l'esercito di questo Regno et l'esercito Turchesco ». Fin.: « Sard bene di farmelo sapere per altri degni rispetti ». A piedi della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1727 ».

II. Relazione sulle cose di Boemia, scritta da Praga ai 26 maggio 1608: car. 9-10.

Com.:  $\checkmark$  Doppo essere, hoggi otto giorni, ritornati li Commissarii di questo Regno ». Fin.:  $\checkmark$  Il primo Capo partoriva discordia grande ».

III. Raccolta tumultuaria di notizie mandate da Vienna e da Costantinopoli, nell'anno 1595: car. 11-14.

Com.: « Che alli 15 (giugno) su la publica piazza di Giesuiti fu decapitato il Conte d'Addech ». Fin.: « Che il marito suo escha di Constantinopoli ».

IV. Copia di tre Lettere del Cardinal Alfonso Visconti, vescovo di Cervia, mandate da Praga nel marzo del 1596: car. 15-19.

La prima com.: « Nel venire di Praga qua, sono venuti al Principe due corrieri di Transilvania (car. 15-17ª) », la seconda: « Questa mattina parte il Principe per Vienna (car. 17º-18ª) »; la terza: « Il Sig. Principe di Transilvania, si è finalmente partito per Gratz (car. 19) ».

V. Copia di una Lettera di Fabio Genga: car. 21.

Com.: « Nell'espeditione di questo Corriero, si hanno hauto a far tanti spacci », e porta la data: « Di Alba Julia, il di... dicembre 1595 ».

VI. Copia di Lettera sulla guerra di Transilvania: car. 23-24.

Com.: « Il sig. Conte di Mansfelt, aggravandosi tuttavia nella sua indispositione », e porta la data: « Dal Campo sotto Strigonia, il di 18 Agosto 1595 ».

VII. « Copia di Lettera del Sig. Conte di Mansfelt, scritta al Sig. Don Giovanni Medici, alli 14 d'Agosto 1595 da Comar » car. 24<sup>b</sup>.

Com.:  $\lessdot$  Il messo mandatomi da  $\lor$ .  $E^{za}$  con la nuova della presa della città del- $\Gamma$  Acqua  $\gt$ .

VIII. Copia di Lettera sulla spedizione dell'Esercito Pontificio in Ungheria: car. 25.

Com.: « N. Se vuole che quanto prima, si cominci a incaminare. l'Infanterie », e porta la data: « Di Roma, a 27 di Maggio 1595 ».

IX. Copia di Lettera sulla guerra d'Ungheria (1595): car. 28-29.

Com.: « Il giorno della Madonna, che fu alli 8 di settembre, tre hore avanti giorno, si hebbe notitia che il nemico ». Fin.: « Ma sì bene la nostra è gentaglia, che è quanto scriverle di ciò ».

X. Copia di Lettera mandata « dal campo sotto Strigonia li 16 d'Agosto '95 », di un artifizio usato nell'assalto da Don Giovanni de Medici: car. 30.

Com.: « Il Sig. Don Giovanni de Medici fa veramente gran servizio alla Maestà dell'Imperatore ».

XI. « Copia di Lettera dell' Ecc. Sr Don Giovanni Medici al Ser. Gran Duca di Toscana, dal Campo Cesareo di su la breccia di Strigonia, alli 13 di luglio '95 » car. 32-33.

Com.: « Noi siamo alle mani con questi Turchi a Strigonia, i quali sino adesso combattono et si difendono molto bene ». Segue, nella car. 34, una nota delle soldatesche italiane.

XII. « Soccorso della città di Barcellona, con la retirata de Spagnoli d'avanti il Vilagio (!) di Canet, nella quale retirata hanno perso molte barche e gran numero di Gente » car. 36-38.

Com.: « La verità all'ultimo non meno dissipa gl'artificii ». In testa è scritto, di mano diversa: « Copia della stampata in franzese in Parigi, 6 settembre (1651) ».

XIII. « Se la guerra fatta a Persiani da Amurat II, Imperatore de Turchi, sia stata di beneficio alle cose della Christianità. Discorso XVII » car. 40-57.

Com.: « Poi che le maggiori nostre speranze della declinatione dell'Imperio Ottomano ». Fin.: « Non mancarà modo di provedere alla commune salute ».

XIV. « Discorso del Sigor Gioseppe Malatesta, sopra la facilità de' Principi Christiani a' danni del Turco » car. 58-72.

Com.: « È cosa certa che li nemici si vincono molto più con l'opportunità dell'occasioni ». Fin.: « Che Nro Sigre Iddio, per sua benignità, lo concedesse ».

XV. « Replica fatta dal Nuntio di Spagna (Camillo Massimi) al Re Cattolico, per ordine di Sua Santità (Alessandro VII), circa la Lega defensiva e pace con Portogalo (!) » car. 74-80.

Com.: « Il trattato di pace disciolto al Ponte Bonvicino ». Fin.: « Dove sono collocati, come dobbiamo sperare, i suoi Augustissimi Antenati ».

XVI. « Relatione del modo tenuto et come si è fatto il Gran Duca di Moscovia » car. 82-85.

Com.: « Juan Bartilovoz, Gran Duca di Moscovia, quello che fu tanto crudele ». Fin.: « Venne ricevuto con grandissimo giubilo e trionfo ».

XVII. « Copia litterarum Serenissimae Reginae Poloniae (Annae) ad Serenissimam Arciducissam matrem » car. 86-89.

Com. : « Perdilectus Dominus meus Consors gravissime sensit ». Fin.: « Communi hosti resistemus et victoriam obtinebimus ».

XVIII. Concordia e ratifica di 40 articoli fra Dionisio Re di Portogallo e gli Arcivescovi di Braganza: car. 90-91.

Com.: « Haec est forma litterarum de quibus concedendis ». Fin.: « Regnum tuum alias generali subiaceat interdicto ».

XIX. Lettera di Giovanni Zamoyschi, Cancelliere del Regno di Polonia, a Clemente VIII: car. 92-95.

Com.: « Post oscula pedum beatorum, meique humillimam commendationem », e porta la data: « Zamoscij, die XX Mensis Januarij, anno Domini 1596 ».

XX. Copia di un Breve di CLEMENTE VIII a S. M. Cattolica: car. 96.

Com.: « Joannes . . . . . Archiepiscopus Dorzinensis in Armenia, qui has nostras litteras », e porta la data: « Romae, die 13 Septembris 1602 ». In fine è copia di un certificato a firma di Domenico Ginnasio, Arcivescovo Sipontino, che com.: « Facciamo piena et indubbitata fede », e che porta la data di: « Vagliadolid, li 28 settembre 1603 ».

XXI. « Relatio gestorum et dictorum per S. D. N. CLEMENTEM PAPAM VIII, in Concistorio Secreto, die xx decembris 1593 celebrata » car. 98-100.

Com.: « Cum XIII Kal. Januarij in concistorio pleno secreto S. D. N. retulisset, Sigismundum Poloniae Regem ». Fin.: « Nedum simultates hominum fugiunt in Dei inimicitiam incurrant ».

XXII. Copia di Lettera del Cardinal CESARE BARONIO a Filippo III Re di Spagna: car. 102-105.

Com: « Non ante creationem novi Pontificis », e porta la data: « In Tusculano, idibus Junij 1605 ».

XXIII. Copia di Lettera di Anton Maria Graziani, vescovo di Amelia, a Clemente VIII: car. 106-107.

Com.: « Tertius annus agitur, beatissime pater, ex quo auctoritate tua », e non ha data.

XXIV. « ANTONII MARIAE GRATIANI, De Despota Valachorum Principe, ad Nicolaum Thomicum Polonum » libri III: car. 109-133.

Com.: « Quum Despotae initia atque exitum leges ». Fin.: « Magnam Tragoediarum scenam illam sibi Provinciam videri dixit ».

XXV. « De insigni victoria contra Turcas in Valacchia » Notula « ex Castro Sermi Massimiliani, die 5<sup>a</sup> septembris 1595 » car. 134.

Com.: « Advenit pridie nobilis Transilvanus, qui litteras ad nostrum Principem attulit ». Fin.: « Quae in horas expectant ».

XXVI. « Oratio D. Benedicti Mandinae, Congregationis Clericorum Regularium Episcopi Casertani, Nuncij ad Regem Senatumque Polonum Apostolici: De foedere cum Christianis contra Turcam pasciscendo, habita in Comitijs Varsaviae 3º Calend. Aprilis 1596 » car. 135-142.

Com.: « Quam vehementer, Sacra Regia Maiestas ». Fin.: « Sed defendenda, vindicandaque, nec sponte, nec rogati fecistis ».

XXVII. Raccolta di scritture latine, riguardanti la persecuzione di Enrico Re d'Inghilterra, contro S. Tommaso Vescovo di Canterbury: car. 143-150.

La prima com.: « Jam pene sex annos, Thomas Cantuariensis Antistes exulavit »; l'ultima: « Ad Edovardum redeo ». Vi sono inserite le copie di quattro lettere di Alessandro III: l. Ad Henricum Regem Angliae - « Quam paterne et quam benigne (car. 145<sup>b</sup>) ». 2. Ad Bituricensem Archiepiscopum - « Fraternitati vestrae non credimus illam incognitam (car. 146<sup>a</sup>) ». 3. Rogero Eboracensi Archiepiscopo et Hugoni Dunelmensi Episcopo - « Licet nobis commendabiles et grati (car. 147) ». 4. Ad Henricum Regem Angliae - « Magnificentiam tuam nuntios (car. 148<sup>a</sup>) ».

XXVIII. Copia di Lettera di Federico Imperatore a Papa Onorio III: car. 151.

Com.: « Causam offensae, quam nuper quidam de Civitatibus, locis et personis », e porta la data: « Cathaniae, 1º die februarij, XV Indicionis (a. 1224) ».

XXIX. Copia di Lettera « Rectorum Societatis Lombardiae, Marchiae et Romaniolae » a Papa Onorio III: car. 1516-152.

Com.: « Pilacarius de Mandello, Joannes Zavattarius pro communi Mediolanensi », e porta la data: « Briwiae, Anno 1224 Indictione XV die Veneris VI°, exeunte mense Martio ».

XXX. Nota sulla conferma fatta da Paolo V dell'elezione a re dei Romani, di Mattia Re d'Ungheria e di Boemia: car. 153-154.

Com.: « Pluribus verbis et quidem luculentissime exposuit ».

XXXI. Interdetto di Paolo V contro la Republica Veneta: car. 155-157°.

Com.: « Cogimur inviti contra Dominos Venetos, ad ulteriora procedere », e porta la data: « die lune XVII Aprilis 1606 ».

XXXII. Nota sulla Traslazione del Vescovato di Montalcino alla Chiesa di Siena: car. 157.

Com.: « St. S. proponente, transtulit », e porta la data: « die mercurij, 24 Januarij 1607 ».

XXXIII. Abrogazione di un decreto della Republica di Genova, contrario all'immunità ecclesiastica: car. 157.

Com.: « Reipublicae Genuensis observantiam erga Sedem Apostolicam », e porta la data: « die lunae, 29 Januarij 1607 ».

XXXIV. Assoluzione « a censuris » della Republica Veneta: car. 1576-1586.

Com.: « Star S. diwit accepisse », e porta la data: « die lunae, ultima Aprilis 1607 ».

XXXV. Copia di Bolla di Nicolò V, sull'immunità ecclesiastica: car. 159-162.

Com.: « Provisionis nostrae debet provenire subsidio », e porta la data: « Romae, apud Stom Mariam Majorem, Anno Incarnationis Dominicae 1454, Idus Novembris, anno Quarto ».

XXXVI. Copia di Lettera di Ludovico Re dei Romani a Benedetto XII: car. 163-170.

Com.: « Cum sui et Regni Romani recommendatione devota », e porta la data: « Nuorembergis, vigesima octava die mensis octobris, Anno Domini millesimo, tricentesimo, trigesimo sexto ».

XXXVII. Copia della Responsiva di Benedetto XII: car. 171.

Com.: And promoerendam in presente gratian, e ha in fine: Anno Avinione, VI Idus Decembris, Anno Primo.

XXXVIII. Copia di tre Brevi di Martino V: car. 173.

Sono senza data: 1. Ad Archiepiscopum Ulixbonensem - « Non sine magna admiratione ». 2. Ad Archiepiscopum Cantauriensem - « Admirati fuimus plurimum ». 3. Ad Ducem Bedfordiae - « Molesta nobis est plurimum ». Sul margine sinistro: « Ex ejus Registro ».

XXXIX. Copia di tre Brevi di Eugenio IV: car. 174-175.

Sono senza data, meno il primo: l. Duci Venetiarum - « Reversus ad nos dilectus filius noster »: « Florentiae, 3º Idus Martij, Anno decimo ». 2. Prioribus artium etc. communis Florentiae - « Intelleximus quod noviter imposuistis ». 3. Ai medesimi - « Antequam respondeamus ad alias particulas ». Sul margine sinistro della car. 174: « Ex Registro litterarum fe. rec. Eugenij Papae IIII, in Archivio Comerae Apostolicae ».

XL. Copia di nove Brevi di Martino V: car. 176-181.

Sono senza data, meno il primo: l. Henrico Regi Angliae - « Certitudinem inconcussam »: « Romae, 14 Kal. Novembris, Anno Quarto ». 2. Episcopis et Principibus Regni Angliae - « Diligebamus filium nostrum ». 3. Alphonso Regi Aragonum - « Quid fecimus contra te ». 4. Carolo Regi Franciae - « Quamvis de firmitate tuae fidei ». 5. Episcopis Viennensibus - « Quoniam a multis asseritur ». 6. Sigismundo Regi Ungariae - « Pulsamur assidue varijs hominum quaerelis ». 7. Cardinali Brando - « Multa argunut et culpant nos ». 8. Joanni Regi Castellae - « Dudum cum pestifero et inveterato scismate ». 9. Ad Cardinalem Romertoniensem (!) - « Non sine gravi mentis nostrae turbatione ». Sul margine sinistro della car. 176: « Ex lib. Brevium fe. rec. Martini PP. V, in Archivio C. Apesa asservato ».

- XLI. Copia di due Brevi di Eugenio IV: car. 181.
  - 1. Henrico Regi Angliae « Promotionem dilecti filij Thomae »: « Florentiae, X Kal. Aprilis, Anno Quinto ». 2. Antianis etc. Civitatis Lucanae « Ad nostram notitiam fidedignis relatibus »: « Bononiae, die XVIII Mensis Maij, Anno Septimo ».
- XLII. « Relatione di Germania et di li Stati posseduti dall'Imperatore Carlo Quinto » car. 183-195.

Com.: 4 Dio volesse.... che sì come diligentemente ho procurato ». Fin.: 4 Sensa che l'Imperatore possa ciò prohibire ».

XLIII. « Compendio de' successi seguiti in questi Stati di Fiandra nella Campagna nell'Anno 1605 » car. 196-199.

Com.: « Quest'anno 1605, il primo a uscire con l'essercito in Campagna, è stato l'Enemico ». Fin.: « Maestro di Campo de' Leggieri ».

XLIV. Stephani Regis Poloniae «edictum Suriensen ad milites » car. 200-206.

Com.: « Etsi tanta et tam nota omnibus iniuriarum magnitudo est », e porta la data: « Suirj, die duodecima Julij, Anno domini M.D. LXXIX ».

XLV. Stephani Regis Poloniae « edictum de supplicationibus ob captam Poloniam » car. 206-208.

Com.: « Quod superioribus omnium proximis », e porta la data: « Ex arce nostra Polocensi, die ultima mensis Augusti, Anno domini M.D.LXXIX ».

XLVI. « Rerum post captam Polotiam contra Moscum gestarum, Narratio » car. 209-211.

Com.: « Polotia capta, et iam ante », e resta a mezzo con le parole: « omnique apparatu sacro in terra defossis ».

XLVII. Brevi notizie sulla vita di Pio V: car. 212-214.

Com.: « Multis Pii auctoritate ac diligentia victis ». Fin: « Gerendisque rebus tantum in uno pondus ».

XLVIII. Copia di un Breve di Benedetto XII a Filippo Re di Francia: car. 218-219.

Com.: « Litteras binas Regias benignitate recepimus consueta », e porta la data: « Datum Avinione, V Kal. Novembris, Anno Primo ».

XLIX. Copia di Lettera di Sigismondo Principe di Transilvania: car. 220.

Com.: « Vi scrivemmo lungamente sin sotto il di 28 di agosto », e porta la data: « Del Campo presso Corona, il di 18 Settembre 1595 ». A car. 224-225, è una seconda copia di codesta Lettera.

L. Copia di Lettera di Simone Genga: car. 222.

Com.: « Trovandomi io un poco indisposto », e porta la data: « Di Corona, a li 13 di Novembre 1595 ».

LI. Copia di Lettera di Sigismondo Principe di Transilvania: car. 226.

Com.: « Doppo scritta la presente, sopravenendoci un corriero del sopradetto nostro Governatore », e porta la data: « Del Campo a presso Corona, il di 28 Settembre 1595 ».

LII. Copia di Lettera di Flaminio Genga: car. 227.

Com.: « Per lettere di S. Altza Serma so che gid fuste avisato », e porta la data: « Di Alba Giulia, il primo d'ottobre 1595 ».

LIII. Copia di due Lettere di Simone Genga: car. 228-230.

Sono rilegate scompostamente. La prima (car. 228<sup>h</sup>-229<sup>a</sup>) è datata: « Del Campo

presso Corona alli 18 settembre 1595 », e com.: « Sua Altezza nel sottoscriver l'alligata lettera »; la seconda (car. 230) è datata: « D'Alba Julia alli 28 Giugno '95 », e com.: « Gid vi scrissi come i Turchi per passare il Danubio ». Precede a car. 228 la copia di una Lettera di Giovanni Zamovski al Principe Sigismondo: « datam ad Curiam Petrimensem, die 3ª mensis septembris 1595 », che com.: « Cum Turcas versus Galatiam ».

- LIV. Copia di Lettera del P. Alfonso Casilli: car. 232.

  Com.: « Ante sew dies allati », e porta la data: « Albe Juliae, 19 Junij, 1595 ».
- LV. Copia di Lettera di STEFANO JOSICA, Cancelliere di Transilvania: car. 234.

  Com.: « Cum in vespertinis precibus essem », e porta la data: « xxiv octobris (1595) ».
- LVI. « Avvertimento particolare d'Antonio Perez sopra il fatto della sua causa per informatione dei SSri Giudici, diviso in tre parti » car. 236-265.

  Com.: « Se bene Antonio Perez nella cedola della sua difesa ». Fin.: « Ne forte extimescas faciem potentis ».
- LVII. Relatio legationis CARDINALIS ALEXANDRINI (MICHAELIS BONELLI) ad Reges Hispaniarum et Lusitaniae, anno 1571 habitae: car. 267-279.

  Com.: « Cum Pius Pontifem in Consistorio Cardinalem Alexandrinum, eius em sorore pronepotem ». Fin.: « Paulo post, magno totius Reipublicae Christianae incommodo, obijt ».
- LVIII. Istruzioni della Corte di Roma al Cardinale Alessandrino (Michele Bonelli), per la legazione al Re di Spagna: car. 280-284.

  Com.: « Se bene la M<sup>th</sup> del Re di Spagna all'arrivo di V. Ecc<sup>26</sup> ». Fin: « Per la barbarie usata dai Turchi».
- LIX. Breve notizia dell' « atto generale dell' Inquisizione contro molti Giudei et eretici », eseguito in Madrid l'anno 1680; car. 290-291.
  - Com.: « Madrid Domenica passata, li 30 giugno, si effettud l'atto generale ». Fin.: « Andavano a raccogliere le ceneri de' Giustitiati ».
- LX. « Cifre del Nuntio di Spagna (Ludovico Taverna, vescovo di Lodi) » nell'anno 1584: car. 292-299.
  - 1. « Ho dato a S. Mth con l'avvertimento di secretez-2 (car. 292) », datata: « ultimo di febraio 1584 ». 2. « Ho fatto l'offitio che V. S. Illma mi ordina nel negotio d' Inghilterra (car. 295) », datata: « Di Madrid, il giorno di Pasqua 1584 ». 3. « Un gentilhuomo Inglese, quale tratta qua li negotii della Regina di Scotia (car. 298) », sauza

- data. 4. « Hieri ragionai lungamente (car. 298<sup>h</sup>) », datata: « Di Madrid, li 30 di giugno 1584 ». 5. « Ho fatto l'offitio che SS. Illma mi ordina con il Commissario della Crosada (car. 299) », datata: « Di Madrid, l'ultimo di febraro 1584 ».
- LXI. « Instruction, lettres et commission des Archiducs (au Sieur de Horst) pour traicter avec les Estats du Pays-bas: et la responce des Estats à la proposition qui leur a este faicte: Traduict de flamand en francois a Rouen par Jean Petit, MDCVII » car. 300-303.

Com.: « Les Archiducs, très cher et feal, en suite du zele », ed ha in fine: « Faict d Bruwelles et d la Haye le 10 Appril, 1607 ».

LXII. « Relatione del sequestro delli beni di Don Pietro Franchezza, Secretario della Maiestà Cattolica nell'anno 1607 » car. 304-305.

Com.: « In primis 83 m. ducati di entrata ». Fin.: « Non fu assai larga la tassa ».

LXIII. « Relatione di quello ch'è passato nella rinuntia che il Signor Don Pedro Paceco » fece al Cardinalato (Madrid, 9 marzo 1651): car. 306-309.

Com.: « La rapresentatione che si toccò in lettere degl' 11 di gennaro », e resta a mezzo con le parole: « ni tiene lo generoso del ». Sul margine sinistro della car. 306 è, di mano del Marchese Capponi, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

LXIV. Nota scritta « addi 9 di settembre '95 in Cracovia », sulla difesa della Valacchia contro i Turchi: car. 310.

Com.: « Hier a notte ci sono lettere dal S<sup>re</sup> Cancelliere ». Fin.: « Et mediante questo aquisto (1) che l'esercito si farà maggiore ».

LXV. Copia di Lettera del Cardinal Alfonso Visconti, Vescovo di Cervia: car. 311.

Com.: « Doppo l'ultime scritte a V. S. Illma sotto li 28 del passato », e porta la data: « Dal Campo presso Corona, li XII Settembre 1595 ». Segue un poscritto del giorno seguente, che com.: « Questa notte S. A. ha huto lettere da Stefano Vaivoda ».

LXVI. Discorso in difesa della tregua deliberata dall'Elettore di Baviera con la Francia e la Svezia: car. 313-320.

Com: « È costume antiquo del corrotto secolo ». Fin.: « S'appiglió et acconsenti al particolare ». A piedi della car. 313 è, di mano del Capponi, la data dell'acquisto: « Aprile 1719 ».

LXVII. Copia di Lettera di Massimiliano, Elettore di Baviera, in difesa della tregua con la Francia e la Svezia: car. 321-325.

Com.: « Considerando noi dal tenore delle patenti Cesaree », e porta la data: « Monaco, li 3 agosto 1647 ».

LXVIII. Foglio genealogico dei Re di Polonia: car. 327.

Comincia da « Gedimino » e finisce con « Sigismondo Augusto ».

- La prima carta non numerata ha il numero progressivo del codice: le altre contengono l' « *Indice del primo Tomo* », avendo il Capponi avuto in animo di comporre, sotto lo stesso numero, una serie di volumi miscellanei.
- 165¹. Cart., miscell., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,286 × 0,219, di car. 193 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche.
  - I. « Discorso Politico sopra i Vescovi del Regno di Napoli del Cardinal Ca-RACCIOLI (INNICO, seniore) » car. 1-9.
    - Com.: « La gran Pianta de' disordini, che hoggi ha braccia così distese ». Fin.: « S'adopri la mano onipotente del Vicario di Christo, la cui sola potenza può farlo ». A piedi della prima carta è, di mano del Capponi, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».
  - II. « Scrittura sopra le pretensioni del Duca di Savoia, perchè gl' Ecclesiastici concorrino al pagamento de' pesi (Piemonte 28 luglio 1658) » car. 11-22.

Com.: « Sopra l'istanza fatta per parte del Sr Duca di Savoia ». Fin.: « Come hanno da parlare e scrivere de' Principi grandi e sì benemeriti di Sta Chiesa ».

III. « Lettera delli MARCHESI MALASPINI alli Prencipi d'Italia, della citatione fatta loro dal Magistrato straordinario di Milano, a di 20 di Giugno 1605 » car. 23-29.

Com.: « Quella forza di spirito, che sciolse la lingua al mutulo figliolo di Creso ». È in fine copia di un Breve di Paolo V, che com.: « Neque de providentia nobilitatis tuae », e che porta la data: « VIII Idus Augusti 1605 ».

IV. Discorso sull'origine delle « ricchezze temporali » della Chiesa: car. 32-84.

Com.: « Essendo raffreddato il fervore antico della Charità Christiana ». Fin.: « B

Papa o Patrone o Aministratore ». A car. 32 è, di mano del Capponi, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

V. Nota sul decreto di Paolo V, che ordina ai Vescovi di non abbandonare le loro diocesi: car. 85.

Com.: « Sanctume D. Nr dixit quod », e porta la data: « lunae, VII novembris 1605 ».

VI. De propositione « quod Lex a laicis lata publica utilitatis causa, liget Clericos et eorum bona de Jura non subsistit » car. 87-95.

Com.: « Nam clara est iuris regula ». Fin.: « Subscripsi manu propria ».

- VII. Censura di alcuni statuti contrarj al diritto canonico: car. 97-100.

  La scrittura è quasi evanita.
- VIII. Copia di quattro Brevi di Sisto IV: car. 101-102.
  - l. Vicario Archiepiscopi Florentini « Supplicavit nobis humiliter »: « Romae, die 15 Martij 1483 ». 2. Patriarchae Venetiarum « Expositum nobis fuit »: « Romae, die 16 Aprilis, 1483 ». 3. Duci Mediolanensi « Nisi urgent necessitas et ingens periculum »: « Romae, die XXI Aprilis 1483 ». 4. Joanni Regi Portugalliae « Non possumus non vehementer admirari »: « Romae, die XXV Maij 1483 ». In testa alla car. 101: « Ex Registro Brevium Sixti 4<sup>21</sup> Anno 1482 ».
- IX. Brevi scritture in difesa dei Privilegi Ecclesiastici: car. 103-107.

Com.: « Post omnia huiusmodi Privilegia », e sono in parte evanite. Contengono estratti di Bolle di Gragorio IX e Onorio IV.

X. Scrittura frammentaria sull'autorità Pontificia: « Principum et laicorum controversias et appellationes, Summus Pontifex, tamquam Christianorum omnium pater et caput cognovit, ac diremit. Caput VII » car. 109-114.

Com.: « Summum Romanum Pontificem, cuius est utriusque gladij potestas ». Fin.: « Et veritatem quam retuli fateantur ».

XI. Scrittura frammentaria sul giuramento degl'Imperatori al Papa: car. 115.

Com.: « Hac de causa, quando Imperatores ». Fin.: « Omnipotentis Dei possideri videntur ».

XII. De Carolo Molinaeo: car. 117.

Com.: « Carolus Molinaeus vere impius fuit ». Fin.: « Vel alteri, vel alibi obesse potest ».

XIII. Discorso del Cardinal Ascanio Colonna a Papa Paolo V, nella Basilica Lateranense: car. 119-120.

Com.: « Quem ad te, cum maxime Pontificatus ». Fin.: « Felix annos tuos vivas, vivas et nostros ». Segue una breve risposta del Papa, che com.: « Celebritatem huius actus ».

XIV. Copia di Lettera di B. Castellani a Orazio Capponi, vescovo di Carpentras: car. 121-122.

Com.: « De iucunda necessitudine cuiusdam amicissimi tui », e porta la data: « Romae, die Xe Decembris, 1605 ».

XV. Censura della proposizione di Giovanni Gerson: « An sententia excomunicacionis iniusta sit tenenda » car. 123-125.

Sono due scritture: la prima com.: « Joannes Gerson in tractatu de Comptentu Clavium »; l'altra: « Presbyter celebrans coram excommunicato ».

XVI. « Copia della sententia di Pontio Pilato... contro Jesu Christo » car. 127.

Com.: « L'anno 17 di Tiberio Cesare Imperatore ».

XVII. Discorso a Paolo V: « de non querenda laude » car. 128.

Com.: « Pontifex Paule, est tibi, ut video, magna asternitatis cupido ». Fin.: « Suadebunt sanius, quan vana Gentilitas. Vale ».

XVIII. Esame di alcuni dubbj sulle contestazioni fra l'autorità ecclesiastica e l'autorità secolare, per poter disporre dei beni della Chiesa: car. 130-151.

Com.: « Initio nascentur ecclesiae », ma la scrittura è quasi evanita.

XIX. « Tractatus de Annatis » car. 152-157.

Com.: « Pro empeditione Bullae provisionis », e resta a mezzo con le parole: « Collegij distincte ».

XX. Brani di lettere di S. Gregorio (lib. II, n. 61 e 64) e di S. Agostino (n. 50): pag. 164-169.

La scrittura è quasi evanita nelle car. 164-165.

XXI. Protesta presentata al Concilio di Basilea dal Cardinale Domenico Firmano, a 2 marzo 1431: car. 170-171.

Com.: « Apostolica sede vacante, in monasterio Sancti Laurentij ». Fin.: « Et singulorum praemissorum ». XXII. Esame della protesta del Cardinal Firmano, fatto da Berengario, Vescovo di Périgueux, e da Delfino, Vescovo di Parma, come delegati dal Concilio di Basilea: car. 175-191.

Com.: « Nos Berengarius Petracoricensis et Dalphinus Parmensis ». Fin.: « Et singulorum praemissorum ».

- XXIII. Foglio genealogico di casa Baglioni: car. 193.
- La prima delle due carte non numerate, contiene l' « Indice del Tomo 2° », della serie voluta comporre dal Marchese Capponi; l'altra è completamente bianca.
- 165<sup>2</sup>. Cart., miscell., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0.295 \times 0.115$ , di car. 186 num. Nel codice sono qua e la parecchie carte bianche.
  - I. « Forma del Governo-Giesuitico » car. 5-25.

Com.: « Che la Religione de' Padri Giesuiti, per opera dello Spirito Santo piantata fusse». Fin.: « Venga discacciato dalla Società». A piedi della car. 6 è, di mano del Capponi, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

II. « Ad S<sup>mum</sup> D. N. Paulum V Pontificem Maximum, pro Republica Genuensi » Oratio: car. 26-29<sup>a</sup>.

Com.: « Orbi terrarum praesidere te, Beatissime Pater ». Fin.: « Et pro tua incolumitate tuenda politicetur ».

III. « Petri Stroze (!) Secretarij S<sup>mi</sup> D. N., Responsio ad oratores Reipublicae Genuensis » car. 29<sup>a</sup>.

Com.: « Respicit paterna charitate ». Fin.: « Semper se praebiturum profitetur ».

IV. « Ad S<sup>mum</sup> D. N. Paulum V Pont. Max., pro Republica Lucensi, Oratio » car. 30-32.

Com.: « Orabat Lucensis Respublica, Beatissime Pater ». Fin.: « Ac felicissimum Christianae Reipublicae diutissime conservet ».

V. « Petri Strozij Secretarij Apostolici Domestici S. D. N. Pauli V nomine, Responsio » car. 32.

Com.: « Studium et alacritas vestra ». Fin.: « Erga vos paternum amorem pollicetur ».

VI. « Ad S<sup>mum</sup> D. N. Paulum V Pont. Max., in praestanda pro Civitate Ferrariae obedientia, Baptistae Guarini nobilis Ferrariensis, Oratio » car. 34-37.

Com.: « Clemente VIII°, Beatissime Pater, venerandae semper memoriae ». In fine: « Habita Romae, xvi Kl. Iul. MDCV ».

VII. Scritture riguardanti la revocazione fatta nel 1607 dalla Repubblica di Genova del sesto Capitolo degli Statuti: « Quod bona sint affecta Reipublicae » contro la libertà Ecclesiastica: car. 38-39.

Hanno in fine la firma: & GULIELMUS DIANA Cancrius et Secrius ».

VIII. « Breve e sincera Relatione de i Tumulti seguiti nella Città di Messina alla Chiamata de Francesi » car. 41-52.

Com.: « Tra tanti honorevoli privileggi della città di Messina ». Fin.: « Per fuggir una si grave ed inevitabile oppressione ».

IX. « Discorso fatto dal Sig<sup>r</sup> Mario Farnese » ai fratelli di Paolo V, sulle controversie coi Veneziani: car. 54-57.

Com.: « La presente scrittura è stata fatta da persona ». Fin.: « Iddio doni ogni contento et grandezza ».

X. Copia della donazione fatta dal Cardinal Girolamo Farnese a casa Chigi, di cinque parti della terra di Farnese: car. 58-63.

Com.: « Havendo l'Emo Sigr Card. Girolamo Farnese fatta la ricompra ». In fine la data: « 22 luglio 1665 ». Nella legatura furono trasposte due carte.

XI. « Ritratto della materia de' reggimenti » o del diverso modo di Governo: car. 64-65.

Com.: « L'huomo è per natura animale congregabile ». Fin.: « Da qualsivoglia fondatore di Republiche si sia potuto imaginare ».

XII. « Ragioni della Sedia Appostolica (!) sopra la Città e Dominio di Ferrara » car. 67-71.

Com.: « Che la Città di Ferrara sia della sedia Apostolica ». Fin.: « Et perhò (1) lo creano Duca ».

XIII. Bilancio di grani nel Governo della Marca, per l'anno 1611: car. 72b-73, 76b-77 e 122b-123.

XIV. Breve notizia di alcuni, che tentarono di farsi credere Re di Portogallo: car. 74-75.

Com.: « Del 1596 vel circa, un frate Portoghese, famoso letterato ». Fin.: « Di questi exempij se ne potriano dar le migliaia a V. S. Rma, la quale Dio conservi ».

XV. Notizie frammentarie sulla diocesi di Carpentras: car. 78-79,

Com.: « Carpentrassi civitas in regione Provintiae sita est ». Fin.: « Quibus, debita reverentia, honorem debitum exhibeo ». In fine la data: « Romae, die 12 mensis Martij 1616 ».

XVI. Copia di due lettere del Cardinal Cinzio S. Giorgio a Monsignor Offredo de Offredi. Vescovo di Molfetta: car. 80.

La prima com.: « È venuto un avviso da Vicenza », e porta la data: « Di Roma, li 3 di Agosto 1602 »; la seconda: « Se le replica nel caso del Cav. Barbarano », e porta la data: « Di Roma, li 14 di Settembre 1602 ».

XVII. Copia di lettera di Monsignor Offredo de Offredi, Vescovo di Molfetta: car. 81.

Com.: « Quanto alle catture ecclesiastiche », e porta la data: « Di Venetia, 14 di Decembre 1602 ».

- XVIII. Copia di nove Lettere del Cardinal di Como (Tolombo Galli) a Monsignor Lorenzo Campeggi, Nunzio in Venezia (Roma 1582-1584): car. 82-83.
  - 1. « Nostro Signore ha visto il tenore della scrittura »: « 1 Gennaro 1583 ». 2. « Nel negotio di Bergamo s'è visto »: « 15 di Gennaro 1583 ». 3. « A quello che ho scritto a V. S. ne la lettera ordinaria »: « 17 di Gennaro 1583 ». 4. « Dalle lettere di V. S. di questa settimana »: « 29 di Gennaro 1582 ». 5. « N. Sro ha veduto l'officio fatto da V. S. »: « 18 marzo 1582 ». 6. « Dopo che N. Sro ha inteso la risolutione »: « 31 marzo 1582 ». 7. « Mi vien riferto da questi Camerali »: « 7 d'Aprile 1582 ». 8. « È piaciuto a N. Sro che V. S. habbi fatto restituir quella barca »: « 13 d'Ottobre 1584 ». 9. « Ancorchè quei Sri Illmi habbino data bona risposta »: « 27 d'Ottobre 1584 »
- XIX. Copia di due Lettere di Monsignor Lorenzo Campeggi, Vescovo di Cervia e Nunzio in Venezia, al Cardinal di Como (Tolomeo Galli): car. 83<sup>b</sup>.
  - 1. « Nel negozio delle robbe ritenute »: « 25 di Gennaro, 1585 ». 2. « Dicono quanto alla navigatione del Golfo »: « 2 di Febbraro 1585 ».

XX. Copia di « Lettera scritta dalla città di Verona a quella di Brescia » car. 84-89.

Com.: « Perchè la miseria di noi Veronesi ». Fin.: « Et desolatione di questa Republica nei tempi d'hora ». La scrittura è quasi completamente evanita.

XXI. « Memoria et cronica de stirpe Varanea Camerte, ut habet in Aula Magna Palatij Ducalis » car. 90-92.

Com.: « Sumpto principio non a tempore gentilium ». Fin.: « Et haec omnia suis temporibus obtinuit a Leone X Pont. Max. ».

XXII. « Martirium beatissimi Edmundi Campiani Societatis Jesu, duorumque Alumnorum Rodulphi et Alexandri suae Stis alumnorum, ex fidelissimis litteris nuper cognitum (a. 1581) » car. 94-96.

Com.: « R<sup>\$448</sup> Pater Edmundus Campianus Jesuita ». Fin.: « Aeternum gloriae pondus in coelis possident ».

XXIII. « Relatione distinta di tutta la somma che si spende e consuma per mantenimento d'una delle Galere della Squadra di questa Sacra Religione Gierosolimitana » car. 99-121.

Com.: « Dichiaratione e modo per sapere quanto spende ». Fin.: « Et altre cose simili per gli ammalati ».

XXIV. Trascrizione di un libretto di Bolle, fatta in nome degli Anziani della città d'Ancona: car. 124-137.

In fine: « Quem libellum per infrascriptum nostrum Secretarium transcribendum et subscribendum curavimus ».

XXV. « Testamento di Filippo Prpoli Bolognese » car. 140-142.

Com.: « In Christi nomine, Amen. Noverint universi ». Fin.: « Vocatis, adhibitis atque rogatis ».

XXVI. « Sommario dell'inquisitione formata, publicata et affissa nelli luoghi publici di Parma alli 12 Marzo 1612 » ai cospiratori contro la Casa di Parma: car. 144-146.

Com.: « Il Conte Alberto Canossa da Reggio ». Fin.: « Et altri che nella inquisitione non sono espressi ».

XXVII. « Qual sia lo stato della Città di Vercelli, che ragioni che com-

petano alla Maestà Cattolica come Duca di Milano, sopra di essa Città » car. 148-149.

Com.: « La città di Vercelli ha Castello et Cittadella ». Fin.: « L'acquisto di grandissima importanza et conseguenza »

XXVIII. « Relatione dello Stato, effetti e ragioni del Castello di Foglia » car. 150-157.

Com.: « Sta questo Castello nello stato Ecclesiastico ». Fin.: « Dote di scudi X mila sopra il Castello di Foglia ».

XXIX. De Joanne Baptista, Oratio habita a P. B.: car. 158-159.

Com.: « Oblivionis terram ». Fin.: « Et honore coronatus ».

XXX. « Oratio habita dum Praeses Civitatis Firmane regimen susciperet, et eiusdem Praesidis Responsio » car. 160-161.

L'Oratio com.: « Fuit mos admodum, quem equidem tu minime ignoras »; la Responsio: « Fateor profecto Principum Virorum prudentiam elucere ».

XXXI. « Ragguaglio dello Stato in che si trova la Chiesa di Lucca, per il quale il Vescovo ricorse a Nostro Signore » car. 164-168.

Com.: « Il Vescovo ha procurato in varie occasioni ». Fin.: « Verso la Republica et patria sua ».

XXXII. Scritture riguardanti l'Interdetto alla città di Bergamo nell'anno 1335: car. 170-173.

Com.: « In nomine Domini, amen. Anno a nativitate eiusdem ». Fin.: « Tactis scripturis innovavit ».

XXXIII. De Iacobo Didascalo, Regnum in Cypro affectante lib. I: car. 176-185.

Com.: « Pari audacia, infoeliciori etiam exitu ». Fin.: « Et vindicem liberatis stulti sequuti fuerant ».

- Le carte 1-2 comprendono l' « *Indice del 3*° *Tomo* », della serie voluta comporre dal Marchese Capponi.
- 166. Cart., miscell., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0,296 \times 0,235$ , di car. 204, num. orig., oltre quattro carte in principio non

numerate. Nel codice è pure una numerazione a matita, moderna e complessiva per car. 208.

I. « Scrittura concernente le cose de SSri Venetiani » car. 1-6.

Com.: « È così propria all'huomo la curiosità del sapere ». Fin.: « In comenciar l'impresa ». A piedi della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1723 ».

II. « Sentenza d'un clarissimo Senatore Veneto esposta nel Consiglio di Pregadi, sopra le Contentioni prese contro la Chiesa » car. 7-10.

Com.: « S'io fussi tanto intelligente delle leggi divine ». Fin.: « Senza grave riprension nostra ». Segue a car. 11: « Parte presa nell'eccte Consiglio di Pregadi, 1602 23 Maggio, in materia della Prelatione de' beni posseduti da Laici », che com.: « Essendosi dalla supplicatione hora letta ».

- III. Copia di tre Brevi di Sisto IV: car. 13.
  - l. Panormitanis ut praestent auxilium triremibus ligae Pontificiae « Desideravimus semper ut in Italia quies et pax vigeret »: « Romae, die 2 Junij 1483 ». 2. Archiduci Austriae « Accepimus nuper nobilitatem tuam denegasse transitum »: « Romae, die 3 Junij 1483 ». 3. Maximiliano « Intellexisse debet Nobilitas tua »: « Romae, die 3 Junij 1483 ».
- IV. Copia di un Breve di Pio II: car. 13b.

Duci Venetiarum - « Accepimus litteras tuas, ex quibus intelleximus »: « In monasterio Sancti Francisci extra Muros Senenses, XIIIJ Martij anno 240 ».

- V. Copia di due Brevi di Innocenzo III (adespoti): car. 14.
  - 1. Patriarchae Constantinopolitano « Ex tenore litterarum tuarum, nobis fuit auribus intimatum »: « Romae, apud S. Petrum, Idus Januarij, Anno nono ». L'attribuzione è giustificata dal periodo: « ad dilectum filium B(enedictum) tituli Sanctae Susannae presbyterum Cardinalem Apostolicae Sedis legatum ». 2. Regi Portugalliae ne molestet Ecclesias et Ecclesiasticas personas « Si quam horribile sit »: « Latteranensis, decimo octavo Cal. Maij, Anno XII ».
- VI. Copia di tre Brevi di Martino V: car. 14<sup>b</sup>-15.
  - 1. Wlatislao Poloniae Regi « Nuper ex quadam supplicatione »: « Romae, apud S. Petrum, X Cal. Maij, Anno Quinto ». 2. Conzoni « Non possumus vobis sufficienter exprimere » senza data. 3. Carolo de Borbonio Comiti Claremontia « Non videmus quare tibi amplius scribere » senza data.

VII. Copia di tre Brevi di EUGENIO IV: car. 15-16.

Sono senza data: l. Senza intestazione: « Dudum fe. re. Martinus Papa ». 2. Episcopo Paduano - « Intelleximus quod Praetor ». 3. Praetori Paduano - « Intelleximus detinui a te ».

VIII. De lege Venetorum prohibente « quamcumque alienationem in personas Ecclesiasticas » Dissertatio: car. 17-20.

Com.: « Non potest primo dici ». Fin.: « Nisi dominus custodierit civitatem ».

IX. « Offitio esposto dal Nuntio (CESARE COSTA, Arcivescovo di Capua) nel suo primo ingresso in Collegio (a. 1585) in Audienza pubblica » car. 21.

Com.: « Se havesse potuto la Santità di Sisto V ». Fin.: « Sincera e non simulata volontà ».

X. Copia di un Breve di Alessandro VI: car. 22.

Vicario Patriarchae Venetiarum - « Nuper ex parte dilecti filij nostri »: « Romae, die XXIX Julij 1502, Anno decimo ».

- XI. Sommario di quattro Brevi di NICOLÒ. V, PAOLO II e INNOCENZO VIII: car. 22.
- XII. Copia di un Breve di Leone X: car. 23.

Duci Venetiarum - « Cum sicut dilectus filius Antonius de Baschenij »: « Romae, die 2 februarij 1520, anno 700 ».

XIII. Copia di un Breve di EUGENIO IV: car. 23.

Duci Venetiarum - « Superioribus diebus cum ad nostram devenisset notitiam »: « Romae, 8 Januarij 1438 ».

XIV. « Votum Cardinalis Veronae (Augustini Valerij) ad S<sup>mum</sup>, habitum die 17 Aprilis 1606 » car. 24.

Com.: « Laudabile quidem sed ardua ». Fin.: « Juvet, diriget, secundet ».

XV. « Oratio Cardinalis Columnae (Ascanij) ad Smum, habita die 17 Aprilis 1606 » car. 25.

Com.: « Obsistere parentibus impium ». Fin.: « Excitati resipiscent ».

- XVI. « Ad Senatum Venetum, Hortatio (poetica) ut resipiscant » car. 28-29.
  - « Magne Leo, euganeis qui regnas saltibus atque ». In fine: « Pater Bovius fecit ». Precede a car. 27 una breve scrittura, che com.: « Desinent nunc extollere Veneti ».
- XVII. « Sanctissimo Patri Paulo V Summo Catholicae Ecclesiae Pontifici in causam Venetam » Carmen: car. 30-31.
  - Protinus hoc titulis Venetorum et honoribus aliis ».
- XVIII. Copia di sei Brevi di Giovanni XXII: car. 32-35.
  - 1. Rectori Marchiae Anconitanae « Dudum propter nephandae rebellionis audaciam »: « Avinionensis VIII Idus Februarij, anno sexto ». 2. Duci et Consilio Venetorum « Ad vestram credimus pervenisse notitiam » stessa data. 3. Duci Venetiarum « Nobilitatis tuae litteras » stessa data. 4. Duci et Consilio Venetorum « Accepimus nuper insinuatione fideli »: « Avinionensis XII Kal. Augusti, anno sexto ». 5. Legato Lombardiae « Ad nostrum pridem »: « Kal. Martij Anno XVI». Cotesto breve è preceduto da una seconda copia, quasi completa. 6. Duci Venetorum « Dudum relatibus fide dignis »: « Avinionensis, VIII Kal. Septembris, anno V ».
- XIX. Copia di due Brevi di CLEMENTE VI: car. 35-36.
  - 1. Duci et Communi Venetorum « Nuper infestae relationis assertione percepimus »: « Avinionensis, VI Kal. Januarij, anno secundo ». 2. Judicibus, Consilio et Civitati Ragusinae « Ad Sedem Apostolicam veniens » stessa data.
- XX · Copia di tre Brevi di Gregorio XI: car. 36-38.
  - 1. Duci et Communi Venetiarum « Ad illa vos, filij, libenter inducimus »: « Apud Villam Novam, IIIJ Kal. Augusti, anno primo ». 2. Duci Venetiarum « Super Gregem dominium licet »: « Avinionensis; XI Kal. Februarij, anno secundo ». 3. Duci et Communi Venetiarum « Dilectus filius Gerardus Clavelli »: « Avinionensis, VIIJ Kal. Julij, anno secundo ».
- XXI. Copia di un Breve di CLEMENTE VI: car. 38.

pelleretur ».

Episcopo Castellanensi - « Illius qui non iustos ». Resta a mezzo con le parole: « et alias res prohibitas ».

XXII. Nota sull'allenza dei Veneti con Francesco Gonzaga: car. 40.

Com.: « Veneti enim Carrariorum potentiam ». Fin.: « Ne Philippus ducatu omnino

XXIII. « Risposta a due argomenti di fra Paulo (Sarpi) che nego la capitulatione di Giulio 2°, fatta da Mons. Lancellotto (Gio. Battista) » car. 42-45.

Com.: « Il negare le capitulationi fatte ». Fin.: « Con tanta temerità abusano ».

XXIV. Scrittura in difesa della S. Sede, per le censure contro la Repubblica Veneta: car. 46-53.

Com.: « Ho sempre stimata la Serme Republica di Venetia ». Fin.: « Cadens in constantem virum ».

- XXV. Copia di dieci Lettere del Cardinal di Como (Tolomeo Galli) a Monsignor Lorenzo Campeggi, Nunzio in Venezia (Roma 1583-1584): car. 54-55.
  - 1. « Quando il sig. Latino Orsino »: «14 gennaro 1583 ». 2. « Per la lettera di V. S. »: « 28 gennaro ». 3. « Nostra Santità ha intesa la risposta »: « 4 febbraro ». 4. « L'Ambasciatore ha trattato con molto discorso »: « 25 febbraro ». 5. « Per la lettera a parte di V. S. » senza data. 6. « Per haver a' di passati »: « 4 agosto ». 7. « È piaciuto a N. Sro »: « 13 d'ottobre ». 8. « Ancor che quei Sri Ill. habbino dato buona risposta »: « 7 d'ottobre ». 9. « Nostro Signore ha inteso la risposta »: « 4 di febbraro 1584 ». 10. « Per haver a' di passati N. Sro »: « 4 d'agosto ». A car. 55º è copia di un reclamo a Gregorio XIII, che com.: « Otto giorni sono due Galere », e di una risposta della Repubblica Veneta al Nunzio, che com.: « Intendessimo a pieno ».
- XXVI. Copia di cinque Lettere di Monsignor Alberto Bolognetti, Nunzio in Venezia, al Cardinal di Como (Tolomeo Galli): car. 56-61.
  - 1. « Ho havuto bonissima commodità »: « Venetia li 2 di Aprile 1580 ». 2. « Hor perchè si trova qui prigione »: « Venetia alli 12 di Marzo 1580 ». 3. « Sia pur certa V. S. Illma, che ogni minima parola »: « Venetia alli 9 di Aprile 1580 ». A codesta lettera sono accodate: la doppia copia di una dichiarazione (2 aprile 1580) con la quale si revocano « gli atti fatti nel foro seculare contra il Rmo Mons. Alvise Michel Arcivescovo di Spalato »; ed una copia dell'ammenda fatta, per la stessa ragione, da Nicolò Padavino. 4. « Giovedì prossimo ch'io fui in Collegio »: « Venetia li 10 di Dicembre 1580 ». 5. « Per la dilatione concessa a questi Signori »: « Venetia li 24 di Dicembre 1580 ».
- XXVII. « Brevi annotationi » sulle Lettere circolari « scritte dal Doge di Venetia alli Prelati et Clero dell'istesso Stato contro l'autorità et potestà della Santa Sede Apostolica » car. 62-65.

Com.: « Si possono avvertire quei semplici Popoli ». Fin.: « Facendo il fine che meritavano ».

XXVIII. « Discorso sopra la fragilità di Venetia » car. 66-69.

Com.: « Non deve già negare la Republica ». Fin.: « Lasciare alla Chiesa quello che di raggione (1) è suo ».

XXIX. Copia di Lettera di Leonardo Loredano, Doge di Venezia, a Giulio II: car. 70.

Com.: « Doppo il bascio de i beati piedi, ci siamo sforzati », e porta la data: « Nel Palazzo nostro Ducale, il di v di Giugnio nell'Inditione 14°, M.D.IX ».

XXX. Copia di Lettera di Pasquale Malipieri, Doge di Venezia, a Pio II: car. 71.

Com.: « Fuit eritque semper magnum desiderium nostrum », e porta la data: « In nostro Ducali Palatio die vi Martij Indictione octava, M. COCC. LX ».

XXXI. Copia di un Breve di Eugenio IV a Francesco Foscari, Doge di Venezia: car. 71.

È senza data e com.: « Quae noviter cum dilectis filijs nobilibus viris Oratoribus ».

XXXII. « Capi della risposta del Senato (Veneto) » sulla giurisdizione ecclesiastica: car. 72-73.

Com.: « Nel particolare della parte terza ». Fin.: « La divotione dell'animo nostro verso di lei ».

XXXIII. Copia di Lettera di fra Bartolomeo da Saluzzo « alla Ser » Republica et Magnificentissima Città di Venetia » car. 74-78.

Com.: « Vos in libertatem vocati estis fratres », e porta la data: « Rieti, il di 15 de Giugno 1606 ».

XXXIV. « Lettera scritta dal Senato e Republica Veneta alla Communità e sudditi del stato per l'occasione del (!) Interdetto di Paolo V » car. 80-81.

Com.: « Essendo per voluntà dell'eterno Dio ordinato ». Fin.: « Difendere le raggioni (1) communi nostre e vostre particolari ».

XXXV. Copia di due Brevi d'Innocenzo III: car. 82-83.

Duci et Populo Venetorum - 1. « Ad hoc Deus Apostolicae Sedis Antistitem »: « Datum Ferentini » senza anno. 2. « Apostolicae servitutis officium laudabiliter exercemus »: « Datum Ferentini, non. Augusti, anno 9 ».

XXXVI. Copia di un Breve di CLEMENTE VII: car. 84-85.

Andreae Gritti Duci Venetiarum - « Cum nuper ad aures nostras pervenisset » senza data.

XXXVII. Copia di cinque Brevi d'Innocenzo III: car. 86-87.

1. Duci et Populo Venetorum - « In favorem Orientalis Provinciae » senza data. Duci Venetorum - 2. « Venientes ad Apostolicam Sedem »: « Romae, apud S. Petrum, IIIJ Kal. Februarij ». 3. « Per tuas nobis litteras intimasti »: « Romae, apud S. Petrum, anno 7° ». 4. Cardinali S. Marcelli - « Inter illa, quae nobis per tuas litteras intimasti »: « Lateranensis, XI Kal. Maij ». 5. Duci et Populo Venetorum - « A memoria nostra non excidit » senza data. A piedi della car. 86°, comincia il sommario di un Breve dello stesso Innocunzo III al Patriarca di Costantinopoli, e termina, per antica trasposizione, in testa della car. 203°.

XXXVIII. Copia di un Breve di CLEMENTE IV: car. 88.

« Orta dudum . . . . diversarum materia quaestionum »: « Perusij, Id. Novembris, anno 1º ».

XXXIX. Copia di un Breve di Giovanni XXIII: car. 90.

Patriarchae Gradensi - « Ad audientiam nostram... pervenit »: « Florentiae, VIII Kal. Octobris, anno 4° ». In testa: « Ew lib° VI Litterarum Apostolicarum, pag. 264 ».

XL. Copia di cinque Brevi di Paolo II: car. 92-93.

1. Patriarchae Venetiarum - « Exponi nobis fecit dilectus filius Nicolaus Superantio »: « Romae, die XX Decembris 1470 ». 2. Francisco Bembo - « Exponi nobis fecisti quod alias »: « Romae, 4 Maij 1471 ». Duci Venetiarum - 3. « Dilectus filius noster... qui nuper etiam »: « Romae, XXII Januarij 1471 ». 4. « Jam fere secundus est mensis »: « Romae, die XX Februarij 1471 ». 5. Patriarchae Venetiarum - « Fecit nobis nuper supplicari »: « Romae, die ij Aprilis 1471 ». In testa: « Ex libro Brevium de Curia, Anni Septimi ».

XLI. Copia di un Decreto di Girolamo Priuli, Doge di Venezia, sull'osservanza del Concilio di Trento nelle provincie Venete: car. 94-95.

Com.: « Vi deve esser nota l'obbligatione che hanno li Principi Christiani », e porta la data: « 1564 a di 16 Ottobre in Pregadi ». Vi sono accodate due scritture latine sullo stesso argomento.

XLII. Copia di due Brevi di Paolo V: car. 96-97 e 99-100.

Marino Grimano et Reipublicae Venetorum - 1. « Ex litteris Venerabilis

fratris Horatij »: « Romae, die prima Decembris, 1605 ». 2. « Ad audientiam nostram devenit »: « Romae, die X Decembris 1605 ».

XLIII. Copia di un Breve di Sisto V: car. 98.

Pasquali Ciconia Venetiarum Duci - « Gratissimum nobis fuit »: « Romae, die XX Septembris 1585 ».

XLIV. Copia di alcune « Parti » del Senato Veneto « che non si possi lasciar beni ad pias causas » car. 101-104.

Sono precedute da una Lettera di Marino Grimano a Pietro Morosini e Girolamo Cappello, che com.: « Vi mandiamo copia di due parti prese nel Senato», e che porta la data: « In nostro Ducali Palatio, die 27 Martij Ind. tertia 1605».

XLV. Copia di un Breve di GREGORIO IX: car. 109-110.

Duci et Communi Venetorum - « Grandem et gravem in vestram et Civitatis vestrae gloriam »: « Lateranensis, ij Non. Maij, anno septimo ».

XLVI. « Responsio ad Apologeticum R<sup>di</sup> Patris Caesaris Baronij » car. 111-113.

Com.:  $\blacktriangleleft$  Ad apologeticum  $R^{di}$  Caesaris Baronij responditur ». Fin.:  $\blacktriangleleft$  Cessare pariter debeat quod urgebatur ».

XLVII. Copia di cinque Brevi d'Innocenzo III: car. 115-117.

1. Universis Crucesignatis - « Si vere vos penitet » senza data, ma « anno 6° ».

2. Duci Venetorum - « Praedecessorum nostrorum vestigijs inhaerentes »: « Anagniae, VI Kal. Martij, anno 7° ». 3. Ferrariensi Episcopo - « Licet dilectus filius Gradensis electus »: « Romae, V Kal. Februarij ». 4. Duci Venetorum - « Super renovationem vero privilegij »: « Reatis, ij Non. Augusti, anno decimo ».

5. Duci et Populo Venetorum - « Venientem ad praesentiam nostram »: « Kal. Junij, anno decimo ».

XLVIII. Copia di tre Brevi di GREGORIO IX: car. 117.

Duci Venetorum - 1. « Solitae dilectionis affectu »: « Perusij, iiij Id. Octobris, anno secundo ». 2. « Cum graves Apostolicae Sedis eventus »: « Apud Criptam ferratam, V Id. Augusti, anno Xiiij ». 3. Duci et Communi Venetorum - « Licet sicut intimantibus vobis accepimus »: « Assisij, Vij Id. Junij, anno X ».

XLIX. Copia di un Breve di Gregorio VII: car. 1176-118.

Duci et Populo Venetiarum - « Meminisse debetis quanta vobis »: « Carpinetae, V Id. Junij, ind. XV ».

L. « Parte » del Senato Veneto per diminuire le spese e le doti delle Monacazioni: car. 119-124.

Com.: « Sono crescinte a tanto eccesso le spese ». Fin.: « Professione o sagra che gli restasse a fare ». Vi sono accodate: l. Copia di Lettera del Cardinal Cinzio San Giorgio, che com.: « Nostro Signore havendo inteso », e porta la data di: « Roma, li X d'Agosto 1602 ». 2. Copia di Lettera di Antonio Grimani, vescovo di Torcello, che com.: « Io ubbidirò prontamente », e porta la data: « Di Venetia, a 17 d'Agosto 1602 ». 3. Copia di un Breve di Clemente VIII al Patriarca di Venezia, che com.: « Accepinus non sine gravi animi nostri molestia »: « Romae, die 23 Novembris MDCII ». 4. Copia di Lettera di Matteo Zane, Patriarca di Venezia, che com.: « M' è stato di grandissima mortificatione », e porta la data: « Di Venezia, a di XVII d'Agosto 1602 ».

- LI. « Trattamento che la Ser Republica di Venetia usa di fare agli Ambasciadori ch'essa riceve in Riga Regia o Ducale » car. 125.
- LII. « Propuesta del Señor Don Francisco di Castro al Serenissimo Duse di Venetia (Leonardo Donato) » car. 127-128.

Com.: « El Rey mi Señor aqui embione ». Fin.: « De todos los buenos deseados ».

LIII. Copia di Lettera di Leonardo Donato, Doge di Venezia, ai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi della Repubblica: car. 129.

Com.: « Poiché con la gratia del Signore Iddio », e porta la data: « In Venetia, li 21 d'Aprile, 1607 ».

- LIV. Copia di tre Brevi di GREGORIO XII: car. 1316-134.
  - 1. Episcopo Castellanensi « Debitae mentis nostrae oculos convertinus »: « Romae, XV Kal. Junij ». Episcopo Polensi 2. « Ad audientiam nostram pervenit »: « Romae, quarto Nonas Julij, anno primo ». 3. « Etsi cuncta crimina detestamur »: « Lucae, decimo Kal. Aprilis, anno 2º ». In testa: « Ex Registris Gregorij XII ».
- LV. Copia di due Brevi di Sisto IV: car. 137.

Patriarchae Venetiarum - 1. « Cogimur, non sine cordis nostri dolore »: « Romae, die ij Junij 1474 ». 2. « Superioribus proximis diebus »: « Romae, die 13 Junij 1474 ».

LVI. Copia di un Breve di Innocenzo VIII: car. 137.

Vicario Patriarchae Venetiarum - « Exposuit nobis dilectus filius Antonius Vinciguerra »: « Romae, die ultima Octobris, 1487 ».

LVII. Copia di un Breve di Paolo III: car. 1376-138.

Petro Lando Duci Venetiarum - « Exponi nobis per dilectum filium Gabrielem Venerium »: « Romae, die 28 octobris, 1542 ». Segue un frammento di scrittura quasi evanita.

LVIII. Copia di tre Brevi di Onorio IV: car. 139-140.

Episcopo Castellanensi - 1. « Accedentes ad Apostolicam Sedem »: « Tiburti, nonas Augusti, anno primo ». 2. « Cum tibi per alias nostras »: « Tiburti, nonas Augusti, anno primo ». 3. Duci et Communi Venetorum - « Olim Sedem Apostolicam adversus »: « Reatis, Idus Septembris, anno secundo ».

- LIX. Copia di cinque Brevi di CLEMENTE V: car. 141-145.
  - 1. Episcopo Firmano « Ad compescendos conatus nepharios Venetorum quos adversus »: « Avinionis, iiij Kal. Julij, anno quarto ». 2. Geraldo de Justis ecc. « Ad compescendos conatus nepharios Venetorum ut in proxima » stessa data. 3. Potestati et Capitaneo Cesenatensi « Non invia immaculata »: « Avinionis, iiij Kal. Julij, anno quarto ». 4. Abbati Albaterrensi ecc. « Dudum contra Venetos »: « Avinionis, viij Kal. Februarij, anno octavo ». 5. Roberto Regi Siciliae « Nuper post regimen Civitatis nostrae Ferrariensis »: « Avinionis, iiij Kal. Aprilis, anno octavo ».
- LX. «Risposta del Sermo Leonardo Donato, Doge di Venetia, alla preposta fatta ne Pregadi dall'Eccmo Sigr Don Francesco di Castro, Ambasciatore estraordinario della Maiestà Cattolica appresso quel Senato, mandato per sedare li presenti rumori et differenze, che passano tra quella Republica et la Santa Chiesa, nel mese di dicembre 1606 » car. 145-151.

Com.: « Divise donque il Sermo Leonardo Donato ». Fin.: « Et gli favori che da un tanto Re ricevono ».

LXI. Lettera « al Moro Provveditore di Terra ferma » car. 153-155.

Com.: « Mi è stato commandato, sapendosi già ch'io sono affettionato alla Republica ».

Fin.: « Convengono a un Christiano et a un vero Cavaliere ».

LXII. « Alli pijssimi, fedelissimi et Cattolici Popoli ricomprati col pretiosissimo sangue di N. S<sup>ro</sup> Giesù Christo hoggi soggetti nel temporale al Duce et Republica di Venetia, per permissione di Dio », Lettera sulla suprema autorità del Papa: car. 157-159.

Com.: « Io servo indegno di Giesti Christo ». Fin.: « Patiranno in eterno in inferno ».

LXIII. « Alli R<sup>mi</sup> Patriarchi, Arcivescovi, Vescovi di tutto il Dominio di Venetia etc. », Lettera in favore dell'immunità dei Beni Ecclesiastici: car. 161-163.

Com.: « Se il negotio che hoggi è in piedi ». Fin.: « Lasciare la vostra fede antica ».

LXIV. Copia di un Breve di Bonifazio VIII: car. 165.

Duci, Consilio et Communi Venetorum - « Licet immunera grandiaque negotia »: « Albani, XV Kal. Junij, anno primo ».

LXV. Copia di un Breve di Benedetto XI: car. 165b.

Duci et Universitati Venetiarum - « Regis Pacifici, qui regnat in coelis »: « Perusij, VI Kal. Junij, anno primo ».

LXVI. Copia di Lettera nella quale si dà ragguaglio di ciò che fu disposto in Concistoro (a. 1605) per la guerra contro il Turco: car. 167-168.

Com.: « Non ignoras Paulum Pontificem mow ut assumptus est ». Fin.: « Scies quid in proximo flet. Nunc vale ».

LXVII. Copia di Lettera sull'immunità Ecclesiastica, a Galeazzo Duca di Milano: car. 168.

Com.: « Intelligentes mense elapso nonnullas exactiones ». Fin.: « Officiales tuos videmus ».

LXVIII. Risposta al quesito: « an personae Ecclesiae in dominio Veneto existentes teneantur observare Interdictum promulgatum a S. D. N. Paulo Papa V, die 17 Aprilis 1606 » car. 169-170.

Com.: « Ratio dubitandi afferre duples ». Fin.: « Debet necessario servare dictum Interdictum ».

LXIX. Copia di Lettera responsiva dei Genovesi alla Repubblica Veneta, per essersi opposta ai decreti Pontificj: car. 171-172.

Com.: « Habbiamo ricevuta la lettera di V. Sertà ». Fin.: « Questo è quanto ci occorre per risposta della sua lettera ».

LXX. « Pro Reipublicae Venetae Episcopis, ad S. D. N. Paulum V, Apologia incerti Authoris » car. 173-177.

Com.: « Rogasti privatim, Sme Pater, Ascanium Cardinalem Columnam ». Fin.: « Et censurae tuae subijcio »

LXXI. « Antipologia contra Episcopos Venetos » car. 178-179.

Com.: « Recte sensit Illame Cardhe Columna in sua sententia ». Fin.: « Per aliquod temporis spatium differre ».

LXXII. Invettiva contro la Repubblica Veneta, a causa dell'Interdetto: car. 181.

Com.: « Audite Insulae et attendite Populi ». Fin.: « Et animarum ipsorum perditionem consequantur ».

LXXIII. Copia di Lettera del Conte di Fuentes a Monsignor Francesco Penia: car. 183.

Com.: « A bonissimo tempo mi venne hieri la lettera », e porta la data: « Di Milano, li 2 di Luglio 1606 ».

LXXIV. Copia di « Lettera scritta ai Sigri Venetiani dal RE Carro-Lico » car. 184.

Com.: « Ho intesa la pretentione che havete », e non ha data.

LXXV. Lettere originali di Monsignor Francesco Penia a Orazio Capponi, Vescovo di Carpentras: car. 185-186.

La prima com.: « Perdonatemi la tardansa », e porta la data: « Di casa (Roma), questo di 5 di Maggio 1607 »; l'altra è senza data e com.: « Vidi primam partem operis tui ad Venetam nobilitatem ».

LXXVI. Copia di « Lettera scritta dalli Sudditi de Venetiani a la Sta di N. Sro Papa Paulo V » car. 187-190.

Com.: « Ricevi, Bmo Padre, con pio e paterno affetto ». Fin.: « Et con la conservatione della Stà Vostra ».

- LXXVII. Copia di due Lettere del CARDINAL GIROLAMO RUSTICUCCI a Monsignor Cesare Costa, Nunzio in Venezia: car. 191.
  - 1. « Ho ricevuto la lettera di V. S. del 24 »: « Roma ultimo d'Agosto 1585 ». 2. « Ho ricevuto la lettera di V. S. de' 9 con li fogli soliti »: « Roma 12 Novembre 1585 ».
- LXXVIII. « Capitoli d'alcune lettere scritte da Roma (a. 1580) al Nuntio di Venetia (Alberto Bolognetti) dal Sig<sup>r</sup> Cardinale di Como (To-Lomeo Galli) a tempo di Papa Gregorio xiij » car. 193.

Si riferiscono al Bando contro l'Arcivescovo di Spalato. (Si veda in questo stesso

codice il n. XXV, 3). A tergo della car. 193 è una breve nota sopra alcuni abusi del Senato di Venezia, che porta la data del febbraio 1587, e che com.: « Havendo la Sigria di Venetia fatto chiamare ».

LXXIX. « Avvertimenti » contro la scrittura di un Frate che falsava i concetti di S. Gregorio e di Gelasio, sulla validità delle decisioni dei Papi: car. 194-195.

Com.: « È d'avvertire che questo maligno frate ». La fine di codesti « Avvertimenti » è a car. 197ª con le parole: « Concludendo che questo scrittore è bugiardo et un gran maligno ».

LXXX. Scrittura contro l'abuso della Republica Veneta nell'occupare «tutte le Selve delle Roveri» car. 196-197.

Com.: « Solo dirò questo: che tutte le Selve delle Roveri ». Fin.: « Che sono i col... et pretesti del ben publico ».

LXXXI. Copia di Lettera di Leonardo Donato, Doge di Venezia, ai Patriarchi, Arcivescovi ecc. del suo Dominio: car. 198.

Com.: « Poi che con la gratia del Sigr Iddio, si è trovato modo », e porta la data: « Di Venetia, li 21 d'Aprile, 1607 ».

LXXXII. De Michaesio Judaeo, notula: car. 200-201.

Com.: « Is erat Michaesius genere Judaeus ». Fin.: « Aucupandi animos hominum artes edoctus ».

LXXXIII. Brano di un Ragionamento sul Canone: « Unam Sanctam » car. 202.

Com.: « Se bene il vostro Theologo, nell'Apologia al Cardinale Bellarmino ». Fin.: « Et conforme alla sua vana scropolosità ».

LXXXIV. Copia di Lettera di Enrico Dandolo a Papa Innocenzo III: car. 203.

Com.: « Cum omni devotione, servitium notum facio », e non ha data.

LXXXV. Copia di quattro Brevi di Onorio III: car. 2036-204.

Duci et Populo Venetorum - 1. « Cibavit Dominus Deus absyntio » senza data. 2. « Dewtera Domini fecerat in captione Damiatae virtutem » senza data. Duci Venetorum - 3. « Quod vir sit fidelis et probus »: « Laterani, VIII Kal. Novem-

- bris, anno nono ». 4. « Bethleemitanus Episcopus incessabili quasi querela ». Resta a mezzo con le parole: « faciens sibi ex debito ».
- Le quattro carte non numerate, contengono l' « Indice, del Tomo Quarto », della serie voluta comporre dal Marchese Capponi in « Marzo 1727 ».
- 167. Cart., miscell., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,280 × 0,205, di car. 351, num. mod., oltre quattro carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche. Alcune scritture conservano una numerazione originale, ora cancellata, ora conservata vicino alla complessiva.
  - I. « Relatione del claro Gio(vanni) Cornaro, retornato Ambasciatore dalla Corte di Francia, l'anno molexe » car. 1-46.
    - Com.: « Ho veduto il Regno di Francia nel tempo di questa mia legatione ». Fin.: « Ogn'uno può vivere et godere quietamente il suo ».
  - II. Parere contro « alcune opinioni della facoltà Teologica della Sorbona » car. 47-51.
    - Com.: « Se la Sede Apostolica ha tollerate alcune opinioni ». Fin.: « Le presuntuose Censure, che ella ha fatte ».
  - III. « Afforismi delle (!) lettera che scrisse Ant(onio) Perez al Re di Francia (Enrico IV), indrizzadogli (!) il libro delle Relationi » car. 53-72.
    - Com.: « Coloro che per se stessi o per propria fortuna poco vagliono ». Fin.: « Tenendo per sogno tutto quel che dico ». È in fine un breve commiato del raccoglitore: « A tutti il Curioso », che com.: « Signori eccovi gli Afforismi del libro delle Relationi ».
  - IV. Copia del Memoriale del Duca Carlo di Créqui ad Alessandro VII, sul formolario dei Vescovi di Francia: car. 73.
    - Com.: « Il Duca di Crequi, Ambasciatore straordinario del Re Christianissimo ».

      Fin.: « Con ordine a tutti i Prelati et Ecclesiastici di sottoscriverlo ».
  - V. «Scrittura dell'offerte fatte per parte del Re di Francia (Luigi XIII) al Duca di Savoia (Vittorio Amedeo I), per stabilire il riposo dell'Italia » car. 75-83.
    - Com.: « Se alcuno havesse dubbio delle sincere intentioni ». Fin.: « Come sudditi della casa d'Austria ».

VI. « Copia di Lettera scritta da Postdam sotto li 16 maggio 1679 da S. A. S. L'ELETTORE DI BRANDEBOURG (FEDERICO GUGLIELMO) al Re di Francia (Luigi XIV) » car. 85-86.

Com.: « Sarebbe impossibile che la Maesta Vostra », e resta a mezzo con le parole: « con più sincerità e zelo fosse ».

- VII. Copia di due Lettere del Re di Francia (Enrico IV) e del Duca di Savoia (Carlo Emmanuele I), per la resa del castello di Momigliano: car. 87-88.
  - 1. « Spero che il Castello di Momigliano mi sard arreso »: « Ciamberi, a 6 di Novembre 1600 ». 2. « In essecutione di quanto vi ho mandato a dire »: « Ierea, a 30 di Ottobre 1600 ».
- VIII. « Copia di Lettera scritta da Carlo di Lorena Duca di Guisa al Christianissimo Enrico IV Re di Francia e di Navarra, doppo ch'egli è stato ricevuto in gratia » car. 89.
  - « Non havendo potuto scrivere a V. M. »: « Sciallon, alli 28 di Ottobre 1595 ».
- IX. « Copia de la Lettera del Christianissimo Enrico IV Re di Francia et di Navarra, scritta a ciascun Vescovo dell'Assolutione datali dal Sant<sup>mo</sup> Sor Nro Papa Clemente VIII, tradotta di francese in italiano » car. 90-91.
  - « Gli Inimici della nostra Corona »: « Dal campo di Traversy, presso la Fera, il XVII giorno di Novembre 1595 ».
- X. Copia di tre Lettere di CLAUDIO D'ANGENNES, Vescovo di Le Mans: car. 93-96.
  - A Enrico IV 1. « Per un'altra mia, la quale io temo per la sua lunghezza »: « Di Roma, alli 15 di Marzo 1589 ». 2. « Per huomo espresso che noi habbiamo spedito a V. M. »: « Di Roma, alli 20 di Marzo 1589 ». 3. Ai Signori di Rambouillet e di Maintenon « Mi dispiace dirvi le cattive nuove di nostri amici »: senza data.
- XI. « Copia di una Lettera ad un Amico, scritta in Roma a 6 di maggio 1594 » sopra Enrico IV e il Regno di Francia: car. 97-100.
  - Com.: « Se fossero cessate le cause che m'indussero a prevedere il progresso alle cose di Navarra ». Fin.: « Cognoscono meglio li huomini Francesi, che non fo io ».
- XII. « Oratione di Lazaro Soranzo ad Henrico IV Christianissimo Re

di Francia et di Navarra, nell'Assolutione data a Sua Maestà da Clemente VIII Sommo Pontefice » car. 101-114.

Com.: « Ecco, Sire, tutto il mondo ripieno di giubilo per la benedittione che havete ricevuta ». Fin.: « Et a voi si accresca nuova et gloriosa corona ».

XIII. Discorso « Se il Re di Navarra facendosi Cattolico, debbe esser dal Papa ribenedetto et accettato per Re di Francia » car. 116-129.

Com.: « Presupposto quello che si dice, che il Re di Navarra si vuol far Cattolico ». Fin.: « E propagarla nel resto dell'universo ».

XIV. « Ristretto delli inconvenienti che risulteranno del negare Nostro Signore (Clemente VIII) l'assolutione della quale il sig. Duca di Nevers (Luigi di Gonzaga) supplica Sua Santità » car. 130-131.

Com.: « Alle persone particolari francesi ». Fin.: « Esser causati da questa sua negativa ».

XV. « Pia admonitio ad omnes Catholicos super his quae flunt ab Hispanis contra absolutionem Regis Henrici » car. 132-139.

Com.: « Inter tot nostri seculi monstra ». Fin.: « Principes per illos ambulantes ad inferos perducunt ».

XVI. Appunti sopra diverse concessioni enfiteutiche, da Paolo III a Clemente VIII: car. 140-143.

Com.: « Marcus Antonius Barbo Canonicus ». Fin.: « Pro canone . . . ».

- XVII. Copia di quattro Lettere di Monsignor Orazio Capponi, Vescovo di Carpentras, a Monsignor Giuseppe Ferreri, Vicelegato in Avignone, con tre responsive: car. 144-147.
  - 1. « Non mi parendo di poter più tempo »: « 22 di Marzo (1609) ». 2. « Io godei hiersera grandemente »: « 24 di Marzo (1609) ». 3. « Io posso ben con patienza (frammento) »: « 29 (marzo 1609) ». 4. « Se io in tanto necessaria et urgente occasione »: senza data, ma: « 29 di Marzo 1609 ». Le responsive: 1. « Io non so d'haver mai fatto alcun aggravio »: « alli 23 di Marzo (1609) ». 2. « Et quanto a gl'altri particolari (frammento) »: « D'Avignone, li 27 di Marzo 1609 ». 3. « Mi sono meravigliato molto del termine che V. S. Rma usa meco »: « 29 di Marzo 1609 ».
- XVIII. Carta di conciliazione tra Enrico Re d'Inghilterra e S. Tommaso Vescovo di Canterbury: car. 148.

Com.: « Jam pene sew annos, Thomas Cantuariensis Antistes exulavit ». Fin.: « Ad congressum colloquiumque venerunt ». Cfr. Cod. 164, n. XXVII.

XIX. Ricevuta del Vescovo di Carpentras (Cosimo del Bardi), in favore di Bartolomeo di Lo Bianco, per la paga della soldatesca di Avignone: car. 150.

Com.: « Io sottoscritto ho ricevuto », e porta la data: « 30 Novembre 1628 ».

XX. Ricevuta di Francesco Prin, per le spese di viaggio di Mons. Santa Croce, da Avignone a Madrid: car. 152.

Com.: « Io Francesco Prin », e porta la data: « Madrid, 5 di Giugno 1626 ».

XXI. Relazione sugli affari di Francia e di Navarra, mandata dal BARONE DI SENESLE a Clemente VIII: car. 154-159.

Com.: « Il Barone di Senesle per ubidire al Comandamento di V. Bre ». Fin.: « Et le dia vita longhissima et felicissima ».

XXII. Copia di Lettera responsiva di « Monsieur du Vair » a Monsignor Carlo Conti, Vicelegato in Avignone, sulla procedura contro gli ecclesiastici: car. 160-165.

Com.: « Je n'ay point veu ny ouy parler de l'arrest », e porta la data: « Aix, ce 22 Janvier 1603 ». Vi è inclusa (car. 161-163) la « Informatio causas in qua contenditur de iurisdictione exercenda in D. Honoratum Granier », che dava occasione alla responsiva.

- XXIII. Copia di due Brevi di GREGORIO IX: car. 166-167\*.
  - 1. Ludevico Regi Franciae « Rew qui Regni regit aeterni dominium »: « Vüerbij, XV calend. Martij, anno nono ». 2. Archiepiscopo Senonensi « Post afflictiones multimodas »: « Vüerbij XIII calend. Martij, anno nono ». In fine è il sommario di un terzo Breve di Gregorio IX « ad Reginam Franciae », datato: « Ananiae, XVII cal. Septembris, anno septimo ».
- XXIV. Copia di un Breve d'Innocenzo III: car. 167b.

Potestatibus, Consulibus et Consiliarijs Lombardie - « Expectavimus hactenus atque speravimus »: « Laterani, XVJ calen. Maij, anno VI ».

XXV. Osservazioni, in forma di Lettera, sul modo dell'abiura di Enrico IV: car. 168-169

Com.: « Henricus Borbonius cum diu a fide Catholica aberrasset ». Fin.: « Ad tegendam simulationem aptius quam si denegetur ».

XXVI. « Copia d'una lettera di Vittor Pietro Caier (Cayer o Cayer),

già Ministro della setta Ugonotta, ad un Gentilhuomo suo amico chiamato il S<sup>re</sup> Dam, oggidì Ministro de la detta setta, la quale contiene le cause et ragioni de la sua conversione a la Chiesa Cattolica Apostolica Romana, tradotta di linguaggio francese, in cui ella è stata stampata » car. 170-175.

In fine: « Fatto in Parigi, il 22 di Dicembre 1595 ».

XXVII. « Information touchant le disme du safran » .car. 176-177.

Com.: « Desirans les pères du Collège de la Compagnie de Jésus ». Fin.: « Que l'on faict les autres grains ».

XXVIII. Lettera di RICCARDO SERRA a Monsignor Orazio Capponi, Vescovo di Carpentras: car. 178-179.

« Io spero, a Dio piacendo, di potermi a quest'hora rallegrare con V. S. »: « Roma, questo penultimo Novembre 1607 ».

XXIX. Allegazione di Riccardo Serra sul dritto del Clero di Carpentras a riscuotere le decime sul zafferano: car. 180-183.

Com.: « Clerus, Civitatis et Diocesis Carpentoractensis sicut in coeteris terrae fructibus ». Fin.: « Ubi ista multis exemplificat ».

XXX. Copia della « Letre de Madame de Cimiè a Monsieur de Joyeuze (Henri) despuis quil sest fet Capouchin » car. 187.

Com.: « Encores que Je scache fort bien ». Fin.: « De nous revoyr ung jourt au Ciel ».

XXXI. Copia della « Responce de Monsieur de Joyeuze (Henri) a Madame de Cymiè » car. 185-186.

Com.: « Quand votre lètre m'a este presentee ». Fin.: « Et que la est le repos et tranquillité de l'ame ». Le due lettere furono trasposte nella rilegatura.

XXXII. Istruzioni sulla « rivocazione delle censure uscite dalla Sorbona così l'anno 1663 come ultimamente quest'anno, di molte proposizioni favorevoli al Sommo Pontefice et alla Sede Apostolica » car. 188-197.

Com.: « Non presupponga che l'offesa sia maggiore ». Fin.: « Assuma un'autorità decisiva sopra l'altrui opinioni ».

XXXIII. Ragguaglio mandato il 6 agosto 1605, dei tumulti avvenuti nel Principato d'Oranges: car. 198-199.

Com.: « Quietornosi, come io scrissi che saria facilmente seguito, quei tumulti ». Fin.: « Possa apportar anche lui miglior fortuna ».

XXXIV. Informazione sui tumulti nel Principato d'Oranges: car. 200-201.

Com.: « Quando trenta mesi sono ». Fin.: « Tanti danni et travagli che ne sentono ».

XXXV. « Descrittione dello Stato Ecclesiastico, data al S<sup>r</sup> Marchese di Pianezza », per una invasione da parte della Francia: car. 202-212.

Com.: « Quando la Francia volesse invadere lo Stato ecclesiastico ». Fin.: « Le altre qualità di questa Città sono note ».

XXXVI. « Raggioni (in forma di Lettera) a favore della Sede Apostolica, sul fatto delle regalie » per le pretese di Francia: car. 214-216.

Com.: « Hanno risvegliata la curiosità della Corte di Roma ». Fin.: « Mentre con tutto il rispetto vi assicuro che sono ».

XXXVII. Copia di Lettera (autentica?) « alli diletti figli Imperatore, Re di Francia, di Spagna et di tucte l'altre parti di Christianità, Principi, Duchi, Marchesi et Conti », per una crociata contro i Turchi: car. 218-219.

Com.: « Non cessando noi, siccome per debito dell'officio nostro Pastorale siamo tenuti di pensare ». Fin: « Saria allegrezza grandissima di quelli renegati ».

XXXVIII. « Piena informatione della badia di S<sup>to</sup> Honorato de Lerino, fatta dall'Ill<sup>mo</sup> Card<sup>lo</sup> Pinelli (Domenico) et advocati, per ne fare relatione a N. S. » nell'anno 1592: car. 220-221.

Com.: « Il Monastero della Sacra Isola di Lerino ». Fin.: « Non ha potuto ottenere la sua ragione fin ad hora ».

XXXIX. Copia della « Risposta del Re Christianissimo (Enrico IV) alla riehiesta fattali dal Padre Provinciale de' Gesuiti di Francia » di rimettere il Collegio a Parigi: car. 222-224.

Com.: « Sono da quattro anni che io hebbe per gratissima la richiesta che mi faceste a Mets ». Fin.: « Pregate Dio per me ».

XL. Notizie sulla prigionia e sulle opinioni di Carlo di Lorena duca di Guisa: car. 226-229.

Com.: « Il sig. Duca di Guisa, doppo haver sopportato circa tre anni il rigore d'una priggionia ». Fin.: « Et coronerd questa ultima del favore delle sue sante benedittioni ».

XLI. Ragguaglio della liberazione di Gio. Luca Spinola dalle mani del Duca di Guisa: car. 230-232.

Com.: « Perchè era incerto dove il sig. Duca di Guisa si trovasse ». Fin.: « Poteva tornarsene in Avignone, come fece ». I fogli sono trasposti e vanno ordinati cosi: 231, 232 e 230.

XLII. « Parere dato sopra il modo che deve tenere l'Ill<sup>mo</sup> Cardinale Caetano (Enrico), eletto legato in Francia, ne la sua negociatione: fatto da me d'ordine di N. S<sup>ro</sup> P.P. Sisto V, et per commandamento di S. S<sup>rà</sup> dato al detto Ill<sup>mo</sup> legato » car. 234-239.

Com.: « Il Regno di Francia sotto alla Monarchia del suo Re ». Fin.: « Et in tante parti del mondo ». Il titolo è tolto da un frammento di codesto Parere, che è a car. 335.

XLIII. Notizia di alcuni Statuti dei Re di Francia, e « Consideratione fatta sopra all'intelligenza delli sopradetti Statuti o Leggi » car. 240-241.

Com.: « Les personnes ecclesiastiques ». Fin.: « Et ne dard con prima occasione avviso ».

XLIV. « Articoli accordati per la tregua et publicati in Parigi il di primo d'agosto 1593 » car. 242-245.

Com.: « Che ce sarà buona et leal tregua et cessation di armi ». Fin.: « In ciascuma provincia et villa che sarà bisogno ».

XLV. « Decreto della Corte di Parlamento di Parigi de' 30 di Marzo (15)94, con il quale si revoca quello si è fatto a preguedito (!) de l'autorità del Re et delle leggi del Regno » car. 246-247.

Com.: « Havendo la corte doppo li 12 di gennaro ultimo ». Fin.: « Fatto in Parlamento a 30 di Marzo 1594 ».

KLVI. « Avvertimenti dati all' Ecc<sup>mo</sup> Duca di Nevers (Luigi di Gonzaga), avanti la sua partita di Roma a x di Gennaro 1594 » car. 248-249.

Com.: « Dalla rottura che facesse il Re col Papa ». Fin.: « Ove non havrà sotter-fugio alcuno ».

XLVII. Copia di « Lettera del Vescovo di Pamiers (Francesco Stefano de Caulet) al Re di Francia (Luigi XIV), sopra le Regalie » car. 252-253.

Com.: « Ho creduto che nel tempo che Die s'è compiaciuto ». Fin.: « Insino all'ultimo sospiro della mia vita, con un profondissimo rispetto ».

XLVIII. « Instruzzione (!) del Sig. Bali di Valensè (Enrico Estampes-Valençay), Ambasciatore Christianissimo, al suo Sucessore (Duca di Créqui) » car. 255-274.

Com.: « Roma, che ne' tempi passati su Reggina del mondo ». Fin.: « Può variare la serie prima ordinata di tutte le cose ».

XLIX. « Vita del Sig<sup>r</sup> Cardinale Mazarini (Giulio) sino a l'anno 1657 » car. 276-303.

Com.: « Sono li cenni dei gran Personaggi ». Fin.: « Non sollo in Roma, ma neanco in tucto l'Universo ». È in forma di lettera ad un « Serenissimo Principe », ed è autografa. A car. 337-351 sono ricopiati alcuni brani di codesta lettera, con segni convenzionali di richiamo e con in testa l'avvertenza: « Gli otto, anzi quattordici fogli, sono scritti da Alessandro Visconti. Riconosciuti da me suo figlio li 21 agosto 1841. P. E. Visconti ». Cfr. Cod. 249, car. 149-174.

L. « Scrittura divulgata dal Sig. Cardinal D'ETRES (CESARE D'ESTRÉES) », a proposito di un libro sulla Regalia, attribuito al Vescovo di Pamiers: car. 304-309.

Com.: « Si è saputo che la Stè di Nro Signore ha fatto communicare ». Fin.: « Per se medesimo non è difficile, nè oscuro ». La chiusa di questa Scrittura si trova, per trasposizione, a car. 304.

LI. « Relatione della fuga del Sig. Duca e Duchessa di Lorena dal Castello di Nansì, ove erano custoditi dalle forze de' francesi » in marzo 1634: car. 310-314.

Com.: « Trovavasi il Cardinal di Richelieu hormai padrone del Ducato di Lorena ». Fin.: « Essendo in ogni parte compatite, regalate et honorate ». Cfr. Cod. 148,
num. IV.

LII. Massime politiche cavate dalle « Relationi del Clar<sup>200</sup> Micheli (Giovanni), ritornato di Francia l'anno 1554 » car. 316.

Com.: « Maggior rovina non può venire a i Regni ». Fin.: « Si è difformato il più bel Regno del Mondo ».

LIII. « Risolutioni prese dall'Assemblea di Parigi a 25 marzo 1682, sopra le sei Propositioni della Sorbona » car. 318.

Com.: « Che il Papa, nè alcuno Ecclesiastico ». Fin.: « Tutti li parlamenti del Regno ».

LIV. « Copia di Lettera scritta dal Clero di Francia e presentata al Re (Luigi XIV) », sui diritti delle Regalie: car. 319.

Com.: « Habbiamo con estremo dispiacere inteso ». Fin.: « Colla qualità gloriosa, che vogliamo eternamente conservare ».

LV. Copia di «Lettera contro quella scritta dal Clero al Re di Francia » car. 320-322.

Com.: « Da che si tengono le assemblee, non è mai succeduta cosa più vergognosa ». Fin.: « Ma riserbo il tutto ad altra occasione ».

LVI. Osservazioni sopra alcune frasi di Giansenio e censura sulle pretese della Corte di Parigi intorno alla libertà ecclesiastica: car. 323-326.

Com.: « Quelle parole: Accettata da' Vescovi ». Fin.: « Per impedire le seditioni nel Popolo ».

LVII. Relazione del Marchese Ghiron Francesco VILLA, mandata da Parigi a 13 dicembre 1662: car. 327-330.

Com.: « Alli 5 doppo mezzo giorno giunsc il Corriero straordinario ». Fin.: « Le buone risolutioni che haverei desiderate ».

LVIII. « Arrestum Curiae Parlamenti contra Joannem Chastel, scholasticum Collegij Jesuitarum, propter parricidium ab eo attentatum in personam Regis » car. 331-332.

Com.: « Viso a Curia, cameris omnibus convocatis ». Fin.: « Sub poena privationis officiorum ». A tergo della car. 332: « Transcriptum a quodam exemplo Domini Francisci Mattheucij, die XXXI Mensis Januarij 1595 ».

LIX. « Sommario del testamento del Sig. Cardinale MAZARINI (GIULIO) » car. 333-334.

Com.: « Lascia primamente tutto il suo al Re ». Fin.: « E priva dell'heredità, chiunque procuri di farlo fare ».

Le scritture dei numm. II-VI, XII, XXXII, XXXV-XXXVI, XLVIIII-L, LIII-LVII, LIX, hanno, ciascuna a piedi della prima carta, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ». Le prime tre carte non numerate, contengono l' « Indice del Tomo 5° » della serie voluta comporre dal Marchese Capponi in « Marzo 1727 », com' è notato sul margine inferiore della car. l'a: la quarta è completamente bianca.

- 168. Cart., miscell., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m. 0,287 × 0,215, di car. 296, num. orig., oltre due carte in principio non num. Le carte 294-296 sono interamente bianche.
  - I. « Nota dell'ordine con il quale entrò in Roma il Marchese di Lavardin (Enrico Carlo), il di 16 novembre 1687 » car. 1-2.

Com.: « Numero 40 huomini a cavallo ». Fin.: « Malta, Portogallo, Savoia ».

II. « Protesta fatta in Roma il di 27 dicembre 1687 dal Marchese di Lavardino (Enrico Carlo), per una scommunica pubblicata contro di esso da Papa Innocenzio XI » car. 3-4.

Com.: « Enrico Carlo, Signore di Roan ». Fin.: « Violare il jus gentium nella persona del suo Ambasciatore ».

III. «Risposta al manifesto del Marchese di Lavardin » car. 5-8.

Com.: « Niurio che habbi l'uso della ragione ». Fin.: « Adequatamente rispondere quanto si è detto di sopra ».

- IV. Scritture « sull'accidente seguito in Roma fra li soldati Corsi » e la famiglia del Duca Carlo di Créqui: car. 9-106.
  - 1. « Disinganno di Roma affascinata dalle male passioni nel fatto tra Corsi e Francesi, li 20 agosto (1662) » car. 9-14.

Com.: « Che il Re di Francia, perciò che ha pratticato ». Fin.: « Ancor che involto nelle tenebre del Gentilesmo ».

2. « Discorso sopra il Jus delli Ambasciatori » car. 14b-18b.

Com.: « Al desiderio vostro tanto più volentieri inchino ». Fin.: « La loro immunità viene loro altronde e senza più ».

3. « La verità svelata nei correnti disturbi con il Sig. Duca di Créqui, Ambasciatore di Francia » car. 18<sup>b</sup>-27<sup>a</sup>.

Com: « Ed è possibile che Roma abbia ancora a desiderare ». Fin.: « Optima viderentur quorum tempus effugerat ».

- 4. Copia di « Lettera dell'Ambasciator di Francia Duca di Créqui al Re, del fatto seguito in Roma li 21 Agosto 1662 » car. 28-29.
  - « Io mi ritrovo sorpreso da tal horrore »: « Roma, 21 Agosto 1662 ».

5. « Scrittura del Presidente Carrocio (Pietro) mandata al Sig<sup>r</sup> Marchese di Pianezza, il di 2 novembre 1662 » car. 29<sup>b</sup>-31.

Com.: « Che in heogo di trattare de i modi della sodisfatione ». Fin.: « È già fatta la renunzia dal Sigr Cardinale Durazzo ».

6. Copia del primo Breve di Alessandro VII: car. 32-33°.

Ludovico Regi Francorum - « Ingenti molestaque adeo amaritudine »: « Romae, die xxv Augusti MDCLXII, anno VIII ».

- 7. « Copia di Lettera scritta dal Sig. Cardinal Chigi (Flavio) a Monsieur de Lione (Ugo de Lionne) » car. 33b-37.
  - « Hieri sera a due hore di notte »: « Roma, 1º di Settembre 1662 ».
- 8. Copia della « Prima Lettera del Duca di Créqui al Re di Francia, doppo la partenza da Roma » car. 38-40°.
- « Gl'ordini, che io ho saputo che il Papa haveva dato »: « Montefiascone, 2 Settembre 1662 ».
  - 9. Copia della « Seconda Lettera doppo la partenza » car. 40<sup>b</sup>.
  - « Doppo che io ho havuto l'honore »: « Radicofani, 6 di Settembre 1662 ».
- 10. « Consiglio di Turena (Enrico) nell'Assemblea di Guerra tenuta dal Re di Francia, circa li correnti affari di Roma » car. 41-43°.

Com.: « Che tutte le operationi humane ». Fin.: « E motivatione a rappresentar quanto ho detto ».

- 11. « Consiglio politico ne i tempi presenti dato al Papa » car. 436-45°. Com.: « L'interesse di Stato d'un Pontefice ». Fin.: « Così hanno fatto gli altri Papi prudenti ».
- 12. « Memoria mandata dalla Corte di Roma a quella di Francia » car. 45<sup>b</sup>-47.

Com.: « Il Signor Duca di Créqui ». Fin.: « È propria e principale di Dio ».

13. « Discorso di Monsignor Bonelli (Carlo), Nuntio in Madrid, fatto al Re Cattolico in persona del Duca di Medina e D. Stefano

di Gamarra, sopra la lega proposta dal Papa alla Maestà Cattolica contro la Francia » car. 48-51.

Com.: « La Santità di N. S. mi ha commandato ». Fin.: « Un mortalissimo nemico delle sue glorie ».

14. «Risposta di D. Stefano di Gamarra al discorso di Monsignor Nuntio (Bonelli) » car. 52-59.

Com.: « Per obedire alla Maestà del Re mio Signore ». Fin.: « Con altra ragione da V. S. espressa ». Alla Risposta è accodata una breve notizia sullo stesso argomento.

15. « Riflessi Cattolici e Politici sopra li correnti affari nel principio dell'Anno 1663 » car. 60-64.

Com.: « Se li successi passati sono maestri infallibili e dispassionati ». Fin.: « Discite a me, quia mitis sum et humilis corde ».

- 16. Copia di « Lettera della Regina di Svetia (Cristina) al Re di Francia (Luigi XIV) » car. 65.
  - « Io non so quali ragioni habbino obbligato »: « Roma, il 1º Settembre 1662 ».
- 17. Copia della « Risposta del Re Cristianissimo (Luigi XIV) alla Regina di Svetia (Cristina) » car. 65<sup>h</sup>-68.

Com.: « Ho ricevuto due lettere di V. M. ». Fin.: « La giustitia del risentimento ch'io ne voglio havere ».

18. Copia del secondo Breve di Alessandro VII: car. 69.

Ludovico Francorum Regi - « Scriptis ad Maiestatem tuam proxime litteris »: « Romae, die prima Septembris 1662, anno VIII ».

19. « Discorso fatto nel primo Concistoro dopo il successo, tenuto alli 4 Settembre 1662 da Sua Santità (Alessandro VII) » car. 69-70°.

Com.: « Curae leves loquuntur ingentes ». Fin.: « Quam a vobis libenter vicissim axegimus ».

- 20. Copia della « Prima Lettera del Re Cristianissimo (Luigi XIV) al Papa (Alessandro VII) » car. 70.
- « Il nostro cugino il Duca di Créqui »: « S. Germano, li 30 d'Agosto 1662 ». Segue, nella stessa carta, il « Tenore delle risposte del PAPA a Monsig. di Bourlemont ».

- 21. Copia di «Lettera circolare del RE (Luigi XIV) al Sacro Collegio de' Cardinali, data a loro da Monsig. Bourlemont » car. 70b-71°.
  - « L'assassinamento commesso li 20 del corrente »: « S. Germano li 30 Agosto 1662 ».
- 22. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) ad un Ministro » car. 71.
  - « Ancorchè io non dubiti, che non habbiate inteso »: « S. Germano, li 9 Settembre 1662 ».
- 23. Copia della « Lettera di risposta del Sig. Cardinale Aldorrandino (Baccio) al Re di Francia (Luigi XIV) » car. 716-72°.
- « Monsignor di Burlemont, che mi ha reso la benignissima lettera »: « Roma, li 18 Settembre 1662 ».
  - 24. Copia del terzo Breve di Alessandro VII: car. 72-73°.

Ludovico Francorum Regi - « Dilectus filius Abbas de Burlemont »: « Romae, die 12 Septembris 1662, anno 80 ».

- 25. Copia di Lettera del Cardinal Carlo de' Medici a Re Luigi XIV: car. 73b-74°.
- « Che V. M. habbia sentito irritare il suo generoso cuore »: « Fiorenza, 15 Settembre 1662 ».
- 26. Copia di Lettera del Cardinal Gio. Carlo de' Medici a Re Luigi XIV: car. 74°.
- « Non è maraviglia che al primo avviso dello scandaloso accidente »: « Fiorenza, 15 di Settembre 1662 ».
- 27. Copia di Lettera di Re Luigi XIV al Duca Filippo Cesarini: car. 74<sup>b</sup>.
  - « Havendo veduto dalli dispacci del mio cugino »: « S. Germano, 15 Settembre 1662 ».
  - 28. Copia della Risposta del Duca Filippo Cesarini: car. 746-75°.
  - « Io reputo che V. Mià habbia fatta singolar gratia »: « Roma, li 24 di Settembre 1662 ».
- 29. « Discorso del Papa (Alessandro VII) nel Concistoro di lunedi 25 Settembre (1662) » car. 75b-77.

Com.: « Significavimus vobis in praeterito Concistorio ». Fin.: « Haec pendent ab eventu ».

- 30. Copia di « Lettera del Granduca di Toscana (Ferdinando II) al sig. Duca di Créqui » car. 77b-78a.
  - « Sono tanti i titoli per li quali io mi pregio »: « Di Firenze, li 26 Settembre 1662 ».
- 31. Copia di due Lettere del Cardinal Flavio Chigi al Duca di Créqui: car. 78-79.
- 1. « Da Mons. Burlemont e per mezzo del Sig. Ambasciatore di Toscana »: « Roma, 3 Ottobre 1662 ». Subito dopo è la copia della responsiva del DUCA DI CRÉQUI, che com.: « Dal sig. Abb. Rospigliosi ho ricevuta la lettera », e porta la data: « S. Quirico, li 6 Ottobre, 1662 ». 2. « Non volendo la Santità di N. S. lasciar di fare ogni dimostratione »: « Roma, 12 Ottobre 1662 ».
- 32. « Sodisfationi che S. M. Cristianissima desidera nel Caso » car. 79.
- Com.: « Che il Papa restituisca presentemente Castro e Ronciglione ». Fin.: « Sono anco assunti in questo presente ».
  - 33. Copia del quarto Breve di Alessandro VII: car. 80.

Ludovico Francorum Regi - « Profecto ea est solicitudo et cura »: « Romae, die 22 Octobris, anno octavo ».

- 34. Copia di due Lettere del Cardinal Flavio Chigi: car. 806-81°.
- 1. A Luigi XIV « Nel Breve che la Santità di N. S. scrive a V. Mtà »: « Roma, li 22 Ottobre 1662 ». 2. Al Duca di Créqui « Havendomi N. S. fatto honore di destinarmi suo legato »: « Roma, li 22 Ottobre 1662 ».
- 35. « Copia di Scrittura data alli Sig<sup>ri</sup> Ambasciatori di Venetia e Savoia, che è la Risposta del Re (Luigi XIV) sopra il 4º Breve che loro resero a S. Maestà, con l'offerta del Cardinal Chigi (Flavio) legato » car. 81-82.

Com.: « Il Re ha commandato che la presente scrittura ». Fin.: « Quantunque il più benemerito della S. Sede ».

- 36. Copia di Biglietto del Cardinal Lorenzo Imperiali a Papa Alessandro VII: car. 82<sup>b</sup>.
- « Presentendo che possa contribuire alla publica quiete »: « (Roma), li 3 Novembre 1662 ».

- 37. Copia di Biglietto del Cardinal Flavio CHIGI al Cardinal Lorenzo Imperiali: car. 83.
  - « Obedisco a V. E., ma con infinita mia passione »: « (Roma), li 5 Novembre 1662 ».
- 38. Copia di Lettera del Duca di Créqui al Cardinale Pasquale d'Aragona, Ambasciatore del Re Cattolico: car. 83-87.
  - « Se la volontaria cecità e mala intentione »: « Di San Quirico, li 4 Novembre 1662 ».
- 39. « Copia di un Capitolo di Lettera scritta dall'Ambasciatore (Duca di Créqui) a Monsignor Ludovico de Bourlemont » car. 87.

Com.: « Voi direte a tutti li Speditionieri ». Fin.: « Che io ve lo mandarò subbito ».

- 40. « Epistola Sacri Collegij Regi Francorum » car. 87-88.
- « Literae quibus Maiestas Vestra singulis nobis significavit »: « Romae, 21 Novembris 1662 ».
- 41. Copia di Lettera di Giovanni Casimiro, Re di Polonia, a Luigi XIV: car. 88<sup>b</sup>.
  - « All'avviso del casc occorso in Roma »: « Leopoli, 28 di Novembre 1662 ».
- 42. Copia di « Lettera circolare del Sacro Collegio ai S<sup>ri</sup> Cardinali assenti » car. 89.
  - « Quid a nonnullis Corsis militibus »: « Romae, die 29 Novembris 1662 ».
- 43. Copia della « Risposta dell'Ambasciatore di Francia (Duca di Créqui) al Sacro Collegio, per l'andata dell'avvocato Prospero Bottini » car. 896-90°.
- «L'humanissima lettera della quale l'EE. VV. si sono degnate»: «Livorno, li 30 Novembre 1662».
  - 44. Copia di Breve di Alessandro VII: car. 90°.

Ludovico Francorum Regi - « Pro paterna caritate »: « Romae, die prima Decembris 1662, anno VIII ».

- 45. Copia della « Risposta del Cardinal FILOMARINI (ASCANIO) alla Lettera circolare del Sacro Collegio » car. 90<sup>b</sup>.
  - « Ea est sane praeclara animi virtus »: « Neapoli, die 9 Decembris 1662 ».

- 46. Copia della « Risposta del Cardinal Barberini (Antonio) alla Lettera circolare del Sacro Collegio » car. 90b-91a.
  - « Litteras quas his diebus ab EE. VV. accepi »: « Parisiis, 22 Decembris 1662 ».
- 47. Copia della « Risposta del Cardinal Mancini (Francesco Maria) al Sacro Collegio » car. 91°.
  - « Arctissimis beneficiorum vinculis »: « Jenaszani, die 28 Decembris 1662 ».
- 48. Copia della « Risposta del Cardinal Grimaldi (Girolamo) al Sacro Collegio » car. 916-92.
  - « Quantopere pigeat DD. VV, Rmas »: « Aquis, die 19 Januarij 1663 ».
- 49. Copia di « Lettera o Viglietto del Maresciallo di Gramont (Fili-BERTO) al Marchese Villa (Ghiron Francesco), Ambasciatore del Duca di Savoia » car. 92<sup>a</sup>.
  - « Mi giova credere che se suste conscio »: « li 23 Gennaro 1663 ».
- 50. Copia della « Risposta al Sacro Collegio del Cardinal De Retz (Gianfrancesco Paolo) » car. 92<sup>b</sup>-93<sup>a</sup>.
  - « Accepi litteras, quibus me ad tuendam »: « Commercij, 7 kal. Februarij 1663 ».
- 51. Copia di « Lettera di mano del PAPA (ALESSANDRO VII) mandata al Re di Francia (Luigi XIV), per via del Cardinal d'Aragona (Pasquale) » car. 93-94<sup>b</sup>.
  - « Ripieno è l'animo nostro d'amarezse e ramarico »: « Romae, 27 Januarij 1663 ».
  - 52. Copia di due Lettere di Luigi XIV: car. 946-956.
- 1. A Monsieur de Gravel « Io sento gran dispiacere »: « Parigi, 3 Febraro 1663 ». 2. Alla Republica di Genova « Habbiamo inteso con molta sodisfattione »: « Parigi, li 9 Febraro 1663 ».
- 53. Copia di « Lettera del Cardinale Maidalchini (Francesco), nel suo giungere a Parma, al Cardinal Chigi (Flavio) » car. 95<sup>b</sup>.
  - « Dopo havere da Radicofani rappressentata »: « Parma, li 23 Febraro 1663 ».
  - 54. « Scrittura dell'Ambasciatore di Venetia (ALVISE GRIMANI) e del

Segretario di Spagna (MICHELE ACCORISSA) per le sodisfationi di Francia » car. 95b-96a.

Com.: « La Maestà del Re havendo dichiarato ». In fine: « Fatta in Parigi, li 26 Febraro 1663 ».

- 55. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) alli Svizzeri » car. 96.
- « Havendo inteso che sia giunto un Corriero di Roma »: « Parigi, li 26 di Ferraro 1663 ».
- 56. « Dichiaratione del Duca di Craqui, per le nuove aperture d'Aggiustamento » car. 97°.

Com.: « Il signor Ambasciatore di Venetia ». In fine: « Fatto in Parigi, li 26 Febraro 1663 ».

- 57. Copia della « Risposta del Re di Francia (Luigi XIV) al Sacro Collegio » car. 97-98.
  - « Ho ricevuto la lettera che mi havete scritta »: « Parigi, li 26 Marzo 1663 ».
  - 58. Copia di un Breve di Alessandro VII: car. 986-99.

Caesari Rasponio - « Quales animi nostri sensus fuerint »: « Romae, die 23 Martij 1663, anno octavo ».

- 59. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) alli Consoli d'Avignone » car. 99b-100.
  - « Noi intendiamo con tanta sodisfatione »: « Parigi, questo di primo Maggio 1663 ».
- 60. Copia di « Lettera del Sigre di Lione (Ugo de Lionne) a Monsignor di Burlemont » car. 100-102.
- « Gl'ultimi avvisi venuti da Roma contengono un fatto »: « (Parigi), li 25 Maggio 1663 ».
- 61. « Relatione della prima conferenza tra Monsignor Rasponi (Cesare) e il Duca di Créqui al ponte Bonvicino, 8 giugno 1663 » car. 102-103°.

Com.: « Il giorno immediato all'arrivo qua del Duca di Crequi ». Fin.: « Con ottima e reciproca sodisfattione ».

- 62. Copia di « Lettera del Nuntio RASPONI (CESARE) a Monsieur de Créqui » car. 103.
  - « Io vengo accompagnando in questa sua partensa »: « Di Casa, il 1º Luglio 1663 ».
- 63. Copia di « Lettera del Re Christianissimo (Luigi XIV) al Cardinal Decano » car. 103b-104.
- « Mi addrizzo a voi ner far sapere per mezzo vostro »: « Parigi, li 8 Gennaro 1664 ».
- 64. Copia di Lettera di Filippo IV Re di Spagna al Cardinal..... car. 104<sup>b</sup>-105.
  - « Dal Cardinal d'Aragona intenderete l'apertura »: « Madrid, li 13 Gennaro 1663 ».
- 65. « Scrittura all' Ambasciatore di Spagna e Venetia, fatta per parte del Re di Francia (Luigi XIV), per il nuovo Congresso dell'Aggiustamento » car. 105-106.
- Com.: « Il Re havendo saputo per lettere de' suoi Ministri ». In fine: « Fatta in Parigi, li 4 Gennaro 1664 ».
- 66. « Relatione di quello risolse la Congregatione Concistoriale tenuta avanti N. S<sup>re</sup> li 16 Gennaro 1664 » car. 106.
- Com.: « Che N. Sre, conoscendo quanto importi al bene del Christianesmo ». Fin.: « Ricorrere ai detti Sri in ogni occorrenza ».
- V. « Relatione di quanto è successo nella riunione della Città e Contado d'Avignone alla Corona di Francia, 1663 » car. 1066-107.
  - Com.: « Mercordi 25 luglio il Parlamento di Aix ». Fin.: « Teneva il terzo luogo come Duca e Pari di Francia ».
- VI. Iscrizione fatta scolpire da Alessandro VII, nel 1664, per la concordia con la Francia: car. 108.
  - « In execrationem damnati Facinoris ».
- VII. Copia di un Breve di Alessandro VII: car. 109.
  - Duci et Reipublicae Venetiarum « Pergratum profecto nobis fuit »: « Romae, die 23 Februarij 1664, anno nono ».

VIII. « Relatione di quanto è successo in Avignone li 27 luglio 1664, contro Monsignor Vicelegato (Gasparo Lascaris) » car. 112.

Com.: « Venerdi 27 di luglio verso la sera ». Fin.: « Che questo era negotio di Mons. d'Aupedo ».

IX. « Rimostranza fatta da Monsignor Nuntio (Carlo Roberti) alle AA. RR. di Savoia, sopra l'occupatione d'Avignone » car. 113.

Com.:  $\langle E \rangle$  così noto a N. Sro il zelo e la pietà ». Fin.:  $\langle Q \rangle$  Quiete d'Italia e di tutta la Christianità ».

X. « Foglietto di Roma, 19 Gennaro 1663, sopra le cose d'Avignone » car. 1136-114.

Com.:  $\langle \hat{E} | cosi$  assicurato N. Sre che S. Maestà ». Fin.:  $\langle E | cosi$  assicurato N. Sre che S. Maestà ». Fin.:  $\langle E | cosi$  assicurato N. Sre che S. Maestà ».

XI. « Concetto nel quale si rimase col Sig<sup>o</sup> di Lione (Ugo de Lionne), circa il modo e le conditioni di riddurre Avignone sotto l'obedienza » car, 114-115.

Com.: « Che S.  $M^{t\dot{a}}$  ordina al Sigr Duca di Mercurio ». Fin.: « È inserta nel fine della congionta relatione ».

XII. « Motivi da esporre al Re Christianissimo (Luigi XIV) da Mons. Nuntio Apostolico (Celio Piccolomini) » car. 116.

Com.: « Mi comanda il Sig. Card. Chigi ». Fin.: « Sensa che li costi cos'alcuna ».

XIII. « Scrittura sopra il Sale d'Avignone » car. 116b-118.

Com.: « Per far apparire ai SSri Ministri Regij la sussistenza delle ragioni ». Fin.: « Farla di questa guisa stentare alla Sede Apostolica ».

XIV. « Relatione della partenza del Sig<sup>o</sup> Duca di Chrichi (!), Ambasciatore Christianissimo di Roma, del Sig. Cardinal Chiei (Flavio) » car. 120.

Com.: « Mentre si stava qui trattando con ogni maggiore applicatione ». Fin.: « Ogni rispetto verso il Sig. Ambasciatore ».

XV. « Foglietto mandato a Monsignor Nuntio Piccolomini (Celio) dal Sig. Cardinal CHIGI (FLAVIO) » car. 121.

Com.: « Nel discorso tenuto dal Sigr di Lione ». Fin.: « In quei modi che reputerà profittevoli ».

XVI. Ragguaglio del « primo Concistoro dopo il successo delli 20 Agosto 1662, tenuto li 4 Settembre da Sua Santità » car. 122-123

Com.: « Hoggi si è tenuto Concistoro ». Fin.: « Con ciò si fini la fontione del Concistoro ».

XVI. « Scrittura mandata al Sig<sup>e</sup> Marchese di Pianezza, per inviarla al Sig. Marchese Villa, li 30 Settembre 1662 » car. 123b-124.

Com.: « La soldatesca Corsa, la quale si mantiene dalla Sede Apostolica ». Fin.: « Vengono somministrate le acque ».

XVIII. « Instrutione mandata al Sig<sup>r</sup> Marchese Villa da MADAMA REALE di Savoia, sopra i rumori di Roma » car. 125.

Com.: « Quando vi sia permesso di entrare in negotiatione ». Fin.: « Secondo le occasioni che vi si daranno alla giornata ».

- XIX. « Negotiati diversi del Sig<sup>r</sup> Marchese Villa (Ghiron Francesco), Ambasciatore del Sig<sup>r</sup> Duca di Savoia in Parigi » car. 126-147.
  - 1. Copia di Lettera di Madama Reale al Marchese Villa: car. 126-127.
    - « Habbiamo havuto più volte occasione »: « Moncalieri, li 23 Settembre 1662 ».
  - 2. « Relatione dell'operato del Sig<sup>r</sup> Marchese Villa, nell'affare di Roma, li 8 Ottobre 1662 in Parigi » car. 1276-130°.

Com.: « Li 2 visitai il Sigr di Lionne ». Fin.: « Col meszo del sudetto Ambasciatore ».

3. « Capo di relatione sopra l'operato del Sigr Marchese Villa, per l'affare di Roma, li 10 Ottobre 1662 » car. 130<sup>b</sup>.

Com.: « Passai all'affare di Roma ». Fin: « È intieramente impressa in questa risulutione ».

- 4. Copia di due Lettere del MARCHESE VILLA al Marchese di Pianezza: car. 131-132.
- 1. « Ho fatta una lunga relatione »: « Parigi, 10 Ottobre 1662 ». 2. « Accusai a V. E. la ricevuta della benignissima sua »: « Parigi, li 13 Ottobre 1662 ».
- 5. Copia di Lettera di Madama Reale al Marchese Villa: car. 1326-135a.
  - « Dalle vostre lettere e Relationi »: « Torino, 21 Ottobre 1662 ».

- 6. « Relatione del Sig<sup>r</sup> MARCHESE VILLA li 30 Ottobre 1662. Negotiato sopra la Legatione del Cardinal Chigi (Flavio) in Francia » car. 135<sup>b</sup>-141<sup>a</sup>.
- Com.: « Lunedi 30 Ottobre, nell'udienza concessami da S. M<sup>th</sup> ». Fin.: « Ne li mancherò di rendere prontamente conto di quello seguirà ».
- 7. Brani di due Lettere del MARCHESE VILLA, mandate da Parigi ai 20 e 27 ottobre 1662: car. 141b-142.
  - 1. « Sin hora si sta attendendo di sapere ». 2. « In risposta della cortesissima lettera ».
- 8. «Udienza di Sua Maestà (Luigi XIV), li 4 novembre 1662, al Sigr Marchese Villa » car. 1426-1434.
- Com.: « Trovandomi nelle stanze del Consiglio di S. M<sup>iò</sup> ». Fin.: « Li accordò l'udienza per il martedì 7 novembre ».
- 9. « Relatione del Sig<sup>r</sup> Marchese VILLA, sopra la presentatione del Breve di Sua Santità, li 7 novembre 1662 » car. 143<sup>b</sup>-146<sup>a</sup>.
  - Com.: « Havendo espresso al Sigr di Lionne ». Fin.: « Di avanzar strada ».
  - 10. Copia di Lettera del Marchese VILLA a Madama Reale: car. 146.
- « Da una prolissa Relatione verra V. A. R. informata »: « Parigi, li 8 Novembre 1662 ». Segue a car. 147 una poscritta, in data del 9 novembre 1662, che com.: « Ecco la risposta portata dal Sigr di Lionne ».
- XX. Raccolta di Scritture sulla ricompra dello Stato di Castro per parte del Duca di Parma (Ranuccio): car. 148-154.
  - 1. Copia di Lettera di Pietro Carroccio, Ambasciatore del Sig<sup>r</sup> Duca di Savoia in Parigi, « sopra la nuova apertura del trattato nell'affare di Castro » car. 148-149.
  - « Giunse hieri alle tre hore doppo mezzogiorno il Corriero »: « Parigi, li 27 Gennaro 1664 ».
  - 2. Fogli di Roma de' 23 Decembre 1665 sulla ricompra dello Stato di Castro: car. 149b-150.
  - Com.: « Nell'altro foglio fu rimostrata la verità del Trattato ». Fin.: « Si opponga all'esseguzione de' Concordati ».

3. « Foglietto di Castel Gandolfo, 10 Ottobre 1665, sopra la risposta data a Monsignore di Bourlemont (Ludovico) sopra l'affare del Sigre Duca di Parma » car. 150b-151.

Com.: « Portò poi l'imbasciata a Castello ». Fin.: « E così non ha insistito di vantaggio ».

4. « Partiti che possono prendersi per aggiustar le differenze col Sigro Duca di Parma » car. 151.

Com.: « Concedere novo termine di otto anni ». Fin.: « L'intento che tanto desidera ».

5. « Motivi e ragioni per non restituire Castro » car. 1516-154°.

Com.: « Si è saputo precisamente la causa della missione del Corriero ». Fin.: « Abbandonare il tutto alla peggio ».

- XXI. Copia di Lettera di Mons. Ravizza al Sigro di Lionne (Ugo), sugli affari del Monte Estense: car. 154b-155a.
  - « Nel rispondere all'humanissima di V. E. »: « Roma, li 12 Gennaro 1665 ». Segue un « Ristretto delle Ragioni del Sigro Duca di Modena, sopra li ventimila scudi di luoghi di Monte (car. 155<sup>h</sup>-157) », che com.: « La pretensione de' Camerali » e fin.: « La pronta essecuzione alla dichiarasione seguita ».
- XXII. « Descrizione dello Stato Ecclesiastico data al Sigr Marchese di Pianezza », per una invasione da parte della Francia: car. 1576-161.

Com.: « Quando la Francia volesse invadere lo stato Ecclesiastico ». Fin.: « Le altre qualità di questa Città sono note ». Cfr. Cod. 167, n. XXXV.

XXIII. « Difficoltà dell'aggiustamento » tra la Santa Sede e la Francia, per le tre questioni di Comacchio, Castro, e Cardinal Imperiali: car. 162-170.

Com.: « Dopo la magnanima esibisione fatta ». Fin.: « Qui amat periculum, peribit in illo ».

XXIV. « Essame se il Cardinale Imperiali (Lorenzo) habbia commesso tali mancamenti per li quali possa essere realmente relegato o esiliato, e se sono tanto noti, che non vi sia bisogno di altro processo, massime in materie di Stato » car. 172-176.

Com.: « L'origine de' mali suole esser la più detestabile et aborrita ». Fin.: « Tutto glorioso e trionfante in Roma ».

XXV. Descrizione dello Stato del Gran Duca Ferdinando I di Toscanacar. 180-193.

Com.: « La maggior lunghezza che habbia lo Stato ». Fin.: « Ha sotto di sè il Gran Duca Ferdinando ».

XXVI. « Breve ristretto (in forma di Lettera) delle bellezze della Città di Firenze » car. 195-222.

Com.: « Io mando a V. A., Serma Granduchessa, un breve ristretto ». Fin.: « De-votissimo servidore e vassallo ».

XXVII. « Instrutione data al Sigro Cardinal de' Medici (Carlo), come si deve governare nella Corte di Roma » car. 223-266.

Com.: « Gran cosa è in vero, e singolarmente eminente ». Fin.: « Se si giudicarà che metta conto rivederlo ».

- XXVIII. Copia di due Costituzioni di Bonifazio VIII: car. 269.
  - 1. « Post hace ad nostrum pervenit auditum »: « Ananiae, Idibus Maij, anno VI ».

    2. « Nolentes ut huiusmodi Mercatores »: « Laterani, 4º calen. Februarij, anno VIII ».
- XXIX. Copia di un Breve d'Innocenzo VI: car. 269b.

Florentinis - « Inter caeteros Italiae populos »: « Avinioni, VIII Idus Maij, anno 3º ». Sul dritto della car. 270 è una breve Nota sulle promesse fatte da Roberto Guiscardo alla Sede Apostolica, nell'atto d'investitura.

XXX. « Carta di Procura fatta dal Granduca Ferdinando I a Messer Tornabuoni (Nicolò) e a Giovanni Niccolini, per renunziare il Cardinalato » car. 271-272.

In fine: « Florentiae, die zviij Novembris MDLXXXVIIJ ».

XXXI. Copia di tre Lettere del Card. Ferdinando de' Medici: car. 272b-274.

Gregorio XIII - 1. « Cum iam dies appropinquet »: « Florentie, xij Calend. Decembris molxxxviij ». 2. « Postquam superiori anno » senza data. 3. Stat Romanae Ecclesiae Cardinalibus - « Etsi dolorem illum quem ego »: « Florentie, xij Calend. Decembris, molxxxviij ».

XXXII. Carta dell' « Infeudatione di Siena al Duca di Fiorenza (Cosimo II) » car. 2756-277.

Com.: « Quod dictus Illmus Duw Cosmus, suique ut supra discendentes ». Fin.: « Suc-

cessoresque illius observabunt ». Precede (car. 275ª) la carta di cessione di Filippo II, datata: « Calvi, die xvij mensis Martij, anno MDLVII ».

XXXIII. Istruzioni di Cosimo II al Marchese Biagio Capizucchi, Generale di Cavalleria, in data del 1 giugno 1619: car. 279.

Com.: « È tanto informato V. S. della nostra intentione ». Fin.: « Iddio la conservi, et compagni et la riduca felice ».

XXXIV. « Come pervenisse la Sigra Bianca Cappello Venéziana, Gran Duchessa di Toscana » Novella: car. 281-284.

Com.: « Negl'anni andati, fra molti mercatanti fiorentini ». Fin.: « Per reciproca et immatura morte si terminarono i giorni loro ». A piedi della car. 281 è la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

XXXV. Frammento di un Memoriale dei Monasteri di Firenze, per ottenere dal Papa la facoltà di poter alienare: car. 286.

Com.: « Nella: Città e Diocesi di Firenze, sono sessantasette Monasteri ».

- XXXVI. Epigramma in morte di Cosimo II: car. 287<sup>a</sup>.
  - « Ut vidit fortuna tegi sub marmore Cosmum ».
- XXXVII. Epigramma « in Lucretiam » car. 288.
  - « Saucia Romanos cernens Lucretia flentes ».
- XXXVIII. « Successo della morte di Piero Buonaventuri, marito della Sigra Bianca Cappelli Veneziana, che poi fu Gran Duchessa di Toscana » Novella: car. 289-293.

Com.: « Avendo io narrato nella passata novella (Cfr. in questo codice il n. XXXIV) ». Fin.: « Li due mali avveduti amanti ».

Questo codice comprende il « Tomo 6° » e il « Tomo 7° » della serie voluta comporre dal Marchese Capponi in « Marzo 1727 », com' è notato sul margine inferiore della car. 4b: il tomo sesto da car. 1 a car. 177, oltre l' « Indice » che è nella prima delle due carte non numerate; il tomo settimo da car. 180 a car. 297, oltre l' « Indice » che è a car. 178. Le scritture del « Tomo 6° », meno la seconda, hanno tutte, a piedi della prima carta, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».

- 169. Cart., miscell., dei secc. XVII-XVIII (le car. 289-348 sono del sec. XVI), di varia mano, m. 0,290 × 0,222, di car. 358, num. mod., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche. Alcune scritture conservano una numerazione originale, ora cancellata, ora conservata vicino alla complessiva.
  - I. « Il Piato dell' H. Farsetta satirica (in versi) di Pietro Jacopo Martello » car. 1-11.

Com.: « Malenconici spettri, Turba cogitabonda (car. 5) ». Fin.: « E del tuo vinto piato, buon H., io mi rallegro ». Precede (car. 2-4) una Lettera dedicatoria a Girolamo Gigli, che com.: « Allora quando la seguente satirica mi diedi a comporre ».

II. Critica delle tre Commedie degli Accademici Intronati: « L'Amor Costante, La Calandra e Gl'Ingannati » car. 13-14.

Com.: « Dispiacemi in tutt's tre queste commedie ». Fin.: « Di fare gl'huomini avveduti a quello che accade spesso ».

III. Fragmenta aliquot ascetica: car. 15.

Com.: « Quod glorient in tribulationibus servi Dei ». Fin.: « Quem vultis de duos dimitti ».

IV. Commento alla Canzone del Petrarca: « Mai non vo' più cantar, com'io soleva » car. 17-21.

Com.: « Si come noi nell'Egloghe latine del Petrarcha havemo ». Fin.: « Gli affetti che attribuisce agli occhi di Laura, attribuisce al presente a sè ».

V. Cenni biografici di Cimabue, Arnolfo, Niccola Pisano, Andrea Tafi, Gaddo Gaddi, Margaritone e Giotto: car. 22-23.

Com.: « Gio. Cimabue di nobil famiglia », e resta a mezzo: « Ne gl'Angeli di Firenze in....».

VI. Frammenti di un Giornale di viaggio: car. 26-27.

Com.: « Innspruck, capo del Tirolo ». Fin.: « Su noci, su salci e su gl'Alberi ».

VII. Frammento di un Discorso sulle rivalità fra la Francia e la Spagna: car. 28-31.

Com.: « Fermata questa massima, che è indubitabile ». Fin.: « Dietro alla quale precipitarebbe la sua ».

VIII. « Delle cose che havevano gli Antichi et hoggidi non sono; et di quelle che dopo si sono ritrovate ». Discorso in forma di Lettera: car. 32-79.

Com.: « Fra gl'altri virtuosi ragionamenti ». Fin.: « Et le bacio humilmente et con ogni riverenza la mano ».

IX. « Lezione di Bernardo Davanzati sopra le Monete » car. 80-84.

Com.: « Nelle viscere della terra, il sole e l'interno calore ». Fin.: « Per vostro trattenimento, non per insegnamento ».

X. Discorso sull'origine delle Città e dei Governi: car. 88-95.

Com.: « Tutte le città sono edificate o dalli huomini natij del luogo ». Fin.: « Di chi gli voleva o liberare o spegnergli ».

XI. « Oratio de perfecti Philosophi idea et opibus quibus ad eam perveniatur: habita ab Alexadro Scot J. V. D. Carpentoracti 16° Kalen. Novem. 1597 » car. 100-113.

Com.: « Quod Atheniensium decreto Areopagi factum accepimus ». Fin.: « Restitutum Deorum coetibus immiscens ». Precede una Lettera dedicatoria a Monsignor Orazio Capponi, Vescovo di Carpentras, che com.: « Cura temporum iniqua tempestate ».

XII. Discorso sul Sonetto del Petrarca: « Cesare, poi che 'l traditor d'Egitto » car. 115-123.

Com.: « Gran pensieri et diversi m'hanno combattuta la mente ». Fin.: « Della cortesissima audienza che m'havete prestata ».

XIII. De historia cognoscenda, Lectio: car. 126-132.

Com.: « In Historia cognoscenda, ut rerum gestarum et temporum ordinem ». Fin.: « Sed etiam experti sumus ».

XIV. « De comparatione Platonis et Aristotelis, Lectio » car. 138-140.

Com.: « Multi quidem summi extiterunt viri », e resta a mezzo con le parole: « atque domum ex hortis illi ».

XV. Discorso « De' Paradessi » car. 144-145.

Com.: « Paradossi si chiamano con greco nome ». Fin.: « Fu fatto divinamente ».

XVI. Discorso « De' Venti » car. 146.

Com.: « Il sole girando sopra la terra ». Fin.: « Non eppi farlo subitamente ».

XVII. « Trattato della Memoria locale » car. 148-152.

Com.: « La memoria locale è un arte con la quale avisiamo noi medesimi ». Fin.: « Quella che più ti commoda et di quella ti servi ».

- XVIII. Sonetto e madrigale di Vincenzo Nardino, al Governatore di Fermo: car. 154.
  - 1. « Secol felice, aventuroso e santo »: 2. « Cortes' almo Signor, s' in mille carte ».
- XIX. Sonetto a Monsignor Orazio Capponi: car. 156.
  - ≪ Fuor dell'humido letto il Tebro appare ».
- XX. « Ad Divam Magdalenam in ejus spelunca » Horatii Capponii Epigramma: car. 158.
  - « Quae tua tam rite hic lachrimis errata lavasti ».
- XXI. « Ad perillustrem virum Americum Caponium, Arcis Angelicae praefectum, Eugenij Camutij, Episcopi Bobiensis, Carmen respondens » car. 159-162.

Com.: « Vera canis, miranda licet, stupet inscia turba ». Fin.: « Ascanius tuus est: sum tuus ergo et ego ». A carte 165-168 è una seconda copia di mano più moderna.

XXII. « Disputatio utrum Judex delegatus sit maior Judice ordinario » car. 169-190.

Com.: « Nimirum quod judex ordinarius ». Fin.: « Eadem habentur 4º loco ».

XXIII. « L'Agnese, Rappresentazione (in cinque atti) del Sig<sup>e</sup> Raffaello Maffel, recitata in Volterra l'anno 16.... e copiata da Benedetto Lisci, l'anno 1645 » car. 194-288.

Com.: « Così pur dunque, o Siro (car. 200) ». Fin.: « Funesta in suo girar l'ombre infernali ». Precede (car. 195-198) un « Prologo », che com.: « Spirti, voi che ribelli ».

XXIV. « Liber primus Iliados per R. Volaterranum (Raphaelem Maffeum) conversus » car. 289-303.

Com.: « Iram pande mihi Pelidae musa tremendam », e arriva fino al verso 570 del testo originale: « In celsa graviter lites Jovis arce ferebat ». Precede l' « Argumentum », che com.: « Chryses sacerdos Apollinis venit ad graecos ».

XXV. « Liber secundus Iliados per R. Volaterranum (Raphaelem Maffeum) conversus » car. 318-329.

Com.: « Iamque deum sopor atque hominum compresserat artus ». Fin.: « E Lytia longe Xanthi per prata fluentis » Precede l' « Argumentum », che com.: « Juppiter sonnum misit ». Le carte 304-317 contengono la brutta copia di codesta traduzione, a cominciare dal verso: « Concilio primum praeconibus aere sonoris », 50° del testo originale. Le numerose correzioni di stile, interlineari e marginali, che s'incontrano nella versione dei due Libri, ci fanno credere autografe le car. 289-329.

XXVI. Ex Homeri Odyssea (a lib. I ad lib. XXIII) fragmenta: car. 330-336.

Com.: « Dic mihi musa virum capte post Troie ». Fin.: « Reddidit ac toto prestante corpore Ulixes ».

XXVII. « Fragmentum Libri cujusdam Ascetici » car. 338-348.

È mutilo in principio e comincia dalle parole: «.... recundis usque ad extremum hominem comitantur». Fin.: « Cui honos et gloria in secula seculorum».

XXVIII. « De Divinatione ex Astris » Carmen: car. 349-351.

Com.: « O newus rerum, aeterni atque arcana patentis ». Fin.: « Perpetuo patris immensi splendore fruamur ».

XXIX. Spiegazione di alcuni epiteti: car. 353-354.

Com.:  $\langle$  Del risoluto. Il vello d'oro circondato dal muro fatale  $\rangle$ . Fin.:  $\langle$  Illuminato. Una lanterna grande  $\rangle$ .

XXX. Discendenza di Borso da Este, compilata da Isidoro Montauto: car. 355.

XXXI. Tariffa del pane in Firenze (a stampa): car. 356.

XXXII. Carminis fragmentum: car. 357.

Com.: « Eiaculat radians humana industria flammas ». Fin.: « Nil nisi fumus adest, luci ah ne crede caducae ».

Le due carte non numerate che sono in principio, contengono l' « Indice del Tomo 8° » della serie voluta comporre dal Marchese Capponi in « Marzo 1727 », com' è notato sul margine inferiore della car. la.

- 170. Cart., miscell., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m. 0,281 × 0,200, di car. 294, num. mod., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche.
  - I. Relazione (in forma di Lettera) del Conclave dell'anno 1669, per la morte di Clemente IX: car. 1-16.

Com.: « Quanto sia difficile il penetrare de' grandi gl'affari di molto rilievo ». Fin.: « E particolarmente dello Stato Ecclesiastico ». Una seconda copia è a car. 278-294 di questo stesso codice.

II. « Petitiones factae ab E<sup>mis</sup> Cardinalibus in Comitiis Vaticanis de anno 1676, per obitum Sa: me: Clementis X, cum responsionibus datis eorum petitionibus » car. 17-20.

Com.: « Barberinus Decanus. Per 50 annos laboravi ». Fin.: « Vade in pace et esto fidelis ». È una « Pasquinata » contro i Cardinali riuniti in Conclave.

III. « ALESANDRI (!) BURGIJ, Burgi S. Sepulchri Episcopi, Oratio ad Illmos et Rmos Cardinales. Pro novo Pontifice eligendo » car. 21-24.

Com.: « Maxime vellem, Patres Amplissimi, ut Leo XI ». Fin.: « Demission hominem venerentur et colant ».

IV. Informazione (in forma di Lettera) « se debba ammettersi nel Conclave il Cardinal Petrucci (Pier Matteo) » car. 25-30.

Com.: « Commanda V. S. Illma ch'io l'informi ». Fin.: « Bacio riverentemente le mani ».

V. « Relatione del Conclave nel quale fu eletto Papa Gregorio XV » car. 31-55.

Com.: « Era caminata la Vita di Papa Paolo V ». Fin.: « Coi fuochi per tutta la Città per tre notti continue seguenti ».

VI. « Conclave d'Urbano VIII nel quale si racconta la felice Assuntione al Pontificato del Cardinale Gio: Battista Pamfilio, hora detto Innocenzio X » car. 57-129.

Com.: « Non mi domanda poco, chi mi richiede, come fate voi », e resta a mezzo con le parole: « che si soprasedesse, se non si ».

VII. « Conclave nel quale fu creato Papa Paulo quarto, anno 1555 » car. 130-136.

Com.: « Il Conclave di Paolo quarto, per essere stata così breve la vita di Marcello 2º ». Fin.: « Fano ». Cfr. Cod. 29, num. XII.

VIII. « Relazione del Conclave nel quale fu eletto Papa il Cardinale Benedetto Odescalchi, col nome d'Innocenzio XI » car. 139-152.

Com.: « Morto Papa Clemente X a 22 luglio dell'anno 1676 ». Fin.: « In memoria del suo creatore Innocentio X, si era imposto ».

IX. « Relatione di tutto il trattato e negotiato fatto per l'assontione di Sacchetti (Giulio) al Pontificato » car. 155-158.

Com.: « Domenica 28 d'agosto 1644 doppo pranzo ». Fin.: « Et invanum laborabunt Barberini ».

X. « Trattato di Conclave in quanto attione humana et effetto di causa seconda, sapendosi che principalmente è attione dello Spirito Santo » car. 159-171.

Com.: « Quando si trovasse ne' Cardinali tanta perfettione ». Fin.: « Et questo essempio serva per molti altri casi di non si fidare ».

XI. « Conclave della sede vacante di PP. Eugenio IV, dove fu creato Papa Nicolò V di questo nome » car. 172-183.

Com.: « Gionto Papa Eugenio Quarto di fel. mem. in termine tale ». Fin.: « Diacono Cardinale ».

XII. « Conclave della Sede vacante di PP. Nicolò V, dove fu creato Papa Calisto III di questo nome, descritto dal Dottor Pietro Veltroni » car. 184-199.

Com.: « Il buon Pontefice Nicola, che nel corso di sei anni e messo ». Fin.: « Vescovo di Brescia, Prete Cardinale ».

XIII. « Conclave della sede vacante di PP. Calisto III, dove fu creato Papa Pio II di questo nome, ampliato dal Dottor Pierro di Vincenzo Veltroni » car. 201-222.

Com.: « Se ne stava il Pontefice Calisto tutto allegro », e resta a mezzo con le parole: « Visse questo Pontefice in Vaticano, anni V e mesi 11 e giorni 27 ».

XIV. « Conclave della Sede vacante di PP. Pio II, dove fu creato Papa Paolo II di questo nome, descritto e compilato dal D' Pietro di Vincenzo Veltroni » car. 223-268.

Com.: « Avanti ch' io m'accinga alla narratione ». Fin.: « Cardinali presenti a questo Conclave ».

XV. « Discorso politico sopra il Conclave nella sede vacante della Sa: me: d'Innocenzo XI » car. 272-277.

Com.: « L'elettione del Sommo Pontefice è una delle attioni più cospicue ». Fin.: « Et anco per lo stato temporale di questa ».

- La prima delle due carte non numerate, contiene l'« Indice del Tomo 9° » della serie voluta comporre dal Marchese Capponi in « Marzo 1727 », com' è notato sul margine inferiore della car. la Quasi tutte le scritture hanno, a piedi della prima carta, la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».
- 171. Cart., miscell., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m. 0,273 × 0,197, di car. 133, num. mod., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche, alcune delle quali non numerate.
  - I. « Vita di Donna Olimpia (Pamphyli) » car. 1-42.

Com.: « Non è mio pensiere di scrivere esattamente la vita ». Fin.: « Ciò che io mi sono contentato di scrivere ».

II. « Entrata in Roma dell' Ecc<sup>mo</sup> Sig. Giorgio Ofelinschi, Ambasciatore del re di Polonia, li xxvii Novembre mpcxxxiii » car. 43-45.

Com.: « Domenica su le 22 hore fece la sua solenne entrata ». Fin.: « Hanno rapito il cuore a tutta questa Corte ».

III. Relazione dei fatti che produssero il processo contro Francesco Giuseppe Borri di Milano: car. 46-53.

Com.: « Francesco Giuseppe Borri, figlio del quondam Branda ». Fin.: « E così diciamo, sentenziamo, pronuntiamo ».

IV. Copia di un Chirografo di URBANO VIII a Taddeo Barberino, Pre-

- fetto di Roma, per la quistione di precedenza avuta con Giovanni Pesaro, Ambasciatore di Venezia: car. 54-60.
- « Essendo venuto a nostra notitia, che dopo la concessione che vi habbiamo fatta »: « Dal nostro Palazzo Apostolico, li 25 Settembre 1631 ».
- V. « Successo della morte dei Caraffa (Cardinal Caraffa, Duca di Paliano, Conte d'Alife, e Leonardo di Cardines) » car. 61-62.
  - Com.: « Dovete sapere che sabato passato ». Fin.: « Furono portati alla Minerva a sepelire, e questo fu il fine delle loro vite ». Cfr. Cod. 148, num. VI.
- VI. « Copia della Lettera scritta dal Duca di Paliano al suo figliuolo, poco avanti la sua morte » car. 62.
  - « Iddio glorioso ti doni la sua grazia »: « Gli 5 Marso 1562 alle cinque hore della notte ».
- VII. « Discorso di MARCELLO ALBERINO Romano, sopra il Sacco di Roma in tempo di Papa Clemente VII, con molti particolari dati dalle genti di Carlo V, comandate da il Duca di Borbone francese » car. 63-79.
  - Com.: « Morto Papa Adriano, duravano acerbissime, e forse maggiori di prima, l'inimicitie ». Fin.: « Si stette alquanto con grandissimo timore ».
- VIII. Albero genealogico dei Borgia e dei Farnese: car. 81-82.
- IX. Descrizione degli appartamenti del Palazzo Apostolico Vaticano, coi nomi di alcune persone che vi abitano: car. 83-86.
  - Com.:  $\triangleleft$  Un appartamento attaccato alla Bologna  $\triangleright$ . Fin.:  $\triangleleft$  V' è un sclotto con un camerone  $\triangleright$ .
- X. Supplica al Papa « sull'abuso dello Spoglio agli Ecclesiastici » car. 87.

  Com.: « Vostra Santità, eletta da Dio per benefisio del mondo ». Fin.: « Haver rimediato ad un tanto inconveniente ».
- XI. « Catalogo degli Offitij di Campidoglio, con il nome de' loro Offitiali che li possiedono, fatto dell'anno 1711 li 23 di Maggio » car. 88-92. Com.: « Avvocato del P. R. Filippo Sacripante ». Fin.: « Trombetti quattro del P. R. ».
- XII. « Lettera del P. N. N. scritta ad un suo Amico intorno al grave peso

della dignità Cardinalizia, e specialmente circa il debito che hanno li Cardinali di dar buon conseglio al Papa. Anno 1726 » car. 93-110.

Com.: « Voi mi chiedete con grande istanza che io vi esponga candidamente ». Fin.: « Tiratene voi la conseguenza. Addio ».

XIII. «Risposta ad un Amico sopra la Lettera mandata giorni sono all'Eminen<sup>mi</sup> Sig<sup>ri</sup> Cardinali, intorno all'obligo che hanno di consigliare il Papa » di PIER DOMENICO GIANO: CAR. 111-116.

Com.: « Avevo determinato, come vi accennai nell'ordinario scorso ». Fin.: « La comun sentensa de' Canonisti riferiti dal Fagnan, con altri che seguono ».

XIV. Scrittura apologetica di Carlo Rotondo, Patrizio di Vercelli, contro il Marchese Filippo Davia di Bologna: car. 117-126.

Com.: « Per dare una graduazione alla dispositiva di un credito ». Fin.: « O questa non è colpa, o siam rei tutti due ».

XV. « Prove de' crediti di D. Carlo Rotondo contro il Sigre Marchese Filippo Davia » car. 127-133.

Com.: « Prima d'ogni cosa si prega il Lettore ». Fin.: « Una semiprova ben forte a mio favore per l'altri due ».

- Sul rovescio della prima carta non numerata è, di mano del Marchese Capponi, l'« *Indice delle Scritture* », e sul margine inferiore della seconda, è la data della composizione della miscellanea: « *Settembre 1727* ». Quasi tutte le Scritture hanno, a piedi della prima carta, la data dell'acquisto: « *Agosto 1719* ».
- 172. Cart., miscell., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m. 0,273 × 0,197, di car. 250, num. mod., oltre due carte in principio non numerate. Alcune scritture hanno pure la numerazione originale. Nel codice sono qua e la parecchie carte bianche, alcune delle quali non numerate.
  - I. « Il Conte difensore delle raggioni de' Prencipi ». Otto « Parlate » tra il Conte d'Orta e il Marchese d'Alba: car. 1-111.

Com.: « O caro Signor Marchese, è un gran tempo che non ci vediamo ». Fin.: « Che martiri di Dio pugnato havete ». Il titolo è nella seconda carta non numerata,

sul cui rovescio sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1732 ».

II. « Memoria del succeduto in Roma e nella città di Pamiez (Pamiers), sopra l'affare della Regalia » car. 112-136.

Com.: « Il Padre Aubarede, Canonico anzimo di Pamies ». Fin.: « Non erano ricevuti dal Parlamento di Parigi ».

III. « Della Regalia » Discorso diviso in dieci Capitoli: car. 137-164.

Com.: « Questa parola ha diverse significationi». Fin.: « Mi farete la giustisia di attribuirmelo». Precede una Lettera dedicatoria, che com.: « Io non saprei ricusarvi quello che mi domandate con tanta bontà».

IV. Relazione dell'arrivo in Stockholm della Regina Cristina di Svezia: car. 165-166.

Com.: « La Regina Christina rivò in Stocolm il primo di novembre ». Fin.: « Non possi più tentare, non che fugire da quel Regno ».

V. Diario, in forma di Lettera, delle cose successe in Spagna, dal 7 febbraio al 6 marzo 1669: car. 167-176.

Com.: « Rispondo a V. S. che lo Stato, nel quale noi ci troviamo ». Fin.: « In buona coscienza Dio ci guardi ».

VI. « Capitoli di Trattato d'aggiustamento fra il Re di Francia (Luigi XIV) e Genovesi, l'anno 1685 » car. 177.

Com.: « Alli 12 febraro 1685 fu sottoscritto il trattato ». Fin.: « In termine di quindici giorni ».

VII. Ragguaglio dell'elezione di Innocenzo XII: car. 178-186.

Com.: « Mi ricerca V. S. il raguaglio della bella esaltatione ». Fin.: « Riservato in petto il di 13 dicembre (16)95 ».

VIII. « Copia Litterarum Comitis Teheli (Emerici Tékéli) ad Summum Pontificem (Innocentium XI): car. 187-188.

« Venerabundus pervolvi coram purpura Sanctitatis Vestrae »: « Cassoviae, 12 Aprilis 1684 ».

IX. « Discorso del Sige Duca d'Etrè (Cardinal Cesare d'Estrées), Pari e

Ambasciatore straordinario di Francia, al Sacro Collegio doppo la morte di Papa Clemente X, alli 25 Luglio 1676 » car. 189-190.

Com.: « Se li desiderij del Re mio Padrone, e, se m' è lecito dirlo, i miei proprij ». Fin.: « Un huomo d'honesta nascita non si può mai dispensare ».

X. « Oratio habita ab ALEXANDRO VII ad Cardinales in Concistorio Secreto, die 24 Aprilis 1656 » car. 191-192.

Com.: « Praeterijt iam annus in quo placuit illi, sine quo factum est nihil ». Fin: « Omnes redeamus ad laborem ».

XI. Copia di un Breve d'Innocenzo XI a Luigi XIV: car. 193.

Com.: « Con quanto vivo affetto habiamo riguardata ». Fin.: « Alla quale diamo la nostra santa beneditione ».

XII. « Sommario della Lega fra Cesare e la Polonia, segnata in Varsavia li 31 Marzo 1683 » car. 194.

Com.: « La lega deve durare sino ad una gloriosa e stabile pace ». Fin.: « Non s'intende fatta che contro il Turco solo ».

XIII. « Lettera di Antonio Montalto, Avocato Fiscalo (!), a S. Maestà (Carlo V), circa le preminenze della Monarchia » car. 195-197.

Com.: « Saprà V. Maestà come, havendo stato questo Regno in poter de' Mori ».

Fin.: « Non ne possi haver profitto la Regia Corte ».

XIV. Copia di un Breve di CLEMENTE XI: car. 198-199.

Cardinali Vincentio Grimano - « Ubi primum circumspectionem tuam »: « Romae, die prima Septembris 1708, anno octavo ».

- XV. « Copia della Risposta del Cardinal Grimani (Vincenzo) al Breve del Papa (Clemente XI) » car. 200-201.
  - « Continuando meco la Stà V. gl'atti di quella speciale benignità »: « Napoli, 22 Settembre 1708 ».
- XVI. Copia «Litterae responsivae R<sup>ni</sup> D. Cardinalis de Estrées (Caesaris) ad Summum D. Nostrum Innocentium PP. XI, super materia Regaliae in Regno Franciae » car. 202-203.
  - « Sanctitatis Vestrae litterae a Pontificij Nuncij Auditore D. Abbate Lori mihi traditae sunt »: « Luthetiae Parisiorum, 31 Maij 1680 ».

XVII. Copia di un Breve d'Innocenzo XI: car. 201.

Ludovico Francorum Regi - « A dilecto filio nobili viro Duce de Estrées accepimus »: « Romae, die 12 Julij 1680 ».

XVIII. « Pretensioni del S<sup>r</sup> Duca di Savoia (Vittorio Amedeo I) sopra il Monferrato » car. 205-206.

Com.: « La prima pretensione sopra tutto il Marchesato ». Fin.: « Novità e attentati a tutti considerabili ». Sui margini sono diverse osservazioni della stessa mano.

- XIX. « Investitura Regni Neapolis concessa per Innocentium PP. XIII favore Caroli VI Hispaniarum Catholici Romanorum Regis in Imperatorem electi sub die 9 Junij 1722 » car. 207-220.
  - « Inscrutabili illius per quem Reges regunt »: 
    « Romae, quinto Idus Junij 1722, amo secundo ».
- XX. Spese giudiziarie in favore dei poveri, pagate dal Cardinal Flavio Chigi: car. 221-223.
- XXI. « Modo et ordine per crear razza de Cavalli » car. 224-232.

Com.: « Quanto sia necessaria et utile a qualsivoglia potente signore ». Fin.: « Insino che si hanno a rimettere a la stalla ».

XXII. Modelli di Lettere gratulatorie: car. 233-240.

La prima com.: « Da stimoli del mio riverentissimo ossequio »; l'ultima: « Implora dal Cielo a V. Stà per il bene universale ».

- XXIII. Copia di Lettera del Cardinal Flaminio Taja a Innocenzo X1: car. 242-245.
  - « La clemenza della Stà V., che ha sempre riguardato con occhio benigno »: senza data, ma dell'anno 1680.
- XXIV. Copia di Lettera del Cardinal Francesco Ricci a Benedetto XIV: car. 246-250.

Com.: « Ha la Stà V., rispetto a se stessa, sodisfatto alla grandessa del regio suo animo ». Fin.: « Resti adempito il fine santo della Santità Vostra ».

Sul rovescio della prima carta non numerata è, di mano del Marchese Capponi, l' « Indice delle Scritture del presente Tomo ».

- 173. Cart., miscell., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m. 0,280 × 0,210, di car. 307, num. mod., oltre una carta in principio non numerata. Nel codice sono parecchie carte interamente bianche.
  - I. « Instruttioni di Giulio III Pont. Massimo e Varij Trattati (tutti in copia) con la Stà Sua » car. 1-39.
    - Instruttione data a don Pietro (di Toledo) che vada alla Maestà Cesarea » car. 1-3.
    - « Che la causa principale perché noi vi mandamo »: « Romae, die XVI Februarij anni 1550 ». Segue un' « Agiunta », che com.: « Doppo che V. S. si licentiò hiersera ».
    - 2. « Instruttione per voi Monsignor di Tolone (Antonio Trivulzio) col Re Christianissimo » car. 3<sup>b</sup>-8.
    - « Scusarete la tardanza vostra, causata dalla nostra indispositione di podagra »: « Romae, die 20 Julij 1550, anno primo ».
    - 3. « Instruttione per voi Monsignor Sipontino (Sebastiano Pighini) alla Maestà Cesarea » car. 8-11.
    - « Non s'havrd da maravigliare la Maestd Sua della tardanza nostra »: « Romae, die XX Junij 1550, anno primo ». Segue, a car. 12, un' « Agionta Particolare », che com.: « Desiderosi de la pace et quiete d'Italia ».
      - 4. Due Lettere del Cardinale Alessandro Farnese: car. 12b-13.
    - 1. A Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola « Quanto agl'avvisi mi basta che siate contento »: « Di Gradoli, a 4 d'Agosto 1550 (car. 12<sup>b</sup>-13<sup>a</sup>) ». Segue, a car. 13<sup>b</sup>, una poscritta, che com.: « Mandovi l'alligata diretta a S. Sta ». 2. A Giulio III « Io mando Anibal Caro mio secretario »: « Di Gradoli, a li 6 d'Agosto 1550 (car. 13<sup>b</sup>) ».
    - 5. Lettera del Cardinale di Santa Croce (Marcello Cervini) a Giulio III: car. 14<sup>a</sup>.
      - « Io dò manco fastidio che posso »: « Abbasia d'Ugubbio, alli 16 d'Agosto 1550 ».
    - 6. Tre Lettere del Cardinale Alessandro Farnese a Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola: car. 14b-15.
      - 1. « Da due vostre lettere et da la relatione che mi è stata fatta »: « Da Gradoli,

li 15 d'Agosto 1550 ». 2. « Per la risposta di Don Ferrante, la quale mi pare assai ben chiara »: « Da Farnese, alli 19 d'Agosto 1550 ». 3. « Con l'ultima vostra delli 20 »: « Di Gradoli, li 21 d'Agosto 1550 ».

- 7. Due Lettere d'Ottavio Farnese: car. 15b-16°.
- 1. A Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola « Mandando io March'Antonio Venturi presente mio segretario »: « Da Parma, li 10 d'Agosto 1550 ». 2. A Giulio III « Mando il presente mio secretario »: « Da Parma, li 10° d'Agosto 1550 ».
  - 8. Sei Lettere del Cardinale Alessandro Farnese: car. 16-19.
- 1. A Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola « Le vostre lettere di X et XI mi sono state grate oltra modo »: « Di Vetralla, li 13 de Settembre 1550 (car. 16-17ª) ».

  2. A Giulio III « Messer Agnilo mi ha referito quanto è piaciuto a V. Stà »: « Di Caprarola, li 16 de Settembre 1550 (car. 17ª) ». A Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola 3. « Questa notte alle sette hore comparse il corriere »: « Di Caprarola, li 18 de Settembre 1550 (car. 17) ». 4. « Io vi ringratio quanto posso de la diligentia havete usata »: « Da Caprarola, li 17 de Settembre 1550 (car. 17h-18ª) ». 5. « Dallo Spinello, il quale fu mandato nella Marca »: « Di Caprarola, li 20 de Settembre 1550 (car. 18) ».

  6. A Giulio III « Havendo veduto io qui sul fatto »: « Di Parma, li 8 de Ottobre 1550 (car. 18h-19ª) ».
  - 9. Lettera di Margherita d'Austria a Giulio III: car. 19.
- « Rendo gratie infinite a la Stà V. del favore mi ha fatto »: « Di Parma, li 8 de Ottobre 1550 ».
  - 10. Lettera di Ottavio Farnese a Giulio III: car. 19a.
- « Il Cardinale mio fratello et io havemo dimandato »: « Da Parma, li 8 d'Ottobre 1550 ».
- 11. Lettera del Cardinale Alessandro Farnese a Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola: car. 19<sup>a</sup>.
- « L'aportator di questa sarà il Cavre Franciotto, molto amico di casa nostra »: « Di Caprarola, li 8 de Settembre 1550 ».
  - 12. Lettera del Duca di Firenze (Cosimo I) a Giulio III: car. 196-20°.
- « Dalla Corte Cesarea sono avisato come il Nuntio di V. Stà »: « Da Pisa, il 1 de Decembre 1550 ». Segue, per tutta la car. 20, il sunto di un Breve di Giulio III « sopra la materia di Piombino ».

- 13. Lettera di Ottavio Farnese al Cardinale Alessandro Farnese: car. 21°.
- « Ancora che le cose di questa Città e degl'altri luoghi »: « Da Parma, li 24 de Marso 1511 ».
- 14. «Instruttione per voi Monsignor d'Imola (Girolamo Dandini) con l'Imperatore (Carlo V) » car. 21b-24.
- « Perchè nissuna cosa è più contraria a la natura nostra »: « Romae, ultima mensis Martij 1551, anno 2° ».
- 15. Cinque Lettere di Giulio III a Girolamo Dandini, Vescovo d'Imola: car. 24b-31a.
- 1. « Con la presente saranno tre lettere del Vescovo di Tolone »: « Nel Palasso nostro Apostolico, a X d'Aprile 1551 (car. 24<sup>b</sup>-27<sup>b</sup>) ». Nell'indirizzo: « Episcopo Imolensi vel, eo absente, Episcopo Fanensi ». 2. « Per un poco di comento de l'altra alligata nostra »: « Nel Palazzo nostro Apostolico, li X d'Aprile 1551 (car. 27<sup>b</sup>-28<sup>a</sup>) ». 3. « Scritte l'altre due lettere, che era hora di vespro »: « Nel nostro Palaszo Apostolico, li X d'Aprile 1551 (car. 28<sup>a</sup>-29<sup>a</sup>) ». 4. « Scritta la terza lettera, è venuto da noi in questo punto »: « Nel Palaszo nostro Apostolico, li X d'aprile 1551 (car. 29) ». 5. « Questa matina havemo hauto un discorso di D. Ferrante Gonzaga »: « Nel Palaszo nostro Apostolico, li 13 Aprile 1551 (car. 29<sup>b</sup>-31<sup>a</sup>) ».
  - 16. Lettera del Cardinale Alessandro Farnese a Giulio III: car. 31.
- « Monsiynor d'Imola, per ordine di V. Stà, mi ha dato conto »: « Di Gradoli, a 11 d'Agosto 1550 ».
- 17. « Instruttione data al Cardinale Verallo (Girolamo) per lo Re Christianissimo (Enrico II) » car. 32-34°.
- « Doppo le salutationi e benedittioni paterne »: « In Palatio Apostolico, die 3ª Octobris 1551 ».
  - 18. Lettera del Cardinale Alessandro Farnese a Giulio III: car. 34.
  - « Mi è parso di remandare Monsignor Borruso »: « Di Parma, li 30 d'Aprile 1551 ».
- 19. Due Lettere di Sebastiano Pighini, Vescovo Sipontino, a Monsignor Girolamo Dandini: car. 34b-39.
- 1. « Hieri alle quattro hore post meridiem, fui con Monsignor di Granvela »: « D'Augusta, li 15 d'Agosto 1550 (car. 34<sup>h</sup>-37<sup>n</sup>) ». 2. « Hieri alle due hore incirca Monsignor d'Aras (car. 37<sup>a</sup>-39) »: senza data.

II. « Conclave Julij Tertij » car. 40-60.

Com.: « Paulo 3º Pont. Max. iiij Id. novembris extincto », e resta a mezzo con le parole: « flagitantes Pontifex adorat ».

III. Frammento del Conclave di Marcello II: car. 61-65.

Com.: « .... fu deliberato di aprire certe fenestre ». Fin.: « Ghisa, Farnese et Palermitano ».

IV. « Conclave della gloriosa memoria di Paulo IV, che fu il Cardinale di Napoli » car. 66-77<sup>a</sup>.

Com.: « Per essere stata così breve la vita di Marcello ». Fin.: « Perchè assistessero a la persona sua ». Cfr. Cod. 29, num. XII e Cod. 160, num. XV.

V. « Conclave dove fu creato Papa il Cardinale de' Medici, che fu Pio IV: car. 77b-82a.

Com.: « Nel conclave dove fu creato Pio 4°, per la lungheza della Sede vacante ». Fin.: « Et fu così fatto Papa subitamente ». Cfr. Cod. 29, num. XIII e Cod. 160, num. XVII.

VI. « Conclave dove fu creato Papa il Cardinale Boncompagno, che è Gregorio XIII » car. 82<sup>b</sup>-85.

Com.: « Non è dubio veruno che la creatione del Sommo Pontefice ». Fin.: « Ci mantenga questo pastore lungo tempo ».

VII. « Civitatis et Ecclesiae Viterbiensis ejusque Diecesis (!) in praesenti Statu, Brevis Relatio » car. 86-125.

Com.: « Viterbij Civitas loci amoenitate, soli ubertate ». Fin.: « Unica tantum Koclesia ibidem constructa est ».

VIII. Relazione di Roma scritta da Niccolò Erizzo, Ambasciatore Veneto nel pontificato di Clemente XI: car. 130-169.

Com.: « La Città di Roma, nata all'imperio del mondo ». Fin.: « I clementissimi segni della Publica Grazia ».

IX. « Risposta d'un Gentilhuomo Spagnuolo ritirato dalla Corte ad un Ministro del Conseglio di Stato di Madrid, sopra la successione della Spagna, tradotta dal Francese in lingua Portughese da Antonio Homer Peres Ferreira l'anno 1697 » car. 172-186.

Com.: « Se l'animo desideroso, con che in occasione desiderai (car. 173ª) ». Fin.:

- « Nè con ordini per difendersi ». Precedono, a car. 172, una Lettera dedicatoria a Benedetto Francesco di Tavora, che com.: « Ben io vorrei dir di Portugallo », e un « Prologo dello stampatore », che com.: « In questa Tipografia incantata ».
- X. Memoriale mandato a Innocenzo XII in nome del Clero e del Popolo d'Irlanda: car. 193-219.

Com.:  $\checkmark$  Non no stimato bene d'esporre nella mia prima Scrittura ». Fin.:  $\checkmark$  A dir tutto fedelmente alla Santità Vostra ».

XI. « Relazione di Pietro Basadonna, Ambasciatore per la Serenissima Republica di Venezia appresso la Santità di N. S. Papa Alessandro VII » car. 220-285.

Com.: « Quello che occorse in Roma al tempo di Alessandro VII ». Fin.: « Non possono più recuperare il primiero decoro ».

XII. « Relatione di Roma fatta nel Senato Veneto alli 22 novembre 1623 dall' Ecc<sup>mo</sup> Sig<sup>ro</sup> Cavagliere Rainiero Zeno » car. 288-307.

Com.: « La morte di Gregorio XV, seguita nell'ultimo anno della mia Ambasciaria ». Fin.: « Nel lasciarsi intendere quanto stimi questa Republica ». Questa Scrittura ha pure la numerazione originale.

- Sul rovescio della carta non numerata, è l' « Indice delle Scritture del presente Tomo », e sul rovescio della prima carta numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1724 ».
- 174. Cart., della seconda metà del sec. XV, m. 0,261 × 0,180, di car. III-151. Il codice ha una numerazione antica, ma non originale, la quale dalla car. 21 in poi scompare spesse volte sotto la moderna. Il titolo, la sottoscrizione e le rubriche sono in rosso; le iniziali in rosso o turchino.
  - « Inchominciono le letioni, pistole e vangeli E quali si leghono in tutto l'anno nella messa, Cioè domenichali, feriali e festivi secondo l'uso della santa chiesa romana ».

Com.: « Frategli sappiate che gle hora tempo che noi ci dobbiamo levare da dormire ». Fin.: « Ma molti primi saranno ultimi, e molti ultimi saranno primi ». Subito dopo è la sottoscrizione: « Compiute sono le pistole, prophetie e letioni della pocchalis e degli atti degli apostoli, de propheti, della sapienza e pistole di san piero e di san paulo,

e vangeli i quali si leghono di per di chome seguita tucto l'anno nella messa, secondo l'uso et ordine della santa chiesa di Roma...».

- Le tre carte numerate con cifre romane, contengono la « Tavola da trovare le domeniche et le vigilie elle feste ». Sul margine inferiore della prima, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».
- 175. Cart., del sec. XV, m. 0,294 × 0,216, di car. 325, num. orig., oltre una carta di guardia. La car. 315 è ripetuta nella numerazione.

Commento di Bernardo Ilicino sopra i Trionfi di Francesco Petrarca.

Il codice è adespoto e manca della prima carta, che avrebbe dovuto contenere la Lettera dedicatoria al Duca Borso d'Este e il principio dei « Preludij ». Esso comincia dalle parole: « accomodatamente ne segue », e resta a mezzo con le parole: « la sententia dei theologi e giusti nel di del giudicio »; non perchè manchino delle carte, ma perchè il copista si fermò quasi sul finire dell'opera sua, lasciando in bianco metà del rovescio dell'ultima carta. Il quale copista potrebb' essere anche lo stesso Bernardo Ilicino; tante sono le correzioni e le aggiunte interlineari e marginali che s'incontrano nella prima parte del codice, non tenendo conto di alcune altre postille di varia mano e di vario tempo. Sul dritto della carta di guardia è un breve appunto di storia romana, di mano del sec. xv, che com.: « Romulus postquam constructi »; e di mano coeva è la terzina:

Despecto tempo in qua in la me mena
 E'l mondo triste che non sa far altro.
 E in questo ciaschisun (1) sua vita mena >.

Segue una lunga notizia bibliografica del codice, con in fine: « In Roma ai 20 Dicembre 1724, cost scrissi io Giusto Fontanini, per comando del Sigr Marchese Alessandro Gregorio Capponi, possessore del codice »; e poi un'altra nota: « Il Commento è di Misser Bernardo Ilicino, come si può conoscere confrontandolo colle molte edizioni, che ne sono state fatte. Angelo Battaglini scrissi il di 15 Gennaro 1814 ». Sul margine inferiore della car. 2<sup>h</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1724 ».

- 176. Cart., del sec. XV, m. 0,221 × 0,145, di car. 143, num. mod., oltre una carta bianca in fine non numerata. Le prime nove carte rivelano il principio di una numerazione originale, ora cancellata.
  - ALIGHERIJ PETRI Dantis filii, Commentarium in Dantis Aligherij Comoediam.

Com.: « Nel mezo del camino de nostra vita. Hoc capitulum prohemiale est (car. 12°) ».

Fin.: « Talis sum in scriptis, quales volo esse intellectores meorum (car. 142°) ».

Le carte 1-7 contengono l'indice dei Canti della Divina Commedia, con l'intestazione in caratteri rossi: « Incipit scriptum dantis », e le carte 8-11 il Proemio; il principio del quale, tolto al codice Laurenziano (Banc. 40, n° 38), è copiato di mano di Anton Maria Biscioni, sopra una striscia di carta incollata in principio. Subito dopo il Commento, è la sottoscrizione in caratteri rossi: « Explicit scriptum dantis deo gratias. Amen Amen. Gratias ago tibi christe quem liber explicit iste. Qui scripsit scribat semper cum domino vivat. Vivat in celis jacobus homo fidelis.». Segue un fregio rozzamente dipinto in rosso, con in mezzo le iniziali: « P. I. », ed in giro le parole: « Iste liber scriptus fuit ad instantiam fratris petri de visso et scripsit suus discipulus iacobus domini petri ». In fine: « Librum istum scripsi ego iacobus domini petri de civita ducali in m°. cccc°. Liii. Deo gratias Amen Amen ». La carta 143, ultima del codice, contiene:

## I. Profezia in sesta rima.

Sono in tutto diciotto sestine, la prima delle quali com.: « Novo iuditiu demostran le pianete », e l'ultima: « De fame morerando molti poveri tristi ». In testa: « In nomine domini Amen. Hoc erit in m°. cccc°. 34 ».

- II. « PUSARELLUS (PUCCIARELLO) de Florentía », due Sonetti.
  - 1. Com.: « Per consiglio te do de passa passa ». Fin.: « Et fa che mai non torni ad simil[i] tracti ».
  - 2. Com.: « Prima ch'io me voglia rompere o spezarme ». Fin.: « Poi se dericsa et l'autri legni lega (codato) ».
- A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1723 ».

- 177. Membr., della prima metà del sec. XIV, m. 0,201 × 0,142, di car. 119, num. mod. con richiami in ogni ottava-carta. Le prime trentuna carte conservano una numerazione antica, ma non originale. Fra le car. 29 e 30 è una carta non numerata; sicchè il codice costa veramente di 120 carte. Le rubriche sono in rosso; le iniziali in rosso o turchino.
  - I. « Qui apresso iscriveremo i dodici articoli della fede, composti et ordinati pe' dodici apostoli di geso christo. idio ci dia grazia d'osèrvaglli (!) perfettamente amen » car. 1.

Com.: « In prima che si tochi degli articoli della fede, è da sapere che cosa è fede ».

Fin.: « Io credo la surexione della charne et la vita eterna ».

- II. « Qui inchominciano i dieci chomandamenti della leggie » car. 16-7.
  Com.: « Dieci sono i comandamenti della leggie ». Fin: « Qui sono compiuti i dieci comandamenti della leggie, amen ».
- III. « A Laude et riverenzia di dio et della sua gloriosa madre vergine maria et di tutta la corte di paradiso. Qui apresso iscriveremo i sette sacramenti della chiesa, i qua sacramenti sono armi dell'anima contro alle demonia de l'inferno, i quali sono questi » car. 76-9.

Com.: « Lo primo sacramento si è il santo battesimo ». Fin.: « Quando passiamo di questa miserabile vita ».

IV. « In questo capitolo iscriverremo le sette opere della misericordia, le quali sono a salute dell'anima et a necessita del prossimo » car. 10.

Seguono nella stessa carta: « Le sette opere della misericordia ispirituali; I sette doni dello spirito santo; Le sette virtù cardinali ».

V. « Allaude et riverenzia dell'altissimo idio et della sua gloriosa madre vergine maria et di tutta la celestiale corte di paradiso. Qui apresso iscriveremo il sacro et autentichissimo libro della pocalissa, il quale iscrisse il diletto discepolo di christo santo giovani, apostolo et vangelista, quando fu chonfinato in su l'isola di pamos » car. 11-36.

Com.: « Giovini alle sette chiese che sono innasia, grazia sia a voi ». Fin.: « Vieni signiore yhesu, la grazia del nostro signiore yheso christo chon tutti ». Da car. 36 a

- car. 42°, sono i Quattro vangeli ed alcune preghiere in latino, oltre un Calendario in volgare.
- VI. « Al nome del nostro signiore yheso christo. Qui apresso iscriverremo le pistole del glorioso apostolo messer sancto paulo » car. 426-109°.
  - 1. « A romani ». Com.: « Paulo chiamato apostolo servo di yheso christo sceverato per predicare il vangelio di dio Lo quale avea promezo innanzi per gli suoi profeti ». Fin.: « Ad obedientia della fede in colui che manifestò a tutte le genti, cioè a solo idio savio, per.... (car. 426-562) ».
  - 2. A que' di corinti ». Com.: « Paulo.... e'l suo fratello sostene et manda salute alla chiesa di dio, la quale è in vorinthi ». Fin.: « Et la mia charitade dimori senpre chon tutti voi, per.... (car. 56<sup>b</sup>-68) ».
  - 3. « A que' di chorinti ». Com.: « Paulo.... e' l suo fratello timotheo alla chiesa di dio la quale è a corinti ». Fin.: « La gratia del nostro signiore yheso christo et la comunione di dio et del sancto spirito sia senpre chon voi (car. 69-76°) ».
  - 4. « A que' di ghalicia ». Com.: « Paulo apostolo non dagli uhomini eletto, ma per yheso christo et per idio padre benignio ». Fin.: « Fratri, la gratia del signiore nostro yheso christo sia col vostro corpo (car. 76b-79) ».
  - 5. « A quegli d'efeno ». Com.: "« Paulo.... Gratia sia a voi e pace da dio padre nostro et dal signiore nostro ». Fin.: « Pace sia a' fratri et charità con fede da dio padre et dal signiore nostro yheso christo (car. 80-83») ».
  - 6. A filipensi ». Com.: « Paulo et timotheo.... Gratia referisco al mio iddio, faccendo sempre ricordanza in tutte le mie orationi per voi ». Fin.: « La gratia del nostro signiore yheso christo sia col vostro spirito senpre (car. 836-85) ».
  - 7. « A choloro di cholosensi in laudotia ». Com.: « Paulo et timotheo.... noi facciano (!) gratie addio padre del nostro signiore yheso christo, senpre per voi orando ». Fin.: « La gratia del nostro signiore yheso christo sia senpre chon tutti voi per tutti i di de' secholi (car. 86-88\*) ».
  - 8. « A que' di tesalonicha ». Com: « Paulo et timotheo et silvano alla chiesa di tesalonicha mandano salute in dio padre nostro ». Fin.: « Ischongiurovi per llo signiore che questa pistola sia letta a tutti i santi fratri. La grazia del nostro signiore sia con voi (car. 88<sup>b</sup>-90) ».
  - 9. « A quegli di tennicha ». Com.: « Paulo et silvano et umotheo.... Fratri, sempre dobbiamo fare grasie addio per voi ». Fin.: « Iddio di tutta pace sia chon tutti voi per tutti i secholi (car. 91-92\*) ».
  - 10. « A thimotheo suo discepolo ». Com.; « Paulo.... Sicome io ti pregai che tu rimanessi in effeso quando andai in macedonia ». Fin.: « La grazia del nostro signiore yheso christo sia sempre chon techo (car. 92<sup>b</sup>-95<sup>a</sup>) ».
  - 11. « A timotheo ». Com.: « Paulo.... Gratia fo addio mio, al quale servo con pura coscientia, io fo ricondanza di te nelle mie orazioni ». Fin.: « La grazia.... (car. 95<sup>3</sup>-97) ».

- 12. A tito suo charissimo discepolo ». Com.: « Paulo servo di dio et apostolo di yheso christo, secondo la fede degli eletti di dio riconoscimento di veritd ». Fin.: « Saluta choloro i quali amano noi nella fede. La grazia.... (car. 98-99°) ».
- 13. « Ad filomene suo discepolo ». Com.: « Paulo apostolo di yheso christo et timotheo frate a filomene amato nostro aiutatore et alla nostra sorore appia et al nostro compagnio archipio et a tutta la chonpagnia ch' è in chasa tua ». Fin.: « La grazia del signiore yheso christo sia sempre chon voi collo spirito nostro (car. 99°-100°) ».
- 14. « Agli ebrei ». Com.: « Paulo per molte guise et per molti modi, da quando in addietro iddio parllò (!) a' nostri padri ». Fin.: « La grasia.... (car. 100-108<sup>a</sup>) ».
- VII. « Qui inchomincia la vendetta del nostro signiore gieso christo, la quale fu facta per tito et vespasiano » car. 1086-119<sup>a</sup>.
  - Com.: « Nel tempo che regniava tiberio inperadore di roma et claudio ciesare, fu christo tradito per giuda scharioth ». Fin.: « Et possiamo istare et abitare chon techo in senpiterna sechula sechulorum Amen ». Il rovescio della car. 119 è bianco.
- Il codice è di una sola mano; ma più si va innanzi, e più la grafia diventa minuta, tanto da farla parere quasi diversa. Sul margine inferiore della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto:

  « Ottobre 1717 ».
- 178. Cart., della prima metà del sec. XVI, m. 0,200 × 0,153, di car. 169, con numerazione originale, ricalcata qualche volta o ripetuta da numerazione moderna a matita. In principio sono tre carte non numerate, oltre una carta di guardia in pergamena.
  - « Annali manuscritti di Ser Francesco Mugnoni da Trevi rapportanti molte cose memorabili di Trevi, dell'Umbria e dell'Italia da l'Anno di N. S. 1416 sin al 1503, con la dichiaratione e notitia della famiglia del predetto Autore e della di lui Vita et Indice delle cose che in essi Annali si contengono di Durastante Natalucci da Trevi, de l'anno 1720 ».
    - Com.: « In nomine domini amen. Per quanto ho lecto de po' papa Alexandro quinto, è sequito papa Iohanni XXIII (car. 3<sup>b</sup>) ». Fin.: « Nè papa pio terzo, nè nissuno altro ».
  - Il codice è autografo, di non facile lettura e con molte correzioni marginali e interlineari, oltre qualche postilla di mano diversa. La numerazione è

irregolare: comincia dalla carta 2; dalla carta 21 salta alla carta 25, ma senza lacuna nel testo, e le carte 36, 153 e 155, sono doppiamente numerate per 36-37, 153-154 e 155-156. Le tre carte non numerate sono di mano del Natalucci e contengono il titolo, qui sopra riportato, e una breve avvertenza: « A chi legge », che com.: « La famiglia Mugnoni di Trevi, oggi estinta ». Il codice ha due altri titoli: uno brevissimo, sulla carta di guardia in pergamena; l'altro, più moderno e cancellato, sulla carta 2. Le notizie sono numerate progressivamente sul margine sinistro e sommano a 403. A car. 152<sup>b</sup> è una breve nota familiare, estranea agli Annali, che com.: « Memoria como a me nicolò delli mongioni », e che porta nondimeno il numero d'ordine: 404. Le car. 153-156 contengono il principio di un indice alfabetico, che arriva fino alla voce: « Nocera 142 », e le car. 158-168 l'indice completo col seguente titolo, che si legge sul rovescio della car. 157: « Indice delle cose memorabi (!) contenute nelli presenti Annali, fatto da me Durastante Natalucci da Trevi de l'Anno 1720 ». A tergo della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1730 ».

- 179. Cart., del sec. XVII, m.  $0.205 \times 0.133$ , di car. 88, num. orig., oltre una carta in principio non numerata.
  - I. « Relatione » di Girolamo Frachetta al Marchese di Villena, sulla Corte di Roma, al tempo di Clemente VIII: car. 1-8.

Com.: « La Corte di Roma è sensa dubbio la prima Corte del Mondo ». Fin.: « Et mostra ingengno et capacità, l'entrata si va facendo, et è d'età d'anni quattordici ».

II. « Discorsi della Monarchia di Spagna, fatti (da GIROLAMO FRACHETTA) nell'anno 1598, che fu 30 della età dell'Auttore » car. 9-88.

Com.: « Tre cause communi concorrono alla conquista e mantenimento d'ogni gran Signoria ». Fin.: « L'accrescimento de' suoi dovuti et meritati honori ». Precede un breve « Proemio », che com.: « Caminando da levante a ponente ».

Il nome dell'autore è sul dritto della carta non numerata. Sul rovescio della carta di guardia sono, di mano del Marchese Capponi, i titoli dei due scritti, acquistati nell'agosto 1719 e rilegati in unico codice nel settembre 1727.

- 180. Cart., della fine del sec. XV, m.  $0,222 \times 0,158$ , di car. 121, num. mod. per ogni dieci carte.
  - « Incomincia illibro chiamato triompho damore scripto e composto dallo excellentissimo poeta mes(ser) franc(esco) petrarcha difirenze per amore di sua inamorata Madonna laura. Il qual libro e distinto in capitoli XIIJ I quali in sententia fanno mentione e contengo (!) V triomphi ne quali huomini antichi e moderni Maschi e femine anno triomphato ponendo loro filicita in alcuno di quegli ciascuno sottomettendosi al giogho damore ».

Com.: « Lo primo triompho overo filicità, fu in avere possessione overo contentamento in amore ». Fin.: « Fatti per virtù d'arme altj et gientilj cioè nobili ».

- Il commento arriva fino al verso 59 dell'antica redazione del Trionfo della Fama: « Rutilio con Volumnio, e Gracco e Filo ». Il titolo è in caratteri rossi, come in rosso sono i versi del Petrarca e la soscrizione, che è a piedi dell'ultima carta: « Ego Julianus bartoli Johannis deciglianis hunc scripsi librum. Ed e del biancho che lopere dipingne ». Sul margine inferiore della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».
- 181. Cart., miscell., di varia mano, del sec. XVII, m.  $0,204 \times 0,133$ . di car. 59, num. mod.
  - I. « Diario Historico d'alquanti semiantichi successi di Roma (da Bonifazio IX a Martino V) » car. 1-30.

Com.: « Mentre hebbe Francia la sedia del Papato ». Fin.: « Con la sua prudenza a poco a poco ne ridusse al Porto la Navicella di Pietro ».

II. Diario di Roma da « Quando fu perduto lo Stato da Papa Eugenio IV » a 21 maggio 1482: car. 31-59.

Com.: « De l'anno Domini 1434 a di 29 di Maggio, fu levato lo stato di mano a Papa Eugenio ». Fin.: « Doppo fu lasciato senza alcun pagamento ».

Sul rovescio della carta di guardia sono, di mano del Marchese Capponi, i titoli dei due scritti, acquistati nell'agosto 1719 e rilegati in unico codice, nel settembre 1727.

- 182. Membr., della seconda metà del sec. XV, m. 0,224 × 0,157, di car. 52, num. mod., oltre due carte bianche in fine non numerate. I titoli e la sottoscrizione sono in rosso. Le due iniziali delle car. 1° e 2° sono in oro e colori: la prima è adorna di un fregio, con uccelli e puttini, che chiude per tre lati la pagina.
  - PLATONIS liber de Immortalitate animorum, a Lionardo Aretino in latinum conversus.
    - Com.: « Ipse affuisti, o Phoedon, ea die qua Socratis venenum bibit in carcere (car. 2b) ». Fin.: « Experti sumus optimi et praeterea sapientissimi atque iustissimi ».
  - Precede (car. 1-2b): « LEONARDI ARETINI Praefatio ad Innocentium (VII) summum Pontificem, in libro Foedon Platonis: De immortalitate animorum », che com.: « Qui laudant Sanctitatem tuam, beatissime pater, opus certe bonum ac pium agere pergunt ». In fine è la soscrizione: « Explicit liber Platonis in Phoedon de Immortalitate animorum ». Sul margine destro della car. 1°, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».
- 183. Cart., della seconda metà del sec. XV, m.  $0,221 \times 0,156$ , di car. 179, num. mod.
  - Il Canzoniere e i Trionfi di Francesco Petrarca.
  - Il testo è scorrettissimo. Il Canzoniere (car. 3-141) manca del sonetto: « L'avara Babilonia à colmo il sacco ». I Trionfi (car. 142-179°) sono divisi in tredici capitoli e confrontano, nel numero e nell'ordine, con l'edizione del Pasqualigo (Venezia, m. decc.lxxiv), compresi i sette ternari in più della volgata; avvertendo però che il cap. « Da poi che morte (car. 164°) » precede nel codice il cap. « Nel cor pien (car. 166°) ». Le car. 1-2 hanno il sonetto: « L'avara Babilonia » quasi interamente cancellato, e sette Sonetti i cui capoversi sono:
    - 1. « Fra verdi boschi che l'erbetta bagnia ».
    - 2. « Li antichi e be' pensieri convien ch'io lassi ».
    - 3. « Perchè ti volgi pur con gli ochi (!) atterra ».

- 4. « Stato fuss' io quando la vidi imprima ».
- 5. « Solo solecto, ma non di pensieri ».
- 6. « S'io potessi cantar dolce et soave ».
- 7. « S'io avessi e capelli in mano avolti ».
- Sul rovescio della carta 179, si legge in alto: « Jhesus anno 1510 in die primo de genaio. Questo libro e di Giovanni de boninsegnie...».

  Sul margine inferiore della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».
- 184. Membr., della seconda metà del sec. XIV, m. 0,197 × 0,133, di car. 175, num. mod.; ma il codice si compone nella sua interezza di car. 186, trovandosi raddoppiata la numerazione nelle car. 22-31 e non numerata una carta fra la 115° e la 116°. La car. 96 è bianca. I titoli e le rubriche sono in rosso; le lettere iniziali in rosso o turchino, con piccoli fregi.
  - I. «In nomini domini iesu christi amen. Incomenza la vita e acti spirituali del nostro padre sancto francesco e de li soy primi compagni gloriosi » car. 1-95.

Com.: « Gl' è prima da considerare che 'l glorioso miser sancto francesco, in tuti li soi acti de la sua vita, fu conformato a christo ». Fin.: « La quale humel vita dio ne doni de seguitar in questo mondo per la sua misericordia, per vertude delle sue stigmate sacratissime e in l'altro per gloria. Ad quam nos perducat qui vivit et regnat in secula seculorum Amen ». La prima pagina ha l'iniziale adorna delle sacre stimmate ed è chiusa all'intorno da un fregio, che pare del sec. xv, con figure e col monogramma di Gesù nella parte inferiore. A car. 81° è un'altra iniziale, che inchiude la immagine di S. Francesco, con un fregio che chiude per tre lati la pagina.

II. « In nomine patris et filij et spiritus sancti Amen. Incomenza la epistola del beato Eusebio, mandata ad Augustino, de la morte del glorioso sancto hieronimo doctore eximio » car. 97-133°.

Com.: « Al venerabile etc. In molti modi nel tempo passato idio d parlato a tuti nui ». Fin.: « Possiamo essere defesi da le cosse nocive et acquistare li gaudij, li quali tu al presente possedi ». L'iniziale della car. 97<sup>n</sup> racchiude la figura del Santo ed ha un fregio, che pare del sec. xv, e che chiude per tre lati la pagina.

III. « Incomenza la Epistola de beato Augustino vescovo yponense, mandata

al venerabile archivescovo de Jerusalem, de la magnificentia, miraculi et virtude de sancto hyeronimo » car. 133-139.

Com.: « O venerabile padre Cyrillo, pensi tu che deba tacere le laude ». Fin.: « Et certo nullo de' sancti per alguno modo può essere defraudato dal suo desiderio ».

IV. « Incomenza la epistola del beato Cyrillo archivescovo ierosolomitano, mandata al beato Augustino, de li miraculi del beato hyeronimo, et de la morte del beato Eusebio » car. 1396-1726.

Com.: « Al venerabile etc. A seguitare le vestigie de colui, la sanctità del quale non cessa in terra de radiare ». Fin.: « O Augustino mio karissimo, pregoti te ricordi de mi ne le tue sanctissime oratione »,

V. La vita e fine di S. Girolamo: car. 172-175.

Com.: « Hieronimo fo figliolo de Eusebio nobile homo ». Fin.: « Morite el glorioso misier sancto hyeronimo, cerca li anni del signore 322 ».

- Sul rovescio della prima carta è, di mano del secolo xvii: « Questo libro è di me Barezzo Barezzi »; il quale numerò i primi trentacinque capitoli dei Fioretti, e compendiò così il titolo del codice, nei brevi margini della prima faccia: « Fioretti di S. Franco et Transito di S. Jerino et molte cose de i Compagni di S. Francesco diligentemente descritti da S. Bernardino. Laus Deo Amen »; ma le parole: « da S. Bernardino » furono da lui stesso cancellate. A tergo della stessa carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto, della quale si legge solo « Maggio 17.... », essendovi stato sovrapposto il bollo della Biblioteca Apostolica Vaticana.
- 185. Membr., della seconda metà del sec. XIV, m.  $0.231 \times 0.158$ , di car. 115, num. mod. Le iniziali sono in rosso o turchino, con piccolo fregio.
  - « Vita Sancti Bernardi Abbatis ».

Com.: « Bernardus burgundie partibus fontavis opido patris sui oriundus fuit (car. 3) ». Fin.: « Sicut et tu, frater, omnia deus benedictus in secula ».

La Vita è divisa in cinque libri: il primo, scritto da Guglielmo, abate di S. Teodorico (car. 3-35b); il secondo da Ernaldo, abate di Buonavalle

(car. 35<sup>b</sup>-65<sup>b</sup>); i tre successivi da Gaufrido (car. 65<sup>b</sup>-115<sup>a</sup>). La prima carta, che contiene la prefazione, è mutila del margine inferiore e del margine superiore sinistro, che avrebbe dovuto avere una grande iniziale a oro e colori, a giudicare da un residuo di fregio.

186. Cart., della prima metà del sec. XVI, m. 0,220 × 0,158, di car. 265, num. orig. in rosso, oltre tre carte in principio e tre in fine non numerate. Il titolo e le iniziali sono in rosso. La sola prima iniziale è in turchino e oro con piccolo fregio.

Johannis Baptistae Cantalicij, Pinnensis Episcopi, Excerpta e graecis et latinis auctoribus.

Com.: « Adesdum: paucis te volo (car. 2ª) ». Fin.: « Non sine publico populi romani gaudio ». Precede (car. 1) una lettera dedicatoria: « Reverendissimo Domino suo F (riderico) Car(dinali) Sansever (ino), Servulus Cantalicius », che com.: « Ex omnibus tam latinorum quam graecorum authorum monumentis, tria precipus a lectoribus colliguntur ».

- Il codice ha parecchie annotazioni e correzioni, marginali e interlineari, alcune delle quali in rosso; e dovrebb'essere quello stesso offerto al Cardinal Sanseverino; le cui armi, a colori, sono a piedi della car. la Le prime tre carte non numerate, contengono: la prima, di mano moderna, alcune massime « De adversitate », tolte dalla Somma Morale del P. Gabriello di S. Vincenzo; la seconda, il titolo, scritto così da un poco esperto possessore del sec. xvii: « Servuli Cantalici, Rescripta seu selecta »; la terza, che è della stessa mano del codice, i: « Nomina authorum ex quibus haec excerpta sunt ». Le ultime tre carte non numerate sono bianche; meno la terza, che ha sul rovescio: « Ama et amato sarrai ben con ragione / La donna rea gastiga col bastone »; e subito dopo: « Forma, favor populi, fervor iuvenilis opesque / Subripuere tibi, noscere quid sit homo ». Sul tergo della prima carta numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1735 ».
- 187. Cart., della prima metà del sec. XVI, di varia mano, m. 0,205 × 0,158, di car. 136, num. orig. fino a car. 90, oltre

sei carte in principio non numerate. Le car. 95-105 sono interamente bianche e numerate a matita.

I. « Instructio pro successoribus Sacristis Pape super Cappellis totius anni cum quibusdam pro Temporum varietate mutationibus observationibus a Gabriele Anconitano, Archiepiscopo Dirachiensi, magistro Cappelle et Sacrista Pontificis: Anno vigesimo secundo sui offitij In mense Augusti M.D.XXIX cumpilata » car. 1-94.

Com.: « Pro vesperis omnium Sanctorum ». Fin.: « Sicut in alijs missis ordinarijs ». Le quattro carte non numerate, che sono in principio (la quinta e la sesta sono bianche), contengono: la prima, alcune notizie di Papi e Concistori (1534-1550), che com.: « Die xxv Septembris md.xxxiii obijt Clemens 7mus »; la seconda, il titolo qui sopra riferito; la terza e la quarta, la « Tabula huius instructionis », che si estende solo fino alla car. 82. L' « Instructio » ha moltissime giunte e correzioni, interlineari e marginali, di varia mano e di vario tempo.

II. « Forma Cerimoniarum habendarum in Canonizationem Fratris Francisci de paula per S<sup>mum</sup> D. N. Leonem, Die prima mensis Maij 1519 » car. 106-128.

Com.: « Qua forma Cerimoniarum in tali actu et casu ». Fin.: « Et nescio quid plusculum ».

III. « De dignitate et officio prefecti Urbis » car. 129-131.

Com.: « Dignitas, officium et potestas Prefecti urbis, antiqua est ». Fin.: « Qualis est in libro papali ».

IV. « De privilegiis patriarcarum » car. 1316-133.

Com.: « In primis dupliciter potest loqui de dignitate Patriarcali ». Fin.: « In Convivio stant mixti cum presbiteris Cardinalibus ».

Le car. 134-136 e i due fogli di guardia del codice, che sono in pergamena, hanno brevi notizie necrologiche e storiche di Papi, Concistori e Cappelle Papali, dal 1538 al 1588, la prima delle quali comincia: « Alli 10 de Maggio 1538 Alfonso Oliva sacrista ». A tergo della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1738 ».

- 188. Cart., della fine del sec. XVII, m.  $0.225 \times 0.161$ , di car. 290, num. orig., oltre cinque carte bianche in fine non numerate.
  - I. Storia di Anna Bolena, secondo la narrazione del Conte di Northumberland: car. 2-50.
    - Com.: « Ancorchè il Duca d'Alansone havesse abbandonata la Corte d'Inghilterra ». Fin.: « Furono di tanta e di si strana mutatione alla Inghilterra ».
  - II. « Il sogno di Pasquino, overo lo Stato dell' Europa al magnifico ballo di Monte Cavallo, nell'anno 1689 » car. 53-77.
    - È un dialogo fra Marforio e Pasquino. Com.: « Old, Pasquino, old, voi tu dormire sino a messo giorno sonato ». Fin.: « E di dirli come il Gran Turco: Salababa, Muphti, Caboreri ».
  - III. « Relatione di quanto seguì in Roma sotto il Pontificato d'Innocenzo X, tra il Sig. Cardinal d'Este (Rinaldo), Ambasciatore del Cristianissimo, e l'Almirante di Castiglia, Ambasciatore del Re Cattolico » car. 79-117.
    - Com.: « Essendo giorni passati ritornato in Roma il Sigo Cardinal d'Este ». Fin.: « A cui non pareva l'ora tarda, purchè l'accompagnasse ».
  - IV. « Raguaglio di Conclave nell'anno 1670, fatto dall' E<sup>mo</sup> Cardinal Rinaldo d'Este, dal detto mandato alla Maestà del Re Cristianissimo Luigi XIIII » car. 119-136.
    - Com.: « Nell'elettione del novo Pontefice l'interesse è commune ». Fin.: « Et a Vostra Maestà faccio humilissima riverensa. Roma, 4 Gennaro 1670 ».
  - V. « Il Mercurio o pure La Verità smascherata sopra la vita dell'Abbate Ludovico Riccini » car. 137-145.
    - Com.: « Nacque Ludovico Riccini in un povero castello di Iesi ». Fin.: « Nè il tutto si è potuto sapere dagli arcani sporcissimi di questo mal nato et allevato Christiano ».
  - VI. Copia di « Lettera scritta da un Gentilhomo (G. A. D.) di un Sig<sup>o</sup> Ambasciatore al Sig<sup>o</sup> Gregorio Leti, in occasione delle rotture del Pontificato di Clemente X e li Ambasciatori delle quattro Corone sopra le franchigie de' datij » car. 147-149°.
    - « Dal Cavaliere suo amico mi è stato reso il fagottino »: « Roma, li 9 Settembre 1674 ».

VII. Copia della Responsiva di Gregorio Leti: car. 149b-173.

Com.: « Dal foglio gentilissimo di V. S. Illma, argomento gli eccessi della sua somma bontà ». Fin.: « Non può accusarne, che il suo da me riverito commando ».

VIII. « Discorso sopra l'Impositione delle Gabelle imposte nel Pontificato di Clemente X nel 1674. Nella quale sono nominati li Sigri Cardinali et Ambasciatori de' Principi » car. 175-191.

Com.: « Prima del pontificato di Sisto V ». Fin.: « Per confondere l'unione delli Ambasciatori medesimi ».

IX. « Passio Domini Cardinalis Sachetti (Julij) secundum Matteum, in elettione novi Pontificăti, facta in Conclave post mortem Pape Urbani VIII » car. 193-198.

Com.: « In illo tempore congregati sunt Principes ». Fin.: « Voce magna ait: Consumatum est ».

X. « Relatione fatta da (ALVISE) CONTARINO, tornato dall'Ambasciaria di Roma l'anno 1647, nel Pontificato di Innocenzo X » car. 199-216.

Com.: « La Corte di Roma è soggetta di ricevere varij aspetti ». Fin.: « Li Cordinali invigilano accortamente alle loro pratiche et alli maneggi per il novo Papato ».

XI. « Breve racconto delli delitti commessi dalli otto rei che si abiurarono nella Chiesa di S. Pietro in Roma alli 22 d'Aprile 1635, e delle loro condannationi e pene, cavato da quello che l'Autore del racconto vidde et intese nel legger che si fecero li sommarij delli Processi » car. 217-229.

Com.: « Fra Diego Guvolone (?) Palermitano de' Minori Eremitani ». Fin.: « E gettate le loro ceneri nel Tevere ».

XII. « Relatione del successo seguito in Roma l'anno 1631, per la ribellione seguita in Seminario, tra li Convittori di detto loco et il Padre Prefetto (Tarquinio Galluzzi), nel Pontificato di Urbano VIII » car. 231-250.

Com.: « Nacque il Padre Tarquinio Galluzzi di madre vile ». Fin.: « Quia viderunt ignominiam eius ».

XIII. « Historia galante di Madama e del Conte di Guiche (Armando de Gramont), tradotta dal francese in italiano » car. 252-273.

Com.: « La prigionia di Vardes e la partenza intimata al Conte di Guiche ». Fin.: « Lasciare la guerra d'Amore, per principiare quella di Marte ».

XIV. « Relatione di quanto si è negotiato in questa pericolosa e lunga infermità di Innocenzo XII in Roma, dalli 18 di dicembre 1699 per tutto li 31 gennaro 1700 » car. 276-288.

Com.: « Appena giunto l'avviso in Frascati ». Fin.: « Conforme haverà letto nella presente relatione ».

- Le carte 289-290° hanno, della stessa mano, l'« Indice delli Capitoli » di tutto il codice. Sul margine inferiore della carta 2<sup>b</sup> (la prima manca), sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1720 ».
- 189. Cart., della fine del sec. XVII, m. 0,200 × 0,134, di car. 246, num. orig., oltre tre carte in fine non numerate e completamente bianche.
  - I. « Relazione della Prigionia e morte del Conte Giovanni de Pepoli, nel Ponteficato di Sisto V » car. 1-16.

Com.: « Gran terrore pose Sisto V nel petto de' Signori Bolognesi ». Fin.: « Quanto egli operava in beneficio publico ».

II. « Relazione della morte di Agata Pignacci moglie di Ferdinando Allegrini di Napoli, con le notitie più veridiche che mossero Sisto V a condannarla a morte » car. 17-34.

Com.; « Fu ammirabile in tutte le parti riguardevoli del corpo ». Fin.: « Nel maggiore auge delle sue grandezze ».

III. « Decapitazione del Marchese Altemps, seguita nel Ponteficato di Sisto V, per adulterio » car. 35-42.

Com.: « Chi avesse mai pensato che il Marchese Altemps ». Fin.: « Colla punizione dei rei, salvare anche gl'Innocenti ».

IV. «Essecuzione di Giustizia ordinata da PP. Sisto V contro il Marchese d'Olivares, Ambasciatore di Spagna, per causa delle scritture originali delle Donazioni fatte alla S. Sede Apostolica » car. 43-58.

Com.: « Vagavano nella mente di Sisto V ». Fin.: « Ma non gid mai Ambasciatori del Re Cattolico ».

V. « Relazione della morte di Michel da Regio, capo bandito giustiziato in Roma nel Ponteficato di Papa Sisto V » car. 59-68.

Com.: « Il Governatore di Vicovaro spedì un suo Podestd in Roma ». Fin.: « Come si narrard a suo lugo (!) ».

VI. « Essecuzione di Giustizia ordinata da PP. Sisto V contro un Spagnuolo della famiglia del Sigo Conte d'Olivares, che commise delitto di vendetta nella Chiesa di S. Pietro, contro un Svizzero della Guardia del PP. e fu condannato alla forca nella medesima Piazza di S. Pietro » car. 69-78.

Com.: « Mentre Papa Sisto V andava, come era suo solito, in cappella ». Fin.: « A far risplendere la giustizia, che fu l'anima di questo Pontefice ».

VII. « Essecuzione di Giustizia in persona di quattro trasgressori, per armi proibite da Sisto V » car. 81-90.

Com.: « Era solito permettersi dal Governo Criminale ». Fin.: « Furono di forca giustisiati in Ponte S. Angelo ».

VIII. « Essecuzione ordinata da Papa Sisto V contro Bastiano Aquilano, servitore di un Gentilhuomo romano, per violenza usata ad una Giovane » car. 91-100.

Com.: « Era difficile, per non dire impossibile ». Fin.: « Stimava necessario et opportuno il rigore ».

IX. « Essecuzione di Giustizia ordinata da Papa Sisto V contro Costanza del Bene, moglie del Capitano della Guardia di Palazzo » car. 101-110.

Com.: « Accese lo sdegno di Sisto una femina ». Fin.: « Nell'istessi Palazzi habitati da' detti Ministri ».

X. « Accuse di colpe e morte di Girolamo Mancini et altri inquisiti nel Ponteficato di Sisto V » car. 113-120.

Com.: « Assai lagrimevole fu il caso di Girolamo Mancini ». Fin.: « E furono di quella fatti morire ».

XI. « Condanna contro Monsignor Bellocchio Coppiere di Sisto V » car. 121-126.

Com.: « Non meno fu rigorosu la giustizia ». Fin.: « In galera per dieci anni, con la fiscazione de' beni ».

XII. « Condanna seguita nel Ponteficato di Sisto V contro Monsignor Gualterucci » car. 127-133.

Com.: « Per la medesima causa di Monsignor Bellocchio ». Fin.: « Abominevoli alla mente del Prencipe ».

XIII. « Essecuzione di Giustizia ordinata da Sisto V, contro un detrattore della fama » car. 134-139.

Com.: « Un altro caso da non lasciarsi sotto silenzio ». Fin.: « Il fio del suo delitto ».

XIV. « Relazione della morte di Stefano Ragagna nel Ponteficato di Sisto V » car. 140-148.

Com.: « Altri spettacoli seguirono ». Fin.: « Di fare l'istesso fine ».

XV. « Relazione della morte di Sebastiano Ciani, per omicidio et adulterio nel Pontificato di Sisto V » car. 150-161.

Com.: « Prima che seguisse la coronazione del Papa ». Fin.: « E fu mostrata la sua testa al Popolo ».

XVI. « Essecuzione di Giustizia ordinata da Papa Sisto V contro un Pittore d'Inghilterra » car. 162-168.

Com.: « Eru solito Sisto V andar per Roma, osservando quello si faceva ». Fin.: « Pene rigorose di fruste, corde e Galere ».

XVII. « Essecuzione di morte ordinata da Papa Sisto V in persona del Magnifico Bonifacio Buonvicini, Governatore di Sutri, seguita l'anno primo del Pontificato di Sisto V » car. 170-177.

Com.: « Al Governatore di Sutri Bonifacio Bonvicini, famigliare antico ». Fin.: « Poter sperare l'eterna sua salvezza ».

XVIII. « Essecuzione di giustitia ordinata da Papa Sisto V contro Marc'Antonio Ventricelli » car. 178-187.

Com.: « Pasquale Ventricelli mercadante di Ripa ». Fin.: « Per non incorrere nella indignazione del Pontefice ».

XIX. « Morte di Paolo Moni, marito di quattro mogli, nativo di Siracusa, giustiziato in Roma nel Ponteficato di Sisto V » car. 188-208.

Com.: « Appena publicata la Bolla contro gl'Adulteri ». Fin.: « Paolo Moni siraccusano ». XX. « Relazione del seguito in persona del Vescovo di Capua (?) e complici, fatti castigare da Sisto V » car. 210-225.

Com: « Giunse in Roma il mese di Gennaro ». Fin.: « « E si restituì al Vescovato ».

XXI. « Essecuzione di giustizia eseguita per ordine di Sisto V contro Religiosi de' Conventi » car. 226-246.

Com.: « La giustisia di Sisto V restò palese ». Fin.: « Sisto non la perdonava nè meno a Christo ».

- Sul rovescio del foglio di guardia è, di mano del Marchese Capponi, l'indice delle « *Relazioni* », e sul margine sinistro della car. 1°, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Settembre 1732* ».
- 190. Membr., del sec. XV, m. 0,238 × 0,168, di car. 154, num. mod., con richiami sul margine inferiore di ogni decima carta. In fine sei carte bianche non numerate. Le iniziali sono in turchino, meno la prima in oro e colori, con un fregio che si prolunga per due terzi della pagina. Le citazioni dei versi sono in rosso.
  - Il Convito di Dante Alighieri.

Com.: « Si come dice il philosofo nel principio della prima philosophya, tucti li huomini naturalmente desiderano di sapere ». Fin.: « Chiamando lei amica di quella, la cui propria ragione è nel segretissimo della divina mente ».

- Il codice, che fu creduto fin qui del sec. xvi, ha qualche rara correzione marginale o interlineare; alcuna delle quali di diversa mano e più moderna. A tergo della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1734 ».
- 191. Membr., della fine del sec. XV, m. 0,215 × 0,153, di car. 129, num. nel sec. XVI, oltre due carte in principio non num. L'antica numerazione, scomparsa nelle prime diciannove carte sotto il ferro del rilegatore, è stata supplita da mano moderna. Le iniziali sono in rosso o turchino; meno l'iniziale della car. 1°, che è in oro e colori, con un fregio che chiude per tre lati

la pagina e che ha, nella parte inferiore, un piccolo cerchio, dov'erano forse da miniare le armi de' Medici. I titoli, le citazioni dei versi e le didascalie marginali sono in rosso.

« In questo volume si contiene il comento di Iacopo di Mesere Pobso (!) da Firenze, sopra il Trionfo della Fama ».

Com.: « El popolo Rom mo superiore per le sue singulari et inmense virtù ». Fin.: « Con grandissima gloria et benivolentia inaudita de' suoi popoli ».

- Il titolo, chiuso all'intorno da un bel fregio e composto di lettere maiuscole alternate per ogni linea in oro o in turchino, sta a tergo della seconda carta non numerata. Le car. 1-3° contengono una lettera dedicatoria: «Iacoro di messer Poggio a Lorenzo di Piero di Cosimo de' Medici, sopra el triomfo della fama di Messer Franciescho Petrarcha», che com.: «Comune è opinione, magnifico Lorenzo, gli huomini antichi fossero prudenti». Sul novescio della terza carta, sono le prime otto terzine del trionfo della Fama: «Nel cor pien d'amarissima dolceza». Il «Comento» comincia a car. 4°, ripetendo il titolo della Lettera dedicatoria, e finisce a car. 128b, con in fine: «Deo Gratias. Amen». Subito dopo e per tutto il dritto della car. 129, sono, di mano del sec. xvi, due orazioni contro la peste (una in latino e l'altra in italiano), e due ricordi di nascite degli anni 1525 e 1528. Nel margine inferiore della car. 1b, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: «Giugno 1739».
- 192. Cart., del sec. XVIII, m. 0,193 × 0,131, di car. 203, num. mod., oltre quattro carte in principio e due in fine non numerate.
  - I. « Risposta al discorso fatto a Sua Santità (Innocenzo XII) dal sig. di Rabenac, inviato del Re Cristianissimo (Luigi XIV) » car. 1-123.

Com.: « Doppo che la Francia per soverchia ambizion di regnare (car. 3) ». Fin.: « Lascio tutta la stima che è dovuta al vostro merito ». Precede (car. 1-2) un'avvertenza « A chi legge », che com.: « Sin tanto che le incombenze del signor di Rebenac ».

II. «L'ombra del Marchese di Lovoys (Francesco Michele Le Tellier) consultata dal Re Luigi (XIV), sopra gl'affari correnti, con una Lettera di Monsu il Marchese di Lovoys, inviata dall'altro mondo al Primo Ministro di Francia suo successore; tradotta dal francese 1693 > car. 124-203.

Com.: « Francesco Michel Le Tellier etc. mori a Versaglia li 16 luglio 1691 ». Fin.: « E' così fini il viaggio (car. 196) ». La Lettera (car. 197-203) com.: « Qualunque voi siate », e porta la data: « Dalla Riva di Sligie, nel mese di luglio del-l'Anno 1693 ».

- A tergo della quarta carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1740 ».
- 193. Cart., dell'anno 1504, m. 0,177 × 0,132, di car. 301, num. orig. Le iniziali sono in rosso, meno la prima, che è in turchino con fregi in rosso.
  - I. « Comincia il libro pastorale nominato Archadio de Jacobo Sanazaro poeta Neapolitano » car. 1-86ª.

Com.: « Sogliono le più de le volte li alti et spaciosi alberi ». Fin.: « Con modesto animo, de la sua fortuna si contenta ». Mancano le car. 33, 55 e 56.

II. Capitolo ternario in lode della Vergine: car. 86°-87°.

Com.: « O gloriosa vergine felice ». Fin.: « Per esser fra gli ellecti in tua cittade ».

III. Raccolta di barzellette e strambotti: car. 87<sup>b</sup>-104<sup>b</sup>.

Eccone i capoversi: 1. « Poi che amor con drita fê (car. 87b-88n) ». 2. « La virtù si vuol seguire (car. 88) ». 3. « Mai si debbe disperare (car. 88b) ». 4. « Tempo aspecta et non ti doglia (car. 89) ». 5. « Non so qual maggior inferno (car. 90n) ». 6. « In sterno voglio amarte (car. 90n) ». 7. « La speranza he (!) sempre verde (di Serafino Aquilano, adespoto: car. 90b-91) ». 8. « A questa aspra penitentia (del medesimo, adespoto: car. 91b-92) ». 9. « Questo vivere a speranza (car. 92b-93n) ». 10. « Questo mondo è pien di vento (car. 93b-94) ». 11. « Non si mutta il mio volere (car. 94) ». 12 « Starò sempre saldo et forte (car. 94b-95) ». 13. « Crudo Charon, volgi ad me tuo legno (di Serafino Aquilano, adespoto: car. 95n) ». 14. « Morte, che voi? Te bramo. Eccomi apresso (del medesimo, adespoto: car. 95n) ». 15. « Dhe (!) mutta stil hormai, o giovenil core (del medesimo, adespoto: car. 95n) ». 16. « Contra il ciel non si può andare (car. 96) ». 17. « Sia laudata patientia (car. 96b-97) ». 18. « Patientia ogniun me dice (car. 97) ». 19. « Passa avanti in Monferrato (car. 98-100) ». 20. « Lasso, oymè, che gli

- è gran tempo (car. 101-102) ». 21. « Vox clamantis in deserto (di Serapino Aquilano, adespoto: car. 101b-102) ». 22. « Per il mondo tapinando (car. 102b-104b) ».
- IV. « Capitolo de l'aurora » di SERAFINO AQUILANO (adespoto): car. 104<sup>b</sup>-106<sup>b</sup>.

  Com.: « Ben poi tu lucidar, candida Aurora ». Fin.: « E che al fin sian mie voglie compiute ».
- V. « Capitolo » di SIMONE SERDINI detto il SAVIOZZO (?, adespoto): car. 1066-108.

  Com.: « Cerbaro invoco e 'l suo crudo latrare ». Fin.: « Se non in questo mondo, al men nell'altro ».
- VI: Canzoni e Capitoli: car. 109-120°.
  - 1. Com.: « Hai (!) lasso, chi darà mai più conforto ». Fin.: « L'alma che si consuma a poco a poco (Canzone, car. 109-110) ».
  - 2. Com.: « Per gran forza d'amor commoso (!) e spinto ». Fin.: « E grida a te: pietà, pietà, pietade (Capitolo, car. 115-117<sup>2</sup>) ».
  - 3. Com.: « Qual Nympha in fonte, o qual in ciel mai dea ». Fin.: « Si volga per pietd di prieghi mei (Canz., car. 117<sup>a</sup> 118<sup>a</sup>) ».
  - 4. Com.: « Amor con tanto sforzo hormai m'assale ». Fin.: « Io parlo lacrimando, e ben vorrei (Capit., car. 118<sup>a</sup>-120<sup>a</sup>) ». Mancano le carte 111-114.
- VII. « Strambotti a la Bergamasca » car. 120b-121a.
  - 1. « Duo amag che si chilo a senti ». 2. « Tu cri ti ista de dam intend a me ».
  - 3. « Chem val col chiteri a fa i me lameg ». 4. « Tu po savi quat vegni al mot ».
  - 5. « Do suanina ched vegna ol vermozì ». 6. « E quel amor chi ma trag la saegia ».
  - 7. Do suarina voiet humilia >.
- VIII. « Frottula » di Luigi Pulci (adespota): car. 1216-124.

Com.: « Io vo dir una frottula / Ch' i ò ne la colottula ». Fin.: « Che 'l cielo e 'l mondo gira / Come paleo o trottula ».

- IX. « Egloga Orphei » di Agnolo Poliziano (adespota): car. 125-130<sup>a</sup>.
  - Com.: « Silentio, audite: già fo un pastore ». Fin.: « Ognun segue, Baccho, te / Baccho, baccho, heu os ».
- X. « Egloga, interlocutores Bighignolus et Toninus » car. 130b-132a.
  - Com.: « Che facto (!) qui, Thonin, cossì soletto ». Fin.: « Et se la vende, egli è matto spaza (!) ».

- XI. « Comintia li Sonetti, Canzone, Barzelete, Stramoti composte per Nicolao Bozano, per origine da Vuoltri » car. 132b-151.
  - 'Eccone i capoversi, avvertendo che sono di Sonetti, ove non sia indicato il genere del componimento:
    - 1. « Vergine bella, gloriosa ancilla (car. 132b) ».
    - 2. « A te ricorro, angello Raphaelo (car. 132b) ».
    - 3. « Sancto Cristoffano, martire precioso (car. 133ª) ».
    - 4. 

      4. 

      Catherina (car. 133<sup>a</sup>) >.
    - 5. « O justitia del mondo, ove vai tu (car. 133b) ».
    - 6. « Io credo che sia rotto il firmamento (car. 133b) ».
    - 7. « Chi vole viver san et alegramente (car. 134<sup>a</sup>) ».
    - 8. « Se voi, fratel mio, star sano (car. 134<sup>a</sup>) ».
    - 9. « Chi fa hoggi bene, il mal se da in dotta (car. 134b) ».
    - 10. « Io non ti vidi mai tante fiatte (car. 134b) ».
    - 11. « Di troppo libertà quello cor stolto (car. 135ª) ».
    - 12. « Char mio compagno, può che ti dimostri (codato, car. 135<sup>a</sup>) ».
    - 13. « Veniti da levante et da ponente (car. 135b) ».
    - 14. 

      Se non che m'ai promesso, ch'al mio terso (car. 135b) >.
    - 15. « Vivendo in questo mondo anni (codato, car. 136a) ».
    - 16. « Io son si sacio di leger il Zha (car. 136ª) ».
    - 17. « Se non che forsi se haverebe a disdegno (car. 136b) ».
    - 18. « Fia prima dolce il felle, e'l mele amaro (car. 136b) ».
    - 19. « Il padre spiritual che m'ha confessato (car. 137ª) ».
    - 20. « Compagno, tu hai milli fabri ne la testa (car. 137ª) ».
    - 21. « Al pianto iniquo et invisto che fai (car. 137b) ».
    - 22. « Poi che dio t'ha chiamato a meglior vita (car. 137b) ».
    - 23. « Madonna, se gli è ver che tanto sale (codato, car. 1384) ».
    - 24. « Sol fra i duri scogli, in meszo l'onde (cas. 138<sup>a</sup>) ».
    - 25. « O tu, chi siedi su la rotta (1) in cyma (car. 138b) ».
    - 26. « Ecce più fè; non che speranza è persa (car. 138b) ».
    - 27. « Compagno, perchè hai bon naturale (codato, car. 139º) ».
    - 28. « Io son quel stancho et travagliato legno (car. 139ª) ».
    - 29. « Divo doctore mio, dolce advochato (car. 139b) ».
    - 30. « Se'l tuo figliol da picholo sciocheggia (car. 139b) ».
  - 31. Manca la car. 140. A car. 141-142<sup>a</sup> è una « Barzelletta », mutila del principio, che comincia dal verso « Non te par questo gran facto », e finisce: « Non li giova più favore / Lacrimando con dolore ».
    - 32. « O discaciato dal ciel da Michael (car. 142ª) ».
  - 33. « O padre sancto, o caro maestro mio (Canzone a dialogo: interlocutori: « Juvenis et Senes » car. 142b-144a) ».
    - 34. « In questo tempo acceptabile se (codato, car. 144a) ».

- 35. « Se povertd, più che amor non mi noce (codato, car. 144b) ».
- 36. « Il don gratuito del spirito sancto (car. 145ª) ».
- 37. « Qual Paulo illuminato da Anania (car. 145ª) ».
- 38. « Se mi senti mai più scrivere in rhima (car. 145<sup>b</sup>) ». I Sonetti sono numerati progressivamente; ma si ripetono nella numerazione i numm. 28-30 e si triplica il num. 28.
- 39. « Io, Pietro, credo in Dio omnipotente (Sono dodici quartine intitolate: « Li Articuli de la fede » car. 145<sup>b</sup>-148<sup>a</sup>) ».
  - 40. « Nel mio principio si ricorro a quello (« Sermo de Judicio » in terza rima, car. 148°-151) ».

# XII. Rime di Antonio Tebaldeo: car. 154-275.

Mancano le car. 152-153, che avrebbero dovuto contenere il titolo e i tre primi Sonetti; e, quantunque la numerazione proceda regolarmente, mancano pure due carte intermedie fra la 154 e la 155, e con esse i Sonetti 8-15. Le rime sono distribuite coai; SONETTI: 4-7 e 16-267 (car. 154-212°); 268-280 (car. 256-259°); 281-282 (car. 273°); 283 (car. 275b). Capitoli: 1. « Se mai nel lamentarvi fusti caldi ». 2. « Bandito in questo luoco solitario ». 3. « Egli è pur ver, che al fugir presto e leve ». 4. « Per dar ripueso a l'affannata mente (car. 2126-217a) », avvertendo che questo Capitolo manca delle diciotto terzine finali ed ha invece le cinque finali del .Capitolo: « Io so che de saper brami e desideri », che non è nel codice. 5. « Dapoi che la caduca e fragil vesta (car. 221-223a) ». 6. « Io me n'andrò, s'era possibil questo ». 7. « Lasso, a che fine, a che malvagia sorte (car. 226-229\*) ». 8. « Cum quel dolor, che l'amate acque lassa ». 9. « Se poi che l'alma già disciolta e scharcha ». 10. « Chi disse esser felice, chi non nasce ». 11. « Sacre, ligiadre, honeste, immortal dive ». 12. « Ben può mio fier destin tenermi in guerra ». 13. « Non fu sì tristo al departir d'Enea ». 14. « Poscia ch'io vidi andar verso l'occaso ». 15. « Poi che cantata fu l'eterna requie (car. 238b-255) ». 16. « Vergine sacra, gloriosa, eterna (car. 274-275a) ». Epistole: 1. « Non espectò giamai con tal desio ». 2. « I sto pur a expectar che un grido altissimo (car. 219-221ª) ». 3. « Quella che a te se rese al primo sguardo (car. 223ª-226ª) ». 4. « Lasso, quanti sospir costa un sol riso ». 5. « Io mi parti da te; s'io n'hebbi voglia (car. 235b-238b) ». DISPERATE: 1. « Gid con suavi e mansueti charmi ». 2. « Lingua mia stancha in tanto lamentare (car. 229-235) ». Egloghe: 1. « Oimè, Titiro mio, qual caso adverso >. 2. « Damon, gid son tanti anni e giorni e mesi >. 3. « Torna, povero armento, al tuo pastore ». 4. « Che fai, Aristeo mio, sotto questi olmi ». 5. « S'io non ho persa la memoria e il lume (car. 259-273°) ». In fine: « Qui finisce l'opra de maestro Anthonio thebaldeo poeta clarissimo », e subito dopo: « Francisci Rococioli Mutinensis, ad lectorem Epigramma », che com.: « Culta Thebaldeo quicumque hec numine scripta ».

#### XIII. « Barzeleta del preclaro poeta Faustino da rimino » car. 276-278.

Com.: « Vatene via, malanconia / Che'l mondo he (!) di chi lo gode ». Fin.: « Altra qua non se riscode / Tutto el resto è una pacia ».

XIV. Sonetto codato: car. 278b.

Com.: « Io sto nel fuocho et di gran fredo tremo ». Fin.: « Fuggio la morte, et me stesso m'acchoro ».

# XV. Capitolo ternario contro l'Amore: car. 279-280b.

Com.: « O voi, che Amore al mondo ogn'hor seguite ». Fin.: « Sol per colei, che · m'ha tolta davanti ».

# XVI. Epistole in terza rima: car. 280b-285a.

1. Com.: « Se machia alchuna ne la epistola afflicta ». Fin.: « Hor vale, ingrata, et godi di tal laude (di Serafino Aquilano, adespota: car. 280<sup>b</sup>-281) ». 2. Com.: « Se 'l scriver mio ti parve acerbo et strano ». Fin.: « Che un cor gentil si scorda esser offesso (car. 282) ». 3. Com.: « Unde principio haran mei tristi versi ». Fin.: « Ma ogni perverso et dispectato Monstro (car. 283-285<sup>a</sup>) ».

#### XVII. Barzelette: car. 285b-287b.

1. Com.: « Viva, viva ogni amatore ». Fin.: « Chi s'adorna per amore (car. 285<sup>h</sup>-286<sup>h</sup>) ».

2. Com.: « Se tu guardi al mio colore ». Fin.: « Et lo vòi metter im pregion (car. 286<sup>h</sup>-287<sup>h</sup>) ».

# XVIII. « Capitulo contra Speranza » car. 2876-289.

Com.: « Come tutte virtù per nostro zelo ». Fin.: « Questa speranza fa più mal che bene ».

# XIX. « Stramoti » di Serafino Aquilano (adespoti): car. 289°-300°.

Eccone i capoversi: 1. « Ferito da un lucente et chiaro sguardo (car. 289<sup>a</sup>) ». 2. « Quanto più a questa fiamma m'avicino ». 3. « Di freda neve, escie una fiamma ardente (car. 289<sup>b</sup>) ».

4. « Quando la fiamma è più forte rinchiusa ». 5. « La nocte aquieta ogni fier animale ».

6. « Batteno in venti, in mare, in aria et in terra ». 7. « Se per gran pioggia il Sol soi raggi asconde (car. 290<sup>a</sup>) ». 8. « El tempo è breve, et ogni mondan dilecto ». 9. « Dhe (!) vieni, morte, che la carne è fuora ». 10. « Ciecho, gnudo rimaso in gran tempesta ».

11. « Se 'l viver già mi piacque in riso e in canto (car. 290<sup>b</sup>) ». 12. « Se 'l bon pastor fra i monti el di mendicha ». 13. « Dhe (!) dimmi, Amor, se gli è fuor di natura ». 14. « Li sguardi toi forno saete accese ». 15. « Libero et sciolto d'ogni aspra cathena (car. 291<sup>a</sup>) ».

16. « Nesun felice in longo il tempo il lassa ». 17. « Trapassa di mortali ogni grandeza ». 18. « Io vedo ch'ogni cosa va a roverso ». 19. « Fugieno l'hore, i mesi, i giorni et gli anni (car. 291<sup>b</sup>) ». 20. « O ciechi, et privi d'ogni ragion vera ». 21. « La vita fugge im picciol momento ». 22. « L'arbor col tempo in alto alza la cima ». 23. « Arbor in selva non è tanto altiero (car. 292<sup>a</sup>) ». 24. « Facia, se scid. Fortuna el fiero corso ».

25. « Anchor che la Fortuna mi molesta ». 26. « Sperando, a passo a passo vo a la

morte ». 27. « Sperai, hor più non spero, perchè giace (car. 292b) ». 28. « Felice hor foi, hor son caduto in terra ». 29. « Un tempo fo felice mia fortuna ». 30. « Donna, più volte Giove ci fa guerra ». 31. « Oimè, donna, ch'io mi sento drento (car. 293°) ». 32. « Ad me che giova l'esser tuo si bella ». 33. « O cara mia speranza e mia dolceza ». 34. « Ogni giorno di novo più mi sento ». 35. « Sol per chiamar, merse, io son gid fioco (car. 293b) ». 36. « Tu se' sì bella, che quanto più miro ». 37. « Dhe (!) non voler ne la tua gioveneza ». 38. « Piglia dilecto avanti che trapassi ». 39. « Non vede il sole che tutto 'l mondo gira (car. 294º) ». 40. « O pretiosa angelica figura ». 41. « Del sol s' era la luce obscura e bruna >. 42. « Perciò tu, Idea del cielo si bella >. 43. « Pace m'è adonque, quel che agli altri è guerra (car. 294b) ». 44. « Vinse costui quel Alexandro grande ». 45. « Non si curò la crudeltà Nerone ». 46. « Felice luoco ove alberga il Sole ». 47. « Un tuo fidele amante m'ha pregato (car. 295\*) ». 48. « Tu se' quellei, ch'a le sue pene hormai ». 49. « Io ti priego, donna, che'l ti piaccia ». 50. « O qual serebbe donna sì crudelle ». 51. « Ben fece ogni suo sforzo la natura (car, 295b) ». 52. « Chi.vol veder quel che sa far natura ». 53. « Fammi tutti i dispecti che tu sai ». 54. « Ben ch'io mi trovi fuor d'ogni conforto ». 55. « Da poi che tu cognosci che per sorte (car. 296<sup>a</sup>) ». 56. « Io vegno a visitar toa signoria ». 57. « Non credo che al mondo ingenerato ». 58. « Io posso hormai lasciare ogni speranza ». 59. « Che posso far hormai io non veggio (car. 296b) ». 60. « S'io credesse che sforzata morte ». 61. « Da poi che Fortuna e Amor mi da bando ». 62. « Per me veggio aparir nova fortuna ». 63. « Chi ha veduto il sole quando è coperto (car. 297ª) ». 64. « Se un altro amante ti portassi amore ». 65. « El mi bisogna haver mille riguardi ». 66. « Sol per tenere il nostro amor celato ». 67. « Tante belleze porta il tuo bel viso (car. 297º) ». 68. « O specchio relucente, o vivo sguardo ». 69. « Io t'hamo, anzi t'adoro, io ti vagheggio ». .70. « Conducemi ad amare il tuo bel viso ». 71. « Se tu te meti in cor d'abandonare (car. 298) >. 72. « Io benedico mille volta il giorno ». 73. « Se mille ingiurie mi facesti ognhora ». 74. « Pietà ti vegna del mio gran martire ». 75. « Vorrei saper quel che ragion ne vole (car. 298b) ». 76. « Rendimi lo mio core falsa giudea ». 77. « Ingrata sei, che m' hai furato il core ». 78. « Io non ti chieggio, Amor, altra vendetta ». 79. « Gli occhi chi (!) miran tua somma belleza (car. 299°) ». 80. « Io ho tanto piacer, donna, a mirarte ». 81. « Se da poi tante mie fatiche e stenti ». 82. « Ad che perdi più tempo in amar pietra ». 83. « Che più vorai di me, donna crudelle (car. 299b) ». 84. « In mille modi i o provato e provo ». 85. « Se tu sapessi il duol, che l'alma atrista ». 86. « Se morte o tua merzè non viene hormai ». 87. « La morte è vita a chi la morte vole (car. 300°) ». 88. « O voi che ascoltati (!) mie juste querelle ». 89. « Manchato ho a le mie rime el soggieto ». I numm. 86, 87, 89 non appartengono a Serafino Aquilano.

A piedi della car. 300° è la soscrizione: « Qui finisce la presente opera per me Nicholao Bozano composta per degnissimi auctori et etiam im parte per me, como si vedera legendola. Et forsi serano alchuni mi vorano biasmare dicendo che, essendo Io gia ne la hecta matura, ho perso il

tempo in scrivere canzone et Soneti, Egloge, Stramoti et balatine: dicho così excusandomi che, essendo la mia mente molto agravata, l'ho scripti per mia recreatione et piacera ad ogni intelligente lectore. 1504 ». Sul rovescio della stessa carta, e sul dritto della carta seguente, che è l'ultima del codice, sono, della medesima mano, alcune ricette, la prima delle quali è intitolata: « A fare che quante persone serano in una sala, parrà che siano tute senza testa »; l'ultima: « A fare che 'l vino aceto, torni in sua perfectione. A tergo della prima carta sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1740 ».

- 194. Membr., del sec. XVI, m. 0,210 × 0,137, di car. 26, num. mod., oltre due carte in principio e una in fine non numerate.
  - « Discorso di Polybio sopra la militia romana ».

Com.: « Declarati che sono li consoli, fanno elettione di œusj Tribuni ». Fin.: « La speculatione delli exerciti et del porre il campo per alloggiare principalmente sono queste ».

- Il titolo è a grandi lettere in oro su fondo verde, e le prime dodici linee della traduzione sono in oro su fondo rosso. Tutta la pagina è poi circondata da un fregio a colori, che inchiude, nei margini laterali, sei teste d'antichi capitani, con due iniziali ciascuna. Sul margine superiore è lo stemma dei Della Rovere, e sull'inferiore quello dei Duchi d'Urbino; sicchè è da credere che il codice sia stato offerto a Francesco Maria II. La seconda delle due carte non numerate che sono in principio, ha, sul rovescio, un disegno sulla disposizione della milizia, chiuso da due fregi in oro con lo stemma ripetuto di casa Della Rovere e con una settima testa di antico capitano. Sul dritto sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: «Giugno 1726».
- 195. Cart., della fine del sec. XVI, m. 0,171 × 0,124, di car. 52, num. orig., oltre la carta del titolo e tre carte bianche in principio e due in fine non numerate.
  - « Copiosa discrittione delle cose di Cipro con le ragioni in favore o contra diverse openioni, et delle provisioni necessarie per quel Regno. Fatta per

lo Sig<sup>r</sup> Ascanio Savorgnano gentilhuomo Vinitiano, che fu eletto dall'Ill<sup>ma</sup> Sig<sup>ria</sup> di Venetia, come huomo sufficientissimo e mandato nel Regno di Cipro per haver la sottoscritta informatione dell'Anno M.D.LXIIIJ°».

Com.: « In altre mie a bastanza è stato esposto ». Fin.: « Si potria entrar a imprese di gran merito et gloriose ».

- A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1729 ».
- 196. Membr., del sec. XVI, m. 0,174 × 0,112, di car. 138, num. mod. I titoli sono in rosso; le iniziali iniziali della car. 1<sup>a</sup> e 99<sup>a</sup> sono in oro e colori, con fregi che adornano per due lati la pagina.
  - I. Sexti Propertii, Elegiarum libri quatuor: car. 1-97.

Manca in fine una carta, quantunque la numerazione del codice proceda regolarmente; e l'ultima Elegia (XI del lib. V, secondo la distribuzione comune) resta a mezzo col verso: « Nec mea de sterili facta rapina domo ».

II. Albii Tibulli, Epistolarum libri tres: car. 99-137b.

Precedono a car. 98 i « Capitula epistolarum que complectuntur in tribus Albis Tibulli libris ». Sul rovescio della car. 137 e per tutta la car. 138, sono: l. « Epitaphium Ovidis (?) in Tibullum »: « Te quoque virgilio comitem non equa, tibulle ». 2. « De vita Tibulli »: « Albius Tibullus eques ». 3. « Lilis Castellani ad Antonium Ia(cobum) Venerium, Epistola »: « Tibullum a me superioribus diebus cotidiana instantia flagitasti ». 4. « Lilis (Castellani?) Epistola in claram puellam »: « Sic mihi deficiumt media sonante tenebre ».

- Sul rovescio del foglio di guardia, è scritto in alto il nome dell'antico possessore: « Bernardini Leonelli », del quale sono le poche didascalie che s'incontrano nel codice; e quasi nel mezzo è, di mano del Marchese Capponi: « A me A. G. C. dal.... a 15 agosto 1709 ».
- 197. Membr., della fine del sec. XV, m. 0,143 × 0,104, di car. 168, num. orig. in cifre romane rosse, oltre tre carte in principoi e cinque in fine non numerate. Nel codice è pure una numerazione moderna complessiva di car. 155, raddoppiata nelle

- car. 130-149. Manca la car. 47 della numerazione originale. Le iniziali sono in rosso o turchino; e la prima, maggiore delle altre, ha un piccolo fregio in rosso. I titoli sempre in rosso.
- « Incipit missale voctivum (liber primus), secundum consuetudinem romane curie ».
- Le prime tre carte non numerate (car. 1-3 della numerazione moderna), contengono la: « Tabula missarum contemptarum in hoc libro primo », e sul margine inferiore della prima è, di mano del Marchese Capponi: « Donato a me A. G. C. dal Sigr D. Filippo da S. Martino, di Aprile 1715 ». Sul dritto dell'ultima carta non numerata (car. 155 della num. mod.): « Missale ad usum Vincentij Mazitoste Canonici sancti Angeli et sancte Marie podio rectoris ».
- 198. Membr., del sec. XIV (le car. 123-125 sono del sec. XVI), m. 0,136 × 0,99, di car. 125, num. mod., oltre una carta in principio ed una bianca in fine non numerate. I titoli sono in rosso; le iniziali in rosso o turchino.
  - I. « Incomincia luficio della beata vergine Madonnaa (!) Sancta maria Madre del nostro Singnore yhesum christo. Secondo luso della corte di roma » car. 1-66<sup>b</sup>.

Com.: « Domine, aprimi le labbra mie, ella boccha mia annutierà (1) la tua loda ». Fin.: « Et speriamo in te trovare ongni bene, il quale rengni in secula seculorum Amen (car. 65<sup>b</sup>) ». Segue il Salmo: « Magnificat ».

II. « Incomincia luficio della sanctissima croce al matutino » car. 666-776.

Com.: « Domenedio, apri le mie labbra, ella mia bocca admunzierà la tua laulda ». Fin.: « Tu il quale vivi et rengni con dio padre nella unitae dello spirito sancto et rengni per tucti li secoli de secoli Amen ».

III. « Incipiunt sette salmi penitenziales » car. 776-93°.

Com.: « Singnore, non mi riprendere nel tuo furore, en nella tua ira non mi correggiere ». Fin.: « Non ti ricordare, singnore, delle nostre offese, neddi quelle de nostri parenti, et non prendere vendetta de nostri peccati ».

IV. Litanie e orazioni in volgare: car. 93°-112°.

Com.: « Kyrieleyson, christeleyson, dio odi noi, christo, et exauldi noi ». Fin.: « Et voi, padre, priegho che mi prosciolgliate et datemene la penitensia, Amen ».

V. « Qui si comincia l'orazionem che ffece sancto brandano, lacquale chiunque la dira dodici volte si varra per cento salteri Et per cento conmendationi et cento offerte. Ecchilla dira pur una volta, varrae per sette Salteri et per sette commendazioni et sette offerte. Et sella dice soprallaltare molto varrebbe appo dio. Et in qualunque di sia decta siddiscenderanno gli angioli di cielo Et apparecchieranno l'anima in vitam etterna car. 1126-122.

Com.: « O Iddio omnipotente padre, et filgluolo et spirito sancto, una trinitade et innistimabile in tre persone ». Fin.: « Vivi et regni innunita con dio padre et collo spirito sancto, nel secolo de secoli ». Seguono (car. 123-125): « I sete (!) doni de lo ispirito sancto »; « Sette gientilezze »; « Sette vertù »; « Sette pechati mortali ».

Sul dritto della prima carta non numerata è, di mano moderna, l'indice del codice; sul rovescio: « Comprato da me A. G. C., di Settembre 1711 ».

199. Membr., del sec. XVI, m. 0,112 × 0,74, di car. 164, num. mod., oltre tre carte in principio e cinque in fine non numerate. I titoli sono in rosso; le iniziali in oro e colori.

# Officium Beatae Virginis Mariae.

È distribuito così: Kalendarium (car. 1-11); Oratio ad faciem Redemptoris (car. 12-13); « Officium sancte crucis (car. 14-19) »; Officium Spiritus Sancti (car. 20-23); « Missa beate virginis (car. 24-34) »; « Hore beate marie virginis, secundum usum Romanum (car. 35-101) »; « Septem psalmi penitenciales (car. 102-120) »; « Vigilie mortuorum (car. 121-158) »; Orationes duo ad Mariam Virginem (car. 159-164). La prima è mutila e comincia: « humanam carnem in venerabilissimo utero tuo »; la seconda: « O intemerata et in eternum benedicta ».

Le otto carte non numerate sono bianche, meno la terza, che ha, di mano moderna, l'indice del codicetto. La numerazione è irregolare; fra le carte 8-9 e 92-93 sono due carte non numerate, e la car. 105 è ripetuta. Le carte 12, 14, 24, 35, 54, 65, 70, 74, 78, 82, 89, 93, 102 e 121 sono chiuse all'intorno da fregi, con fiori e animali. Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1725 ».

- 200. Membr.. della fine del sec. XIV, m. 0,94 × 0,67, di car. 270, num. orig. in cifre rosse, con richiami a piedi di ogni ottava carta. Le carte 136 e 258 sono raddoppiate, e la cifra antica della carta 269 è ricalcata da una moderna in nero. I titoli, le iniziali e l'indice (car. 267<sup>b</sup>-269<sup>a</sup>) sono in rosso.
  - I. « Incomincia la legienda di sancto patritio » car. 1-22.

Com.: « Essendo suto Patritio ad predicare la fede di christo in ischosia ». Fin.: « Et dicendo tuto ciò che li era contrato. Et dopo XXX dì, rendè l'anima a Dio ».

II. « Questo sermone fece frate Giordano da vicho pisano (!) de l'ordine de frati predicatori, sopra la comunione » car. 22b-38.

Com.: « Polet autem... Nella pistola che si de' legiere ora, si trata del sacramento di christo ». Fin.: « Intendete di corusione semplice et in quelli di che non si celebra l'oficio solenisimamente, cioè nelle pasque et per l'autre grande feste ».

III. « Incomincia la legenda di sancto corpore » car. 386-70°.

Com.: « O glorioso cavalier beato et martiro di christo sancto corpore, Noi ricoriamo atte perchè ti sia di noi sempre avocato ». Fin.: « A chi t'avese offeso, perdona se tu vuoi esser beato. Amen ».

IV. « Miraculo della Vergine Maria » car. 70-79b.

Com.: « La moglie fu d'un grande inperadore, che di bellessa avansa ogni atra donna ». Fin.: « Et àmi conservata da ongni male per la sua gratia, co l'angelo dicendo: Ave Maria et senpre ringratiata ella sia. Amen ».

V. « Incomincia in (!) tratato dello stato vedoville » car. 79b-98.

Com.: « Viduam eius.... Dice el glorioso idio per lo salmistra: Io benedicendo, benedirò la vedova ». Fin.: « Questi X comandamenti oserva ne le sei opera delle misericordia ».

VI. Leggenda di Santo Ugo, fondatore del Monastero di Nicosia: car. 98<sup>b</sup>-126.

Com.: « In questo libro, noi frati del monisterio di Nicosia, posto in della valle di Calci, in del tereno di Pissa, in del comune di Calci, ditto Refano, diogesi di Pisa ». Fin.: « Lo priore di san Paulo si partite et tornò a Pisa et lasolli colla sua benedisione, in grande pace et buona volontà ».

VII. « Questo libro da conoscimento perche si possino congoscere (!) colloro che si senteno gravati delle tribulazione del mondo et da vincimento a coloro che sono rei d'uhmiliarsi (!) » car. 126-233°.

Com.: « Se voi avere buna vita in questo mondo, convienti partire da li dolorosi pensieri et di stare co l'animo alegro ». Fin.: « Maria nostra avocata in nel divino cospecto, matre Dei et figlia benedecta. Ora pro nobis, Vergine Maria ».

VIII. « La propietà d'alcuno animale ». Trattato: car. 2336-237.

Com.: « La nibbia la quale à questa natura, et tanta invidiosa, che s'ella vede ingrasare li suoi figliuoli in del nidio ». Fin.: « L'una vuol tore il mele a l'autra, e none usarebbe mai niuna lapa ».

IX. « La quinta etade del mondo ». Trattato: car. 237-267°.

Com.: « Volendo per innanti tratare da Davit in fine alla trasmighatione et cattività della gente Judea ». Fin.: « Si che lo solo Roboam si s'atene al consiglio de' giovani et lli meno savj ».

- Sul foglio di guardia è, di mano moderna: « Cavalca Dom° », e sul margine inferiore della car. la, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto, che non si può più leggere, essendovi stato sovrapposto il bollo della Biblioteca Apostolica Vaticana.
- 201. Il codice che dovrebbe ora descriversi sotto codesto numero, manca fin dalla consegna fatta a Monsignor Gaetano Marini (a. 1798). Eccone intanto il titolo, secondo ci è dato a pag. 441 dell' « Appendice de' manoscritti » accodata al Catalogo della Libreria Capponi o sia de' libri italiani del fu Marchese Alessandro Gregorio Capponi (In Roma, appresso il Bernabò e Lazzarini, MDCCXLVII in 4°):
  - « Evangelium S. Joannis et aliae praeces, in membrana saeculi XVI ».
- 202. Cart., del sec. XVII, m. 0,158  $\times$  0,110, di/car. 234, num. orig.

Appunti di filologia toscana, raccolti e disposti alfabeticamente da Lodovico Verucci.

Com.: « La propositione a s'usa in molte significationi ». Fin.: « Lacero regge petto, cioè havendo il petto lacero ».

- 203. Membr., del sec. XV, m. 0,164 × 0,115, di car. 34, num. mod., oltre una carta bianca in principio non numerata. La car. 3 è raddoppiata nella numerazione. Le due iniziali delle car. 1 e 3 sono a oro e colori; le altre in turchino o in oro. Le intonazioni musicali dei balli sono in note rosse.
  - « Comincia libro dell'arte del danzare intitulato e composto per Antonio Cornazano alla illustre Madonna Hippolyta Du(chessa) di Calabria. 1455 ».
    - Com.: « El perfecto danzare è Memoria, Misura, Maniera, Aere, Diversità di cose e Compartimento di terreno (car. 3<sup>b</sup>) ». Fin.: « Per tanto io mi excuso da cottale (!) fatica ».
  - Il titolo è in grandi caratteri dorati sul dritto della terza carta, ov'è pure un sonetto alla Duchessa di Calabria, che com.: « Amazonica nympha, inclyta diva ». Le carte 1-2 contengono una terzina dedicatoria: « Illus. Dno. D. Sfortiae Secundo, Antonius Cornazanus », che com.: « Sforzato son da voi, Sforza sicondo ».
- 204. Cart., oblungo, del sec. XVII, m. 0,100 × 0,140, di pagg. 676, num. orig., oltre quattro carte in principio non numerate.
  - « Scelta di Canzuni Siciliani ».

Eccone la distribuzione: I. Antoni Venezianu (pag. 1-31). II. Giuanni Giupprè (pag. 32-47). III. Natalizziu Buscelli (pag. 48-63). IV. Ottaviu Potenzanu (pag. 64-79). V. Carlu Ficalora (pag. 80-95). VI. Cesaru Gravina (pag. 96-111). VII. Filippu Triolu (pag. 112-135). VIII. Liune Russelli (pag. 136-151). IX. Michell Moraschinu (pag. 152-168). X. Giuseppi Galianu (pag. 168-183). XI. Giuseppe Scimeca (pag. 184-207). XII. Antoni Cannedda (pag. 208-223). XIII. Mariu Migghiazzu (pag. 224-263). XIV. Giovan Battista Daveru (pag. 264-279). XV. Grabieli Ciciru (pag. 280-295). Auturi diversi (pag. 296-601).

Il codice manca delle pagg. 65-72, 153-160 e 289-336. Le quattro carte non numerate contengono il titolo generale e l' « *Indici* » degli autori in caratteri dorati; le pagg. 602-675, l'indice alfabetico delle rime. Sul rovescio della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Gennaio* 1736 ».

205. Cart., oblungo, del sec. XVII, m. 0,100 × 0,143, di pagg. 339, num. orig., oltre due carte in principio e sette bianche in fine non numerate.

Ottave Sacre Siciliane.

La prima com.: « Mentri l'homu fu homu, e chi scupriu »; l'ultima: « Eccu lu diu d'amuri invanuratu ».

- A tergo della prima carta non numerata è: « Questo libro fu donato a me Tiburtio Michorio da Patre Gio. Battista Caprera Giesuita, in Como l'Anno 1630. nel qual'Anno fu Peste grandissima per tutta la Lonbardia et altre parti, et in Como muri la metà della gente»; e a tergo della seconda, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1731 ».
- 206. Cart., della fine del sec. XV, m. 0,139 × 0,115, di car. 187, num. mod. I titoli e le iniziali sono in rosso.
  - I. Liber musicae rhytmicus: car. 3-15.

Com.: « Postquam prudibus fabricavi materiale ». Fin.: « Ipse magister erit, nam pars doctorat uterque ». Subito dopo in caratteri rossi: « Laus sit tibi criste. quod explicit liber musice ». Le car. 1-2, estranee al codice e di mano più antica, sono frammentarie (di una Regula Monachorum?) e contengono tre capitoli: De conversione; De modo conversandi cum secularibus; De modo non iudicandi alios.

II. « De septem viciis capitalibus » fragmentum: car. 15b.

Com.: « Superbia est appetitus », e resta a mezzo colle parole: « Invidia et odium felicitatibus aliene ».

III. Tractatus super musicam: car. 16-45.

Inchiude: l. « Incipit manus secundum magistrum guidonem qui fuit grecus (car. 31b-33a) ». 2. « Incipiunt regule contrapunctus (car. 33-35a) ». 3. « De ordine faciendi asperges (car. 35a) ». 4. « Incipiunt quedam regule de varijs incepcionibus cantus (car. 35b) ».

IV. Directorium chori: car. 46-99.

Inchiude: 1. « Exultet iam angelica turba celorum (car. 59a) ». 2. Hymni de S. Petro

(car. 69b); de Maria Magdalene (car. 72b) et de Stigmatibus S. Francisci (Crucis christi mons alverne recenset misteria) car. 73a.

V. Rubricae generales missae, iuxta ritum fratrum minorum: car. 100-137.

A car. 120: « Rubrice papales » fino a Sisto IV.

VI. Tractatus super musicam: car. 138-178.

Com.: « Musica est ars spectabilis cuius sonus in celo et in terra modulatur ». Fin.: « Re, fa, la ».

VII. « Incipit ars cantus mensurationis secundum Johannem de Mu-RIS » car. 179-186.

Com.: « Quilibet in arte pratica mensurabilis cantus erudiri mediocriter affectans ».

Fin.: « Sed non nunquam ad 4° supra sum finem ».

- Le carte 1-2, 16, 21-22, 27-28, 33-34, 40-41, 46, 51-52, 57-58, 63-64, 69-70, 75-76, 81-82, 99, 124-125, 138, 145-146, 160 sono membranacee. Sul dritto della car. 187: « Nota che quello legno da lo quale se fanno quelli belli pater nostri sero quelli de lo compagno de patre fratre thadeo de brescia; zoe de lo bergamascho et se chiama quello legno muchi ». Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1721 ».
- 207. Cart., della prima metà del sec. XVI, m. 0,143 × 0,67, di car. 290, num. La numerazione è originale nelle prime 112 carte; moderna nelle altre. In fine sono tre carte bianche non numerate. I titoli, le rubriche e le iniziali sono in rosso.
  - I. « Incomenza la vita del povero et humile servo de Dio Francesco, fundatore delli tre ordini et de alcuni soi compagni. La quale vita scripsero quattro solempne persone preclari de scientia et de sanctitade, cioe fratre Johanni et fratre Thomasso da celano: fratre Bonaventura et l'homo de mirabile simplicitade et sanctitade fratre Leone compagno de S. Francesco » car. 1-104.

È divisa in settantotto capitoli, numerati progressivamente. Com.: « Queste quattro scripture, overo storie, chi le legerd et resguardard, poterd cognoscere apertamente ».

Fin.: « Imperò che dove è mo lo altare maiure, ivi era ia el locho della iustitia.

Ad laude....».

II. « Sequita de alquanti boni patri et sancti fratri li quali fuorono nel principio della Religione delli fratri minori in diverse provintie » car. 105-112.

Com.: « Nella Provintia de Sancto Francesco della Ciptà de Asisi ». Fin.: « Fratre Henrico Todesco, el quale fo de mirabile sanctità ».

III. « Incomenza el secundo libro De Amore Evangelico, cioe Fruitione, Gusto et Sentimento de Dio » car. 113-229.

I primi quarantanove capitoli sono numerati progressivamente. Com.: « O incogitabile Amore Evangelico, ad ogni sapientia creata ». Fin.: « Et questo amore è tucta la scientia del sacro Evangelio et substenta l'anima, como lo pane el corpo suavissimamente ».

IV. « Sequita la 3º parte quale e expositione de la nostra Regula, Cioe como la intese e servo Sáncto Francesco tucto el tempo che lui visse nelli lochi dove lui habito, secundo che li soi compagni veddero, spetialmente fratre Leone » car. 229b-243.

Com.: « Havendo ja nui dicto per alcuno modo copiosamente alli amatori della evangelica humile vita de yesu christo », e resta a messo con le parole: « perché non è altro quella elevatione », leggendosi avvertito, da mano coeva: « Qui manca uno Quinterno ».

V. Dell'Unione dell'an'ima con Dio, Trattato ascetico diviso in ventidue capitoli: car. 244-288.

Com.: « Lo peccato è nihilo perchè non ha lo essere, perchè non l'ha facto Dio ». Fin.: « Sia benedecta quanto che n'è degna. Amen ».

VI. « Come l'anima humiliandose ad dio trovo humilita. Rag(ionamento) » car. 289-290.

Com.: « O Madonna sposa, fondendo voi questa humile prece, che sentevate voi nell'anima vostra ». Fin.: « Et dentro et fuore me sentei tutta de lui abondare ».

Le carte 13, 22, 33, 42, 53, 62, 73, 82, 93, 102, 254, 263, 274 e 283 sono membranacee. Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1724 ».

- 208. Cart., del sec. XVI, m. 0,203 × 0,145, di car. 174, num. orig., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Virorum illustrium imagines » maximam partem ex antiquis marmoribus et numismatibus, Romae apud Fulvium Ursinum olim stantibus.

Sono 173 disegni (la maggior parte a matita rossa) numerati progressivamente e disposti per ordine alfabetico fino al numero 151; cioè da « Aemilius Lepidus » a « Zenon ».

- Sul rovescio della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1737 ».
- 209. Cart., della seconda metà del sec. XVI, m.  $0,275 \times 0,215$ , di car. 176, num. mod.
  - MICHAELIS FABRICII FERRARINI, Inscriptiones antiquae.

Com.: « Regii Lepidi et primo in Abbatia Sancti Prosperi prope turrim in sepulchro vetustissimo ». Fin.: « Veronae ».

- Il codice è adespoto e mutilo in principio e in fine. Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1723 ». Sulla carta di guardia è, di mano moderna: « Ferra-RINUS MICHAEL ».
- 210. Cart., della fine del sec. XVII, di varia mano, m. 0,205 × 0,132, di car. 296, num. mod. a matita.
  - « Silva chimico-naturali-historica ».

E una raccolta caotica e frammentaria di diverse scritture: 1. « RUBLIANENSIS, Occulta lapidum magicographia (car. 54-68) ». 2. « IOHA(NNIS) DOMIN(ICI) ADAMI Carpacyanensis, Lapidomagia (car. 72-100) ». 3. « MARIJ NIGROBSCURI, De lapide philosophico (car. 101-109) ». 4. « De Harmonico orbis regimine (car. 112-203) ». 5. « AUGUSTINI DAMASI, Lapidosophia (car. 210-270) ».

211. Cart., oblungo, della fine del sec. XVI, m.  $0.155 \times 0.216$ , di car. 118, num. mod., oltre la carta del titolo e una bianca

- in principio, che sono numerate 1-11. La car. 16 è ripetuta due volte nella numerazione, su due carte interamente bianche.
- « Della fortificatione et fabrica dei Moderni Recinti, ove con varie et diverse inventioni di beloardi, cortine, ritirate, fosse et altre parti o membri, si dimostra qual sia la vera et perfetta maniera di procedere in quest'Arte, tanto nelle fabriche Reali come nelle private, di Giovanni Scala, Mathematico della patria del Friuli. In Roma l'anno 1593 ».

Com.: « Si ha per ordinaria che tutte le fortesse si tirino alla persettione per due cause ». Fin.: « Stradella fra il cavalliero et la faccia del beloardo (car. 116) ».

- Il codice è adorno di 50 disegni, eseguiti con molta diligenza e numerati progressivamente, da mano coeva. Le car. 117-118 sono bianche. Sul rovescio della carta del titolo, sono le sole iniziali del Marchese Capponi.
- 212. Cart., del sec. XVII, m.  $0.190 \times 0.129$ , di car. 82, num. orig., oltre due carte in principio non numerate.
  - « Cortona convertita. Canti sesti » di Francesco Moneti.

Com.: « Canto le pompe, fasti e l'ambitione ». Fin.: « Scriver non seppi con meglior inchiostro ». Il primo Canto (car. 1-11), ha quarantatrè ottave; il secondo (car. 12-23a), quarantasei; il terzo (car. 23b-44), ottantacinque; il quarto (car. 45-58), cinquantasei; il quinto (car. 59-71a), cinquanta: il sesto (car. 71b-81), quarantadue. Cfr. Cod. 90. A car. 182 sono due Sonetti dello stesso Monetti: 1. « Per far tra' Cortonesi il totum fac ». 2. « Ecco, o Nasi, che giunti siam al di felia ».

- Il codice è adespoto. La prima carta non numerata ha l'indice, scritto da mano diversa; la seconda, il titolo.
- 213. Cart., del sec. XVII, di diversa mano (la prima, nelle car. 1-116; la seconda, nelle car. 117-237); m. 0,190 × 0,138, di car. 237, num. mod. per ogni dieci carte, oltre tre carte bianche in principio e due in fine non numerate.
  - « Della vita del servo d'Iddio frà Geronimo Savonarola dell'ordine de Predicatori, libri tre scritti da fr. Serafino Razzi teologo Dominicano et professo del convento di S. Marco Fiorentino».

Com.: « Per introduttione a queste sacre narrationi della vita del R<sup>40</sup> Pre. fr. Germo

Savonarola ». Fin.: « Et a noi impetrino gratia di ben servire N. S. e la sua gloriosa Madre Maria. Amen ».

- Il codice manca del capitolo XIV del libro II, quantunque la numerazione proceda regolarmente. Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Dicembre 1733* ».
- 214. Cart., della fine del sec. XVI, m. 0,192 × 0,132, di car. 51, num. orig., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Dui discorsi non poco necessarij: uno per la breve speditione delle cause e liti nella Corte Romana; l'altro per remedio alle molte dilationi che gli Debitori ottengano a pagar lor debiti, a Sisto V Pont. Mas. di Gregorio Picca ».

Il primo discorso (car. 2-40) com.: « Lodata fu molto, B. P., quella primiera età e secolo d'oro chiamata », e fin.: « Priego ogni felice successo »; il secondo (car. 41-51) com.: « L'importunità de' debitori che cercano tuttavia dilationi », e fin.: « A grandezza del suo nome ». Precede (car. 1ª) una Lettera dedicatoria a Sisto V, che com.: « Doppo che io presentai, Beatismo Padre, il mio discorso », e porta la data: « Dal Quirinale, il dì 27 di luglio 1590 ».

- A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1718 ».
- 215. Cart., del sec. XV, m. 0,195 × 0,127, di car. 159, num. mod. per ogni dieci carte. Il codice rivela pure una numerazione più antica per quinterni, recisa in parte dal ferro del rilegatore. Le iniziali sono in rosso o turchino.
  - I. Commento all'Epistole di San Paolo, che si leggono nella messa: car. 1-150.
    Il commento è mutilo della prima carta e comincia con le parole: « della incarnatione e del di del giudicio ». Fin.: « E questo dimostra dicendo: Itaque consolamini in verbis istis. Deo gratias ». Subito dopo è la sottoscrizione: « Finite le pistole del forte conbattitore, chavaliere di christo messer san Paulo. Laus deo semper ».
  - II. Ammaestramenti ad una « Sora che vogli servire a Dio » car. 150<sup>b</sup>-159<sup>a</sup>.
    Com.: « O tu Sora, che vogli servire a dio, ama il tuo signiore con tucto il core ».

- Fin.: « Si ch'io cognosca la via per la quale io possa venire a quella patria celeste, dove tu vivi e regni col padre e collo spirito sancto in trinità perfecta ».
- Sul margine inferiore della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».
- 216. Cart., della fine del sec. XV, m. 0,193 × 0,137, di car. 158, num. mod. per ogni dieci carte, oltre quattro carte bianche in fine non numerate.
  - La Fiammetta di Giovanni Boccaccio.
    - Com.: « Suole a' miseri crescere di dolersi vagheza, quando di sè discernono o senteno compassione in alcuno ». Fin.: « Et a' miseri, dimora delle angoscie della tua donna ».
  - Il codice è adespoto, ed ha qualche rara correzione marginale e interlineare. Sulla carta di guardia è, di mano moderna: « Boccaccio, La Fiammetta ».
- 217. Cart., del sec. XVII, m. 0,188 × 0,125, di car. 311, num. mod. a matita. Nel codice è pure una numerazione originale, scomparsa qualche volta sotto il ferro del rilegatore.
  - Notizie storiche tratte dal Platina, dal Giovio e da altri, sopra diverse Città italiane.

Bologna (car. 1-49); Perugia (car. 50-84); Viterbo (car. 85-98); Pistoja (car. 99-109); Pavia (car. 110-144); Urbino (car. 145-151); Sinigaglia (car. 152-155); Piacenza (car. 156-173); Pesaro (car. 174-180); Parma (car. 181-199); Verona (car. 198-228); Vicenza (car. 229-239); Pisa (car. 240-289); Padova (car. 290-310).

- Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1722 ».
- 218. Membr., del sec. XVI, m. 0,186 × 0,134, di car. 268, num. orig. in cifre romane, oltre sedici carte in principio non numerate. I titoli sono in rosso; le iniziali a oro e colori.

# Liber precum.

È distribuito così: « Passio domini nostri iesu christi » secundum quatuor evangelistas (car. 2-46); « Missa beate marie virginis (car. 47-54) »; « Hore beate marie virginis,

secundum usum romanum (car. 56-112) »; « Canticum graduum (car. 113-115) »; « Preparationes misse (car. 116-121) »; « Septem psalmi penitenciales (car. 123-141) »; « Vigilie mortuorum (car. 142-176) »; « Hore de sancta cruce (car. 177-179) »; « Officium sancti spiritus (car. 180-182) »; « Hore conceptionis beate marie virginis (car. 182h-187) »; Officium Sanctorum (car. 188-209h); « Versiculi beati gregorii (car. 209h-210) »; Preces nonnullae (car. 211-268). Alcune preghiere (car. 232-246 e 258-260) sono in lingua spagnuola. Le sedici carte non numerate, contengono la « Tabula huius officij » e il « Kalendarium », con figure allusive per ogni mese.

- II codice è adorno di undici miniature, di varia grandezza, le quali rappresentano: Gesù nell'orto (car. 1b); Gesù innanzi a Pilato (car. 15a); l'Annunziazione (car. 55b); la Visitazione (car. 71a); il Natale (car. 84a); i Re Magi (car. 87b); la Presentazione al tempio (car. 91a); la Fuga in Egitto (car. 95a); l'Incoronazione della B. Vergine (car. 101a); Gesù in Croce (car. 177a); Emblemi e figure della passione (car. 209b). Le car. 2a, 47a, 51a, 52a, 53b, 56a, 123a, 142a, 188a, 190b, 193b, 196b, 198b, 201a, 205a, 206a, 249b, 250b, 251b, 252a, 258a, 264b, sono chiuse all'intorno da fregi con fiori e animali, ed hanno quasi tutte le iniziali adorne di figure. Mancano le car. 26, 37, 49, 80, 141, 180, 253 e 257. Sul dritto della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Giugno 1725 ».
- 219. Membr., della seconda metà del sec. XV, m. 0,176 × 0,120, di car. 27, num. mod., oltre una carta bianca in fine non numerata. Le iniziali di ogni capitolo sono in oro.

# Capitoli ternarj.

#### Eccone i capoversi:

- 1. « Tutto il mondo non ha il più sciocho ingiegnio (car. 1-5<sup>a</sup>) ».
- 2. « Prudentia per suo nome fu chiamata (car. 5b-10a) ».
- 3. « Fortezza ha nome quella, che a man ritta (car. 10a-14) ».
- 4. « Ongni hora più mi cresce il bel desio (car. 14b-18) ».
- 5. « Suo nome è Temperantia, di collei (car. 19-23°) ».
- 6. « Continuamente veggio andar per via (car. 23b-27a) »
- I Capitoli sono in lode di Borso d'Este: « Il magnanimo Borso mia dolce escha, Cibo da satiar ongni poeta, Di sua virtù mio canto tutto invescha (Cap. I, car. 2<sup>b</sup>) »; e il poeta potrebb'essere un Veronese: « Vengha

Virgilio e Flacco e il mio Catullo (Cap. I, car. 4°) ». A car. 5° è, di mano diversa e posteriore, un'ottava, che com.: « Tiepito il giaccio he (!) fia negra la neve ». Sul margine inferiore della car. 1°, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1729 ».

- 220. Cart., del sec. XVI, m. 0,204 × 0,150, di car. 154, num. mod., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Parabole, Proverbij et Sententie di Antonio Brucioli ». Libri tre in versi endecasillabi sciolti.

Com.: « Udite voi, ch'havesti dal signore (car. 3ª) ». Fin.: « Ma chi se ne diletta et sempre l'ama ». Il primo libro (car. 3-71ª) è diviso in trentotto capitoli; il secondo (car. 73-123ª) in ventotto; il terzo (car. 124-154ª) in quattordici. Precede (car. 1-2) una lettera dedicatoria: « Allo Illustrissimo et Eccellentissimo Principe Ferrante Sanseverino Principe di Salerno », che com.: « Di grande autorità et in grandissima stima furno sempre apresso degli antiqui Re ».

- A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1719 ».
- 221. Cart., della seconda metà del sec. XVI, m.  $0,199 \times 0,140$ , di car. 60, num. orig.
  - « Diverse rime d'Ottavio Santi da Pienza in proposito di Pier Lazzaro Zefferini da Cortona, già Capitano di Giustitia di Siena, deposto dal Serenis° et R<sup>mo</sup> Don Ferdinando Medici Granduca di Toscana III, l'anno S. MDLXXXVII d'ottobre ».

Eccone i capoversi, avvertendo che sono di Capitoli ternarj, ove non sia indicazione del genere metrico:

- 1. « Insomma questo mondo è un gran b.... (« Schiamaszo de' Senesi », car. 2-3) ».
- 2. « Hor veniamo al ristretto; ogn'un abbaia (car. 3b-6a) ».
- 3. « Cancar donque ci è peggio, a fê, Sanesi (car. 66-9ª) ».
- 4. « Dal Paradiso ne l'Inferno scesi (Ottava, car. 9a) ».
- 5. « Ho messo sottosopra tutta l'astrologia (Martelliani, car. 9a-10a) »
- 6. « Tant' è, tu odi non ti dico frappola (car. 10b-12b) ».
- 7. « Qual persona vegg'io di carne e d'ossa (car. 12b-17) ».
- 8. « Dal popol tutto tutto (Madrigale, car. 18a) ».
- 9. « Sempre noi deviamo (Madr., car. 18ª) ».
- 10. « È ver che sium tenuti (Madr., car. 18ª) ».

- 11. « Invan mi son sforsata (Madr., car. 18b) ».
- 12. « Gid s' è fatto vendetta (Madr, car. 18b) ».
- 13. « Son Pier Lazzaro meschino (Barzelletta, car. 19-20a) ».
- 15. « Come ministro e non come assassino (Epigramma, car. 20b) ».
- 16. « Del molto illustre gran Capitan Piero (Sestina, car. 20b) ».
- 17. « Quando che morte Lazzaro fe' morto (Sonetto, car. 20b-21a) ».
- 18. « Se mai, Pierlazzar, festi alcun peccato (Son. codato, car. 21) ».
- 19. « Giuocando a scacchi, per mia mala sorte (« Napoletana sopra 'l Giuoco delli Scacchi » car, 21b-22a) ».
  - 20. « Poiche'l benigno e Omnipotente Dio (Son. cod., car. 22b) ».
  - 21. « O povero giardino abbandonato (Stanza, car. 22b) ».
  - 22. « Sepolto è qui quel mostaccio d'hebreo (Son. epigr., car. 232) ».
  - 23. « Nè 'l Bembo, nè 'l Petrarca, nè 'l Martelli (Son. cod., car. 23) ».
  - 24. « Nel baratro infernal sei aspettato (Son. cod., car. 23b-24a) ».
  - 25. « Dolor, pianti, sospir, singulti, omei (Son., car. 24.) ».
  - 26. « Veng'al boschetto a Siena ogni persona (Ottava, car. 24b) ».
  - 27. « Il corvo augello d'Apollo (Madr., car. 24b) ».
  - 28. « Il Turco e'l Venetian sono allo stretto (Son. cod., car. 252) ».
  - 29. « Noi siam donne Zafferini (Barzell., car. 25b) ».
  - 30. « Vorre' saper come vo' l'intendete (« Contadinata », car. 26-27») ».
  - 31. « Qui visse e qui mori Pierlazzaraccio (Son. epigr., car. 27b) ».
  - 32. « Pier Lassar Zeffirin empio tiranno (Son. epigr. cod., car. 276-282) ».
  - 33. « O Agnolino? Old, Signor, che comandate? (Capitolo a dialogo, car. 28-30) ».
- 34. « Pasquin, per l'amicitia che tant'anni (« Il Mangia di Siena a Pasquino di Roma », car. 30b-34a) ».
- 35. « Mangia fratel, mi duol d'ogni tuo danno (« Risposta di Pasquino di Roma al Mangia di Siena », car. 34-35) ».
  - 36. « Il giusto Dio, che già mai non prescrisse (car. 36-37ª) ».
- 37. « Granduca, ecco un poeta fatt'a caso (Al Granduca Ferdinando Medici, car. 376-43) ».
- 38. « Prendi, Musa, di nuovo il verso tuo (A Francesco Maria Piccolomini Vescovo di Pienza, car. 44-48) ».
  - 39. « Perchè ti serri a me, porta crudele (car. 48b-51a) ».
  - 40. « Dov' è hora, Pierlassaro, il decoro (Ott., car. 51ª) ».
  - 41. « Mostro nefando di natura, e duce (Son., car. 51b) ».
  - 42. « Se nell'Inferno nulla est redentio (Madr., car. 51b) ».
  - 43. « O ingiuste voglie mie, rapaci e crude (Madr., car. 52<sup>a</sup>) ».
  - 44. « Se quest' ogn' uno offese (Madr., car. 52a) ».
  - 45. « Cortona, io già risi, e tu ancora (« Dialogo tra Massa e Cortona », car. 52) ».
- 46. « Tu ridi, Massa, e pur non sai perchè (« Dialogo tra Massa e Cortona», car. 52b) ».

- 47. « Così vuol fortuna e fato (Barzell., car. 53-55b) ».
- 48. « Fratel mio, veggio sì turbato il mare (car. 55b-57) ».
- 49. « Se pietra sei, Cortona (Madr., car. 58ª) ».
- 50. « Son pietra, ma non buona (Rispoeta. Madr., car. 58a) ».
- 51. « Bandi, che chi fard petitione (car. 58-59=) ».
- 52. « O peregrini ingegni (Epigr., car. 59b) ».
- Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1717 ». A car. 60°è la « Tavola » delle rime, secondo la successione nel codice.
- 222. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.186 \times 0.124$ , di pagg. 166 num., oltre la carta del titolo e una bianca in principio non numerate.
  - « Il Sacco di Roma nel Ponteficato di PP. Clemente VII. descritto da M. A. (Marcello Alberino?) Cav Rom(ano), perchè accaduto in suo tempo, con molte notizie ».
    - Com.: « Sono pochi nel mondo a' quali si offre l'occasione d'acquistar gran fama ». Fin.: « Bare di necessità un atto eroico nell'umiliarsi alla costituzione de' Fati ».
  - A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1734 ».
- 223. Cart., del sec. XVI, di varia mano, m. 0,199 × 0,150, di car. 106, num. mod. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche non numerate.
  - « Versi et Rime de Varij compositori sopra l'Aeolia et il Parnaso di l'Ecc<sup>to</sup> S<sup>r</sup> Franc(esco) Trento in Costoza ».
  - I. Epigrammata et carmina variorum: car. 4-42.
    - 1. « Musa, cara Jovis proles, quae tempus et orcum (FRANCISCI TRIDENTEI, car. 42) ».
    - 2. « Siste iter, o transis quicumque hac sorte viator (del medesimo, car. 52) ».
    - 3. « Aurae, quae gelidi deductae rupibus antri (del medesimo: « in adventum Hispaniarum Regis Legati », car. 5b) ».
      - 4. « Aurae, quae rabido corpus defenditis aestu (del medesimo, car. 5b) ».
    - 5. « Sint sine felle ioci, sit dulcis risus in ore (del medesimo, car. 6ª. Questo epigramma ed il seguente sono cancellati da linee traversali) ».

- 6. « Invide, si recquiris nomen rodere nostrum (del medesimo, car. 62) ».
- 7. « Partheni, humanas dum res mente ipse revolvo (car. 74) ».
- 8. « Τέχνη ή δαιδάλου "Ικαρον οὐκ ἐσάωσεν (Andreae Londani iurisconsulti, car. 82) ».
- 9. « 'Ανβόπνους ζέφυρος κέποχών νότος εύβροος δμέρους (Vincentij Giliani civis Romani, car. 9-) ».
  - 10. « Πώς ούτως αίφνης εύεξε τρίδεντε γένησαι (del medesimo, car. 9a) ».
  - 11. « Πάντες όσοι έπτα κόσμου ύπερήφανα κείνα (del medesimo, car. 9b) ».
  - 12. « Visceribus tentant alii telluris ab imis (MARTII RUTILII iurisconsulti, car. 10-112) ».
  - 13. « Sunt decori flores hortis, sunt gramina pratis (del medesimo, car, 11ª) ».
  - 14. « Et flores debent Auris, et floribus Aurae (del medesimo, car. 11ª) ».
  - 15. « Quae prius obscuris antri compressa cavernis (del medesimo, car. 11b) ».
  - 16. « Postquam iactatam Aeneae toto aequore classem (del medesimo, car. 11b) >
  - 17. « Asolus horrisono Siculae telluris in antro (del medesimo, car. 11b) ».
  - 18. « Tam dulcem rigido, tam mollem educere duro (del medesimo, car. 122) ».
  - 19. « Qui regit insanos tali moderamine ventos (del medesimo, car. 124) ».
  - 20. « Quae semper latuit tenebroso Aura abdita in antro (del medesimo, car. 122) ».
  - 21. « Grata aestate quies, grata umbra, et pocula grata (del medesimo, car. 122) ».
- 22. « Si vitam ante obitum supremaque fata beatam (ad Franciscum Tridenteum, car. 13-14) ».
- 23. « Jam mihi felices umbras, felicia tandem (FABIJ PACIS, artium et medicinae doctoris, car. 15-19) ».
- 24. « Aeolus e specula aspiciens cava sexa Tridenti (GHELINI DE GHELINIS iurisconsulti, car. 20-21) ».
- 25. « Ille ego qui Liparae in regno securus amorum (HERCULIS FORTECIAE, CAF. 22-23. A piedi: « Desunt multa carmina ») ».
  - 26. « Digno quis valeat carminis Alite (Bernardini Chrysolphi, car. 24-25) ».
  - 27. « Quae valet aestivos procul hinc arcere calores (Bernarbini Trinagis, car. 262) ».
- 28. « En tibi Pegasides plaudunt, en pulcher Apollo (Issicrateae Monciae, car. 28°) ».
  - 29. ← Aeolus haec cum vidisset docti antra Tridenti (PETRI PAGANI, CAF. 26b) ».
  - 30. « Aeole cede Tridenti antris spirantibus auras (del medesimo, car. 26b) ».
- 31. « Quae dira tristi dicere nenia (Bernardini Parthenis ad Julium Caesarem Valmaranam, car. 27-29) ».
- 32. « Admirans Hermes praeclara inventa Tridenti (VINCENTII GILIANII civis Romani, car. 30°) ».
  - 33. « Sole utente agros frigus querebat opacus (del medesimo, car. 30°) ».
  - 34. « Spectatum veniunt miranda reperta Tridenti (del medesimo, car. 30b) ».
  - 35. « Postquam nimbosos ventos frenare Tridento (del medesimo, car. 30b) ».
  - 36. « Qui mira ventos sibi subdidit arte Tridentus (del medesimo, car. 306) ».
  - 37. « Rerum hominis domini tria tantum elementa subibant (del medesimo, car. 31a) ».
  - 38. « Ut Juno aspexit ventos cohibere furentes (del medesimo, car. 312) ».
  - 39. « Mirae artes, mirum ingenium, palatia mira (del medesimo, car. 812) ».

- 40. « Qui primus docuit rapidos compescere ventos (Thomas Gilianis, car. 32º) ».
- 41. « Quis te, non regem ventorum, docte Tridenti (LUDOVICI RONCONI, car. 325) ».
- 42. « Felix quaerit Arabs, glacialique altus in ora (del medesimo, car. 326) ».
- 43. « Linque Gnidum precor alma Venus, linque alta Cythera (del medesimo, car. 33ª. L'epigramma è qui cancellato da due linee traversali, ma è ripetuto a car. 34ª) ».
  - 44. « Quae recreat nullo pollutos crimine manes (del medesimo, car. 33º) ».
  - 45. « O qui mune vasto audaces vaga lintea ponto (MUTIJ PLACENTINI, car. 346 ».
  - 46. « Acolus ille potens, Ventis qui iura ferebat (Borgarutij a Borgarutijs, car. 354) ».
  - 47. « Quod tibi sit pater, iratus qui fulmina torquet (DANTIS RICOIS, car. 356) ».
  - 48. « Qui tumidos fluctus placare, et frangere remos (del medesimo, car 356) ».
  - 49. « Acoliam tibi quaere aliam Sicania, regnat (FRIDERICI FRANGIPANIS, car. 36) ».
- 50. « Dardanij si tecta petes Antenoris artes (Bernardini Trinagij ad Henricum Valesium Galliae Sarmariaeque Regem, Venetias venientem anno 1574, car. 37) ».
- 51. « Postquam Rex pelagi Zephyrumque Eurumque fugavit (ALOYSII GROTTICARCI, car. 38-39) ».
  - 52. « Flora virum quaerens Terras perlustrat et undas (del medesimo, car. 40-422) ».

# IL Capitolo ternario di Gio. Battista Maganza: car. 43-47.

Com.: « Che fate, o buon scultor pregiato e raro? ». Fin.: « Anzi a goder sen venga anch' ei con voi ».

# III. Rime italiane del secolo xvi: car. 48-83.

Eccone i capoversi, avvertendo che sono di Sonetti, ove non sia indicato il genere del componimento:

- 1. « Cessin le meraviglie antiche e nove (di Camillo Camozzo, car. 482) ».
- 2. « De i sette altri miracoli del mondo (di Giulio Piovene, car. 48b) ».
- 3. « Taccia la dolce cetra di Sulmona (di Antonio Muzano, car. 49a) ».
- 4. « Felice albergo, a la cui tarda mensa (adespoto, car. 49b) ».
- 5. « Eolo è qui chiuso, o meraviglie nove (adespoto, car. 50a) ».
- 6. « Ben gloriar ti dei, Trento gentile (Canzone di Monsignor Paolo Almerico, car. 50b) ».
- 7. « Se mai per tempo alcun, ragione o sdegno (di M. Fabritio de' Gregoris, car. 512) ».
  - 8. « Se quei ch'estinser gid serpenti e mostri (adespoto, car. 51b) ».
  - 9. « Eolo, perchè talhor predisse il vero (adespoto, car. 522) ».
  - 10. « Cedano i Regm, cedano i tesori (Ottava adespota, car. 52b) ».
  - 11. « Chi vol veder un' alta maraviglia (di Giulio Piovene, car. 532) ».
  - 12. « Quei magni e divi Heroi, ch'al Tebro fero (adespoto, car. 53b) ».
  - 13. « Trento, a che pur qual novo Ulisse tenti (di Annibale Bonagente, car. 542) ».
  - 14. « Ecco il famoso et honorato albergo (di Antonio Maria Angiolello, car. 552) ».
  - 15. « Se qui, (o stupor d'humana industria et cura (Ballata adespota, car. 55b) ».

- 16. « L'orgoglioso Aquilone e'l fiero noto (di Troilo Muciano, car. 562) ».
- 17. « Tu, che in custodia tient e teco alberghi (di Gio. Battista Maganza, car. 57º) ».
- 18. « Quando l'oriental superbo mostro (adespoto, car. 57ª) ».
- 19. « S'accesa selva, allhor che spira il vento (adespoto, car. 57b) ».
- 20. « Felici, alme contrade (Madrigale di Giulio Cesare Valmarana, car. 582) ».
- 21. « Sole, a che giri 'l Ciel più d'ogn' intorno (di Ostilio Amarelli, car. 59ª) ».
- 22. « Poi ch'al giusto Trojan, benigno et pio (di Bernardino Tomitano, car. 60º) ».
- 23. « Poi che'l fratel di Giove cui la sorte (adespoto, car. 60b) ».
- 24. « Poi che Ciprigna con la conca aurata (adespoto, car. 612) ».
- 25. « Arda pur il Leon boschi et campagne (di Vincenzo Giliano Romano, car. 622) ».
- 26. 

  Goda l'Idaspe, et goda il Gange altero (adespoto, car. 62b) >.
- 27. « Selvaggi Fauni et boscareccie Dive (adespoto, car. 63a) ».
- 28. « Di che tanto stupiscono i Rifei (adespoto, car. 63b) ».
- 29. « Novo stupor e nova meraviglia (di Giambattista Bernardo Capitano di Vicenza, car. 642 ». Sono in fine poche parole d'accompagnamento) ».
  - 30. « Chi trovò prima il legno, i cui destrieri (di Ludovico Roncone, car. 652) ».
  - 31. « Trento gentil, se le più nobil menti (di Elio de Belli, car. 662) ».
- 32. « Canoro augel, che con celesti accenti (Risposta adespota, cancellata con tre linee traversali, car. 66a) ».
- 33. « Ninfa, chi tiene in questo loco chiuso (Ottave a dialogo di Giuseppe Gualdo, car. 67) ».
- 34. « Mentre fuggendo il grave ardor del giorno (di Gio. Battista Maganza, car. 632) ».
  - 35. « Perchè il gran Tosco, ch'inargenta e inaura (adespoto, car. 68b) ».
  - 36. ← Pensando al valor vostro alto e immortale (adespoto, car. 69ª) ».
  - 37. « Piacciavi, o bella Clio, ridir a nui (di Giulio Capra, car. 70²) ».
  - 38. Trento, io pensai, che 'l veder ciò che prima (di Martio Rutilio, car. 712) ».
  - 39. « Io, che d'Eolia non veduta ancora (adespoto, car. 71b).
- 40. « Spirto gentil, che si soavemente (Al Reverendo P. Maestro Spirito Angusciola Pelo, car. 722) ».
  - 41. « Desio perchè non porgi (Canzone adespota, car. 73-75) ».
  - 42. « Da poi ch'havete si sotil ingegno (adespoto, car. 762) ».
  - 43. « Porriasi fabricar su ferro o legno (Risposta adespota, car. 762) ».
- 44. « Che direm d'un, ch'ha posto a freno i venti (di Borgaruccio Borgarucci, car. 772) ».
  - 45. « Puotè il bon Josuè cum sue parole (di Francesco Orgiano, car. 782) ».
  - 46. « Se in me fosse il poter, com'è il desio (di Issicratea Monte, car. 78b) ».
  - 47. « Quant'invidia giamai de' vostri alteri (della medesima, car. 78b) ».
- 48. « Volse per fare al Mondo intera fede (della medesima « alla Magea Sigra Cornelia consorte del Mageo et Ecmo Sigra Dottore Trenti », car. 79a) ».
  - 49. « Mentre spingea Damon ne l'alba fuori (della medesima, car. 792) ».
  - 50. € Render fresca la state, e caldo il verno (di Luigi Groto, car. 79b) ».

- 51. € Poi ch'un tempo dubbiai, mirabil Trento (Epigramma adespoto, car. 80°) ».
- 52. « Poi che Nettuno col Tridente scorse (di Gio. Giacomo Colla d'Adria, car. 80<sup>b</sup>) ».
- 53. « Febo per troppo amar spinto in essiglio (del medesimo, car. 81ª) >.
- 54. « Eolo novel, se come in quest'oscure (di Quinzio Fara, car. 82°) ».
- 55. « Con qual' industria od arte (Madrigale, del medesimo, car. 826) ».
- 56. « Non perchè il vostro Monte (Epigramma, car. 82h) ».
- 57. « Su questo bello et glorioso Monte (« A la Sig<sup>ra</sup> Isocratea Monte, Quinto Saraceno Vicentino », car. 83ª) ».
  - 58. « Questo ben colto Monte (Epigramma del medesimo alla medesima, car. 83<sup>b</sup>) ».
  - 59. « Parmi poco vedere (Epigramma del medesimo alla medesima, car. 83<sup>b</sup>) ».
- IV. Poesie in lingua rustica padovaha del sec. xvi: car. 84-91.
  - 1. « Potta mò què fariù segnor Paron? (Sonaggetto de Magagnò [Giambattista Maganza], car. 84-87a) ».
    - 2. « Chi vuol vere d què muò (Maregale de Menon [Accetino Rava], car. 87°) ».
    - 3. « Dimme un puoco, Paron (de MAGAGNÒ [GIAMBATTISTA MAGANZA], CAR. 88) ».
    - 4. « O sea benetto el primo ch'ha catò (Sonetto codato adespoto, car. 89) ».
    - 5. « St'Anno maleto del setantadu (Sonetto codato adespoto, car. 90-91) ».
- V. Brani di « Authori che fanno mentione del Covalo et Eolia di Costoza » car. 91-97.
  - Com.: « Fra Leandro Alberti ne la soa Descrittione de tucta l'Italia ». Fin.: « Ut Blundo forliviensi placet de Illustrata Roma ».
- VI. Sonetti « de mes. Franc(ESCO) Malchiavelli (Macchiavello), in morte de la s<sup>ra</sup> Paula Trenta, matre del s<sup>r</sup> Franc(esco) » car. 98-99<sup>a</sup>.
  - 1. « Se pensato havess' io che sì superba ».
  - 2. « Sempre ove i passi miei volgo o m'assido ».
  - 3. « Trenta, perché si veggia anchor com'io ».
- VII. Sonetto « di mes. Giambattista Maganza alla s<sup>ra</sup> Olimpia sorella del s<sup>r</sup> Franc(esco) Trento » car. 100°.
  - « Olimpia, io so che questa etate nostra ».
- VIII. « Sonetto (codato) di Magagno (Giambattista Maganza), recitato alle Nozze del mag<sup>co</sup> et ecc<sup>te</sup> sig<sup>r</sup> Francesco Trento, l'anno 1569 » car. 101-103.
  - « Paròn me caro, à son ben mò chiariò ».
- In fine (car. 105b-106a) è una Lettera, che accompagna la Raccolta e che

- com.: « Mando a la Signoria Vostra et li versi et le compositioni fatte sopra la Eolia et il Monte Parnaso ». A car. 2ª è un rozzo disegno dell' « Aeolia », col motto: « Aeolus hic clauso ventorum carcere regnat », e a car. 3ª un'iscrizione che com.: « Franciscus Tridenteus Vicentinus jur. cons. Hieronimi equ. filius gelidi venti flatum in caverna Cubalo nuncupata spirantem ».
- 224. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m.  $0.267 \times 0.196$ , di car. 136, num. mod. Le car. 124-136 sono completamente bianche.
  - « Disegni de' Cammei e Gemme intagliate del Museo Capponiano ».

    La Raccolta si apre con un medaglione del Marchese Capponi, eseguito nell'anno 1727.
  - Il titolo è sul dosso della rilegatura. A tergo di ogni disegno, a cominciare dalla car. 9, è, di mano del Marchese Capponi, la data di ogni singolo acquisto.
- 225. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m. 0,255 × 0,183, di car. 145, num. mod., oltre la carta del titolo dei primi disegni non numerata. Nel codice era una numerazione originale, scomparsa quasi interamente sotto il ferro del rilegatore.
  - I. « Pavimenti antichi disegnati e coloriti al naturale, esistenti nelle Chiese di Santa Maria Maggiore e di Santa Maria in Trastevere » car. 1-38.
  - II. « Pavimenti antichi disegnati e coloriti al naturale, esistenti già nelle Chiese di San Celso in Banchi, di Santa Maria Maggiore, di Sant'Ivo de' Brittanni alla Scrofa, di Santa Cicilia in Campo Marzo, e di Santa Cicilia in Transtevere » car. 39-83.
  - III. « Disegni in aquarello di varii Istromenti militar. » car. 84-145.
  - A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1729 ».

- 226. Cart., del sec. XVII, m.  $0.195 \times 0.129$ , di car. 69, num. orig.
  - « Difesa del Tristano (Giovanni di Saint-Amant) contro il Bonino (Gio. Pietro Bellori) », in forma di Lettera di M. de Crapin a M. de La Motte Hermont.

Com.: « Voi m'havete assai obligato d'havermi mandato la produttione admirabile dell'ingegno Bovario (car. 2°) ». Fin.: « Antenato del detto Sigr Tristano, generoso quanto lui e tutti li suoi discendenti ». Precede (car. 1-2°) una lettera d'accompagnamento, che com.: « Questo libello che vi mando in questo piego, mi ha levato fuor di fastidio, nel quale, come sapete, io ero quattro o cinqu'anni fa », e porta la data: « Di Roma, il primo di Maggio 1650 ».

- La parte del titolo, chiusa fra virgolette, è sul dosso della rilegatura. Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Dicembre 1733* ».
- 227. Membr. del sec. XV, m.  $0.235 \times 0.167$ , di car. 32, num. ant. ma non orig.
  - Storia di « Lustatio di Simponatio, fatto Cavaliere dall'Imperatore Costantino ».

La Storia è compresa in cinquantanove miniature di varia grandezza, dal rovescio della prima carta al dritto dell'ultima.

La numerazione del codice non procede regolarmente dalla car. 16 in poi. La parte del titolo, chiusa fra virgolette, fu scritta, da mano moderna, sulla prima carta di guardia, e fu certo derivata dall'argomento, che un possessore del sec. XVII scrisse a piedi della figura 15: « lustatio di simponatio menato dal padre vene a l'Imperator Costantino per pigliare il mantello (?) di cavaliero ». Lo stesso possessore scrisse pure un altro argomento sotto la figura 53: « Quando lo rei di moscovia combatte con lustatio di simponatio chiamato il cavaliero delle selve osscure in presentia delle Regine di Moscapallo e di Mestipania ». Quasi tutte le figure aveano argomenti scritti da mano coeva sui margini inferiori; ma furono abrasi in modo, da riescire inutile ogni tentativo di lettura, per quanto parziale. Sul rovescio dell'ultima carta è, di mano del sec. XVI, il frammento di una poesia amorosa, che com.: « Io per me non possea

mirarlla fiso - en viso / Tal chosa im paradiso - non a marte ». A piedi della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1736 ».

228. Cart., della fine del sec. XVI, m.  $0.205 \times 0.136$ , di car. 238, num. orig., oltre sei carte in principio non numerate.

Raccolta d'immagini di Re, Consoli e Uomini illustri dell'antichità.

Sono 238 disegni, eseguiti con molta diligenza e quasi tutti a matita. Manca il disegno del num. 219.

- Il codice dovrebbe provenire dalla biblioteca di Fulvio Orsini. Di sua mano sono indubbiamente le poche denominazioni rimaste a piedi di qualche disegno (la maggior parte furono recise dal ferro del rilegatore); le giunte all'indice alfabetico, il quale occupa le prime cinque carte non numerate, e le correzioni fatte sur un foglio di maggiore dimensione, incollato in fine e che ha per titolo: « Nota di alcuni avvertimenti che messer Theodoro (Galli) doverà avvertire in emendare il libro ». Sul rovescio della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1744 ».
- 229. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.273 \times 0.199$ , di car. 15, num. a matita.

Disegni di Oggetti antichi di vario genere.

I disegni sono tutti a matita e distribuiti quasi sempre per quattro, sul dritto di ogni carta. Subito dopo l'ultimo disegno, è una notizia dichiarativa, che com.: « Pietro Santi Bartoli nella Raccolta delli antichi Sepoleri ».

- 230. Cart., dei secc. XVII-XVIII, di varia mano, m. 0,196 × 0,142, di car. 209, num. mod. Le car. 151-156 sono bianche.
  - I. Descrizione delle « Medaglie antiche degli antichi Imperatori Romani, racolte da Filippo Giacomelli in anni 23 che esso à dimorato in Cagleri (!) di Sardigna » car. 1<sup>b</sup>-150.

Com.: « Sono molti privi di questa nobilisima diletazione ». Fin.: « Monsù Galli fece partenza il giorno seguente per Marsilia ». A car. 1<sup>b</sup> è un disegno a penna delle

- « Misure delle dieci grandeze di Medagle (!) che sono state stampate dal Senato Romano ». Sul dritto della stessa carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1736 ».
- II. « Trattato del principio della Pittura, di quante maniere si faccia, della sua mutatione di secolo in secolo, de i Mastri bravi che sono stati in ciaschun secolo e Col modo di conoscere di chi sia una pittura e se sia Copia o pure Originale » car. 157-209.

Il trattato è mutilo in principio, quantunque la numerazione proceda regolarmente, e comincia dalle parole: « che di musaico et commessi et incrostati di calce ». Fin.: « Dove si fanno attioni o più o meno profone o meno publiche nelle Gallerie et nelle Sale ». A piedi della car. 157 è, di mano del Marchese Capponi, la data dell'acquisto: « Aprile 1719 ».

- 231. Cart., del sec. XVII, m.  $0.280 \times 0.205$ , di pagg. 246, num. orig. Le pagg. 239-246 sono bianche.
  - « Viaggio per Roma per veder le Pitture che in essa si ritrovano » di Giulio Mancini.

Com.: « Per gusto de i studiosi e per intelligenza del contenuto in questo trattato ». Fin.: « È di costume affabile, piacevole et allegro (pag. 228) ». A pagg. 228-237 sono alcune: « Note state cavate da un libro ch'era di Lodovico Caracci, fratello d'Annibale e d'Agostino Pittori famosissimi Bolognesi, di cui mano erano le sudette note, et hoggidì il libro (è a?) la mano di Baldassar da Bologna Pittore, che fa i Ritratti in Roma », che com.: « A car. 386. Ha veduto io l'opere di Giorgio Vasari, e son anch'io Pittore ». A pag. 238 è una breve notisia, che com.: « Sotto Papa Urbano VIII furono rinettate le Pitture della Cappella di Palazzo detta di Sisto ».

- Il codice è adespoto, ma a pag. 226 si legge: « L'autore di questi scritti si chiamò Giulio Mancini di professione medico, che in tal esercitio servi poi Papa Urbano VIII». A piedi del foglio di guardia, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1727 ».
- 232. Cart., del sec. XVIII, a due colonne, m. 0,261 × 0,186, di car. 174, num. orig., oltre la carta del titolo e una bianca in principio non numerate.
  - « Pecorone, Novelle del MCCCLXXVIII » di Ser GIOVANNI FIORENTINO.

Com.: « Egli ebbe in Romagnia nella ciptà di Forli uno monasterio ». Fin.: « Et

così posono fine a loro dilettevoli e disiati ragionamenti, et ciascuno si parti con buona ventura ». Precede il Proemio: « Per dare alcuna stilla di rifrigerio et di chonsolatione a chi sente nella mente », e segue, in forma di soscrizione, il noto sonetto: « Mille trecento con settantotto anni ».

- Sul rovescio della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Novembre 1736* ».
- 233. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.276 \times 0.203$ , di pagg. 157, num. orig.
  - La Seconda Cena di Anton Francesco Grazzini detto il Lasca, copiata da un ms. di Nicolò Panciatichi.

Il testo delle Novelle finisce a pag. 157, e subito dopo si legge un attestato di collazione, rilazciato da Anton Maria Biscioni, del quale sono le poche correzioni e note marginali.

- A piedi della prima pagina, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1717 ».
- 233°. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m.  $0,262 \times 0,219$ , di car. 39, num.
  - « Novella X e ultima ».

Com.: « Era Ghiacinto venuto a fine della sua novella, che non poco avea rallegrato e fatto ridere la brigata ». Fin.: « Gli altri con buona compagnia se ne tornarono alle loro case ». Precede l'Argomento, che com.: « Lorenzo vecchio de' Medici da due travestiti fa condurre Maestro Manente ».

- Sul margine inferiore della car. la, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1735 ».
- 234. Cart., del sec. XVII, m. 0,263 × 0,197, di car. 201, num. orig., oltre la carta del titolo e una bianca in fine non numerate.
  - I. « Relatione del fatto tra Corsi e Francesi, seguito in Roma a 20 Agosto 1662 ».

1. « Disinganno di Roma, affascinata dalle male passioni nel fatto tra Corsi e Francesi, li 20 Agosto 1662 » car. 1-9<sup>a</sup>.

Com.: « Che il Re di Francia per ciò che ha pratticato ultimamente ». Fin.: « Ancorchè involto nelle tenebre del Gentilesmo ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 1.

2. « Memoria mandata dalla Corte di Roma a quella di Francia » car. 10-14.

Com.: « Il sigo Duca di Créqui, alla proposta fattali da Mons. Rasponi ». Fin.: « La causa della S. Sede, che è propria e principale di Dio ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 12.

3. «La verità svelata nelli disturbi col sigro Duca di Créqui, Ambasciatore di Francia » car. 15-30.

Com.: « Et è possibile che Roma habbia ancora a desiderare ». Fin.: « Optima viderentur quorum tempus effugerat ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 3.

4. « Discorso di Monso Bonelli (Carlo), Nuntio in Madrid, fatto al Re Cattolico in persona del Duca di Medina e di D. Stefano di Gamarra, sopra la lega proposta dal Papa alla Maestà Cattolica contro la Francia » car. 31-38.

Com.: « La Santità di N. S. mi ha commandato ». Fin.: « Un mortalissimo nemico delle sue glorie ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 13.

- 5. « Consiglio politico nei tempi presenti dato al Papa » car. 39-42.
- Com.: « L'interesse di Stato di un Pontefice ». Fin.: « Così hanno fatto gl'altri Papi prudenti ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 11.
- 6. « Consulto di Turenna (Enrico) nell'Assemblea di Guerra tenuta dal Re di Francia, circa li correnti affari di Roma » car. 43-46.

Com.: « Che tutte le operationi humane ». Fin.: « E motivatione a rappresentar quanto ho detto ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 10.

7. « Discorso sopra il Jus delli Ambasciatori » car. 47-54.

Com.: « Al desiderio vostro tanto più volentieri inchino ». Fin.: « La loro immunità viene loro altronde e senza più le fo riverentia ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 2.

8. « Riflessi Cattolici e Politici sopra li correnti affari dell'Anno 1663 » car. 55-63.

Com.: « Se li successi passati sono maestri infallibili e dispassionati ». Fin.: « Discite a me, quia mitis sum et humilis corde ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 15.

- 9. Copia di « Lettera dell'Ambasciator di Francia Duca di Créqui al Re, del fatto seguito in Roma li 21 Agosto 1662 » car. 64-66°.
- « Io mi ritrovo sorpreso da tal horrore »: « Roma, 21 Agosto 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 4.
  - 10. Copia del primo Breve di Alessandro VII: car. 66b-68a.

Ludovico Francorum Regi-« Ingenti, molestaque adeo amoritudine replevit animum nostrum gravis excessus »: « Romae, die XXV Augusti MDCLXII, anno VIII ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 6.

- 11. Copia di Lettera della Regina di Svezia (Cristina) al Re di Francia (Luigi XIV): car. 68<sup>b</sup>-69.
- « Io non so quali ragioni habbino obligato »: « Roma, 1 Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 16.
- 12. « Copia di Lettera scritta dal Sig<sup>o</sup> Cardinal Chiei (Flavio) a Monsieur di Lione (Ugo de Lionne) » car. 70-77<sup>a</sup>.
- « Hieri sera a due hore di notte »: « Roma, 1º Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 7.
- 13. Copia della « Prima Lettera del Duca di Créqui al Re di Francia, dopo la partenza da Roma » car. 77<sup>b</sup>-81<sup>a</sup>.
- « Gl' ordini, che io ho saputo che il Papa haveva dato »: « Montefiascone, 2 Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 8.
  - 14. Copia della « Seconda Lettera doppo la partenza » car. 81<sup>b</sup>-82<sup>a</sup>.
- « Doppo la lettera, che io ho havuto l'honore di scrivere a V. M. »: 
   « Radicofani, 6 di Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 9.
  - 15. Copia del secondo Breve di Alessandro VII: car. 826-83°.

Ludovico Francorum Regi - « Scriptis ad Maiestatem tuam proxime literis, has nunc adhere cogimur »: « Romae, die prima Septembris 1662, anno VIII ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 18.

16. « Discorso fatto nel primo Concistoro dopo il successo, tenuto alli 4 Settembre 1662 da Sua Santità (Alessandro VII) » car. 83°-85°.

Com.: « Curae leves loquuntur, ingentes stupent discit ille ». Fin.: « Quam a vobis libenter vicissim exegimus ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 19.

- 17. Copia della « Prima Lettera del Re Cristianissimo (Luigi XIV) al Papa (Alessandro VII) » car. 85<sup>b</sup>-86<sup>a</sup>.
- « Il nostro cugino il Duca di Créqui »: « S. Germano, li 30 d'Agosto 1662 ». Segue, nella stessa carta, il « Tenore delle risposte del PAPA a Monsig. di Bourlemont ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 20.
- 18. Copia della « Lettera circolare del Re di Francia (Luigi XIV) al Sacro Collegio de' Cardinali, data a loro da Monsig. Bourlemont » car. 86b-87a.
- « L'assassinamento commesso li 20 del corrente»: « S. Germano, li 30 Agosto 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 21.
- 19. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) ad un Ministro » car. 876-88<sup>a</sup>.
- « Ancorché io non dubiti, che non habbiate inteso ciò che sia passato poco fa in Roma »: « S. Germano, li 9 Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 22.
- 20. Copia della « Lettera di risposta del Sig. Cardinal Aldobrandino (Baccio) al Re di Francia (Luigi XIV) » car. 88°89°.
- « Monsignor di Burlemont, che mi ha reso la benignissima lettera di V. M. »: « Roma, li 18 Settembre 1662 ». Cfc. Cod. 168, num. IV, 23.
  - 21. Copia del terzo Breve di Alessandro VII: car. 89ª-91ª.

Ludovico Francorum Regi - « Dilectus filius Abbas de Burlemont, Rotas nostrae Auditor, Maiestatis tuae literas nobis reddidit »: « Romae, die 12 Septembris 1662, anno 80 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 24.

- 22. « Copia di Lettera del Sig<sup>r</sup> Cardinal Carlo de Medici alla Maestà del Re di Francia (Luigi XIV) » car. 91-92<sup>a</sup>.
- « Che V. M. habbia sentito irritare il suo generoso cuore »: « (Firenze), 15 Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 25.
- 23. « Copia di Lettera del Sigr Cardinale Gio. Carlo de' Medici al Re di Francia (Luigi XIV) » car. 926-93a.
- « Non è meraviglia, che al primo avviso dello scandaloso accidente »: « Fiorenza, 15 di Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 26.

- 24. Copia della « Risposta del Re Cristianissimo (Luigi XIV) alla Regina di Svetia (Cristina), in Roma » car. 936-99.
- Com.: « Ho ricevute le due lettere di Vra Mtà ». Fin.: « La giustitia del risentimento, che io ne voglio havere ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 17.
- 25. Copia di « Lettera scritta dal Re Christianissimo (Luigi XIV) al Duca Cesarini (Filippo) » car. 100°.
- « Havendo veduto dalli dispacci del mio cugino il Duca di Créqui »: « S. Germano, 15 Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 27.
- 26. Copia della Lettera responsiva del Duca Filippo Cesarini a Luigi XIV: car. 1006-101a.
- « Io reputo che V. M. habbia fatta singolar gratia alla mia devotione »: « Roma, 24 di Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 28.
- 27. « Discorso del Papa (Alessandro VII) nel Concistoro di lunedì 25 Settembre (1662) » car. 102-106.
- Com.: « Significavimus vobis in praeterito Concistorio ». Fin.: « Haec pendent ab eventu ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 29.
- 28. Copia di « Lettera del Granduca di Toscana (Ferdinando II) al sig. Duca di Créqui » car. 1066-108°.
- « Sono tanti i titoli per li quali io mi preggio di vivere sotto la real protettione »: « Di Firenze, li 26 Settembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 30.
- 29. Copia di due Lettere del Cardinal Flavio Chigi al Duca di Créqui: car. 108-109.
- 1. « Da Mons. Bourlemont, e per messo del Sig. Ambasciatore di Toscana in voce mi è stato rappresentato »: « Roma, 3 Ottobre 1662 ». Subito dopo è la copia della responsiva del Duca di Créqui, che com.: « Dal Sig. Abbate Rospigliosi ho ricevuta la lettera di V. E. », e porta la data: « S. Quirico, li 6 Ottobre 1662 ». 2. « Non volendo la Stà di N. S. lasciar di fare ogni dimostratione »: « (Roma), 12 Ottobre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 31.
- 30. « Sodisfationi che S. M<sup>th</sup> Christianissima desidera nel Caso » car. 110-111.
- Com.: « Che il Papa restituisca presentemente Castro e Ronciglione ». Fin.: « Sono anco assunti in questo presente ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 32.

- 31. Copia del quarto Breve di Alessandro VII: car. 1116-1134.
- Ludovico Francorum Regi « Profecto ea est solicitudo et cura »: « Romae, die 22 Octobris, anno octavo ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 33.
  - 32. Copia di due Lettere del Cardinal Flavio Chigi: car. 113-114°.
- 1. A Luigi XIV « Nel breve che la Santità di N. Sre scrive a V. Met, vedrà Ella la risolutione presa »: « Roma, 22 Ottobre 1662 ». 2. Al Duca di Créqui « Havendomi N. S. fatto honore di destinarmi suo Legato »: « Roma, 22 di Ottobre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 34.
- 33. « Copia di Scrittura data alli Sig<sup>ri</sup> Ambasciatori di Venetia e Savoia, che è la Risposta del Re (Luigi XIV) sopra il 4° Breve che loro resero a S. Maestà, con l'offerta del Cardinal Chigi (Flavio) Legato » car. 114-117°.
- Com.: « Il Re ha commandato, che la presente scrittura sia data in mano de' Sri Ambasciatori ». Fin.: « Quantunque il più benemerito della Santa Sede ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 35.
- 34. Copia di « Biglietto del S<sup>r</sup> Cardinal Imperiali (Lorenzo) » a Papa Alessandro VII: car. 117<sup>b</sup>.
- « Presentendo che possa contribuire alla publica quiete »: « (Roma), li 3 Novembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 36.
- 35. Copia di Biglietto del Cardinal Flavio Chigi al Cardinal Lorenzo Imperiali: car. 1176-1184.
- « Obbedisco a V. E., ma con infinita mia passione »: « (Roma), li 5 Novembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 37.
- 36. Copia di « Lettera del Duca di Créqui al Cardinal d'Aragona (Pasquale), Ambasciatore del Re Cattolico » car. 118-126°.
- « Se la volontaria cecità e mala intentione »: « Di S. Quirico, li 4 Novembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 38
- 37. « Copia di un Capitolo di Lettera scritta dall'Ambasciatore (Duca di Créqui) a Monsignor di Burlemont (Ludovico) » car. 126.

Com.: « Voi direte a tutti li speditionieri Francesi ». Fin.: « Che io ve lo mandard subbito ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 39.

- 38. Copia della « Epistola Sacri Collegii Regi Francorum (Ludovico XIV) » car. 1266-128.
- « Literae, quibus Maiestas Vestra singulis Nobis significavit »: « Romae, 21 Novembris 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 40.
- 39. Copia della « Epistola Sacri Collegij Annae Reginae Francorum » car. 1286-129a.
- Com.: « Impulit nos perpetua Maiestatis Vestrae religio », e resta a mezzo con le parole: « si quid in Card.... ».
- 40. Copia di Lettera di Giovanni Casimiro Re di Polonia, a Luigi XIV: car. 130.
- « All'avviso del caso occorso in Roma »: « Leopoli, 28 di Novembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 41.
- 41. Copia di « Lettera circolare del Sacro Collegio ai S<sup>ri</sup> Cardinali assenti » car. 131-132.
- « Quid a nonnullis Corsis militibus patratum in Urbe fuerit »: « Romae, die 29 Novembris 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 42.
- 42. Copia della « Risposta dell'Ambasciatore di Francia (Duca di Créqui) al Sacro Collegio, per l'andata dell'avvocato Prospero Bottini » car. 1326-133.
- « L'humanissima tettera, della quale l'EE. VV. si sono degnate »: « Livorno, 30 Novembre 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 43.
  - 43. Copia di Breve di Alessandro VII: car. 1336-1344.
- Ludovico Francorum Regi « Pro paterna caritate »: « Romae, die prima Decembris 1662, anno VIII ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 44.
- 44. Copia della « Risposta del Cardinal FILOMARINI (ASCANIO) alla Lettera circolare del Sacro Collegio » car. 134.
- « Ea est sane praeclara animi virtus »: « Neapoli, die 9 Decembris 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 45.
- 45. Copia della « Risposta del Cardinal Barberini (Antonio) alla Lettera circolare del Sacro Collegio » car. 1346-135.
- « Literas quas his diebus ab EE. VV. aocepi »: « Parisiis, 22 Decembris 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 46.

- 46. Copia della « Risposta del Cardinal Manoini (Francesco Maria) al Sacro Collegio » car. 1356-136.
- « Arctissimis beneficiorum vinculis »: « Jenassani, die 28 Decembris 1662 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 47.
- 47. Copia della « Risposta del Cardinal Grimaldi (Girolamo) al Sacro Collegio » car. 1366-137.
- « Quantopers pigeat DD. VV. Rmas »: « Aquis Sextijs, die 19 Januarij 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 48.
- 48. Copia di « Lettera o Viglietto del Maresciallo di Gramont (Filiberto) al Marchese Villa (Ghiron Francesco), Ambasciatore del Duca di Savoia » car. 1376-138°.
- « Mi giova credere, che se fuste conscio »: « li 23 Gennaro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 49.
- 49. Copia della « Risposta al Sacro Collegio del Cardinal De Retz (Gianfrancesco Paolo) » car. 138-139.
- « Accepi litteras, quibus me ad tuendam »: « Commercij, 7 Kalendas Februarij 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 50.
- 50. Copia di « Lettera di mano del PAPA (ALESSANDRO VII) mandata al Re di Francia (Luigi XIV) per via del Cardinal d'Aragona (Pasquale) » car. 1396-142°.
- « Ripieno è l'animo nostro di amarezze e ramarico »: « Romae, 27 Januarij 1663, anno octavo ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 51.
  - 51. Copia di due Lettere di Luigi XIV: car. 1426-144°.
- 1. A Monsieur de Gravel « Io sento gran dispiacere »: « Parigi, 3 Febraro 1663 ». 2. Alla Repubblica di Genova « Habbiamo inteso con molta sodisfatione »: « Parigi, li 9 Febraro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 52.
- 52. Copia di « Lettera del Cardinal Maidalchini (Francesco), nel suo giungere a Parma, al Cardinal Chigi (Flavio) » car. 144.
- « Dopo havere da Radicofani rappresentate »: « Parma, li 23 Febraro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 53.
  - 53. « Scrittura dell'Ambasciatore di Venetia (Alvise Grimani) e del

- Segretario di Spagna (MICHELE ACCORISSA) per le sodisfattioni di Francia » car. 144<sup>b</sup>-145<sup>a</sup>.
- Com.: « La Maes'à del Re havendo dichiarato ». In fine: « Fatta in Parigi, li 26 Febraro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 54.
  - 54. Copia di Lettera di Luigi XIV agli Svizzeri: car. 145-146.
- « Havendo inteso che sia gionto un Corriere di Roma »: « Parigi, li 26 di Febraro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 55.
- 55. « Dichiaratione del Duca di Créqui, per le nuove aperture di Aggiustamento, tradotta dal francese di parola in parola » car. 147.
- Com.: « Il signor Ambasciatore di Venetia ». In fine: « Parigi, li 26 Febraro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 56.
- 56. Copia della « Risposta del Re di Francia (Luigi XIV) al Sacro Collegio » car. 1476-150.
- « Ho ricevuta la lettera, che mi havete scritta »: « Parigi, il giorno 26 di Marzo 1663
   Cfr. Cod. 168, num. IV, 57.
  - 57. Copia di un Breve di Alessandro VII: car. 150b-152.
- Caesari Rasponio « Quales animi nostri sensus fuerint »: « Romae, die 23 Martij 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 58.
- 58. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) alli Consoli di Avignone » car. 1526-1536.
- « Noi intendiamo con tanta sodisfattione »: « Parigi, questo di primo di Maggio 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 59.
- 59. Copia di « Lettera del Sig<sup>r</sup> di Lione (Ugo de Lionne), Segretario e Ministro di Stato di S. M. Christianissima, a Monsignor di Bourlemont (Ludovico), Auditore di Rota » car. 1536-157.
- « Gli ultimi avisi venuti da Roma, contengono un fatto »: « (Parigi), li 25 Maggio 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 60.
- 60. « Relatione della prima conferenza tra Monsignor Rasponi (Cesare) e il Duca di Créqui al ponte Bonvicino, 8 Giugno 1663 » car. 1576-159.
- Com.: « Il giorno immediato all'arrivo qua del Duca di Créqui ». Fin.: « Con ottima e reciproca sodisfattione ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 61.

- 61. Copia di « Lettera del Nuntio Rasponi (CESARE) a Monsieur de Créqui » car. 1596-160°.
- « Io vengo accompagnando in questa sua partenza »: « Di Casa, il 1º Luglio 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 62.
- 62. Copia di « Lettera del .Re Christianissimo (Luigi XIV) al Cardinal Decano » car. 160-162.
- « Mi addrizzo a voi, per far sapere per mezzo vostro »: « Parigi, li 8 Gennaro 1664 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 63.
- 63. Copia di Lettera di Filippo IV Re di Spagna al Cardinal....: car. 162<sup>b</sup>-163<sup>a</sup>.
- « Dal Cardinal d'Aragona intenderete l'apertura »: « Madrid, li 13 Gennaro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 64.
- 64. « Scrittura all' Ambasciatore di Spagna e Venetia, fatta per parte del Re di Francia (Luigi XIV), per il nuovo Congresso dell'Aggiustamento, che poi seguì » car. 163-165°.
- Com.: « Il Re, havendo saputo per lettere de' suoi Ministri ». In fine: « Fatta in Parigi, 4 Gennaro 1663 ». Cfr. Cod. 168, num. IV, 65.
- 65. « Risolutione della Congregatione Concistoriale tenuta avanti N. S., li 16 Gennaro 1664 » car. 165.
- Com.: « Che N. Sre, conoscendo quanto importi al bene del Christianesimo ». Fin.: « Ricorrere a' detti Sri in ogni occorrenza ». Cír. Cod. 168, num. 1V, 66.
- II. « Relatione di quanto è successo nella riunione della Città e Contado d'Avignone alla Corona di Francia, 1663 » car. 166-167.
  - Com.: « Mercordi 25 luglio il Parlamento d'Aix ». Fin.: « Teneva il terzo luogo come Duca e Pari di Francia ». Cfr. Cod. 168, num. V.
- III. Iscrizione fatta scolpire da Alessandro VII, nel 1664, per la concordia con la Francia: car. 168<sup>a</sup>.
  - « In execrationem damnati Facinoris ». Cfr. Cod. 168, num. Vl.
- IV. Copia di un Breve di Alessandro VII: car. 169.
  - Duci et Reipublicae Venetiarum « Pergratum profecto Nobis fuit »: « Romae, die 23 Februarij 1664, anno nono ». Cfr. Cod. 168, num. VII.

- V. « Diario del viaggio fatto in Francia dal Cardinale Chigi (Flavio), dichiarato Legato a latere da Nostro Signore (Alessandro VII) alla Maestà di Ludovico XIIII, Re di Francia, per l'Interesse de' Corsi » dal 5 maggio all'8 agosto 1664: car. 165-198<sup>a</sup>.
  - Com.: « Giunse il & Cardinal Legato in Civitavecchia su le 20 hore ». Fin.: « Era meraviglia di vederne tanta in ciascheduna strada, da poterne popolare molte Città ».
- VI. Copia di « Lettera scritta da Parigi nel 1664, circa i primi successi e differenze nell'arrivo del s<sup>r</sup> Cardinal Chigi (Flavio), Legato alla Corte Reale di Francia » car. 198<sup>b</sup>-200.
  - Com.: « Il se Cardinal Legato ha finalmente superato quelli incontri di cattiva fortuna ». Fin.: « Con tutto ciò hanno grandissimo concetto del suo valore ».
- VII. Copia di « Lettera del Re di Francia (Luigi XIV) alla Republica di Genova, per la remissione del s<sup>r</sup> Carlo, fratello del sig<sup>r</sup> Cardinal Imperiali (Lorenzo) » car. 201.
  - « Come più volte ci havete fatto certo »: « Vincennes, li 28 Agosto 1664 ».
- Sul rovescio della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1726 ».
- 235. Cart., del principio del sec. XVI, di varia mano, m. 0,276 × 0,210, con due numerazioni consecutive: la prima, moderna, per pagg. 1-86; la seconda, originale, per carte 1-144 e moderna per car. 145-148. Le pagg. 45-54 e 79-86 sono bianche, come le ultime due carte non numerate.
  - « Variorum epistolae »
  - I. Johannis Pici Mirandulae: pag. 1-44.
    - 1. Alexandro Cortesio « Gratissime mihi fuerunt littere tue »: « Florentie » senzu data: pag. 1-2.
    - 2. Marsilio Ficino « Non poteras opportunius Maumettem tuum latinum repetere »: « Ex Fratta » senza data: pag. 2-4.
    - 3. Taddeo Ugolino « Gratissimas habus titteras tuas plenas amoris: « Ex Fratta » senza data: pag. 4.
    - 4. Andreae Corneo « Quas proxime ad me dedisti litteras tuas »: « Perusie, XV » octobris 1486 » pag. 4-9.

- 5. Thome Medio « Solidius munquam me oblectatum memini » senza data: pag. 9-10.
- 6. Philippo Beroaldo « Accepi abs te, doctissime Beroalde, et epistolam tum amabilem, tum eruditam » senza data: pag. 10-11.
- 7. Laurentio Medices « Legi, Laurenti Medice, amores tuos »: « Florentie, idibus Julijs 1486 » pag. 12-17.
- 8. Hermolao (Barbaro) \* Dedi ad te litteras superioribus diebus per Scytham nostrum »: « Florentie, 1484 die VI decembris » pag. 18.
- 9. Hieronymo Donato « Jam diu, que mea est negligentia, ad te nihil scripsi » senza data: pag. 18-19.
  - 10. Al medesimo « Nisi Angelus noster ad te scriberet » senza data: pag. 19.
- 11. Marsilio Ficino « Qui ab amicis quod cupiunt pluribus contendunt iniuriam faciunt amicitie » senza data: pag. 19.
  - 12. Georgio Merule « Et mihi ipsi plurimum gaudeo » senza data: pag. 19-20.
  - 13. Angelo (Politiano) « Cum tenues musas meas » senza data: pag. 20.
  - 14. Al medesimo « Nec urbanius, nec unquam hilarius » senza data: pag. 20-22.
- 15. Al medesimo « Quod proximis litteris tuis me tantopere laudaris debeo tibi tamen » senza data: pag. 22-24.
  - 16. Thome Medio « Quod fabellam tuam et eam festivam » senza data: pag. 24-26.
- 17. Andree (Corneo) « Satisfactum est plane votis meis abunde satis » senza data: pag. 26-27.
- 18. Ad anonimo « Matteus noster vir officiosissimus et salutem mihi plurimam tuis verbis diait » senza data: pag. 27-29.
- 19. Baldo Perusino « Gaudeo pestem indutias cum Perusinis agere » senza data: pag. 29.
- 20. Alexandro Cortesio « Gratissime mihi fuerunt littere tue » senza data: pag. 29-30.
- 21. Ad anonimo « Quisquis es, noster eris »: « Ex Fratta, X novembris 1486 » pag. 31-33.
- 22. Hieronymo Benivenio « Disputanda per me publice dogmata »: « 12 no-venbris 1486 » pag. 33.
- 23. Dominico Benivenio « Salve, mi Dominice, in domini sortem electe »: « Ex Fratta, X novembris 1486 » pag. 33-34.
  - 24. Andree Cor(neo) « Etsi ad te litteras dedi »: « 1489 » pag. 34-35.
- 25. Ad anonimo « Nihil mihi dulcius fuit, dum hic apud nos esses » senza data: pag. 35-36.
- 26. Antonio Picimanno « Nihil tota vita mihi fuit iucundius »: « die 9 iulij 1489 » pag. 36-37.
- 27. Batiste Guarino preceptori suo « Quid contrahis frontem? » senza data: pag. 37-39. È un frammento della lettera, che fu poi trascritta completamente a car. 20-21, con l'avvertenza marginale: « Hucusque scriptum fuit; quod autem sequitur non scripseram, et ideo iterum ponitur hic tota epistola ».

- 28. Aldo Manutio « Micto Homerum, quem desiderabas »: « Florentie, die XI februarij 1490 » pag. 39.
- 29. Hermolao (Barbaro) « Quid esse hoc dicam, quod me quotidie »: « Flerentie, die ultima iulij 1490 » pag. 39-40.
- 30. Al medesimo « Audio te Patriarcham aquileiensem electum » senza data: pag. 40.
- 31. Paulo Cortesio « Bene cogitas, Paule. Mittamus crebro epistolas » senza data: pag. 41-42.
- 32. Troilo Malvetio « Libellus tuus de sortibus, tanta me affecit voluptate »: « Ferrarie, 29 maij 1492 » pag. 42.
- 33. Ja(cobo) Antiquario « Inter voluptates quas, cum eram Florentie »: « Ew agro ferrariensi, die 28 junij 1494 » pag. 42-43.
- 34. Baptiste Mantuano « De Apollonio Thianeo nihil sentio »: « Florentie, die XX marcij 1490 » pag. 44. È ripetuta a car. 87<sup>b</sup>.

# II. Angeli Politiani: pag. 55-56.

- 1. Ludovico Sfortie « Etsi minora fortasse videri possunt »: « Florentie, pridie Kalendas Februarij M. CCCC. LXXXIII » pag. 55.
- 2. Georgio Merulae « Ex litteris et sermone multorum cognovi iam diu te »: « Kalendas Februarij M. CCCC.LXXXIII » pag. 55-56.

# III. LUDOVICI MARIAE SFORTIAE: pag. 56.

Angelo Politiano - « Id ab naturae et maiorum instituto »: « Viglevani, die 2 Martij 1494 ».

## IV. Georgii Merulae: pag. 57-58.

Angelo Politiano - « Conquerens, Angele, per litteras »: « Ex Mediolano, VI Kalendas Martias 1494 ».

# V. Angeli Politiani: pag. 58-78.

- 1. Georgio Merulae « Grate mihi omnino littere tue fuerunt » senza data: pag. 58-60.
- 2. Al medesimo « Dederam commodum litteras ad te »: « VIII Kalendas Aprilis 1494 » pag. 61-64.
- 3. Bartholomeo Chalco « Obsecro vos, Chalce, ne tolli patiamini scriptorum meorum notas »: « III Nonas Aprilis M. COCC. LXXXIII » pag. 64-65.
- 4. Jacobo Antiquario « Ain vero Merulam nostrum fato functum? » senza data: pag. 65.
- 5. Al medesimo « Utar igitur consilio tuo »: « Florentiae, VIIII Kalendas Maias M. cocc. LEXXXIIII » pag. 66.

- 6. Petro Medici « Egisti mecum sepenumero, magnanime Petre Medices » senza data: pag. 67-68.
  - 7. Al medesimo « Cum sepe ex nobis audisses » senza data: pag. 68-71.
- 8. Philippo Beroaldo « Certiorem me per litteras iamdiu multi fecerunt »: « Kalendas Aprilis 1494 » pag. 72-78.

# VI. HERMOLAI BARBARI: car. 1-7°.

- 1. Joanni Pico « Non possum tibi non videri plane barbarus et ingratus »: « Venetiis, nonis aprilis 1485 » car. 1-2<sup>b</sup>.
- 2. Al medesimo « Expectabam quidem istinc usuras aliquas omnino ex his litteris »: « Venetijs » car.  $2^{h}-7^{h}$ .

# VII. ANGRLI POLITIANI: car. 7ª.

Joanni Pico Mirandulano - « Ne tu homo es lepidus, qui me cum tuis amoribus committere tentes » senza data.

#### VIII. THOMAR MEDII: car. 7b-8a.

Joanni Pico Mirandulano - « Fabula, quam parum cultam ad te mittere verebar » senza data.

#### IX. Angeli Politiani: car. 8-14.

Laurentio Medici - « Etsi nondum erat auditum, te cum hec scriberem »: « XIIIIº Kalendas aprilis mococoluxx, Mantue ».

# X. MATTHABI Bossii Veronensis, Canonici Regularis: car. 14b-15a.

Roberto Salviato - « Interpretatio sex dierum quibus deus condidit omnia »: « Ex abbatia Fesulana ».

#### XI. Anonymi: car. 15a.

« Accepi librum Pici de septem dierum enarratione »: « Papie, Kalendas septembris 1489 ».

# XII. HERMOLAI BARBARI: car. 15b-16a.

Joanni Pico - « Exameron tuum nudius tertius ad nos Salviati opera delatum »: « Venetijs, pridie nonas septembris 1489 ».

## XIII. CASSANDRAE FIDELIS: car. 16.

Joanni Pico principi Mirandule - « Etsi ad te iamdiu scribere proposueram »: « Venetiis, X Kalendas octobris 1489 ».

XIV. HERMOLAI BARBARI (adespota): car. 16b-17a.

Joanni Pico Mirandule - « Non me latet, neque unquam »: « XII Kalendas octobris 1489, Venetiis ». Subito dopo è un breve scritto « Mundus », che com.: « Peregrinabatur olim mundus » ed è sottoscritto: « Barth. Sca. (Bartholomaeus Scala?) ».

#### XV. HIERONYMI DONATI: car. 176-184.

- 1. Angelo Politiano « Accepi miscellanea, percurri; iucundissima lectio in qua delectari »: « Mediolani, VI Kalendas novembris 1489 » car. 17<sup>b</sup>.
- 2. Roberto Salviato « Provocatus sum abs te in amore »: « Mediolani, die XXV octobris 1489 » car. 18<sup>a</sup>.

#### XVI. ANGRLI POLITIANI: car. 18.

- 1. Paulo Cortesio « Quid de tuo sentiam dialogo » senza data: car. 18ª.
- 2. Mathie Regi « Simia fertur catulos suos editos » senza data: car. 18.

# XVII. JACOBI ANTIQUARII: car. 19.

Angelo Politiano - « Pergens nuper ex vite instituto ad scribarum mediolanensium decuriam »: « Mediolani, idibus novembris 1489 ». Un frammento di codesta lettera è a car. 71°.

#### XVIII. BAPTISTAE GUARINI: car. 19b-20a.

Johanni Pico Mirandule - « Pictorius noster suo sibi celeriusculo gradu »: « Ferrarie, Kalendas novembris 1489 ».

# XIX. Cristophori Landini: car. 216-23.

Roberto Salviato - « Quam gratum, quamque incundum, preclarissimum mihi tuum munus fuerit »: « X Kalendas decembris ».

# XX. Angeli Politiani: car. 23b-25a.

Jacobo Antiquario - « Utinam quas in me confers epistola tua laudes »: « Florentie, pridie Kalendas decembris ».

#### XXI. BAPTISTAE GUARINI: car. 25.

Johanni Pico Mirandule - « Nondum concedo secundum te litem dari oportere »: « Ferrarie, nonis decembris 1489 ».

#### XXII. JACOBI ANTIQUARII: car. 26-27.

1. Angelo Politiano - « Scripsi ad te optima fide, sciens fore »: « Mediolani, V idus decembris 1489 ». È ripetuta a car. 726-73.

2. Al medesimo - « Pudorem nuper mihi fecit Hyronimus (1) Donatus »: « Mediolani, XII Kalendas ianuarias 1489 ».

#### XXIII. Philippi Beroaldi: car. 276-296.

- 1. Pico Mirandule « Si philosopharis bene est, ego philosophastros sequor > senza data: car. 274-284.
  - 2. Al medesimo « En tibi Apollonium » senza data: car. 28.
- 3. Al medesimo « Pervenerunt ad nos littere tue litterate quidem »: « Bononie, VI Kalendas februarij 1490 » car. 28<sup>b</sup>.
- 4. Angelo Politiano « Perlegi oppido quam libens litteras illas »: « Bononie, XI Kalendas februarij 1490 » car. 284-295.

# XXIV. ANGELI POLITIANI: car. 29b-34.

- 1. Antonio Picimanno veneto patritio « Quid esse hoc dicam, quod illo ipso tempore » senza data: car. 29h-31a.
- 2. Cassandre Fideli venetae puellae « O decus Italiae virgo, quas dicere grates, quasve referre parem » senza data: car. 31-32.
- 3. Johanni Taxire maximo regio Cancellario « Conatus persepe sum, scribere aliquid ad te »: « Florentie, XVI Kalendas septembris anno salutis 1489 » car. 32-334.
- 4. Johanni Regi Portugalliae (senza indirizzo) « Quamquam nec fortuna mea, nec eruditio » senza data: car. 33-34°.
- 5. Hieronymo Donato « Non est is auctoritatis mee rigor »: « Florentie, Kalendas decembris 1489 » car. 34.

# XXV. HERMOLAI BARBARI (adespota): car. 34b-35a.

Johanni Pico Mirandule - « Ego vero tam libenter ubique predico »: « Rome, Idibus augusti 1490 ».

#### XXVI. ALEXANDRI CORTESII: car. 35-36°.

Johanni Pico Mirandulano - « Etsi frequens prius, Pice clarissime, ingensi tui gloriam fueram admiratus » senza data.

#### XXVII. PHILIPPI BEROALDI: car. 36-37°.

Johanni Pico Mirandulano - « Pro se libero suos imprimis instituunt vera loqui »: « Bononie, quarto idus aprilis 1486 ».

#### XXVIII. ALEXANDRI CORTESII: car. 37-38°.

Johanni Pico Mirandulano - « Ego in tota vita nullam maiorem coepi voluptatem » senza data.

## XXIX. HIERONYMI DONATI: car. 38.

Johanni Pico Mirandulano - « Que mes partes esse debuerant »: « Venetiis, XVII Kalendas januarias 1484 ».

#### XXX. PHILIPPI BEROALDI: car. 38b-40a.

Johanni Pico Mirandulano - « Coenaturus apud Minum Roscium »: « Bononie, 6º idus martias 1486 ».

#### XXXI. HERMOLAI BARBARI: car. 40-43°.

- 1. Johanni Pico « Accepi epistolam tuam, officiorum immo vero gratiarum, musarumque plenissima » senza data: car. 40-42<sup>a</sup>.
  - 2. Al medesimo « Festus domi meae agitur dies » senza data: car. 42.
  - 3. Al medesimo « Non scribis ad me unquam » senza data: car. 424-434.

# XXXII. GEORGII MERULAE: car. 43.

Johanni Pico Mirandulano - « Data tandem est quam optabam ad te scribendi occasio » senza data.

# XXXIII. THOMAE MEDII: car. 43b-44.

- 1. Johanni Pico « Accepi litteras tuas, quales iam depromere soles lepidissimas » senza data: car. 43h-44\*.
  - 2. Al medesimo « Fabella nostra turpiculis aspersa notis » senza data: car. 44.

# XXXIV. HERMOLAI BARBARI: car. 44b-45a.

Angelo Politiano - « Post discessum tuum Venetijs ad te scripsi numquam » senza data. È ripetuta a car. 128ª, con la data: « Venetijs, idibus septembris 1484 ».

# XXXV. Angeli Politiani: car. 45°.

Hermolao Barbaro - « Tu vero, Hermolae, ita mihi omnia » senza data. È ripetuta a car. 128<sup>b</sup>, con una piccola giunta e la data: « Florentie, nonis novembris 1484 ».

## XXXVI. HIERONYMI DONATI: car. 45-47°.

- 1. Angelo Politiano « Ego vero, Politiane doctissime, tui erga me amoris fructus »: « Venetiis, VI Idus Junias 1485 » car. 45-46.
- 2. Johanni Pico Mirandulano « Litteras tuas una et Politiani mei, avidissime perlegi » senza data: car. 46-47<sup>2</sup>.

XXXVII. HERMOLAI BARBARI: car. 47°.

(Roberto) Salviato - « Gratissimas habui litteras tuas »: « Venetiis, Kalendas februarij MCCCCLXXXV ».

XXXVIII. « Johannis Laurentij Veneti, secretarij apostolici, De passione Domini, Oratio » car. 47<sup>b</sup>-60.

Com.: « Vas electionis Paulus apostolus, cum de redemptionis nostre mysteriis loqueretur ». Fin.: « Una cum corpore glorificabit, quod ipse prestare dignetur, qui vivit etc. ».

XXXIX. « Oratio Hermolai Barbari Zac(chariae) f., legati veneti ad Federicum Imperatorem et Maximilianum Regem Romanorum, principes invictissimos » car. 61-66.

Com.: « Postquam littere tuae, sacer imperator, jucundissimum reipublicae nostrae nuntium attulere ». Fin.: « Promptas, expositas et dicatas esse doceamus ». Subito dopo: « Acta III nonas augusti ad Brugas sive Gesoriacum M. CCCC.LXXXVI ».

XL. HERMOLAI BARBARI: car. 67.

Roberto Salviato - « Litteras tuas voluptate magna lego semper quidem »: « Venetiis, IIIIº nonas martias u cocoº Luxuvij ».

XLI. Anonymi: car. 67b-68a.

Johanni Pico comiti Mirandulano - « Alphabetum arabicum quod iam diu ad me miseras »: « Florentie, vijo idus aprilis 1487 ».

XLII. MICHAELIS MARULLI: car. 68.

Johanni Pico - « Magna me voluptate affecerunt littere tue »: « Rome, III no-nas Julias ».

XLIII. HERMOLAI BARBARI: car. 686-69.

Johanni Pico Mirandulano - « Tu vero, Pice, adeo nihil mihi debes »: « Mediolani, Kalendas januarias 1487 ».

XLIV. Anonymi: car. 69b-71a.

Ignoto comiti - « Tempus admonet ut tue illme D. scribam » senza data.

XLV. Angeli Politiani: car. 71-72.

Baptiste Guarino - « Ostendit epistolam mihi nuper ad se tuam Joannes Picus » senza data.

# XLVI. ANGBLI POLITIANI: car. 73.

- l. Jacobo Antiquario « Arguis mendacem, quod in epistola mea provima »: « Florentie, 4º Kalendas Januarij 1489 » car. 73.
- 2. Roberto Salviato « Beatus es gratiae, mi Roberte, quem sic docti certatim laudant » senza data: car. 73b.

# XLVII. TRISTANI CHALCHI DUCALIS: car. 74.

Angelo Politiano - « Venerunt in manus nostras miscellanea tua »: « Mediolani, pridie Kalendas Januarij 1490 ».

# XLVIII. BAPTISTAE GUARINI: car. 75.

Angelo Politiano - « Gaudeo mirifice, interprete Pico nostro »: « Ferrarie, 4 Kalendas Januarij 1489 ».

#### XLIX. ANGELI POLITIANI: car. 75b-77.

- 1. Baptiste Guarino « Bene habet amicos undique miscellanea »: « Florentie, V Idus Januarij 1489 » car. 75<sup>h</sup>-76<sup>a</sup>.
- 2. Jacobo Volaterrano « Videbam mihi ipse prorsus impudens »: « Florentie, pridie Idus Januarij 1489 » car. 76<sup>a</sup>.
- 3. Tristano Chalcho « Significas mihi litteris tuis decuriam scribarum »: « Florentie, pridie Idus Januarij 1489 » car. 76.
- 4. Cesari Carmento « Ignosce occupationibus, Cesar, neque me vel superbum »: « Florentie, Idibus Januarijs 1489 » car. 77°.
- 5. Philippo Beroaldo « Epistolam mihi nuper ad se tuam »: « Florentie, XVI Kalendas Februarij 1489 » car. 77.
- 6. Andree (Corneof) « Neque desidie mes, neque occupationum culpa omnino est »: « Florentie, XVIII Kalendas Februarij 1489 » car. 77b.

#### L. Caesaris Carmenti: car. 78-79.

- 1. Angelo Politiano « Pro brevi quam expectabam epistola »: « Faventiae, XII Kalendas februarij » car. 78.
- 2. Al medesimo « Numquid improbi sumus, qui tibi tot modis »: « Faventie, V Kalendas Februarij 1489 » car. 78<sup>3</sup>-79<sup>3</sup>.

# LI. Francisci Puccii: car. 796-81°.

Angelo Politiano - « Me vero ipsum recens ista miscellaneorum editio »: « Neapoli, pridie Kalendas Januarias ».

# LII. ANGELI POLITIANI: car. 81.

Antonio Picimanno - « Pater o, queso, mi Pizamane, residere apud te plus officii »: « Florentie, XVIII Kalendas martias 1490 ».

# LIII. Lucii Phosphori Pontificis Signini: car. 816-834.

Angelo Politiano - « Officiose quidem et amice fecit Alexander »: « Rome, XIJ Kalendas maias 1485 ».

# LIV. Angeli Politiani: car. 83-85.

- 1. Laurentio Medici « Uwor, liberique tui et familia universa valent »: « die XJ Julij 1486 » car. 83.
- 2. Alexandro et Lactantio Cortesiis « Tanta ne me esse incuria ac prorsus desidia »: « In Mugellano, die 27 augusti 1486 ». Subito dopo è una poscritta, che com.: « His scriptis, rediit in mentem » car. 83b-85s.

#### LV. GEORGII MERULAE: car. 85b-86a.

Ugolino Verrio - « Litteris primum tuis, mow vero communium amicorum, si ita dicere licet »: « Ew Mediolano, nonis februarij 1490 ».

# LVI. Angeli Politiani: car. 86b-87°.

Jacobo Volaterano, Hieronymo Donato et Jacobo Antiquario - « Etsi minus ociosus, magis occupatus nemo me est »: « Pridie Idus Martias 1489 ».

# LVII. MACARII MUTII: car. 876-90°.

- 1. Angelo Politiano « Pervenit ad me nuper, auspicio quidem tuo »: « Camerini, V Kalendas Januarias » car. 87<sup>b</sup>-90<sup>a</sup>.
- 2. Al medesimo « Scripsi ad te V Kalendas Januarias, statim visa centuria tua »: « Camerini, Idibus Martiis » car. 90°.

# LVIII. JACOBI ANTIQUARII: car. 90b.

Marsilio Ficino - « Libros quos graves et copiosos de vita nuper edidisti, accepi »: « Mediolani, III Idus Martias 1490 ».

# LIX. Angeli Politiani: car. 90b-92.

- 1. Tristano Chalco « Scribis Marianum Genansanensem theologie consultum »: « Florentie, XJ Kalendas aprilis 1490 » car. 90°-91.
- 2. Hieronymo Donato « Etsi litterarum tuarum semper incredibili desiderio teneor » senza data: car. 918-92.

# LX. ANDREAE CORNEI: car. 926-96.

Johanni Pico Mirandulano - « Laborabam febre admodum rapida »: « Ex Mediolano, 4º nonas Julias 1490 ».

# LXI. JOHANNIS PICI MIRANDULAE (adespota): car. 96b.

Baptistae Mantuano (senza indirizzo) - « Olim ad te non scripsi, sed interim legi que tu scripsisti » senza data.

#### LXII. TRISTANI CALCHI: car. 97.

Angelo Politiano - « Gloriatur non leviter, nec iniuria »: « Mediolani, die XX octobris 1490 ».

#### LXIII. ANGELI POLITIANI: car. 976-98.

- l. Johanni Pico Mirandule « Promiseram venturum mane ad te » senza data: car. 97b.
- 2. Lucio Phosphoro Pontifici Signino « Irasceris obtrectatoribus nostris » senza data: car. 98.

#### LXIV. HERMOLAI BARBARI: car. 99-101.

- 1. Johanni Pico Mirandule « Ego vero de te, tam libenter ubique predico »: « Rome, Idibus augusti 1490 » car. 99<sup>a</sup>.
- 2. Al medesimo « Bene est, bene convenit »: « Rome, pridie Kalendas apriles mocoocoluxumo » car. 99.
- 3. Matteo (Bossio) Veronensi « Nihil unquam mihi eque perspicuum fuit »: « Pridie Kalendas aprilis MCCCCLXXXX, Rome » car. 994-100.
- 4. Angelo Politiano « Quam ex secundis rebus meis »: « Rome, pridie Kalendas apriles moccoolixixis» » car. 100<sup>b</sup>.
- 5. Lippo Brandolino « Quartus fere annus agitur »: « Rome, nonis aprilibus mococolixxxx1° » car. 100b-101°.
- 6. Marsilio Ficino « Ignis est iste perpetuus »: « Pridie Kalendas apriles MOCOCOLXXXII, Rome » car. 101.
- 7. Ugolino Verrino « Quanti me facias, quantum diligas »: « Rome, pridie idus aprilis moocoolxxxxxo » car. 101b.

# LXV. «Lectera di meser Cosimo, della morte del chardinale di Sanmarcho (Marco Barbo) » car. 102-104°.

« Signor Conte, quando me invitas che ve narri el transito di quello religioso homo del cardinale di san marcho, et ego maneo libenter »: « Rome, die X VIIIJ martij 1490 ».

# LXVI. PAULI CORTESII: car. 104.

Johanni Pico Mirandule - « Conantem me sepius, aliquid ad te litterarum dare » senza data.

# LXVII. Angeli Politiani: car. 1046-1184.

- 1. Raphaeli Maffeo Volaterano « An tu queso, nullas tibi a me redditas litteras? »: « Fesule, X Kalendas octobris mcccc°LXXXII° » car. 1041-1051.
- 2. Joviano Pontano « Cum superioribus diebus Antonius Valla noster publicus scriba »: « Octavo Idus maias, in fesulano, MCCCCLXXXXIII » car. 1054-107.
- 3. Paulo Cortesio « Remitto epistolas diligentia tua collectas » senza data: car. 108. Una copia frammentaria di codesta lettera, fino alle parole: « Mi Paule, qui stilum », è a car. 119b-120<sup>a</sup>.
- 4. Pico Mirandule « Ostendit mihi nuper Christophorus Casalis »: « In rusculo fesulano, xiij Kalendas Junij mcccclxxxxiii) » car. 1081-109.
- 5. Al medesimo « Quantopere me semper, dum vivit, Hermolaus Barbarus dilexerit »: « In rusculo fesulano, sento nonas Maias MCCCCLXXXIII » car. 110-111.
- 6. Al medesimo « Quam vellem te quoque hodie nobiscum Paulus Ursinus invitasset ad epulas » senza data: car. 112-113<sup>a</sup>.
- 7. Al medesimo « Arsi pene semper, nimis improbe forsitan, sed arsi » senza data: car. 113.
- 8. Nicholao Leoniceno « Non tu munus accepisti, quin immo dedisti potius » senza data: car. 1136-114a.
- 9. Homini invido « Invides omnibus omnia preter invidiam » senza data: car. 114º.
- 10. Homini maledico « Maledicenti non remaledico, ne maledicere mihi tu forsitan » senza data: car. 114.
- 11. Pico Mirandule « Celebravit hodie nostra inventus » senza data: car. 114-115.
- 12. Matteo Bossio Veronensi « Honorifica mentio, quam tu fecisti de nobis » senza data: car. 115ª.
- 13. Baccio Ugolino « Legit epistolam mihi nuper tuam, Robertus noster Salviatus » senza data: car. 115.
  - 14. Aldo Mannuccio « Accepi abs te binas litteras senza data: car. 1151-1162.
- 15. Joanni Francisco Benedicto « Non minus yrate mihi tue littere » senza data: car. 116.
  - 16. Jacobo Antiquario « In calce epistole cuiusdam » senza data: car. 116.
- 17. Petro Medici « Muto sententiam de Petro divino scriba tuo » senza data: car. 1162-1172.
- 18. Puccio Florentino « Non desinam de te sollicitus esse » senza data: car. 117-118a.
  - 19. Ad anonimo « Multo equius fuerat denegare » senza data: car. 118°.

# LXVIII. JACOBI ANTIQUARII: car. 1186.

(Bernardo) Riccio - « Politianus noster, magnus litterarum arbiter »: « Mediolano, nonis Juni M°0000°LXXXIIIJ ».

#### LXIX. Angeli Politiani: car. 119-124.

- 1. Bernardo Riccio « Accepi versiculos tuos ingeniosos, elegantes, venustos » senza data: car. 119.
- 2. Marco Antonio (Sabellico) « Solebat Atlas quondam suo mihi nomine redire »: « VI Kalendas septembrias 1488 » car. 120b.
- 3. Alexandro Cortesio « Ita fac, mi Alexander » adespota e senza data: car. 120<sup>h</sup>-121<sup>a</sup>.
- 4. Marco Lucio Phosphoro Pontifici Signino « Nihil peccavit Alexander meus » adespota e senza data: car. 121.
- 5. Alexandro Cortesio « Amice, hoc quoque facis, qui ita mihi iudicandi » adespota e senza data: car. 121b.
- 6. Johanni (Laurentio?) Veneto « Non possum ferre diutius conscenciam meam » adespota e senza data: car. 122ª.
- 7. Episcopo Silvensi « Et doctrina quedam non vulgaris » adespota e senza data: car. 122.
- 8. Callimacho (Philippo Bonaccorsio) « Etsi video que tu de me sentias, predicesque » senza data: car. 1226-123.
- 9. Francisco Episcopo Cephaledensi Hispano « Non causam dico, neque absolvi me postulo »: « die 18 Martij 1485 » adespota: car. 123.
- 10. Hermolao Bar(baro) « Quod ad te iamdiu nihil, Hermolae, dederim litterarum, non tam meis velim, quam tuis occupationibus adscribas »: « Nonas Januarij, Florentie, 1488 » car. 1236-124.

## LXX. HERMOLAI BARBARI: car. 124b-126a.

- 1. Angelo Politiano « Si surdis etiam, brutisque rebus amicitie »: « Mediolani, Kalendas februarias 1494 » car. 124<sup>h</sup>-125<sup>a</sup>.
- 2. Marco Lucio Phosphoro Episcopo Signino « Misit ad me Alexander Cortesius, homo uterque nostrum amicissimus, epistolam quandam tuam » adespota e senza data: car. 125-126<sup>a</sup>.
- 3. Laurentio Medici « Non de te, nec de me, sed de fortuna conqueror » adespota e senza data: car. 126<sup>a</sup>.

# LXXI. ANGELI POLITIANI: car. 1266-133.

1. Laurentio Medici - « Vera nimirum Platonis sententia »: « XI Kalendas Junias 1479, Fesulis » car. 1266-1274.

- 2. Ludovicho Odaxio, preceptori Ducis Urbinatis « Deprehenderunt me in actu littere tue » adespota e senza data: car. 127-128°.
- 3. Alexandro Farnesio « Quid dicam tibi, aut quam caussam afferam »: « X Kalendas martias 1484 » car. 1281-1292.
- 4. Johanni Gottio Ragusio « Cum per hos quadragesime proximos dies »: « 1483 et 1484 » car. 129.
- 5. Hieronymo Donato « In epistola quadam tua ad Picum nostrum » adespota e senza data: car. 1294-130.
- 6. Ludovico Odaxio « Plutarchi lepidum novum libellum » adespota e senza data: car. 130h-132h.
- 7. Johanni Laurentio Veneto « En ad te revertitur Phoedrus » adespota e senza data: car. 132.
- 8. Innocentio VIII « Etsi me pudor prohibet hominem tenuis fortune » senza data: car. 132h-133.

## LXXII. JOHANNIS PICI MIRANDULAE: car. 134-136°.

- 1. Ad Episcopum.... « Badem ferme die, qua foelicem assumptionem Alexandri Sexti » senza data: car. 134.
- 2. Alexandro Sexto « Post beatorum pedum oscula, humilem commendationem poterit »: « Ferrarie, 16 augusti 1492 » car. 135-136<sup>a</sup>.

#### LXXIII. Angeli Politiani: car. 136-142.

- l. Jacobo Antiquario « Queris ex me per epistolam »: « Fesule, vii Kalendas septembris MCCCCLXXX[x]s » car. 136-1374.
- 2. Al medesimo « Vulgare est ut qui serius paulo ad amicorum litteras respondeant »: « xv Kalendas junias 1492, in fesulano rusculo » car. 137-142.

# LXXIV. ARDICINI DE LA PORTA, Cardinalis Aleriensis: car. 143-144.

Innocentio VIII - « Attulit mihi magister Gratianus de Villanova breve sanctitatis vestre »: « Ex Roncilione, secunda Junij 1491 ».

# LXXV. HIERONYMI DONATI: car. 144b.

Laurentio Medici - « Si te nutibus meis pro tua incomparabili humanitate »: « Rome, xvi Kalendas augusti 1491 ».

# LXXVI. ALEXANDRI SEXTI: car. 145.

Johanni Pico Mirandule (senza indirizzo) - « Omnium catholicorum quieti et fame eorum presertim »: « Rome, die XVIII Junij MCCCCLXXXIII, Anno primo ».

- LXXVII. BAPTISTAE MANTUANI Carmelitani: car, 146b-148a.
  - l. Johanni Francisco Pico « Dilatio honestissima tuae responsionis »: « Mantuae, die tertia Januarij meccezev » car. 146b-147a.
  - 2. Al medesimo « Nuper audita morte Johannis Pici avunchuli tui »: « Mantuae, die 27 novembris MCCCCXCIIII° » car. 147.
  - 3. Al medesimo « Patris tui viri doctissimi ac elloquentissimi »: « Mantuae, die xxix octobris, mecceneliso » car. 1476-148a.
  - 4. Al medesimo « Meae pollicitationis et tuae humanissimas in me caritatis memor »: « Mantuae, die xxiis februarij mccccxcv » car. 148.
- Sulla carta di guardia è, di mano del sec. XVIII: « Variorum epistolae, magna ex parte numquam editae, nimirum Baptistae Mantuani, Jo. Pici, etc. ». Le prime carte sono alquanto guaste dall'umido. Nel margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1724 ».
- 236. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.246 \times 0.178$ , di car. 40, num. La car. 27 è ripetuta nella numerazione.
  - « Raccolta di varj pavimenti antichi di mosaico che presentemente si vedono in alcune Chiese di Roma qui sotto descritte, cioè in S. Ivo, S. Marco, S. Clemente e S. Gregorio delin(eati) e dip(inti) da Gius(EPPE) Lucch(ESI) ».
    - I disegni sono eseguiti con molta diligenza e hanno, sul margine inferiore, l'indicazione delle Chiese dalle quali furono tolti.
  - Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1733 ».
- 237. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.476 \times 0.393$ , di car. 58, num.
  - Raccolta di acquarelli, parte originali e parte copie da autori dei secoli xvi-xvii.
  - Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Dicembre 1741 ».

- 238. Cart., del sec. XVII, m. 0,260 × 0,194, di car. 36, num. orig., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Lettera di Flaminio Vacca ad Anastasio Simonetta sopra varie Antichità di Roma, scritta l'anno moxciv (1º novembre) ».

Com.: « Essendomi venuto all'orecchio, che V. S. si va consumando intorno a un nobile trattato sopra le antiquità di Roma (car. 4) ». Fin.: « L'avvisarò poi quanto la Madonna occasione ne porgerà ». Le notizie sulle Antichità sono numerate progressivamente sul margine sinistro, e indicate in una « Tavola per numeri marginali », che occupa le carte 1-3.

Sul rovescio della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1733 ».

239. Cart., del sec. XVI, m.  $0.272 \times 0.203$ , di car 244, num. mod. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche non numerate.

Raccolta di Lettere esemplate nella seconda metà del secolo xvi.

- I. Lettere di CLEMENTE VII: car. 1-3° e 4-14.
  - 1. A Carlo V « XIIIJª Decembris M.D. XXV (car. 1-3°) »; « Da Roma, a di... d'Aprile M.D.XXVII (car. 4) »; - « In Bologna, a li 28 di Ottobre 1528 (car. 6) »; - « Da Roma, a li iij di Giugno M.D.XXX (car. 7) »; - « Da Roma, a li xviij di Novembre M.D.XXX (car. 8) »; - « Da Roma, a li XXI di Settembre M.D.XXXI (car. 9-10a) »; - « Da Roma, a li vii di Marzo 1532 (car. 10-11a) »; - « Da Roma, a li xviii di Giugno M.D.XXXII (A piedi: « Copiata da la minuta originale di propria mano di Papa Clemente », car. 11) »; - « La humana et savia lettera di V. M. » senza data: car. 11b-14. 2. Al Re di Francia - « Romae, xviisa Maij M.D. xxx (car. 6b) »; - « Romae, XXIª Octobris M.D. XXX (car. 8ª) »; - « Di Roma, a li XXIX di Novembre M.D. XXXI (A piedi: « L'originale di questa lettera era in buona parte scritto di propria mano del Papa », car. 9°) ». 3. Alla Regina di Francia - « Romae, 18° Maij M.D. xxx (car. 6b-7a) ». 4. Al Gran Maestro di Francia - « Da Roma, xxx Ottobre 1530 (car. 14b) ». A car. 4b-5 sono due Lettere senza indirizzo, datate: « Viterbij, die xviiij Julij M. D. XXVIII ». La prima com.: « Li meriti de la Mtà del Re d'Anglia verso noi »; la seconda: « L'amor nostro verso la M. V. ». Sul margine superiore sinistro della car. la, è la data della trascrizione: « Assisij, ultima novembris 1578 ».
- II. « Lettera (di Gio. Battista Sanga) a Mons. di Grangis (Goffredo) per il Re Christianissimo, Ambasciatore in Helvetia » car. 36-4°.

« Non dubiti V. S., che per non haver lei prima scritto »: « M.D.XXV ».

- III. Lettere di Giacomo Salviati: car. 15.
  - l. A Astorre Rondanino « Roma, 21 di Luglio 1529 ». 2. A l'Abbate di San Paolo « XV» Januarij 1527 ».
- IV. « Lettera del Serenisso Re Cato Filippo d'Austria al Governatore di Milano » car. 15b-16°.
  - « Essendo piacinto a Dio N. S. di chiamar a se a li XVIII del presente mese di Ottobre »: « Di Madrid, 1578 ».
- V. Lettera di Monsignor Ludovico Canossa a Monsignor Gio. Matteo Giberto, Vescovo di Verona: car. 17<sup>a</sup>.
  - « Il mag<sup>©</sup> M. Marcantonio Giustiniano, il quale già molti anni sono habita in Roma »: « Di Vinegia, il primo di Settembre 1526 ».
- VI. Lettera di Blosio Palladio al Cardinal Santiquattro (Antonio Pucci?): car. 17<sup>b</sup>.
  - « Se per molte gratie et beneficij ricevuti da V. S. Rma » senza data.
- VII. Lettere di Gio. Battista Sanga: car. 18-31°.
  - 1. Al Duca di Milano « XIIJa maij 1528 (car. 18a) ». 2. Al Cardinal Salviati (Giovanni) « 17 d'Agosto 1529 (car. 18-19a) ». 3. Alla Marchesa di Pescara « 1526 (car. 19) ». 4. Al Gran Maestro di Francia senza data (car. 19b-20a) ». 5. Alla Marchesa di Pescara « Da Roma, a li 26 di Novembre 1527 (car. 20) ». 6. A Ferrante Gonzaga « 5 maij 1530 (car. 20b-21a) ».
    7. Al Duca d'Albania « 29 Januarij 1530 (car. 21) »; e « iiij Januarij 1532 (car. 21b-22a) ». 8. Al Cardinal Salviati (Giovanni) « XIa Augusti 1529 (car. 22b-23) ». 9. A Baldassarre Castiglione « 22a Februarij 1525 »; « die IIJa Januarij 1529 »; « Da Roma, a li X di Febbrajo M.D.XXIX (car. 23b-31a) ».
- VIII. Lettera di Felice Tofino, Vescovo di Chieti, al Nunzio d'Inghilterra (Melchiorre Lango): car. 316-37°.
  - « Stando N. Sr. in grandissimo desiderio di vostre lettere »: « Di Roma, a li 8 di Dicembre u.D.xxiiij ».
- IX. «Instruttione et memoriale dato al sor Leonardo Spina » da Gio. Battista Sanga: car. 37-39°.
  - Com.: « Madama con il consiglio di Francia, mandò primd a Venetia ». Fin.: « Et voi avvisate qua, quello che ne ritrarrete ».

X. Lettera di Luisa Pallavicina de Gonzaga al Cardinal di Veruli (Ennio Filonardi), legato Cispadano: car. 39b-40a.

« In risposta de la (lettera) di V. S. Rma de 28 del presente »: « Di Torchiara, a li 30 di marzo 1540 ».

#### XI. Lettere di Gio. Battista Sanga: car. 40.

l. A Francesco Guicciardini (adespote) - « prima Julij 1526 »; - « iija Julij 1526 »; - « iiija Julij 1526 (car. 40-44°) ». 2. Al Nunzio di Spagna (Baldassarre Castiglione) - « die 7 Januarij 1527 (car. 44-47°) ».

XII. Lettera di Bartolomeo Farratino, Vicelegato di Piacenza, al Signor....: car. 47.

« Per non mancar di scriver spesso, scrivo questa breve »: « Di Piacenza, a' 26 di Aprile 1528 ».

## XIII. Lettere di Gio. Battista Sanga: car. 476-54.

1. All'Arcivescovo Pimpinella (Vincenzo) - «xº Maij 1530»; - «vjª Junij 1530 (car. 47h-49ª) ». 2. Al Cardinal Campeggio (Alessandro) - «21ª Junij 1530 (car. 49-50ª) ». 3. A Bartolomeo Valori - «prima Maij 1530»; - «7 Maij 1530»; - «7 Maij 1530»; - «7 Maij 1530 (car. 50h-54) » 4. Ad Alessandro Vitelli - «xvª Maij 1530 (car. 54b) ».

# XIV. Lettere di Giacomo Salviati: car. 55-56ª e 80.

l. A Leonardo Tornabuoni, Vescovo di Borgo S. Sepolcro - « 16ª Maij 1530 (car. 55-56ª) ». 2. Al Commissario di Pistoia - « die... Junij 1530 (car. 80) ».

# XV. Lettere di Gio. Battista Sanga (adespote): car. 56-89\*.

1. All'Abate Negro (Girolamo) - « xixe maij 1530 (car. 56a) ». 2. Al Cavalier Casale - « 16a maij 1530 (car. 56b) ». 3. Al Vescovo di Como (Cesare Trivulzio) - « 19a maij 1530 (car. 57-58) ». 4. A Monsignor Gambara (Uberto), Governatore di Bologna - « 19a maij 1530 (car. 58b-59a) ». 5. Al Presidente di Romagna - « 20a maij 1530 (car. 59a) ». 6. Al Valori (Bartolomeo) - « xxe maij 1530 (car. 59-60) »; - « 22a maij 1530 (car. 60b) ». 7. A Bernardo Spina - « 23a maij 1530 (car. 60b) ». 8. Al Governatore di Parma - « 23a maij 1530 (car. 61) ». 9. Al Valori (Bartolomeo) - « 23a maij 1530 (car. 61b) ». 10. Al Signor di Piombino - « xxiija maij 1530 (car. 62) ». 11 A Monsignor Gambara (Uberto), Governatore di Bologna - « 23a maij 1530 (car. 62b) ». 12. Al Cardinal (Giovanni) Salviati - « 23a maij 1530 (car. 63-64) ». 13. A Bartolomeo Lanfredini - « 24a maij 1530 (car. 64b-65) ». 14. All'Abate Negro

(Girolamo) - « xxiiijs maij 1530 (car. 65b-66) ». 15. Al Valori (Bartolomeo) -« 24° maij 1530 (car. 66°-68) »; - « 24° maij 1530 (car. 68) ». 16. Ad Alessandro Vitelli - « 24° maij 1530 (car. 68) ». 17. A Luigi Ridolfi - « 24° maij 1530 (car. 68b) ». 18. Al Valori (Bartolomeo) - « 26a maij 1528 (car. 69) ». 19. Al Presidente di Romagna - « zzwijs maij 1530 (car. 694-70) ». 20. Al Cardinal (Innocenzo) Cibo - « 28ª maij 1530 (car. 70b-71ª) ». 21. Al Valori (Bartolomeo) - «28° maij 1530 (car. 71) ». 22. Al Presidente di Romagna - «28° maij 1530 (car. 71b) ». 23. All'Abate Negro (Girolamo) - « 28° maij 1530 (car. 72a) ». 24. Al Governatore di Bologna (Uberto Gambara) - « 28e maij 1530 (car. 72) ». 25. Al Valori (Bartolomeo) - « 28ª maij 1530 (car. 72b-73a) ». 26. A Vincenzo Cavina - « 28a maij 1530 (car. 73b) ». 27. A Alessandro del Caccia - « 28ª maij 1530 (car. 73b-74) ». 28. Al Cantalupo - « 28ª maij 1530 (car. 74) ». 29. A Bartolomeo Lanfredini - « 28a maij 1530 (car. 74b-75) ». 30. Al Presidente di Romagna - « 29a maij 1530 (car. 75b-76a) ». 31. Al Cavalier Casale - « 29 maij 1530 (car. 76) ». 32. Al Valori (Bartolomeo) - « 29 maij 1530 (car. 765-78) ». 33. Al Vescovo di Pola (Altobello Averoldo) - « 30° maij 1530 (car. 78b-79a) ». 34. Al Valori (Bartolomeo) -«ultima maij 1530 (car. 79-80°) ». 35. A Francesco Valori - « prima junij 1530 (car. 80b) ». 36. Al Valori (Bartolomeo) - « ija junij 1530 (car. 81a) ». 37. A Alessandro Corsini e Bartolomeo Lanfredini, Commissarii di Pistoia -« ija junij 1530 (car. 81-82) »; - « ija junij 1530 (car. 82) ». 38. All'Abate Negro (Girolamo) - « ija junij 1530 (car. 82b) ». 39. A Bernardo Spina - « 3a junij 1530 (car. 83\*) ». 40. Alla Comunità di Pistoia - « 4s junij 1530 (car. 83b) ». 41. A Alessandro Corsini e Bartolomeo Lanfredini, Commissarii di Pistoia - « 4° junij 1530 (car. 835-84) ». 42. A Bartolomeo Valori - « 17° junij 1530 (car. 845-85) ». 43. A Roberto Acciaiuolo - « 17a junij 1530 (car. 855-86a) ». 44. Al Valori (Bartolomeo) - « 19ª junij 1530 (car. 86-87ª) »; - « 20ª junij 1530 (car. 87-88a) »; - « 25a junij 1530 (car. 88) »; - « 25a junij 1530 (car. 88b-89a) ». Subito dopo è la data della trascrizione: « Per(usiae) Xa decembris 1578 », con l'avvertenza: « Nota che tutte le soprascritte lettere sono state da me copiate da li originali di propria mano del Sanga, Segretario già di Papa Clemente VIIo, eccetto alcune poche scritte per altrui mano, ma dettate bene forse da lui proprio, et per quanto si può comprendere quasi tutte sono state scritte a nome del sor Jacopo Salviati, cugnato di Papa Leone, le quali io hebbi a li giorni passati del mese di novembre 1578 in Ascesi, parte da m. Scipione fratello di m. Trifone Bentio, parte da m. Francesco Mancini, nipote di ser Cecco Bentio, segrétario di quei tempi ancor esso ».

# XVI. « Lettera di Papa Giulio IIJ° a l'Imperatore Carlo V° » car. 90-95.

« Credo che sia espediente a le cose di V. M<sup>th</sup> »: « xxvij<sup>a</sup> Julij m. D. Li ». Sul margine sinistro superiore, è la data della trascrizione: « Perusiae, die xxij decembris 1575 ».

- XVII. « Lettera del Vescovo di Fano (Pietro Bertani), Nuntio a l'Imperatore, a Papa Giulio IIJ° » car. 95b-98a.
  - « Presentai la lettera di V. B. a S. M., la quale volse ch'io gli la leggessi tutta »: « Di Augusta, a xxvij di Agosto M.D.LI ».
- XVIII. «Lettera di Papa Giulio IIJº al Re di Francia Henrico IJº » car. 98-103.
  - « Con tutte le ingiurie et danni che mi havete fatto »: « Nel Palazzo mio Apostolico, a li iiij di Settembre M.D.LI».
- XIX. Lettera responsiva di Enrico II a Papa Giulio III: car. 1036-105.
  - « Per il Segretario del Vescovo di Mirapoix, che a questi giorni passati è arrivato verso me »: « Di Ennet, a li v di Ottobre 1551 ».
- XX. « Lettera di Papa Giulio IIJ° al Vescovo di Fano (Pietro Bertani) » car. 105-106.
  - « Questa lettera, fatta in nome del Thesoriero, havemo dettata noi medesimi »: « xxviij di ottobre 1551 ».
- XXI. « Lettera di Papa Giulio IIJ° a l'Imperatore Carlo V » car. 107°.
  - « A noi è stato riferito, che qualche Ministro di V. M. » senza data. Subito dopo: « Questa lettera scrisse Papa Giulio IIJº di proprio pugno », e la data della trascrizione: « die 25ª decembris 1575 ».
- XXII. « Lettere del R<sup>mo</sup> Mons<sup>ro</sup> F. Egidio Foscarara de l'ordine di san Domenico, Vescovo di Modona » car. 108-186<sup>a</sup>.

Sono divise in sette libri: libro 1 (car. 108-120a); libro II (car. 120b-122); libro III (car. 123-136); libro IV (car. 137-155); libro V (car. 156-158); libro VI (car. 159-167); libro VII (car. 168b-186a). La trascrizione fu cominciata: « Die viiija Martij 1577, Perusiae, hora noctis xa (car. 108a) », e finita: « Die xva Martij 1577 hora xvia, Perusiae (car. 186a) ».

- XXIII. « Lettera di M. Jacomo Marmitta da Parma a M. Arcangelo suo fratello » car. 187-193.

- XXIV. « Lettera di Monsor Cirillo (Bernardino), spedalingo di Santo Spirito di Roma, a Monsor Mutio Calino, Vescovo di Terni » car. 194-199.
  - « Laqueus contritus est et nos liberati sumus, et ne sia lodata la bontà del Signore »: « De lo Spedale, il di vi di Maggio m.D.Lxviij ». Sul margine superiore sinistro della car. 1942, è la data della trascrizione: « Perusiae, die 260 decembris 1575 ».
- XXV. « Risposta di Monsor Mutio Calino a Monsor Cirillo » car. 1996-206.
  - « Hebbi a questi di, nuova di una lettera scrittami da V. S. »: « Di Valle Strettura, al primo di Giugno del M.D. Laviij ». Segue una breve notizia biografica di Monser Mutio Calino e di Monser Cirillo, che com.: « Questo Monser Mutio Calino fu prima Arcivo di Zara », e porta la data: « die 27° decembris 1575 ».
- XXVI. « Lettere del beato Giovanni Domenico, Cardinale de l'ordine de' predicatori, al Munistero del Corpo di Christo di Venetia » car. 207-239.
  - 1. « Infra il sì et il no vacillante, cantandosi Matutino, mi cavò di choro il vostro Messo » senza data: (car. 207-209). 2. « Non sono mai tanto sicuro, ch'io non tremi » senza data: (car. 2096-211). 3. « Ecce nunc tempus etc. Sappiate, dilette, che, secondo l'uso de la Sta Chiesa » senza data: (car. 211b-212). 4. « Non ho vocabolo che meglio dica il mio affetto »: « In civitate Castelli, die prima mensis Decembris 1399 (car. 213-219") ». 5. « Sappiate che, come a bocca vi dirà il presente apportator di questa »: « Castelli, 17ª Decembris 1399 (car. 2192-220b) ». 6. « Tre difetti non poco notabili ho compreso di voi, per le vostre lettere »: « Castelli, in festo Sancti Augustini 1400 (car. 220b-222) ». 7. « Perchè conosco i vostri debili spiriti »: « 1401 (car. 223-225) ». 8. « Molto mi par fuor di sè posto qualunque può, sospinto da Dio, venire a la via de la perfettione » senza data (car. 225b-228a). 9. « Renovdoitur ut Aquilae iuventus tua, la qual vola tanto inverso il sole » senza data (car. 228-231). 10. « Quando la navicella di Pietro Pescatore è ne la gran Fortuna »: « Lucae..., Aprilis m. cooc. viij (car. 231ª) ». 11. « Quattro ragioni di servi, mi par di potere considerare sotto l'Imperio divino » senza data (car. 231-234). 12. « Già mi parrebbe tempo, o dilette figlie et sorelle, che l'infiammato sposo » senza data (car. 234b-236). 13. « Ancora in voi è rimasto di quel d'Eva » senza data (car. 236b-237a). 14. « Subito ch'ebbi spacciato certe scritture Papali » senza data (car. 237b-239a). Sul margine superiore sinistro della car. 207a: « In Conventu Fesulano, die x1ª Junij 1578 ».
- XXVII. Lettera di Blasio Assareto alla Signoria di Genova: car. 240-242.
  - « Avanti che noi scriviamo altro a le Magse et Spiè VV., noi vi supplichiamo »: « Data in Nave sopra l'isola di Ponso, a li 6 d'Agosto M.CD. XXXV ». È firmata: « De-

votus Dominationum ac Speciabitatum VV. BLAXIUS AXARETUS, Capitanus ac Ductor predictae Classis ».

XXVIII. « Cosa memorabile trovata in Roma, de l'anno 1544 » car. 243.

Com.: « Al tempo di Paolo III di fe. me., seguitandosi la nuova fabrica di San Pietro ». Fin.: « La più eccellente fu mandata dal detto Papa al Re Francesco di Francia ». Subito dopo: « Nel, fine della Cronaca di Savoia scritta in lingua francese dal Paradino (Guglielmo), oggi che siamo a li 15 di ottobre 1598, da me finita di tradurre ne la Italiana ».

- XXIX. « Copia litterarum Sacri Collegii Cardinalium Duci de Maienna (Carolo Lotharingio) » car. 244.
  - « Salvus, Deo duce, Romam pervenit Dominus de Portes »: « Romae, die xxiª octobris 1690, Apostolica Sede Vacante ». È firmata: « SILVIUS ANTONIANUS ».
- Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1729 ».
- 240. Cart., del sec. XVIII, m. 0,244 × 0,186, di car. 147, num., oltre la carta del primo titolo e parecchie carte bianche non numerate.
  - I. « Historie di notaro Antonio Castaldo dell'anno mdxxxxvii per tutto l'anno mdlxxi » car. 1-123.

Com.: « Essendo Vice Rè in Sicilia il Duca di Monteleone ». Fin.: « Lasciando all'Istorie illustri la narratione del seguito dopo ».

II. « Gl'Annali di Messer MATTEO SPINELLO da Giovenazzo, rescritti da quelli che sono in potere del Signore Michele Gesualdo, dall'Anno 1247 fin all'Anno 1268 » car. 124-147°.

Com.: « Federico Imperatore se ne tornò rotto da Lombardia ». Fin.: « E bo Re happe assae ad caro la moneta ».

Sul rovescio della carta del primo titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaro 1724 ».

- 241. Cart., del sec. XVII, m.  $0.284 \times 0.204$ , di car. 79, num. orig., oltre una carta in principio e una bianca in fine non numerate.
  - . I. Vita di Cola di Rienzo, copiata « dal libro del R<sup>mo</sup> Cardinal Triultio in lingua Romanesca. cap<sup>o</sup> 23 » car. 1-58<sup>b</sup>.

Com.: « Cola de Riensi fo de lingiagio basso ». Fin.: « Non volse morire colla coltura in capo, como Cola de Riensi morio ».

II. « Capitolo come lo Senatore fo allapidato da Romani e delli Magnifici fatti li quali fece M. Egidio Conchese (Albornoz Carillo) de Spagna Legato Cardinale, per recuperare lo Patrimonio, la Marcha de Ancona e Romagna » car. 59-69<sup>a</sup>.

Com.: « Muorto Papa Benedecto, fo creato Papa Innocentio ». Fin.: « Tandem cum magno sui detrimento et regni evasit ».

III. «Capitolo come fo sconfitto lo Principe della Morea a Porta de Castiello Santo Angelo e como fo trovato Guelfo e Gebellino e delle conditioni de Dante e soa vita » car. 69b-76.

Com.: « Curreano Anni domini m. ccc. xxvII del mese de.... », e resta a mezzo con le parole: « fece lo libro, lo quale se dice la novella ».

IV. « Capitolo xxiij del quinquagesimo Jubileo in Roma » car. 77-79.

Com.: « Currevano anni domini 1350, quando Papa Climento concedeo alli Romani la universale indulgentia ». Fin.: « Destender quello cuorpo, secondo debitam figuram supino ». Sul margine superiore sinistro della car. 77°: « Del libro in lingua Romanesca del Carle Triultio ».

- A tergo della prima carta non numerata è, di mano moderna, l'indicazione della prima e dell'ultima scrittura del codice.
- 242. Cart., del sec. XVII, m.  $0,207 \times 0,151$ , di car. 82, num. orig.
  - I. « Vita de Cola de Rienzo » car. 1-65.

Com.: « Cola di Rienzo fu di vasso lenaio ». Fin.: « Non voise morire colla coitra in capo, como Cola de Rienzi morio ».

II. « Capitolo xxvII come lo Senatore allapidato da Romani e delli ma-

gnifici fatti li quali fece Missere Egidio Conchese (Albornoz Carillo) de Spagna legato Cardinale, per recuperare lo patrimonio, la Marca de Ancona et Romagna » car. 65-76.

Com.: « Muorto Papa Benedetto, fu creato Papa Inocentio ». Fin: « Cum magno sui detrimento et Regni evasit ».

III. « Capitolo xxiij del quinquagesimo Jubileo in Roma » car. 76b-82.

Com.: « Currevano anni Domini m.ccc.L quanno papa Chimento concedeo alli Romani la universale indulgentia ». Fin.: « Ad estennere quello cuorpo, secundum debitam figuram supino ».

- Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1738 ».
- 243. Cart., della seconda metà del sec. XV, m. 0,287 × 0,209, di car. 80, num. nel sec. XVI. Le ultime due carte sono bianche. Il titolo e le iniziali di ciascuna ottava sono in rosso.
  - Il « Ninfale » di Giovanni Boccaccio.

Com.: « Amore mi fe parlar nel chore ». Fin.: « Trallor non sia, e tu rimanti con dio ».

- Il codice è adespoto. In fine è la soscrizione in caratteri rossi: « Scritto . per me . franciesco di pagolo . piccardi . ogi . questo di . XXIII . di novenbre . 1454. ». Sul margine inferiore della carta di guardia, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1727 ».
- 244. Cart., della fine del sec. XVII, m. 0,271 × 0,197, di car. 109 num., oltre la carta del titolo e una bianca in principio non numerate.
  - « De Iubilaei Anno, Dissertatio (Francisci Mariae Phoebei, Archiepiscopi Tarsensis) in qua summatim agitur De Indulgentiarum Thesauro Ecclesiae Catholicae ex satisfactionibus Christi et Sanctorum conflato, Deque eius Oeconomo et munificentiore, Anno praesertim Iubilaei, Dispensatore Romano Pontifice, De Anni Iubilaei celebritatis ac reductionis, nec non Portarum aurearum aperitionis et obstructurae Orgine et ritu. Deque singulis Roma-

norum Pontificum gestis unoquoque Iubilaei Anno a Bonifacio VIII ad Innocentium  $X^m$ .

Com.: « Jesus Christus Dominus noster egenus factus est, cum dives esset ». Fin.: « Prout ipse praesenti Disertationi supremam manum impono (car. 107<sup>a</sup>) ».

- Il nome dell'autore è segnato a piedi della car. 107°. Le car. 108-109° hanno, di diversa mano, l' « *Index* » di tutto il codice. A tergo della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Gennaro 1737* ».
- 245. Cart., del sec. XVII, m.  $0.269 \times 0.201$ , di car. 242, num. orig., oltre una carta bianca in fine non numerata.
  - « Conclave di Gregorio xiiij, scritto da Lelio Marretti Gentilhuomo Sanese ».

Com.: « Ancorchè la brev'età della vita di Urbano Settimo ». Fin.: « Non ostante che si sappiano gl'oblighi così grandi, che egli ha con quell'Altezza (car. 242ª) ». Sul rovescio della car. 242 è l'elenco dei « Cardinali che intervennero nella Creatione di Grego ziiij », da « Simoncelli » a « Morosini ».

- Sul margine inferiore sinistro della car. 1°, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1727 ».
- 246. Cart., del sec. XVII, m.  $0.273 \times 0.217$ , di car. 108, num. orig., oltre una carta in principio non numerata.
  - « Scritture del Duca di Modena ».
  - I. « Copia di Lettera scritta dal Sermo di Modena (Francesco d'Este) al Sigr Gio. Battista Grimaldo del fu Sigr Silvestro » car. 1.

« Que' rispetti che persuasero la Republica di Venetia, il Gran Duca e me »: « Dal Campo alla Chiesa del Suttichino, li X Giugno 1643 ».

II. Memoriale del Duca Francesco di Modena a Papa Urbano VIII, intorno al Ducato di Ferrara e altri feudi ecclesiastici: car. 2-8.

Com.: « La necessità, che senza legge rende legitima ogni qualunque risolutione ». Fin.: « Bacio per fine colla dovuta humiltà li S<sup>mi</sup> Piedi ». Cfr. Cod. 149<sup>1</sup>, num. II.

III. « Risposta alla Scrittura publicata per il Sermo Duca di Modena, sopra le Pretentioni nel Ducato di Ferrara et altri feudi Ecclesiastici et Beni Allodiali, nel principio de l'Anno 1643 » car. 9-47.

Com.: « Doppo il silentio di quaranta e più anni ». Fin.: « Nostro Signore ha sempre fatto aministrare giustitia a chi l'ha domandata ». Cfr. Cod. 1494, num. III.

IV. Ragioni e documenti che confermano i diritti della Sede Apostolica, contro le pretese del Duca di Modena: car. 48-55.

Com.: « Che la città di Ferrara sia della Sede Apostolica ». Fin.: « Ricuperare una parte del feudo ».

- V. « Risposte per la Rev. Cam. Apostolica alle scritture publicate per parte del Ser Duca di Modena, l'Anno 1643 (senza luogo e nome di stampatore, di pagg. 83) » car. 56-98.
- VI. Scritture sul Ducato di Ferrara (senza luogo e nome di stampatore, di pagg. 19): car. 99-108.
  - 1. Due bolle di Alessandro VI « Romae, 1501 XV Chal. Octobris (car. 101-102°) ».

    2. « Capitula inter Cameram Apostolicam & Ducem Ferrariae, inita die 21 Ianuarij 1539 (car. 102°-108) ».
- Il titolo complessivo è sulla prima carta non numerata. Sul rovescio della car. 1, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto:

  « Agosto 1726 ».
- 247. Cart., del sec. XVI, m. 0,230 × 0,164, di car. 63, num. mod., oltre una carta bianca in principio e una in fine non numerate.
  - « Vita di M. Bruto (del Plutarco) tradotta in vulgare per Giovammaria Dalla Porta, allo Illustriss. et Excellento s. Francesco Maria Duca di Urbino et Prefetto di Roma».

Com.: « Kbbs M. Bruto l'origine sua da Junio Bruto (car. 2ª) ». Fin.: « Se però diremo essere stata veramente Epistola di Bruto ». Precede (car. 1-2ª) una Lettera dedicatoria al Duca d'Urbino, che com.: « Se questa vita di M. Bruto, tradotta dalla Latina in la volgare Lingua ».

Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1730 ».

- 248. Membr., del sec. XVI, m. 0,214 × 0,142, di car. 76, num. mod., oltre una carta in principio e due in fine non numerate. Il titolo è in rosso; le iniziali sono in turchino.
  - « Questi sono e sonecti del BURCHIELLO ».

## Eccone i capoversi:

- 1. « El dispota di Quinto e'l gran Soldano (car. 1ª) ».
- 2. « A mezanocte, quasi in su la nona (car. 1ª) ».
- 3. « Ghuaine di scambiecti e capucciai (car. 1b) ».
- 4. « Dame mal maritate e mercatanti (car. 2ª) ».
- 5. « L'asevitore (!) del Podesta degl' Octo (car. 2b) ».
- 6. « I' vidi un di spoglar tutte in farsecto (car. 2b) ».
- 7. « Se vuo' far l'arte dello 'ndovinare (car. 3ª) ».
- 8. « Se cappelluci fussim cavalieri (car. 3b) ».
- 9. « Aparve gid nel cielo nuova cometa (car. 4ª) »
- 10. 

  ← Frati in cucina e poponesse in sacchi (car. 4ª) ».
- 11. « Zucche scrignute e squardo d'un ramarro (car. 4b) »
- 12. 

   Quen queritis vel vellere in toto (car. 5<sup>a</sup>) ».
- 13. « Nominativo cinque, secte, octo (car. 5b) ».
- 14. 

  « Son medico in volgar, non ò gramatica (car. 5b) ».
- 15. « Non mi sentendo tal da dar di becco (di Rosello Roselli, car. 6ª) ».
- 16. « Ben saria d'elicone il fonte secco (car. 6b) ».
- 17. « Se vuo' guarir del mal dello 'nfredato (car. 6b) ».
- 18. « Andando ad uccellar una stagione (car. 72) ».
- 19. « Non pregato d'alcum, Rosello, ma sponte (car. 7b) ».
- 20. 

  « Buffon non di comun, nè d'alcun sire (car. 8<sup>a</sup>) ».
- 21. « Fiorrancio mio, de fuggiti al lecto (car. 8ª) ».
- 22. « Chi guarir presto delle gotte vole (car. 8b) ».
- 23. « O ser Agresto mio, che poeteggi (car. 92) ».
- 24. « Dopo il tuo primo asalto, chella vista (car. 96) ».
- 25. « Die natus est in veneris (car. 9b) ».
- 26. « I' o studiato el corso de destini (car. 10a) ».
- 27. « E ranocchi che stanno nel fangaccio (car. 10b) ».
- 28. « I credo chella fortuna per sollaso (car. 11ª) ».
- 29. « Qua si mangia quando l'uomo à fame (car. 11ª) ».
- 30. « Tre fecte di popone e duo di seta (car. 11b) »
- 31. « O ciechi, sordi, ismemorati Nichi (car. 12ª) ».
- 32. « Fronde di funghi e fior di susinnanno (car. 12a) ».
- 33. « Cacio stillato e olio pagonaso (car. 12b) ».
- 34. « L'uccel grifom, temendo d'un tafano (car. 13ª) ».
- 35. « Se Dio ti guardi, Andrea, un'altra volta (car. 13b) ».

- 38. « Molti poeti de gid discritto amore (car. 13b) ».
- 37. « Questi c'anno studiato el pecorone (car. 14º) ».
- 38. « Io ti rispondo, Burchiel tartaglone (di Anselmo Caldeboni, car. 14b) ».
- 39. « El Marrobio, che vien di Barberia (car. 15º) ».
- 40. « Un carnaiuolo da uccellar a pesche (car. 154) ».
- 41. « Io non so chi tutti sia, ma stando mich (car. 15b) ».
- 42. « Di darmi tante lode, o maschuich (car. 16a) ».
- 43. « lo ero in su men asino arestato (car. 16ª) ».
- 44. « In mentre che' giostranti eron in surro (car. 16b) ».
- 45. Parmi risuscitato quell'Orcagna (di Anselmo Calderoni, car. 17ª) ».
- 46. 

  Messere Anselmo, e' non è magagna (car. 17b) ».
- 47. « O Burchiel mio, stu girai alla fonte (di Rosello Roselli, car. 176) ».
- 48. « Rosel, per rimbeccarti a fronte a fronte (car. 182) ».
- 49. « Berchiello, or son le poste nostre sconte (di Rosello Roselli, car. 18b) ».
- 50. « Rosel, tu toccherai di molte cionte (car. 19ª) ».
- 51. « Avendomi, Rosello, a torto offeso (car. 192) ».
- 52. « Io ti mando un tizon, Rosello, acceso (car. 19b) ».
- 53. « O caro mio Burchiel, se'l ver d inteso (di Rosello Roselli, car. 20°)...
- 54. « Rosel, ben m'hai schernito e vilipeso (car. 20b) ».
- 55. « Fior di borrana, se vuoi dir in rima (car. 20b) ».
- 56. 

  « Rosello mio caro, o cheric' apostolica (car. 21ª) ».
- 57. « Ben ti se' fatto sopra al Burchiel, conte (car. 21b) ».
- 58. « Ben se' gagliardo, fante, in sul garrire (di Annelmo Calderoni, car, 22º) ».
- 59. « Questi c'andorono già studiare Atene (car. 22a) ».
- 60. « Albizo, se tu d' potenza in Arno (car. 22b) ».
- 61. « Burchiello sgangherato, sanza remi (di BATTISTA ALBERTI CAT. 232) ».
- 62. « Batista, perchè paia ch'io non temi (car. 23b) ».
- 63. « Veggio venir verso la Falterona (car. 23b) ».
- 64. « Egl' è sì forte, Albizotto, el grido (car. 24ª) ».
- 65. 

  Cesare imperador vago et honesto (car. 24b) >.
- 66. « Ghiere di cacio e bubbole salvatiche (car. 24b) ».
- 67. « Temendo che lo imperio non passase (car. 25ª) ».
- 68. « Rose spinose e cavolo stantio (car. 25b) ».
- 69. « Cicerbitaccia verde et pagonasa (car. 26ª) ».
- 70. « Le rubeste casuole di Mugnone (car. 28a) ».
- 71. « Ghuardeare e merli soglono e pagoni (car. 266) ».
- 72. « Dimi, Albisotto, dopo le salute (car. 27ª) ».
- 73. « Questi plebei di virtù nimici (car. 27b) ».
- 74. « Famti di sala e fante di cucina (car. 27b) ».
- 75. « Il sesto di quattordici d'Arezo (car. 28ª) ».
- 76. « I Mezuli eram già nelle capruggine (car. 28b) ».
- 77. « Zaffini e orinali et uova sode (car. 29ª) ».

- 78. « Capucci bianchi e bolle di vaiulo (car. 29ª) ».
- 79. « L'aspresa delle sorbe mal mature (car. 29b) ».
- 80. « Fiacco magogo, barba di cipolla (car. 30ª) ».
- 81. « L'alma che Giove scelse fra' mortali (car. 30b) ».
- 82. « Non è tanti babbioni nel mantovano (car. 30b) ».
- 83. « Io sono con Carlo qua in sulle Calvane (car. 31ª) ».
- 84. « Sappi ch'i son quassù col Mica Amieri (car. 31b) ».
- 85. « Se nel passato ad agio sono stato (car. 322) ».
- 86. « Alexandro lasció el fieno e la pagla (car. 32ª) ».
- 87. « Civette e pipistrelli e tal ragione (car. 32b) ».
- 88. « To be d'un vino a pasto che par colla (car. 33º) ».
- 89. « Vorre' che nella camera del frate (car. 33b) ».
- 90. « Pastor di sancta Chiesa, ogni costume (car. 33b) ».
- 91. « Linghue tedesche e occhi di giudei (car. 34ª) ».
- 92. « Signori, in questa ferrea graticola (car. 34b) ».
- 93. « Suono di campane in gelatina arosto (car. 35<sup>a</sup>) ».
- 94. « Raggiunsi, andando al bagno, un fra minore (car. 352) ».
- 95.  $\ \ \Gamma \ \delta \ il \ mio \ c....$  sì forte riturato (car.  $35^b$ ) ».
- 96. « Apro la boca, secondo e bocconi (car. 36ª) ».
- 97. « Sono divenuto in questa malactia (car. 36b) ».
- 98. « Sicché per questo et pe gl'acti di Gello (car. 36b) ».
- oor a mount por queens or po gr unit at action (can be-
- 99. « Quanto la vita mia si m'è amara (car. 374) ».
- 100. ■ Compare, s'io non ò scripto al comparatico (car. 37b) ».
- 101. « Mille salute a mona 'Ntonia e Nanni (car. 38ª) ».
- 102. « La gloriosa fama di Davit (car. 38b) ».
- 103. « Un giudice di cause moderne (car. 38b) ».
- 104. « Lievitomi in su l'asse com'el pane (car. 39<sup>n</sup>) ».
- 105. « In sul pimaccio misto col manco (car. 39b) ».
- 106. « Pignatte com bombarde e duo mulini (car. 39b) ».
- 107. « Besso, quando andi alla cipta sanese (car. 402) ».
- 108. « Sanza trombetto e sanza tamburino (car. 40b) ».
- 109. € Di qua da Quercia grossa un trar di freccia (car. 41º) >.
- 110. « Da parte di Giovanni di Maffeo (car. 412) ».
- 111. « I à dinansi el fondaco del cesso (car. 41b) ».
- 112. « Democlito, Geremia e Cicerone (car. 422) ».
- 113. « O nasi saturnini, da scioglere balle (car. 42b) ».
- 114. « Cimatura di nugoli stillata (car. 42b) ».
- 115. « Un gran romore di calze riscaldate (car. 43ª) ».
- 116. « Qua è di chiaro alle se hore e mezo (car. 43b) ».
- 117. « Mandami un nastro da orlare bichieri (car. 44º) ».
- 118. « Um giuoco d'Aliossi in um mortito (car. .44ª) ».
- 119. « Novantanove maniche infreddate (car. 44b) ».

- 120. « Truovasi nelle storioe di Platone (car. 45º) ».
- 121. « Ir possa in sul triompho de tanagli (car. 456) ».
- 122. « Zensaverata di peducci fritti (car. 45b) ».
- 123. « La stella saturnina e la mercuria (car. 46ª) ».
- 124. « Quattordici staiora di pennechi (car. 46b) ».
- 125. « Batista Alberti, per sapere son mosso (car. 47a) ».
- 126. 

  ← Studio im Boetio di sconsolatione (car. 47ª) ».
- 127. « Raccomandami un poco al maniscalco (car. 47b) ».
- 128. « Va i mercato, Giorgio, tien qui un grosso (car. 48a) ».
- 129. « Ardati el fuoco, vecchia puzolente (car. 48b) ».
- 130. « E' mi ricorda, essendo giovinecto (car. 48b) ».
- 131. « Voi dovete aver facto un gram godere (car. 49a) ».
- 132. « Sose trombette, giovane sfacciate (car. 49b) ».
- 133. « Fratello, se tu vessi questa gente (car. 50a) ».
- 134. « Prestate nobis de oleo vestrosso (car. 50a) ».
- 135. 

  « Nencio co mona Ciola e mona Lapa (car. 50b) ».
- 136. « Se tu volessi fare um buono minuto (car. 51a) ».
- 137. « Frati tedeschi colle cappe corte (car. 51b) ».
- 138. « Magnifici e potenti signor miei (car. 51b) ».
- 139. « Zolfane' bianchi colle ghiere gialle (car. 524) ».
- 141. « Mazi di viole e cavoli floriti (car. 53ª) ».
- 142. « Io vidi presso a Parma in su n'uscio (car. 532) ».
- 143. « Un gatto si dormiva in su nun tecto (car. 53b) ».
- 144. « Borsi spetiale crudele e dispiatato (car. 54a) ».
- 145. « Va, recami la penna e 'l calamaio (car. 542) ».
- 146. « Ficchami una pennuccia in um baccello (car. 55a) ».
- 147. Inanzi che la cupola si chiuda (car. 55ª) ».
- 148. « La poesia contende col rasoio (car. 55b) ».
- 149. « Sugo di taffetà di carne secca (car. 56ª) ».
- 150. « Perché Febo le volle saeptare (car. 56b) ».
- 151. « Nel bilicato centro della terra (car. 56b) ».
- 152. 

  El freddo scorpio colla tosca coda (car. 57ª) ».
- 153. « Pirramo s'invaghi d'un fuseragnolo (car. 57b) ».
- 155. « È una cosa, quanto più la smalli (car. 58ª) ».
- 156. « Mariocto, isquadro pur questa tua gioia (car. 58b) ».
- 157. « Marci Tuli Cicerone e Gaio (car. 592) ».
- 158. « Io sono si magro, che quasi tralucho (car. 59b) ».
- 159. « La femina che del tempo è pupilla (car. 59b) ».
- 160. « Socto Aquilone, ne l'isola del Gruogo (car. 60a) ».
- 161. « Frati Agostini, e'l quoco e la badessa (car. 60b) ».

```
162. « Demo a Vinegia sie capusi al soldo (car. 61ª) ».
```

- 163. « Marmocchi lessi e strectoi da olio (car. 61ª) ».
- 164. « Semiramis, Arragut e Gabillante (car. 61b) ».
- 165. « La donna comincia arritrosire (car. 62ª) ».
- 166. « Vinte e cattro e po' secte in sul posciaio (car. 62b) ».
- 167. 

  « Ad ora ad ora mi viene im pensiero (car. 62b) ».
- 168. « Quel nobile cavaliere messere Marino (car. 63a) ».
- 169. « I d el mio c... avezo e costumato (car. 63b) ».
- 170. « Move dal cielo un nuovo usellecte (car. 64ª) ».
- 171. « Mari, Bastari, tu e la tua septa (car. 64ª) ».
- 172. « Fanciullo, vuo' tu fare a ficca ficca (car. 64b) ».
- 173. « Quarantaquattro fiorin d'oro brigata (car. 65<sup>a</sup>) ».
- 174. « Verrebbe il banco delli Alberti al baxo (car. 65b) ».
- 175. « Sospiri azurri di speranze bianche (car. 65b) ».
- 176. « Da le bufole a l'oche è gram divaro (car. 66<sup>a</sup>) ».
- 177. « Dinmi, maestro, quante gambe à 'l grue (car. 66b) ».
- 178. « Limatura di corna di lumacha (car. 67°) ».
- 179. « Signor mio caro, se tu di la scesa (car. 67b) ».
- 180. « Nel monte di Pernaso ogni scienza (car. 67b) ».
- 181. « Um fabro calzolaio che fa le borse (car. 68ª) ».
- 182. « Egl' è da credere che la natura per sollazo (car. 69ª) ».
- 183. « Qua si mangia quando l'uomo à fame (car. 69ª) ».
- La lezione è molto scorretta. I Sonetti hanno indistintamente in testa le lettere: S. B. (Sonetto Burchiello) scritte in rosso; meno il Sonetto di num. 47, che ha la giusta attribuzione: «S. di Messer Rosello». I Sonetti 30-49 sono ripetuti a car. 69b-76. Il codice è mutilo in fine; dopo la parola «Finis», ridotta posteriormente in «Finiscono», vi sono infatti le solite iniziali S. B., seguite da due linee abrase, che dovevano contenere i primi due versi di un altro Sonetto. Sul dritto della prima carta non numerata, si legge: «Chuesto libro e di paghollantonjo dellghalea»; nome che è ripetuto in fine, sulla prima delle altre due carte non numerate. Sul margine inferiore della car. 1b, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: «Giugno 1723».
- 249. Cart., della seconda metà del sec. XVII, di varia mano, m. 0,196 × 0,135, di car. 292 num., oltre due carte in principio non numerate.
  - « Vite e Processi diversi mss. ».

I. « Vita del Duca Valentino, detto Cesare Borgia, figlolo di Papa Alessandro VI, Descritta da Tomasso Tomassi et Consacrata alla Sacra Real Maestà di Lodovico XIIII, Re di Francia e di Navarra » divisa in due parti: car. 1-148<sup>a</sup>.

Com.: « Per render mai sempre detestabili al mondo quelli eccessi d'una libidine sregolata (car. 4) ». Fin.: « Con troppo immoderata ambitione non haveva voluto fermarsi vivo ». Precedono: una Lettera dedicatoria, che com.: « Mando ai piedi della Maestà Vostra il Valentino (car. 1) », e una Prefazione: « La Prosapia dei Borgia è stata certo una delle più segnalate (car. 2-3<sup>a</sup>) ».

II. « Vita del Cardinal Mazzarino (Giulio) » car. 149-174.

Com.: « Sono li Cenni di gran Personaggi ». Fin.: « Non solo in Roma, ma ne anche in tutto l'Universo ». Cfr. Cod. 167, num. XLIX.

III. « Scrittura publicata per parte del Serenissimo Duca di Modena (Francesco d'Este) » car. 175-183.

Com.: « Lo scorgersi che dagli Ecclesiastici, si continua con una imperturbata tranquillità ». Fin.: « Per la reintegratione delli Stati e beni pretesi ». Cfr. Cod. 246, num. V.

IV. «Risposta alla Scrittura publicata per il Serenissimo Duca di Modena (Francesco d'Este), sopra le Pretentioni nel Ducato di Ferrara et altri feudi Ecclesiastici et Beni Allodiali, nel principio dell'anno 1643 » car. 184-209.

Com.: « Dopo il silentio di quaranta e più anni ». Fin.: « Nostro Signore ha sempre fatto amministrar giustitia a chi la domanda ». Cfr. Cod. 149, num. III e Cod. 246, num. III.

V. «Risposta al ristretto delle ragioni che la serenissima Casa di Este ha colla Camera Apostolica » car. 209<sup>b</sup>-255.

Com.: « Nel mese di Gennaro de l'anno 1643 ». Fin.: « E debano valere per ragione e forza di codicilli ». Cfr. Cod. 246, numm. V-VI.

VI. « Perfetta e veridica Relatione delli Processi Criminali et essecutioni delli medesimi fattosi contro li tre Conti Francesco Nadasdi, Pietro Sdrino e Francesco Christoforo Francipani, di Sua Maestà Cesarea l'Anno 1671 » car. 256-292.

Com.: « Per mandato espresso di S. C. Maestà ». Fin.: « Imparate la giustitia e

- non sprezzate li Re. Vienna, li 20 Maggio 1671 ». Cotesta Relatione ha pure una numerazione propria di pagg. 71. Sul rovescio della car. 256, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1722 ».
- A tergo della prima carta di guardia è, di mano del Marchese Capponi, l'indice del codice. Sul dritto della prima carta non numerata è il nome dell'antico possessore: « Ioannis Moroni » e la data della composizione della miscellanea: « Settembre 1727 ».
- 250. Cart., della seconda metà del sec. XV, m. 0,201 × 0,138, di car. 65 (le car. 64<sup>b</sup>-65 sono di mano del sec. XVII), num. mod., oltre quattro carte bianche in fine non numerate.
  - I. Vita « de beato Johanne Bactista » car. 1-64°.

Com.: « Dicono li santi de lui, che illo fo lu più singulare homo che fosse in questo mundo (car. 1<sup>b</sup>) ». Fin.: « Et per suo amore li ne reccomandamo che ce abbia misericordia ». Precede (car. 1) un breve Prologo dell'anonimo scrittore, che com.: « Al nome sia de dio et a la sua santissima laude ». In fine, la sottoscrizione: « Scripto ad honore et laude de dio et de sancto iohannj Bactista: Qui scripsi (!) scribat semper cum domino vivat . vivat in celis Nicolaus homo fidelis. Sub anno dominj milleximo quatrocenteximo sexagesimo tertio Tempore domini pii papae se cundi: Et die octavo mensis Novembris: finis deo gratias amen ».

II. Elenco dei « Cardinali che entrorno in Conclave nella Sede Vagante per la morte della fel. mem. d'Innocentio X, l'anno 1655 li 18 Gennaro » car. 646-65.

Comincia da « Acquaviva », e finisce con « Sandovalli ».

- Sul margine inferiore della car. 1<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1724 ».
- 251. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.269 \times 0.194$ , di car. 455 num., oltre quattro carte in principio e una bianca in fine non numerate.
  - « Discorso sopra l'Origine e descendenza della Casa Medici » di Cosimo Baroncelli.

Com.: « Se antichità d'origine, se eccellensa d'Uomini ». Fin.: « Per distinguersi

- da' Consorti, ovvero per qualche asione illustre ». Le prime tre carte non numerate (la quarta è bianca) contengono il « Repertorio delle cose contenute nel presente Libro ».
- Il codice è adespoto. A tergo della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Agosto 1732 ».
- 252<sup>1</sup>. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,312 × 0,211, di car. 196, num. mod., rimanendo annullata una numerazione antica irregolare.
  - I. Sigismundi Regis Poloniae Epistolae, manu propria signatae: car. 1-190.
    - 1. Cardinali Cosmo de Torres, sb s. 1621 ad s. 1630 (car. 1-180. La Lettera del 6 ottobre 1620 inchiude, a car. 162-167, le: « Rationes dubitandi super novem Quaesitis in Constitutionibus modernis Fratrum Minorum Conventualium fundatis »).

      2. Cardinali Francisco Barberino « Varsaviae, die xxvIII Novembris mdoxxIII »; « die xxvIII Junij mdoxxIV »; « die xvIª Augusti mdoxxIX »; « die xv Septembris mdoxxIX (car. 181-188) ». 3. Cardinali Alexandro Montalto « Varsaviae, die viª Maij modoxXIII) (car. 189-190) ».
  - II. VLADISLAI SIGISMUNDI Poloniae et Sveciae Electi Principis Epistola, manu propria signata: car. 191-192.
    - Cardinali Cosmo de Torres « Varsaviae, die xv Maij m. Dc. xxiv ».
  - III. Constantiab Reginae Poloniae Epistola, manu propria signata: car. 193-194.

    Cardinali Cosmo de Torres « Varsaviae, die xxvii Julij m. Dc. xxiv ».
  - IV. VLADISLAI IV Regis Poloniae Epistola, manu propria signata: car. 195-196.

    Cardinali Cosmo de Torres « Varsavias, die xxv Maij mocxxxIII ».
  - A tergo della car. 103, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1739 ».
- 252. Membr., della prima metà del sec. XVII, oblungo, di car. 6, num. mod., rimanendo annullata una numerazione antica irregolare.
  - I. Sigismundi Regis Poloniae Epistolae, manu propria signatae: car. 1-3.

    Urbano VIII « Varsaviae, die.... mensis .... m.dc.xxv »; « die xva mensis Septembris m.dc.xxxx »; « die xva mensis Januarij m.dc.xxxii ».

Il. VLADISLAI Regis Poloniae et Sveciae Epistolae, manu propria signatae: car. 4-6.

Urbano VIII - « Cracoviae, die xxva mensis Februarij mdoxxxIII° »; - « die 1xa mensis Martij mdoxxxIII° »; - « Grodnae, die xxva mensis Maij m.do.xxxIII ».

- 252<sup>3</sup>. Cart., della prima metà del sec. XVII, m. 0,324 × 0,204, di car. 134, rimanendo annullata una numerazione antica irregolare.
  - I. Lettere di Monsignor Cosimo de Torres, nel tempo della sua Nunziatura in Polonia: car. 1-38.

Sono senza firma e senza indirizzo. 1. « Finalmente sono comparsi quattro spacci »: « Di Varsavia, a 30 di Marzo 1622 (car. 1-4) ». 2. « Arrivorno quattro poste insieme il giorno doppo »: « Varsavia, a 30 di Marzo 1622 (car. 5-8. Segue duplicata e triplicata nelle car. 9-16) ». 3. « Mercordi passato, alli 30 dell'altro, vi scrissi a lungo »: « Di Varsavia, alli 6 d'Aprile 1622 (car. 17-20. Segue duplicata nelle car. 21-24) ». 4. « Le lettere del 26 di febraro, che dovevano giungere »: « Di Varsavia, alli 6 d'Aprile 1622 (car. 25-26) ». 5. « Dalle due allegate, una scritta la settimana passata »: « In Varsavia, alli 8 d'Aprile 1622 (car. 27-30) ». 6. « Venerdi a sera spedij il Corriero »: « Di Varsavia, a 14 d'Aprile 1622 (car. 31-34) ». 7. « Perchè la posta d'Italia non è ancora comparsa »: « Di Varsavia, a 14 d'Aprile 1622 (car. 35-36) ». 8. « Doppo haver mandato il piego alla posta »: « Di Varsavia, a 14 d'Aprile 1622 (car. 37-38) ». Sul rovescio della car. 26, è, di mano coeva, l'erronea indicazione: « Lettere del Re de Pollonia alla Elizione del Cardio de Torres ».

II. Copia di un Breve di Paolo V: car. 39-40.

Martino Electo Nicopoliensi - « Cum nos nuper Ecclesiae Nicopoliensis »: « Romae, die xxiiij Januarij M. DC. XVII ».

- III. «Copia d'un viglietto del Padre Valentino Shidello confessore della Regina (Costanza) a Mons. Nuntio (Cosimo de Torres) » car. 41.
  - « Responsum in negotio Illmas Dnis vestras »: « Ex domo Societatis nostras professa, 2ª Aprilis (1622) ».
- IV. « Copia di Lettera scritta da Mons. Arcivescovo d'Andrinopoli (Cosimo de Torres) al sig. Abbate Cedolini (Giorgio) » car. 43.
  - « Havendo mandato mezz'hora fa il piego alla Posta »: « Varsavia, li 24 Giugno 1622 ».

- V. Copia di Lettera di Muzio Vitelleschi, Generale de' Gesuiti, al P. Michele Beccano, confessore di Sigismondo Re di Polonia: car. 44°.
  - « Cum hisce accipiet, spero, R. Vo literes ab Illmo Cardinali Montalto »: « Romoe, 14 Maij 1622 ».
- VI. Copia di due Lettere del Cardinal Alessandro Montalto: car. 44.
  - 1. Sigismundo Regi Poloniae « Statim facultas mihi data est »: « Romae, die xiii Maij 1622 ». 2. Michaeli Beccano « Quantum mihi de Ra V. probitate »: « Romae, die xiiii Maij 1622 ».
- VII. Scritture che riguardano la Chiesa di Vratislavia e specialmente l'elezione a Vescovo del Principe Carlo Ferdinando di Polonia: car. 45-131.

Da notare: 1. Lettera del Cardinal Cosmo de Torres all'abate Giorgio Cedolini - « Di Perugia, li xi Agosto 1625 (car. 50) ». 2. Copie di alcuni Brevi di Urbano VIII - « Remae, die 14 Decembris 1624 »; - « die ija Januarij 1625 »; - « die xx Augusti m.dc.xxv »; - « Tusculi, die xxij Octobris m.dc.xxv »; - « Romae, die iija Februarij m.dc.xxvi »; - « die ix Maij 1626 (car. 95-111) ». 3. Copia di Lettera di Vladiblao Re di Polonia al Cardinal Cosimo de Torres - « Varsavine, die 14 Augusti 1632 (car. 117) ».

VIII. « Gratie et Privilegij, quati concede la C. M. del Re di Spagna all'Ill<sup>mo</sup> et R<sup>mo</sup> Sig<sup>r</sup> Cardinal de Torres (Ludovico), utile Patrone et perpetuo Commendatario dell'Abbatia di S. Pietro Spina della terra di Ciano, sua giurisditione et territorio » car. 132-133.

Com.: « In primis approba et conferma S. M. C. tutti li Privilegij ». Fin.: « Per commodo delli sudditi di Sua Maesta ».

IX. Biglietto adespoto e senza indirizzo: car. 134.

Com.: « Se queste lettere capitano tardi ». Fin.: « Ordini a quello habbi discretione ».

- 253. Cart., dei secc. XVI-XVII, di varia mano, m. 0,278 × 0,220, di car. 230 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche non numerate.
  - I. Di messer Ludovico, gentiluomo d'Ascoli, Novella: car. 1-5<sup>a</sup>.

Com.: « Non ha gran tempo che nella nobile et antica Città d'Ascoli ». Fin.: « Lungo tempo poi vissero insieme felicissima vita.

II. « Dubium de materia Arcae » car. 6-18.

Com.: « Super verba: Fac tibi Archam, ex lignis levigatis ». Fin.: « Reducere cubitos Arcae ad illos cubitos geometricos, secundum Origenem ».

III. VINCENTII STAMPAE Mediolanensis, civis Romani, Epistola ad Philippum Hispaniarum Regem: De conviviis et praesertim De mensa Alexandrina: car. 19-22.

Com.: « Vetustissima admodum consustudo est et ab Heroum usque deducta temporibus ». Fin.: « Et orare et precari nunquam desistam. Vale ».

IV. De distinctione ex natura rei, contra Scotistas: car. 23-25.

Com.: « Scio pherimos Scotistas ponere numerum quendam distinctionum ». Fin.: « Habes etiam apud Durandum ».

V. « Modus eligendi Pontifices ab electione beati Petri usque ad haec tempora » Excerpta: car. 27-34.

Com.: « Primus modus electionis summi Pont. », e resta a mezzo con le parole: « ipso inscio novum ».

VI. « Summa bullae S<sup>mi</sup> D. N. Pij IIIJ declaratoriae spoliorum » car. 35.

Com.: « Alterius Julius iije statuit quod incolae Urbis ». Fin.: « Litterae suae numquam emanassent ».

VII. Sermone nella « Domenica in Sexagesima » car. 36-50°.

Com.: « Quei poveri Agricoltori, quali hor con l'aratro et hor col vomere ». Fin.. « Al sacro sancto Altare del tuo divino Amore, et voi andate felici ».

- VIII. Descriptio « Caprarolae, sive Farnesium suburbanum » car. 51-66.

  Com.: « Caprarola oppidum est ». Fin.: « In stellas relatum poetae asserunt ».
- IX. « In nuptias Marci Pij de Sabaudia et Cleliae Farnesiae coniugum, Aurelij Ursi Romani Epithalamium » car. 67-69.

Com.: « Huc Hymenase veni, roseo venit Hesperus ortu ». Fin.: « Hymen o Hymenase, Hymen o Hymenase ».

X. « Remedio Spirituale contro la Peste e Male contagioso » car. 70-71°.

Com.: « Ne l'anno 1549, stando nella città di Trento ». Fin.: « Fac me venire ad te et cum sanctis tuis laudamus te in secula etc. ».

XI. « AURELIJ URSI Rom(ani) Perettina Sixti V Pont. Max. Villa in Exquilis » car. 72-87.

Com.: « Nymphae quae Tyberim propter, per amnem vagantes ». Fiu.: « Et tercentenos feliciter expleat annos ».

XII. Notizia sui giorni nefasti indicati da Nostradamus: car. 88.

Com.: « Nostradamus celebre astrologo nella Francia ». Fin.: « Come asserisce il detto Nostradamus ».

XIII. Regola della Religione di S. Lazzaro, rinnovata dal Gran Maestro Giannotto Castiglione: car. 89-116.

Com.: « Dopo che per volontà di Dio et per benignità del suo Vicario Pio Quarto ». Fin.: « Quel tanto che inspirerà loro la carità e'l bisogno de' poveri ». In testa alla car. 89 si legge: « Del Caro », della cui mano sembrano le correzioni nelle prime carte.

XIV. « Relacione delli negocij de dispense Matrimoniali in 4° grado et in 3° con quarto, et in 3° solo e in 2° con 3°, che son quelli che se danno e concedono in questo Pontificato di Sisto V » car. 118-129.

Com.: « Per incompetentia de dote, che la donna non l'ha ». Fin.: « E se saranno piu desonti, due ducati de ciascun desunto ».

XV. « Breve Compendium in quo breviter continebitur stilus expeditionum quae per officium Sacrae Poenitentiariae Apostolicae expediri consueverunt secundum ordinem libri Taxarum » car. 131-148.

Com.: « Antequam devenium ad explicationem stili ». Fin.: « Ad locum in quo regularis vigeret observantia ».

XVI. Elenco « degli Offitii di Palazzo » car. 149-151.

Com.: « Mastro di Casa e sotto Mastro ». Fin.: « Detto della misura del sale ».

XVII. «Libro della entrata et uscita della Sedia Apostolica, rivedute nel Pontificato di Gregorio XIII » car. 154-169.

Com.: « Le dogane di Roma sono appaltate », e resta a mezzo con le parole: « sigillo della quietanza di Ferrara ».

XVIII. «Risposta d'una lettera per difesa della Magca Città d'Ancona, al Selvago » car. 171-174.

Com.: « Se bene io mi sono ridotto in questo Eremo », ed è segnata: « Vostro l'Amorevole, che v'avertisce delle vostre Pazzie ».

XIX. « Seminario Reatino, Pompeius Ugionius (corr. Ugonius), Ode » car. 175-176.

Com.: « Ecquid sopitam Nobilis excitas ». Fin.: « Inaigetum monumenta divûm ».

XX. Orazione funebre per la morte di Chiappino Vitelli, Marchese di Cetona e Generale della fanteria del Gran Duca di Toscana: car. 177-184.

Com.: « Dura e lacrimosa materia ». Fin.: « Ci accingiamo a vincere e superare le magnanime prodezze loro ».

XXI. « Francisco Massario de Aspra Quaestori Pontificio », PAULI pul Junioris Carmen: car. 187.

Com.: « Cum mansura diu transactae gloria vitae ». Fin.: « Possidet Ausoniam, latiaque refulget in Urbem ».

XXII. « Officia Romanae Curiae » car. 188-189.

Com.: « Vicecancellaria ». Fin.: « Advocatus pauperum ».

XXIII. « Summario della sustantia della confessione delli infrascritti carcerati Conte Antonio Canossi, Thaddeo Manfredi, Cavaglier Pelliccione, Benedetto Accolti, Pietro Accolti e Prospero de Pittori » in forma di Lettera a Papa Pio IV: car. 192-193.

Com.: « Persuasi dal detto Benedetto Accolti che V. Stà non era vero Papa ». Fin.: « Concederle lunga vita et quanto lei stessa desidera ».

XXIV. De Secretarii officio, Epistola cuidam Hieronymo: car. 195-197.

Com.: « Longiores noctes, Hieronime, nos admonent, ut intermissa studia ». Fin.: « Et frustra inculcasse, ullo tempore poeniteat ».

XXV. « MICROTIJ TILOCCHI ad insignem Rom. Sem. pubem, Epistola » car. 199-200°.

Com.: « Fida ministra mei sermonis vade age, Musa ». Fin.: « Illi huc me allegant sancti iectum foedus amoris ».

XXVI. « In funere Illustrissimae Heroinae Cloeliae Sabelliae, Oratio a Francisco Sanotacrucio Tiferni in D. Francisci aede pridie Kal. Februarij M.D.LXXVI habita » car. 202-207.

Com.: « Tametsi, viri ornatissimi, longe mihi optatius erat ». Fin.: « Sempiterno

- cum gaudio tueatur ». È dedicata: « Illmo, amplissimo atque omni summa laude praestantissimo Cardinali Jacobo Sabellio Pontificio Vicario».
- XXVII. « Copia di una Lettera scripta dal R. P. Achille della Compagnia del Giesù al suo padre provinciale di Milano, data sotto il di xvi di Novembre 1583 di Rigorè terra di Grisoni » car. 209-212.
  - Com.: « Hoggi a punto è l'ottavo che partissimo di Milano ». Fin.: « Cominciando dal Padre Rettore, di cuore mi raccomando ».
- XXVIII. « Raguaglio di Franza della morte dell'Amiraglio (Gasparo Coligny) » car. 213-215.
  - Com.: « Havendo la M<sup>tà</sup> del Re scoperto ». Fin.: « Vederlo del tutto libero da questa peste ».
- XXIX. Francisci Plantedij Epistola ad Basilium Paravicinum: car. 219.
  - « Non possum, ita vivam, non moleste ferre desiderium tui »: « Bononiae, v Cal. Julias M.D.LXXI ».
- XXX. Anonymi Ode « Hippolito Estensi S. R. E. Cardinali amplissimo » car. 220-221.
  - Com.: « Jam, jam tende fidem mihi ». Fin.: « Simus pro meritis laudibus impares ».
- XXXI. « Ex libro prophetiarum R<sup>di</sup> Mag<sup>ri</sup> Reginaldi Oxonensis, qui mortuus est Constantiae labente anno 1418 » Excerpta: car. 223-224.
  - Com.: « Demon regnavit et sismata diseminavit ». Fin.: « Et tandem ceco hux erit tradita scelo ».
- XXXII. Copia di una Lettera di Monsignore B. DEL COLTRO, gentiluomo Francese, « sopra li segni e prodigij apparsi in Cielo sopra la Villa di Genevra, li 21 di Decembre 1580 a Monsignor G. Stadio, habitante in Lione » car. 225.
  - Com.: « Monsignore, vedendo come voi sete ansioso d'intendere e sapere ». Fin.: « Volermi dire in luogho delli libri Sibillini quel che ve ne parerà subito ».
- XXXIII. Copia di Lettera responsiva di « G. Stadius a Monsignore B. del Coltro, Gentilhuomo Franzese » car. 225.
  - Monsignore, la grande amicitia, qual voi mi portate >: 
     Di Lione, li ∞ij Genaro 1581 >.

XXXIV. « Discorso maraviglioso di quello che apparso in Cielo sopra la Riviera di Senna, verso il paese d'Amonte il Venerdì xxiij giorni di Genaro 1581 » car. 225b-226.

Com.: « Se il Mondo non ha sufficiente testimonianza ». Fin.: « Assai meglio che io non saperò specificare ». Subito dopo è una breve preghiera, che com.: « Se tu sei nostro Padre ».

XXXV. Protestatio Academicorum Gimnasii Romani (die xª Julij 1569) contra novam legem propositam: car. 227 e 230.

Com.: « Coram vobis DD. Rectori et consiliariis ». Fin.: « Omni meliori modo ». Seguono le firme di quindici Accademici e la ricevuta della protesta fatta da Simeone Circio.

XXXVI. Quaedam de jejunio: car. 228.

Com.: « Jejunium tolerat et quo magis ab hoc recedat ». Fin.: « Laus Deo et Virgini Mariae ».

XXXVII. Quaedam de medicina: car. 229.

Com.: « Divino implorato auxilio devenio ad puncta », e resta a mezzo con le parole: « senilis facillime jejunium ».

Sul rovescio della seconda carta non numerata, è un indice tumultuario del codice.

- 254. Cart., della prima metà del sec. XVI, di varia mano, m. 0,225 × 0,169, di car. 108, num. (la numerazione delle car. 1-91 è originale), oltre quattro carte in principio e sette in fine non numerate.
  - I. « In Dei nomine Amen. Incipit Textus Alchimiae quem, ut aiunt, composuit Episcopus Phyladelphus qui a Christoforo vocatur magister artis Generalis et magister de Florentia, De magni lapidis Compositione » car. 1-91.

Com.: « Artisicem vero huius scientiae oportet esse subtilissimi ingenii (car. 1<sup>b</sup>) ». Fin.: « Benigne et non morsu rigido suppleantur ». Precede (car. 1<sup>a</sup>) una lettera dedicatoria, che com.: « Studio namque storenti phisico ».

II. RAIMUNDI LULLIJ, « De secreto occultorum » car. 92-108.

Com.: « Quia homo est nobilius animal », e resta a mezzo con le parole: « totum os furni claudatur ad ».

- Le carte non numerate, che sono in principio e in fine, contengono alcune ricette di mano del sec. xvII. Sui due fogli di guardia sono incollati due brani di pergamena con ricordi familiari. Sul margine inferiore della car. 1°, è il nome dell'antico possessore: « Liber Petri Franc(isci) Giambullarij », e sul rovescio della seconda carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1735 ».
- 255. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m. 0,204 × 0,158, di car. 450 num., oltre sei carte in principio non numerate. Le car. 448-450 sono bianche.
  - I. «CLAUDIJ PTOLOMAEI Pelusiote, quadripartiti operis de Judicijs astrorum ad Syrum fratrem, Pancratio Florentino, Monaco Vallis Umbrosano, interprete » car. 1-222.

Com.: « Umnibus profecto vim quamdam ab aetherea et semputerna natura (car. 2) ». Fin.: « Quae oriuntur ex mixtione ». Precede (car. 1) un « Proxemium », che com.: « Cum duo sint maxima et potissima ».

II. « CLAUDIJ PTOLEMEI, liber qui dicitur Fructus » car. 223-237°.

Com.: « Cum exposuerimus, o Syre, effectrices Astrorum vires ». Fin.: « Gladio de medio ut plurimum tollentur ». Subito dopo (car. 239-243°) è l'Indice dei due Trattati.

III. Raccolta di Oroscopi, da Cosimo Medici a Ottavio Pucci: car. 245-447.

Le sei carte non numerate che sono in principio, contengono una triplice « Tabula » degli Oroscopi e cioè: « Thematum », « Nominum », « Cognominum ».

- Sul rovescio della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbrajo 1726 ».
- 256. Cart., del sec. XVI, m.  $0.287 \times 0.201$ , di car. 35, num. orig., oltre cinque carte in principio e due in fine non numerate e

completamente bianche. Le iniziali delle car. 1° e 2° sono a oro e colori, con lunghi fregi.

NICOLAI VALORIJ, Laurentij Medices vita.

Com.: « In nobilissima Medicum familia multi praeclari magnique viri fuere (car. 2) ». Fin.: « Communem interitum deplorabat ». Precede (car. 1) una lettera dedicatoria a Leone X, che com.: « Venit ad te, Beatissime Pater, Laurentius Medices parens tuus ».

- Il codice è adespoto, ed è quello stesso offerto al Papa mediceo, le cui armi a oro e colori sono a piedi della car. 2<sup>a</sup>. Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Novembre 1732 ».
- 257. Cart., del sec. XVIII, m. 0,304 × 0,221, di pagg. 300 num., oltre dieci carte in principio e tre bianche in fine non numerate.
  - « Le Vite di Pittori, Scultori et Architetti in compendio in numero di ducento venticinque scritte e raccolte da Nicola Pio dilettante Romano, dedicate alli Signori Virtuosi e Dilettanti della Pittura e del Disegno ».

Com.:  $\blacktriangleleft$  Abramo Bloemart Pittore e famoso intagliatore ». Fin.:  $\blacktriangleleft$  È stato fatto e delineato da Giulio Solimeno ».

- Le dieci carte preliminari contengono il Titolo, la Prefazione, datata da « Roma nell'anno 1724 », la « Tavola generale per alfabeto delli Nomi, Cognomi, e Sopranomi delli Pittori, Scultori et Architetti in numero di 225 » e la « Tavola delli Soprannomi de' Pittori della presente opera ». Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1743 ».
- 258. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.264 \times 0.190$ , di car. 359, num. orig., oltre tre carte in principio non numerate.
  - « Memorie Istoriche de Fatti più notabili succeduti nell'anni 1708 e 1709 tra la Corte di Roma con quelle di Vienna e Barcellona registrate dall'Abbate Antonio Fiocca Catanzarese, Aiutante di studio del

Emo Sig<sup>r</sup> Cardinal Bichi (Carlo) Agente di Monsig<sup>r</sup> Bichi (Vincenzo) Nunzio in Portogallo di altri Vescovi e Principi nella Germania e di molti Arcivescovi e Vescovi in Regno, Consagrate al merito impareggiabile dell'Ecmo Mons<sup>r</sup> Albani (Annibale) nipote degnissimo della Santità di Nro Sig. PP. Clemente XI, Nunzio Straordinario a' Principi Cattolici».

Com.: « Due sono (come si va discorrendo) le cause e basi fondamentali ». Fin.: « Con atti di singolarissima stima e particolarissime finesse (car. 351) ». Precede, nelle carte non numerate, una lettera dedicatoria che com.: « La benignità dell'Eccellensa vostra », e porta la data: « Roma, 10 Settembre 1709 ». Segue (car. 352-359) l' « Indice o sia ristretto del contenuto nelle presenti Memorie ».

- Sul rovescio della prima carta non numerata, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbrajo 1744 ».
- 259<sup>1-8</sup>. Cart., del sec. XVII, m.  $0.275 \times 0.205$ , di pagg. 604, num. orig., oltre due carte in principio non numerate.
  - « Sommario delle Vite de' Papi o aggiunte ai capitoli degli Elogi e Presagi ».

    Com.: « S. Pietro, Ebreo di nascita, habitatore di Galilea ». Fin.: « Mort il Cardinale Tolosano martire della fede e ro 1526 ».
  - Le due carte non numerate contengono l'« Indice » alfabetico da « S. Adriano » a « S. Zosimo ». A piedi della pag. 2, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1738 ».
- 260. Cart., dei secc. XVII-XVIII, di varia mano, m. 0,271 × 0,212, di car. 115, oltre la carta del titolo non numerata.
  - I. «Inventario dei beni Ereditarij della chiar. mem. dell'Emº Sigro Cardinal Massimi (Camillo) » fatto dal notaro Mazzeschi a ij ottobre 1677: car. 1-107.

Com.: « Un pilo di marmo antico scanellato ». Fin.: « Le cose necessarie da polire le carozze ». Sul rovescio della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1727 ».

II. « Metalli, Figure, Teste et altri Istromenti antichi esistenti dentro un

Studiolo di legno di noce nel Camerino delli Musaici, con suoi prezzi in Casa de Massimi alle Colonne », a 1° agosto 1737.

Com.: « Un piccolo bustino di metallo ». Fin.: « Con testa di Roma Galeata ». Segue una breve notizia di mano del Capponi, sulla vendita fattane a Federigo Thoms.

- 261. Cart., del sec. XVII, di varia mano, m.  $0,267 \times 0,207$ , di car. 350, num. orig., oltre le carte dei titoli non numerate.
  - I. « Relatione del Clar<sup>mo</sup> Sig. Lorenzo Priuli ritornato Ambasciatore da Fiorenza per la sua Ser<sup>ma</sup> Republica di Venetia, all'occasione delle nozze del Gran Duca, anno 1566 » car. 1-50.

Com.: « Essendo nella legatione di Fiorenza ». Fin.: « Con spendere le facoltà et la vita per servitio suo ».

II. « Relatione dell' Eccellentiss<sup>mo</sup> Sig<sup>r</sup> Don Filippo Pernisten, Imperiale Ambasciatore della Maestà Cesarea al Gran Principe di Moscovia, l'Anno M.D.LXXIX » car. 51-75.

Com.: « Mi è stato di gran contento che V. E. habbi havuto a cuore ». Fin.: « Con quella diligenza et certezza che sia possibile di quel Principe et del suo Regno. Di Jovito di Pollonia, ai 23 di Maggio 1579 ».

III. « Relatione del Mag<sup>co</sup> m. Vincenzo Quirini, fatta nell'Ecc<sup>mo</sup> Conseglio de' Pregadi. ritornando Ambasciatore dall'Ill<sup>mo</sup> Sig<sup>r</sup> Duca di Borgogna » car. 76-107.

Com.: « Niuna cosa è di maggior giovamento ». Fin.: « Tutto quello che del Regno di Castiglia, son per narrare alla Sertà Vra et alle VV. Srie ».

IV. « Relatione del Clar<sup>mo</sup> m. Michel Soriano, Cavalier ritornato Ambasciatore dal Ser<sup>mo</sup> Re Cattolico nel 1562 » car. 108-185.

Com.:  $\stackrel{.}{\leftarrow}$  opinione universale, provata con esperienza ». Fin.:  $\stackrel{.}{\leftarrow}$  Non posso sodisfare in altro, che con la buona gratia di V. Sertà et delle SSrie VV.  $EE^{me}$  ».

V. « Relatione del Clar<sup>mo</sup> m. Girolamo Lippomano, Ambasciatore della Ser<sup>ma</sup> Sig<sup>ria</sup> di Venetia, presso il Sig<sup>r</sup> Duca di Savoia, l'anno 1573 » car. 186-260.

Com.: « Dovendo far l'ultima et non meno importante di tutte l'altre attioni ». Fin.: « Et in quanta dignità di questa Serme Republica ».

VI. « Relatione universale delle cose di Venetia, fatta da Don Alfonso della Cueva, Ambasciatore di Spagna, hoggi Cardinale » car. 261-350.

Com.: « Laboriosa impresa per certo è questa, alla quale mi accingo ». Fin.: « Dum spiritus hos reget arctus ».

- Sul foglio di guardia è, di mano diversa, l' « Indice delle Relazioni ». Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Maggio 1720 ».
- 262. Cart., del sec. XV, di varia mano, m. 0,271 × 0,201, di car. 62, num. mod., oltre due carte bianche in fine non numerate. Le iniziali sono in rosso o turchino, con piccoli fregi.
  - I. « Incomincia il libro di Boetio della philosophica consolatione », tradotto in rima da Ser Alberto della Piagentina: car. 1-29°.

Com.: « I' che conpuosi già versi et cantai ». Fin.: « Ansi lo sleghi d'ogni mortal cura ». Subito dopo è la sottoscrizione: « finito e il quinto libro di BORTIO della philosophica consolatione ». La traduzione è adespota.

II. « Questa lauda e di Sancta Catherina dassiena. facta per lo venerabile et devoto huomo feo belcari da firenze » car. 29b-30a.

Com.: « Venga ciascun devoto et humil core ». Fin.: « Or corri a pie di questa alta reina ».

III. « Qui Incomincia la vita nuva del mangnifico poeta DANTE ALDIGHIERJ florentino » car. 31-61<sup>a</sup>.

Com.: « In quella parte del libro della mia memoria ». Fin.: « Di quella benedetta Beatrice, la quale gloriosamente mira nella faccia di colui, chuj est per omnia secula seculorum benedittus ». Subito dopo è la sottoscrizione in caratteri rossi: « Qui finiscie la vita nuova del poeta DANTE fiorentino. deo grazias ». Il titolo è in turchino. Il dritto della car. 39 è completamente bianco, con quest'avvertenza di mano del copista: « Nota che questa faccia si lasciò per errore, che lo scrittore non me n'aviddi, ma quello che ci doveva sighuitare epposto nell'altra faccia di questa carta et dipoi sighuendo bene come debbie ».

Sul dritto della car. 62 sono, di mano del sec. xvII, i primi diciassette versi della canzone: « Amor che nella mente mi ragiona ». A piedi della car. 1°, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Ottobre 1717 ».

- 263. Membr., della seconda metà del sec. XIV, m. 0,273 × 0,209, a due colonne, di car. 115, num. mod., oltre una carta di guardia in principio e una in fine non numerate. Le car. 37 e 76 sono completamente bianche.
  - « Comedia di DANTE ALLIGHIERI di firenze ».
  - Il testo del poema è intero e comincia dalla car. 3°. Ogni Cantica è preceduta da un « Proemio », che per l'Inferno (car. 3-36) occupa le car. 1-2°; pel Purgatorio (car. 38-75) sei linee in testa al primo verso; pel Paradiso (car. 77-115) la prima colonna della car. 77°. Le lettere iniziali di ciascuna cantica e del primo proemio sono in oro e colori, con fregi che si prolungano per tutta la faccia: le altre iniziali in rosso o turchino. Gli argomenti di ciascun capitolo sono in rosso. In fine la sottoscrizione in rosso: « Qui e compiuta la terza et ultima cantica della Comedia di Dante aliglighieri (!) fiorentino . lo quale mort a Ravenna l'anno della incharnatione del nostro signiore yesu christo. MCCCXXI° il di di santa croce di maggio secondo la consuetudine de fiorentini. Deo gratias am. ». Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Gennaro 1723 ».
- 264. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.293 \times 0.205$ , di pagg. 371 num., oltre due carte in principio non numerate.
  - I. « Caso o Tumulto de' Ciompi dell'anno 1378 di GINO CAPPONI » pag. 1-71.
    Com.: « Nell'anno 1378 a dì 18 del mese di Giugno ». Fin.: « Tommaso Bartoli Pellicciaio ». Cfr. Cod. 107<sup>1</sup>, num. I. Seguono (pag. 71-72) alcuni Ricordi di Firenze, che com.: « A dì 28 d'Agosto si trassono e nuovi Priori ».
  - II. « Lettera che messer Donato Acciaiuoli scrisse di Barletta a Firenze alla Signoria, essendo esso confinato l'anno 1396 » pag. 72-90.
    - « Dinanzi alla Vostra Signoria, premessa ogni debita reverenzia »: « A dì 10 di Novembre 1396 ». Cfr. Cod. 1071, num. VI. Seguono (pagg. 90-91) alcuni Ricordi di Firenze, che com.: « Io conchiudo che dello stato di Firenze ».
  - III. « Commentarj di Gino di Neri Capponi dell'Acquisto ovvero Presa di Pisa, l'anno 1406 » pag. 93-160.
    - Com.: « Trovandosi Piero di Luna, chiamato Papa Benedetto ». Fin.: « Il loro ufficio

non durava, se non tutto Agosto 1406 ». Cfr. Cod. 1074, num. II. Seguono (pag. 160-162) alcuni Ricordi di Firenze, che com.: « Questi qui appiè sono e Signori che sedevano quando si ebbe Pisa ».

IV. « Questi sono certi Ricordi fatti da Gino di Neri Capponi i quali fece in sua vecchiezza quando stava in casa infermo del male del quale si mori: e fu nell'anno 1420 » car. 164-170.

Com.: « E prima tanto terrà il Comune di Firenze suo stato ». Fin.: « Et un proprietà te ritieni et con loro ti consiglia ». Cfr. Cod. 1071, num. V.

V. « Commentarj di Neri di Gino Capponi di cose seguite in Italia dal 1419 al 1456, alle quali Imprese si trovò detto Neri in persona » pag. 172-354.

Com.: « Essendo ferma la pace tra Filippo Maria Duca di Milano ». Fin.: « Aveva certa provvisione dal Papa e Re e Sanesi ». Codesti Commentarj hanno pure una numerazione propria da pag. 1 a 174. Cfr. Cod. 1074, num. III.

VI. « La Cacciata del Conte di Poppi ed Acquisto di quello stato pel popolo Fiorentino, scritta da Neri di Gino Capponi » pag. 357-366.

Com.: « Io racconterò come passò il caso di Poppi». Fin.: « Andossene molto vilmente con tutti i suoi figliuoli, osservato il promesso ». Ha pure una numerazione propria da pag. 177 a 186. Cfr. Cod. 107<sup>4</sup>, num. IV. Segue (pag. 367-371) un « Indice delle Famiglie nominate ne' Commentarj di Neri Capponi », da « Accattabrica » a « Tommaso da Serrazzana, che fu Papa Niccola V ».

- I titoli e le correzioni interlineari e marginali, sono di mano di Anton Maria Biscioni. Sul dritto della seconda carta non numerata, è una nota bibliografica del Marchese Capponi sulla trascrizione del codice, e sul rovescio è la data dell'acquisto: « Novembre 1724 ».
- 265. Cart., dei secc. XVII-XVIII, di varia mano, m.  $0.277 \times 0.205$ , di car. 157 num. Nel codice sono qua e là parecchie carte bianche.
  - « Conclavi Varij mss. ».
  - I. « Conclave dei Cardinali nella Creatione del Papa, quando e perchè si cominciasse » car. 1-8.

Com.: « S'infermò nel di di S. Cecilia dell'anno 1268 il Pont. Clemente iiii ». Fin.: « Nel libro Cerimoniale è scritta ».

II. « Discorso dell'Elettione del sommo Pontefice, in quanti modi si faccia » car. 9-12.

Com.: « L'elettione del Sommo Pontefice, Vicario di Cristo, si fa in uno de' tre modi ». Fin.: « Basti dire per hora brevemente in questo particolare ».

III. « Conclave nel quale fu creato Papa il Cardinal Alfonzo Borgia Spagnulo a primo di Maggio 1455 di 77 anni: si fece chiamare Calisto III: visse nel Pontificato tre anni e quattro mesi » car. 15-18 e 46-48.

Com.: « Sedete (1) nella Cathedra di S. Pietro, circa otto anni Papa Nicolò Quinto ». Fin.: « Mandò due Legati in Francia, in Hungaria ». Precede (car. 13-14) l'elenco de' « Cardinali presenti alla Creatione di Calisto III ».

IV. « Conclave nel quale fu creato il Cardinal Tomasso Lucano di Sarzana, l'anno 1447 a 6 di Marzo: si fece chiamare Nicolò V: visse nel Pontificato anni otto e giorni 19 » car. 21-45.

Com.: « Era da tutti giudicata fuori di speranza la salute di Papa Eugenio ». Fin.: « E mutato di colore in volto, fu condotto nelle stanze Pontificali ». Precede (car. 19-21) l'elenco de' « Cardinali presenti alla Creatione di Papa Nicolò V ». Cfr. Cod. 29, num. IV e Cod. 160, num. 1.

V. Elenco de' « Cardinali presenti alla Creatione di Papa Pio Secondo » car. 48.

Com.: « Giorgio Fiesco ». Fin.: « Lodovico Milano ».

VI. « Conclave fatto per la Sede vacante di Papa Alessandro Ottavo, nel quale fu assunto al Ponteficato il Cardle Antonio Pignattelli Napolitano, che prese il nome d'Innocenzo XII: car. 49-59.

Com.: « Vedutisi i disordini che haveva cagionati il Nipotismo ». Fin.: « Fa aggire et operare la Santità Sua nel maggiore di tutti i Governi ».

VII. « Conclave di Papa Gregorio XIV, creato a di 5 di Decembre 1590 a hore.... » car. 61-103<sup>a</sup>.

Com.: « Giusto motivo veramente e laudabile curiosità ». Fin.: « N'habbia havuto la sua parte il discorso e la prudenza civile ». Cfr. Cod. 160, num. XXII.

VIII. « Conclave per la morte di Sisto V, nel quale fu creato Papa Urbano VII » car. 104-115°.

Com.: « Papa, Sisto 5º di fel. me. dopo essere stato alcuni giorni travagliato di febre». Fin.: « E morì col sagramento dell'estrema untione».

IX. « Conclave di Gregorio XIII » car. 116-125.

Com.: « Voi havete aggiunto per fino ai prieghi alla tanta autorità, che havete ». Fin.: « E riverita et amata la sua bontà ».

X. « Conclave per la morte di Gregorio XIV, nel quale fu creato Papa Innocentio Nono, l'Anno 1591 » car. 126-131.

Com.: « A di 15 Ottobre 1591 martedi a 8 hore di notte ». Fin.: « Il Cardinal Platta ».

XI. « Conclave per la morte di Clemente VIII, nel quale fu creato Papa Leone XI: 1605 » car. 132-157<sup>a</sup>.

Com.: « Era il Cardle Aldobrandino uscito di Roma ». Fin.: « La grandezza e la purità de' suoi heroici Pensieri ».

- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. Sul rovescio del foglio di guardia, è un « *Indice delle Scritture* » contenute nel codice. A piedi della car. la, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « *Settembre 1727* ».
- 266. Cart., della seconda metà del sec. XV, m.  $0.264 \times 0.214$ , di car. 221, num. mod.
  - « Comedia di DANTE ALLIGHIERI di firenze ».

Inferne (car. 1-76a); Purgatorio (car. 76a-148b); Paradiso (car. 148b-221).

Il titolo, le didascalie che precedono ciascun « Capitolo » e le iniziali delle terzine sono in rosso. La seconda e la terza Cantica sono precedute da due proemiuzzi, il primo dei quali si chiude con queste parole: « Sicche . io pre tanto . antonio mio . tido . questo . pre giunta . pre mie . cortesia . et per tuo . amaestramento . accio chettu . possa conprende . qualche buon frutto di tua letione . et abbi cagione . di me ricordarti. E questo . per ora ti sia . abastanza (car. 76°) ». L'amanuense richiamò in molti luoghi l'attenzione del suo Antonio, o con un semplice « Nota bene » o con qualche osservazione di maggiore rilievo (Cfr. specialmente le car. 18°, 88°, 108°, 129°, 130°, 143°, 144°, 176°, 216°). Sul margine destro della car. 46°, è copiata dalla stessa mano, una terzina saltata nella trascrizione. La car. 188° è completamente bianca, ma senza produrre lacuna nel testo. In fine è la

sottoscrizione in caratteri rossi: « Explicit commedia. Dantis Alagherij civis . florentini . deo gratias . Amen », e subito dopo, in caratteri neri: « Scritto . per me giovanni . dighirighoro dantonio . ghinghi . citiadino . fiorentino del popolo . di Santa . Maria . Novella & per la grazia . dello . onipotente iddio et della sua madre gloriosa . vergine Maria . finito oggi . questo . di . xxviiij° . dottobre . m . ccc° . lxviij° ». Il copista però dimenticò nella penna una cifra delle centinaja, e la sua inavvertenza, molto comune per altro, fece credere il codice, a chi lo guardò alla lesta, anteriore di un secolo. Segue un sonetto, la cui prima quartina dice:

« Linfimo ingengnio mio . et l'intelletto
quanto . saputo . antonio . o . hoperato .
tanto chal fin . to dante chopiato
secondo il mio . parer molto corretto . »;

ma, contro il parere del copista, il codice non è molto corretto, quantunque appaia eseguito sopra un buon testo. Sul margine inferiore della car. 2<sup>b</sup>, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Marzo 1726 »:

- 267. Cart., del sec. XVII, m.  $0.334 \times 0.224$ , di pagg. 202, num. orig., oltre la carta del titolo e una bianca in fine non numerate.
  - « Summarium quarundam Bullarum Pontificatus Ioannis Papab XXIII ».

Com.: « Decernit quod presentes litterae Apostolicae plene sufficiant ». Fin.: « Dat. Constantiae, nonis decembris an. 5 fol. 301 ».

- Sul rovescio della carta del titolo, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Settembre 1726 ».
- 268. Cart., del sec. XVIII, m.  $0.302 \times 0.213$ , di car. 22, num. orig., oltre due carte in principio non numerate.
  - « Vita di Piero di Gino Capponi, Cittadino Fiorentino » scritta da Vincenzo Acciatuoli.

Com.: « Con ciò sia che alle Città tutte et alle Comunanze de' Popoli ». Fin.: « Avea fatto molti anni addietro di marmo fabbricare ».

- Sul rovescio della seconda carta non numerata (la prima è bianca), sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Febbraio 1744 ».
- 269. Cart., del sec. XVII, m. 0,200 × 0,147, di pagg. 134 e car. 135-144, num. orig., oltre la carta del titolo e una bianca in fine non numerate.
  - « Extraits de diverses Lettres du S<sup>r</sup> De Peiresc (Nicolas-Claude Fabri) aux Scavants de son têms et des mesmes Scavants au S<sup>r</sup> De Peiresc. Sur un Manuscrit de la Bibliotheque du S<sup>r</sup> Degoffridi » pag. 1-135.
  - L Lettere di Niccolò Claudio Priresc Fabri.
    - 1. A Rubenio (Alberto) « Di Aix, alli 19 maggio 1618 (pag. 1-10) ». 2. A Du Puy (Pierre) - « le 16 juin 1628 (pag. 15-19) »; - « le 28 juillet 1628 (pag. 19-22) »; senza data (pag. 22-27); - senza data (pag. 79-84). 3. A « Mr Herpenus (Thomas) professeur des langues orientalles » - « Paris, le 5 octobre 1617 (pag. 27-30) ». 4. (senza indirizzo) - « A pariggi, 10 novembre 1620 » e « 8 decembre, di pariggi (pag. 31-36) ». 5. A Lelio Pascalini - « Aix, le 20 Avril 1608 (pag. 36-40) »; - « Montpellier, 5 Avril 1603 (pag. 41-44) »; - « Padoue, 2 decembre 1601 (pag. 45-48) »; - « Di Padova, 20 aprile 1602 (pag. 48-51) »; - senza data (pag. 51-53); - « A Aiw, alli 12 maggio 1609 (pag. 53-54) »; - senza data (pag. 53-62); - senza data (pag. 62-79); -« Pariggi all' 5 septembre 1605 (pag 84-88) »; - « Di Pariggi, alli 4 gennaro 1606 (pag. 89); - « Di Padova, alli 8 marzo 1602 (pag. 91-97) »; - « Di Aix, in Provenza, alli 3 Maggio 1607 (pag. 103-108) ». 6. A Benedetti (Natalitio) - « Aiw, 3 aprile 1613 (pag. 97) »; - « Aiw 22 ottobre 1613 (pag. 98) »; - « Aiw, alli 25 maggio 1614 (pag. 98-99) ». 7. A Abraham Gorlaeus - « Aix, le 15 février 1606 (pag. 100-103) ». 8. A Girolamo Aleandro - « Di Pariggi, il 23 Septembre 1620 (pag. 114-123) »; - senza data (pag. 123-135).
  - II. Lettres de M<sup>2</sup> de Saumaise (Benigne de).
    - Au Sr \*\*\* senza data (pag. 10-11); « Grigny, le 13 juillet 1628 (pag. 11-12) ».
       A Mr Du Puy (Pierre) senza data (pag. 12-14).
  - III. Lettera di GIROLAMO ALEANDRO al Reverendo Padre \*\*\*\*: pag. 109-110.

    « Delle medaglie neroniane, posso dirle »: « Di Roma, 9 di decembre 1617 ».
  - IV. « Della Imagine di Carlo Magne et altri Principi suoi descendenti » pag. 110-112.

Com.: « Trassomto di un cameo di agatha bellissimo ». Fin.: « Monasterio fossatense ».

V. « Critique du Sª DE PEIRESC (NICOLAS-CLAUDE FABRI) sur le Pontificium Arelatense » pag. 112-114.

Com.: « Cet auteur allegue des lettres patentes ». Fin.: « De salvo jure regum galliae nostrorum ».

VI. « Roelle des Medailles et autres antiquitez du cabinet d'antiquitez de M' du Perier gentilhomme de la ville d'Aix. Vendu au Roy Henry quatrieme, l'an 1608 » pag. 135-144.

Com.: « Dans une lettre de Mr De Peiresc ». Fin.: « Il y avoit en tout 746 pieces ».

- Sul rovescio del foglio di guardia è, di mano del Marchese Capponi: « Mandato in dono a me A. G. C. dal Sig<sup>r</sup> Cardinal Quirini da Brescia di Giugno 1732 ».
- 270. Cart., miscell., dei secc. XVII e XVIII, di varia mano, m. 0,290 × 0,203, di car. 289 num., oltre due carte in principio non numerate.
  - I. « Relazione de' danni cagionati da terremoti sentiti nel Regno di Sicilia, cavata dall'ultime lettere di Messina, sotto li 28 Gennaro 1693 (In Roma, per Domenico Antonio Ercole, 1693) » car. 1-2.
  - II. « Distinto raguaglio ed esatta relazione dell'infermità e morte dell'augustissimo Imperatore Leopoldo I (In Roma, Corbelletti, 1705) » car. 3-4.
  - III. « Distinta relazione osia istorico ragguaglio della sontuosa machina e di quanto in essa è figurato, fatta inalzare alli 11 di Febraro 1706 giorno di Giovedi grasso per la solenne esposizione del Venerabile Sacramento nella Basilica de' Santi Lorenzo e Damaso - (In Roma, per Domenico Antonio Ercole) » car. 5-6.
  - IV. « Distinta relàzione de i danni causati nella città di Viterbo dalle continue pioggie - (In Roma, per Domenico Antonio Ercole) » car. 7-8.
  - V. « Esatta descrizione delle sontuose Carozze, delle Livree e della prima pubblica Comparsa fatta in Roma dall'Illustriss. et Eccellentissimo Signore D. Andrea de Mello de Castro etc. (In Roma, per Dom. Ant. Ercole, 1709) » car. 9-12.

- VI. « Relazione succinta del terribile e flero Temporale accaduto in Ancona, nella notte susseguente al di 14 Settembre dell'Anno 1733 (In Ancona, nella stamperia del Zeppi) » car. 13-16.
- VII. Biglietto di Monsignor Merlini al Marchese Capponi: car. 17.
- VIII. Formola di protesta della Sede Apostolica per lo Stato di Parma: car. 18.
- IX. Motuproprio di Gio. Gastone I Gran Duca di Toscana, in favore della città di Pescia: car. 19-20.
  - Ha la data: « Coriolano Montemagni, 16 Novembre 1734 ».
- X. « Relazione dell'ultima malattia, morte e sepoltura dell'Altezza Reale del Serenissimo Gio. Gastone I Gran Duca di Toscana (In Firenze, nella Stamperia di S. A. R l'Anno 1737) » car. 21-26.
- XI. < Anconitana sumptus Litis & Alimentorum, nec non manutentionis seu reintegrationis Tori (Anconae, ex typographia Camerali, 1728) > car. 27-30.
  - È firmata: « Jo. Augustinus de Bianchellis procurator ».
- XII. Dominici Bagnarae Allegatio pro Marchione Joanne Francisco Nembrini Gonzaga: car. 31-37°,
  - Com.: « In officio D. Petrus Dominicus Gabriellius ». Fin.: « Qui omnium bonorum operum solus vult esse remunerator ». Segue (car. 371-38) la « Nota delle spese fatte ».
- XIII. « Breve Relazione dello Stato presente della Mensa Capitolare della Basilica di S. Pietro (Romae, M.DCC.XXXV) » car. 39-51.
- XIV. « Anconitana praetensi Spolii » pro Marchione Joanne Francisco Nembrini Gonzaga, contra seductores Marchionissae eius uxoris (Typis Leone & Mainardi, 1735): car. 52-53.
- XV. « Discorso Pro veritate di Monsignor Calcagnini (Carlo Leopoldo), Decano della Sacra Rota Romana, sopra l'eredità intestata del defonto Serenissimo Principe Eugenio Francesco di Savoja (senza luogo e nome di stampatore) » car. 54-66.

- XVI. Certificati contro la «voce sparsa in Roma» che Lucrezia, Carlotta e Isabella Lanti « abbino sortito Natali men che legitimi » (Romae, MDCCXXXVIII): car. 67-68.
- XVII. « Capitoli dell'Accomandigia fatta dal Conte Ugo del Conte Francesco di Carpegna con la Republica Fiorentina l'Anno MCCCCCC (senza luogo e nome di stampatore) » car. 69-71.

In testa alla car. 69, di mano del Marchese Capponi: « Fogli fatti stampare in Roma dal Marchese Emilio de' Cavalieri nel 1738 ».

- XVIII. « Renovazione della raccomandigia fatta dal Conte Francesco del Conte Ugo di Carpigna con la Republica Fiorentina, l'anno 1512 (senza luogo e nome di stampatore) » car. 72-74.
- XIX. « Accomandigia Comitis Joannis Lamberti de Carpigna » car. 75-77.
- XX. « Fatto informativo per le pendenze delli Luoghi della Carpegna spettanti al Marchese Emilio Orsini de' Cavalieri di Carpegna Sannesi » car. 78-79.

Com.: « Il paese della Carpegna è montuoso ». Fin.: « Si rimette a chi averd la bonta di considerarne il fatto ». Seguono (car. 80-98) diverse scritture, parte mas. e parte a stampa, sulla suddetta « Accomandigia ».

- XXI. « Copia de Representacion de Don Bernardo de Ezpeleta à su Magestad en carta parà el señor Marquès de Grimaldo, su fecha en Madrid à primero de Agosto de 1717 (senza luogo e nome di stampatore) » car. 99-102.
- XXII. Bandi di Giuseppe Maria Doge di Genova contro Teodoro di Neuhof, in data del 9 maggio 1736 e del 22 dicembre 1736 (In Genova, nella stamperia del Franchelli): car. 103-104.

Segue (car. 105) una breve notizia, di mano del Capponi, sul famoso avventuriero.

XXIII. Lettera giustificativa di « Teodoro, primo Re di Corsica » (senza luogo e nome di stampatore): car. 106-107.

- XXIV. Due editti di Carlo Emanuele Re di Sardegna, datati dal Campo sotto Pizzighettone a 27 novembre 1733 e da Bozzolo a 9 maggio 1734 (In Milano, per Giuseppe Richino Malatesta): car. 108-109.
- XXV. Patenti e istruzioni dell'Imperatore Carlo VI, datate da: Mantova, 10 novembre 1731; Vienna, 19 dicembre 1725, 31 agosto 1729, 4 novembre 1731; Milano, 15 febbrajo 1731 (senza luogo e nome di stampatore): car. 110-129.
- XXVI. « Fatto veridico del successo accaduto li 22 Febraro 1735 alla famiglia del Ministro Plenipotenziario di Portogallo nella Reggia Corte di Madrid » car. 130-134.
  - Com.: « La domenica di Carnevale, 20 febbrajo all'ore 29 ». Fin.: « Informazioni de' Ministri Esteri e di tutti l'altri disappassionati ».
- XXVII. « Copia di Lettera scritta dal sig. Ambasciatore di Portogallo in Madrid » car. 136-137.
  - « Sotto li 22 Febraro, fu fatto un violento attentato alla mia Casa »: « Madrid, li 24 Febraro 1734 ».
- XXVIII. « Copia di Lettera scritta dal Sig¹ D. GIUSEPPE PATIGNO all' Ambasciadore di Francia » car. 138-139.
  - « Sebbene erano così potenti le circostanze scandalose»: « Pardo, 28 Febbrajo 1735 ».
- XXIX. « Copia di Lettera scritta dal SENATO FIORENTINO al Ser<sup>mo</sup> Duca di Lorena (Francesco III) Gran Duca di Toscana » car. 140-141.

  « Nella funesta deplorabil disgrasia »: « (Firense), Agosto 1737 ». La Lettera fu scritta dal senatore Carlo Ginori.
- XXX. Editti di Francesco III, Gran Duca di Toscana (In Firenze, nella stamperia di Tartini e Franchi, 1737-1738): car. 142-150.
- XXXI. « Relazione dell'ingresso e soggiorno fatto in Pisa dalle Altezze Reali del Serenissimo Francesco III Duca di Lorena e di Bar, ec. e Gran Duca di Toscana e della Serenissima Maria Teresa Arciduchessa d'Austria e Gran Duchessa di Toscana, nel mese di Marzo 1732 (In Pisa, l'anno M. DCC. XXXIX, nella stamperia di Evangelista Pugli) » car. 152-164.

XXXII. « I Trionfi di Goffredo in Gerusalemme, Cantata da rappresentarsi nel Teatro del Pubblico della Città di Pisa, in occasione del primo faustissimo arrivo in detta città di S. A. R. Francesco III ecc. - (In Pisa, l'anno MDCCXXXIX, nella stamperia di Evangelista Pugli) » car. 165-181.

Le parole sono di Pio dal Borgo, pisano; la musica è di Michele Fini, napoletano.

- XXXIII. « Decreto pubblicato dalla Maestà Cattolica di Filippo V Re delle Spagne, per la spedizione comandata contro degl' Infedeli all'impresa della Piazza di Orano (In Firenze, MDCCXXXIII, nella stamperia di Bernardo Paperini) » car. 182-183.
- XXXIV. « Relacion de lo acaecido en la Navegacion de la Armada, que se congregó en la Bahia de Alicante, y de los gloriosos progressos del Exercito del Rey en la Conquista ò Restauracion de la Plaza de Oran ecc. (In Roma, MDCCXXXII, per Giovanni Zempel) » car. 184-187.

In fine, di mano del Marchese Capponi: « Fu dispensata dal Carde Bentivoglio, a 30 Luglio 1732 ».

- XXXV. Foglietti di notizie mandate da Firenze, negli anni 1731-32: car. 188-194.

  Com.: « S'intese Martedi scorso dalle Lettere di Pisa ». Fin.: « La quale andò a visitare ».
- XXXVI. « Breve racconto della venuta e dell'ingresso fatto in Firenze dall'Altezza Reale del Serenissimo Infante Duca Don Carlo Gran Principe di Toscana, il dì 9 Marzo 1732 (In Firenze, per i Tartini e Franchi, MDCCXXXII) » car. 195-198.
- XXXVII. « Memoria del Rmo Pre Ascanio (Salvatore d') Domenicano, Ministro del Re di Spagna, al Gran Duca di Toscana, 1733 » sulla condotta delle milizie in Toscana: car. 199.

Com.: « Avendo la  $M^{t\hat{\alpha}}$  del Re Cattolico, una pàrticolar premura ». Fin.: « Che sua  $M^{t\hat{\alpha}}$  per tutti li mezzi possibili propone di conservare ».

- XXXVIII. Copia di Lettera a Sua Cattolica Maestà sulle condizioni dei Tedeschi nel Regno di Napoli: car. 200-201.
  - « Essendosi degnata la Maestà Vostra con paterni sensi d'amore »: « Napoli, 26 Marzo 1734 ».

- XXXIX. Copia di Lettera del Cardinale Prospero Lambertini al Duca di Montemar: car. 202-203.
  - « Se non mi ritrovassi, come attualmente mi ritrovo »: « (Bologna) 22 maggio 1735 ».
- XL. Copia della Lettera responsiva del Duca di Monteman, Capitan Generale dell'esercito Spagnuolo, al Cardinal Prospero Lambertini: car. 203b.
  - « Il delitto comesso in Pianoro con le truppe del Re »: « Campo la Scala, 22 Maggio 1735 ».
- XLI. « Giuoco d'ombre » Satira politica: car. 204.
  - Com.: « Il Re di Francia. Io giuoco senza prendere ». Fin.: « Il Papa. Io sono in mezzo a chi passa e ripassa ». È di mano del Marchese Capponi.
- XLII. « Copia di Lettera scritta dall'Altezza Reale di Don CARLO Infante di Spagna ec. a i Capi del Governo (In Parma, nella stamperia Ducale, 1733) » car. 205-206.
- XLIII. « Consiglio dato al Re delle Due Sicilie da un Ministro di quella Corte (Conte Enrico Trivelli) » car. 207-229.
  - Com.: « Le Regie Corti di Madrid e di Napoli (car. 208) ». Fin.: « Le ragioni si addurranno di quanto si è finora asserito ». Sul rovescio della car. 207, è una breve notizia biografica del Trivelli, scritta dal Marchese Capponi.
- XLIV. « Atti delle cessioni e reciproche rinunzie di S. Maestà Cattolica del Re delle Due Sicilie nostro Signore e di S. Maestà Imperiale (In Napoli, per Francesco Ricciardo s. a.) » car. 231-240.
- XLV. Relazione del viaggio di Maria Amalia e delle feste fatte in Napoli (senza luogo e nome di stampatore): car. 241-250.
- XLVI. « Il passaggio per Ferrara della Sacra Reale Maestà di Maria Amalia, principessa Reale di Polonia, Regina delle Due Sicilie, Serenata per introduzione al Ballo nel teatro Scrofa (In Ferrara, per Giuseppe Barbieri, MDCCXXXVIII) » car. 251-260.

Le parole sono di Girolamo Melani, senese; la musica è di Gio. Battista Lampognani, milanese.

- XLVII. « Le cagioni della imminente guerra del Turco (In Vienna, presso Giampietro Van-Ghelen, 1737) » car. 261-284.
- XLVIII. « Breve e veridica Relazione della cagione e del modo con cui l'anno 1741 li Greci scismatici di Nazzaret si sono dichiarati Cattolici (In Roma, presso Pietro Rosati, M. DCC. XLII) » car. 285-288.
- XLIX. Sonetto codato « alle Glorie del Serafico Padre S. Francesco » car. 289.
  - Com.: « Con centottantamila Frati unito ». Fin.: « A tante glorie il gran Matteo ha duce ». Seguono alcune note esplicative.
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. Le due carte non numerate, contengono l' « Indice del presente volume ».
- 271. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 439 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 211.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dall'Anno 1705 (corr. 1702) al 1717. Tomo 1° ».

## Contiene Lettere di:

- 1. ALDOBRANDINI SILVESTRO « Prato, 20 Ottobre 1714 (Vi è incluso un biglietto del Dr Messeri, car. 48) ».
- 2. ALTOVITI GUGLIELMO « Firense, 12 Giugno 1715 (car. 92) »; « 19 giugno 1715 (car. 98) »; « 26 Giugno 1715 (car. 104) »; « 23 Luglio 1715 (car. 114) »; « 24 Agosto 1715 (car. 117) »; « 30 Ottobre 1715 (car. 130) »; « 17 Morso 1715 (car. 155) »; « 13 Ottobre 1716 (car. 203) »; « 13 Novembre 1716 (car. 215) ».
  - 3. Andreoli (librajo) « (Roma), Febbrajo 1716 (car. 148) ».
- 4. Battelli Gio. Cristoforo « (Roma), 3 Dicembre 1717 (car. 432) ». È diretta all'abate Lorenzo Saltarelli.
  - 5. Belmer Ferdinando Maria « Livorno, Ottobre 1715 (car. 127) ».
  - 6. Bernardini Antonio-Maria « Genova, 22 Agosto 1711 (car. 29) ».
- 7. BIANCARDI NICOLÒ-BASTIANO « Venesia » senza data (car. 46); « 4 Aprile 1716 (car. 163) »; senza data (car. 180); e col nome di Domenico Lalli: senza data (car. 178).
- 8. Biscioni Anton-Maria « Firense, 8 Gennaio 1714 (car. 52) »; « 25 Giugno 1715 (car. 100) »; « 23 Luglio 1715 (car. 113) »; « 21 Aprile 1716 (car. 171) »; « 13 Maggio 1716 (car. 173); « 28 Luglio 1716 (car. 185) »; « 28 Settembre 1716

- (car. 199); « 8 Dicembre 1716 (car. 221) »; « 12 Gennaio 1716 (car. 233) »; « 2 Marzo 1716 (car. 241) »; « 23 Marzo 1716 (car. 249) »; « 13 Aprile 1717 (car. 263) »; « 11 Maggio 1717 (car. 289) »; « 15 Giugno 1717 (car. 303) »; « 20 Luglio 1717 (car. 313) »; « 3 Agosto 1717 (car. 328) »; « 17 Agosto 1717 (car. 349) »; « 7 Settembre 1717 (car. 367) »; « 21 Settembre 1717 (car. 379) »; « 12 Ottobre 1717 (car. 402) ».
- 9. Borromei Borromeo Carlo « Prdova, 25 Germaio 1715 (car. 54) »; « 8 Febbraio 1715 (car. 58) »; « 28 Febbraro 1716 (car. 64) »; « 26 Aprile 1715 (car. 71) ».
- 10. Capponi Ferrante Maria « Firense, 4 Giugno 1715 (car. 88) »; « 2 Luglio 1715 (car. 106) ». Sono senza firma.
  - 11. CERUTI GIACINTO « (Roma), 17 Marzo 1717 (car. 247) ».
- 12. Comparini Silverio « Siena, 1 Luglio 1717 (car. 307) »; « 21 Luglio 1717 (con una nota di libri e mss., car. 317) »; « 11 Agosto 1717 (car. 335) »; « 18 Agosto 1717 (car. 345) »; « 15 Settembre 1717 (car. 373) »; « 29 Settembre 1717 (con una ricevuta di Francesco Quinza, car. 388) »; « 5 Ottobre 1717 (car. 396) »; « 29 Ottobre 1717 (car. 438) ».
- 13. Crispi Eustachio « (Roma), 6 Maggio 1711 (car. 25) »; « 25 Maggio 1711 (car. 27) ».
  - 14. Finocchi Orlando « Firense, 14 Maggio 1715 (con una nota di libri, car. 77) ».
  - 15. LALLI DOMENICO Vedi: BIANCARDI NICOLO BASTIANO.
- 16. MARSTRO BENEDETTO (DEL) « Cortona, 7 Gennaio 1714 (car. 50) »; « Firense, 11 Febbraio 1715 (car. 62) »; « 10 Novembre 1716 (car. 213) »; « 1 Dicembre 1716 (car. 219) »; « 22 Dicembre 1716 (car. 229) »; « 5 Gennaio 1716 (car. 231) ». Sono senza firma.
  - 17. MARABOTTINI FILIPPO « Ravenna, 23 Novembre 1710 (car. 21) ».
- 18. Marioonda Alfonso « Napoli, 30 Maggio 1716 (car. 175) »; « 17 Aprile 1717 (car. 289) »; « 4 Maggio 1717 (car. 281) ».
- 19. Marmi Anton Francesco « Firenze, 12 Dicembre 1714 (car. 41) »; senza data (car. 44) »; « 12 Marzo 1714 (car. 66) »; « 19 Marzo 1715 (car. 68) »; « 2 Aprile 1715 (car. 69) »; « 30 Aprile 1715 (car. 73) »; « 14 Maggio 1715 (car. 80) »; « 21 Maggio 1715 (car. 82) »; « 23 Maggio 1715 (car. 84) »; « 29 Maggio 1715 (car. 86) »; « 5 Giugno 1715 (car. 90) »; « 12 Giugno 1715 (car. 94) »; « 18 Giugno 1715 (car. 96) »; « 26 Giugno 1715 (car. 102) »; « 17 Luglio 1715 (car. 111) »; « 14 Agosto 1715 (car. 116) »; senza data (car. 119) »; « 28 Agosto 1715 (car. 120) »; « 3 Settembre 1715 (car. 122) »; senza data (car. 123) »; « 24 Settembre 1715 (car. 124) »; « 2 Ottobre 1715 (car. 126) »; « 15 Ottobre 1715 (car. 128) »; « 13 Novembre 1715 (car. 132) »; « 4 Dicembre 1715 (car. 134) »; « 10 Dicembre 1715 (car. 136) »; « 18 Dicembre 1715 (car. 138) »; « 8 Gennaio 1716 (car. 140) »; « 15 Gennaio 1716 (car. 142) »; senza data (car. 144); « 11 Febbraio 1716 (car. 149) »; « 25 Febbraio 1716 (car. 151) »; « 4 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car. 157) »; « 7 Aprile 1716 (car. 167) »; « 24 Marzo 1716 (car.

«14 Aprile 1716 (car. 169) »; - «1 Settembre 1716 (car. 192) »; - «15 Settembre 1716 (car. 195) »; - «6 Ottobre 1716 (car. 201) »; - «20 Ottobre 1716 (car. 205) »; - «22 Dicembre 1716 (car. 227) »: - «23 Febbraio 1717 (car. 239) »; - «9 Marzo 1717 (car. 243) »; - «16 Marzo 1717 (car. 245) »; - «30 Marzo 1717 (car. 255) »; - «6 Aprile 1717 (car. 1717 (car. 2717) »; - «13 Aprile 1717 (car. 265) »; - «20 Aprile 1717 (car. 273) »; - «27 Aprile 1717 (car. 279) »; - «4 Maggio 1717 (car. 287) »; - «11 Maggio 1717 (car. 299) »; - «25 Maggio 1717 (car. 301) »; - «22 Giugno 1717 (car. 305) »; - «6 Luglio 1717 (car. 309) »; - «21 Luglio 1717 (car. 321) »; - «3 Agosto 1717 (car. 331) »; - «10 Agosto 1717 (car. 338) »; - «17 Agosto 1717 (car. 347) »; - «24 Agosto 1717 (car. 355) »; - «31 Agosto 1717 (car. 362) »; - «7 Settembre 1717 (car. 369) »; - «5 Ottobre 1717 (car. 394) »; - «26 Ottobre 1717 (car. 409) »; - «14 Dicembre 1717 (car. 418) »; - «Firenze, 23 Novembre 1717 (car. 429) »; - «14 Dicembre 1717 (car. 435) ».

- 20. MELETO ÎACOPO (DA) « (Roma), senza data (car. 327) ».
- 21. Melocchi Bartolomeo « Pistoia, 28 Settembre 1706 (car. 15) »; « 21 Dicembre 1706 (car. 17) ».
  - 22. Montecatini Antonio Felice senza luogo e data (car. 60).
  - 23. Mozzi Marcantonio « Firense, 10 Aprile 1702 (car. 19) ». Senza firma.
  - 24. NERI FILIPPO « S. Martino, 19 Settembre 1716 (car. 197) ».
  - 25. ONDEDEI VINCENZO « 23 Ottobre 1711 (car. 209) ».
  - 26. PARENSI PAOLO ANTONIO « Lucca, 9 Febbraio 1716 (car. 146) ».
  - 27. PASQUI JACOPO « Firenze, 20 Settembre 1717 (car. 377) ».
  - 28. Pecori Anton Francesco « Padova, 30 Luglio 1705 (car. 5) ». Senza firma.
- 29. Puccinelli Andrea « Napoli, 14 Ottobre 1713 (car. 33) », « 31 Ottobre 1713 (car. 34) »; « 5 Novembre 1713 (car. 35) »; « 16 Novembre 1713 (car. 36) »; « 23 Giugno 1714 (car. 37) »; « 10 Luglio 1714 (car. 39) »; « 29 Gennaio 1715 (car. 56) »; « Luglio 1715 (car. 108) »; « 24 Agosto 1715 (car. 117) »; « 31 Marzo 1716 (car. 161) »; « 4 Aprile 1716 (car. 165) »; « 11 Agosto 1716 (car. 189) »; « 5 Settembre 1716 (car. 194) »; « 5 Novembre 1716 (car. 211) »; « 23 Novembre 1716 (car. 217) »; « 15 Dicembre 1716 (car. 225) »; « 14 Gennaro 1717 (car. 235) »; « 30 Marzo 1717 (car. 253) »; « 20 Aprile 1717 (car. 267) »; « 24 Aprile 1717 (car. 275) »; « 4 Maggio 1717 (car. 283) ».
- 30. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 8 Luglio 1717 (con una nota di libri, car. 311) »; « 20 Luglio 1717 (car. 315) »; « 4 Agosto 1717 (car. 333) »; « 11 Agosto 1717 (car. 336) »; « 17 Agosto 1717 (car. 342) »; « 25 Agosto 1717 (car. 351) »; « 31 Agosto 1717 (car. 364) »; « 15 Settembre 1717 (car. 371) »; « 22 Settembre 1717 (con una nota di libri, car. 381) »; « 29 Settembre 1717 (car. 392) »; « 6 Ottobre 1717 (car. 398) »; « 20 Ottobre 1717 (car. 407) ».
  - 31. ROFFIA PIETRO PAOLO « S. Miniato, 26 Dicembre 1714 (car. 43) ».
- 32. Rossi Giuseppe « Napoli, 22 Settembre 1705 (car. 7) »; « 29 Settembre 1705 (car. 9) »; « 28 Ottobre 1705 (car. 11) ».
  - 33. SABBATINI MARCO ANTONIO (librajo) « (Roma), 18 Dicembre 1717 (car. 437) ».

34. Salvini Salvino - « Firenze, 30 Giugno 1705 (car. 1) »; - « 14 Luglio 1705 (car. 3) »; - « 5 Maggio 1711 (car. 23) »; - « 22 Settembre 1711 (Vi è accodata un' Anacreontica, che com.: « Pria che nel petto / Abbia ricetto », car. 31) »; - « 31 Luglio 1715 (car. 115) »; - « 20 Agosto 1715 (car. 121) ».

35. Turino Lorenzo (librajo) - « Napoti, 28 Luglio 1716 (car. 183) »; - « 11 Agosto 1716 (car. 187) »; - « 18 Agosto 1716 (car. 190) »; - « 23 Ottobre 1716 (car. 207) »; - « 12 Dicembre 1716 (car. 223) »; - « 15 Gennaio 1717 (car. 237) »; - « 23 Marzo 1717 (car. 251) »; - « 13 Aprile 1717 (car. 261) »; - « 20 Aprile 1717 (car. 271) »; - « 4 Maggio 1717 (car. 285) »; - « 30 Luglio 1717 (car. 325) »; - « 14 Agosto 1717 (car. 340) »; - « 27 Agosto 1717 (car. 359) »; - « 28 Settembre 1717 (car. 386) »; - « 12 Ottobre 1717 (car. 400) »; - « 15 Ottobre 1717 (car. 405) »; - « 29 Ottobre 1717 (car. 411) »; - « 5 Novembre 1717 (con una nota di libri, car. 414) »; - « 13 Novembre 1717 (car. 424) »; - « 18 Novembre 1717 (car. 426) ».

36. Zeno Apostolo - « Venezia, 24 Luglio 1717 (car. 323) »; « 21 Agosto 1717 (con l'elenco di alcune edizioni del Decameron, car. 351) »; - « 4 Settembre 1717 (car. 365) »; - « 25 Settembre 1717 (car. 384) ».

- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 109-110 sono due frammenti di Lettere (Parigi 16 e 22 Luglio 1715) sull'edizione ventisettana del Boccaccio. A car. 293-298 è una Nota di Libri dell'11 maggio 1717, e qua e là sono alcune ricevute di librai. Le due carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.
- 272. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 461 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 212.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, del 1718, 1719 e 1720. Tomo 2° ».

- 1. ALTOVITI GUGLIELMO « Firense, 12 Aprile 1718 (car. 45) »; « 19 Aprile 1718 (car. 47) »; « 31 Gennaio 1719 (car. 159) ».
  - 2. ARGELATI FILIPPO « Milano, 8 Settembre 1719 (car. 293) ».
- 3. Battelli Gio. Cristoforo (Roma), 14 Febbraio 1719 (car. 164) ». Vi è inclusa la minuta della responsiva del Marchese Capponi, con la data: « (Roma), 14 Febbraio 1719 ».
- 4. Belmer Ferdinando Maria « Livorno, 29 Agosto 1718 (car. 91) »; « 12 Settembre 1718 (car. 102) »; « 26 Settembre 1718 (car. 116) ».

- 5. Biscioni Anton Maria « Firenze, 4 Gennaio 1718 (car. 1) »; « 1 Febbraio 1718 (car. 16) »; « 8 Marzo 1718 (car. 25) »; « 15 Marzo 1718 (car. 29) »; « 17 Maggio 1718 (car. 51) »; « 5 Luglio 1718 (car. 64) »; « 2 Agosto 1718 (car. 77) »; « 16 Agosto 1718 (car. 83) »; « 23 Agosto 1718 (car. 87) »; « 6 Settembre 1718 (car. 97) »; « 13 Settembre 1718 (car. 108) »; « 20 Settembre 1718 (car. 114) »; « 8 Novembre 1718 (car. 127) »; « 20 Dicembre 1718 (car. 143) »; « 28 Febbraio 1719 (car. 172) »; « 21 Marzo 1719 (car. 190) »; « 20 Giugno 1719 (car. 225) »; « 8 Agosto 1719 (car. 272) »; « 22 Agosto 1719 (car. 283) »; « 29 Agosto 1719 (car. 291) »; « 3 Ottobre 1719 (car. 312) »; « 5 Marzo 1720 (car. 371) »; « 9 Aprile 1720 (car. 386) »; « 2 Luglio 1720 (con una nota di libri e mss., car. 405) »; « 30 Luglio 1720 (car. 417) »; « 3 Settembre 1720 (car. 419) »; « 3 Dicembre 1720 (car. 450) ».
- 6. Burgos Alessandro « Padova, 27 Gennaio 1719 (car. 157) »; « 3 Marzo 1719 (car. 176) »; « 13 Maggio 1719 (car. 210) »; « 2 Giugno 1719 (car. 217) »; « 16 Giugno 1710 (car. 220) »; « 14 Luglio 1719 (car. 238) »; « 25 Agosto 1719 (car. 287) »; « 10 Novembre 1719 (car. 346) »; « 5 Aprile 1720 (con una nota di libri, car. 383) »; « 27 Dicembre 1720 (car. 458) ».
- 7. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 12 Luglio 1718 (car. 69) »; « 30 Agosto 1718 (car. 93) ». Sono senza firma.
  - 8. CARNESECCHI FRANCESCO « Firenze, 12 Marzo 1719 (car. 373) ».
- 9. CHIAPPÈ GIOVANNI-BATTISTA « (Roma), S. Onofrio, 11 Marzo 1719 (car. 178) »; « 15 Marzo 1719 (car. 184) ».
- 10. Comparini Silverio « Siena, 19 Gennaio 1718 (con una nota di libri e maa, car. 9) »; « 15 Marzo 1718 (car. 31) »; « 22 Giugno 1718 (car. 55) »; « 4 Laglio 1718 (con una nota di libri, car. 61) »; « 26 Luglio 1718 (car. 73) »; « 14 Settembre 1718 (car. 110) »; « 5 Ottobre 1718 (con una nota di libri, car. 122) »; « 27 Marzo 1719 (car. 194) »; « 19 Luglio 1719 (con una nota di libri, car. 245) »; « 21 Agosto 1719 (car. 281) »; « 4 Settembre 1719 (con una nota di libri, car. 314) »; « 18 Ottobre 1719 (con una nota di libri, car. 319) »; « 3 Novembre 1719 (car. 340) »; « 3 Luglio 1720 (car. 409) ».
  - 11. CORBELLINI GIROLAMO « (Roma), 15 Luglio 1719 (car. 240) ».
  - 12. Crispi Eustachio « (Roma), senza data e senza firma (car. 198) ».
  - 13. CROZIER CESARE (librajo) « (Roma), senza data (car. 404) ».
- 14. Dragomanni Neri « Firenze, 2 Gennaio 1719 (car. 362) »; « 9 Luglio 1720 (car. 412) ». Sono senza firma.
  - 15. EGIZIO MATTEO « Napoli, 27 Luglio 1720 (car. 414) ».
  - 16. FILONARDI CINZIO « Bauco, 7 Giugno 1720 (car. 398) »
- 17. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 26 Marzo 1719 (car. 192) »; « 13 Maggio 1719 (car. 208) »; « 8 Novembre 1719 (È una responsiva scritta sullo stesso foglio di un biglietto del Marchese Capponi, car. 344) ».
  - 18. Fortiguerra Nicolò « (Roma), seuza data (car. 204) ».
  - 19. GABRIELLI MARIO € (Roma), 29 Luglio 1718 (car. 75) ».

- 20. GABOFALO BIAGIO « (Roma), 7 Settembre 1780 (car. 421) ».
- 21. Gigli Girolamo « (Roma), 31 Marso 1718 (car. 43) »; « 17 Dicembre 1718 (car. 137) »; « 3 Gennaio 1719 (car. 151) »; senza data (car. 219); « 5 Agosto 1719 (car. 271) »; « 23 Marso 1720 (car. 377) »; senza data (car. 379); senza data (car. 381); « 14 Settembre 1720 (car. 425) ».
  - 22. Giorgi Domenico « (Roma), 20 Ottobre 1719 (car. 324) ».
- 23. Gratiani Giuseppe (Roma), 13 Settembre 1719 (car. 302) »; « 16 Settembre 1719 (car. 304) »; senza data (car. 368).
- 24. Landi Francesco « Parigi, 8 Agosto 1718 (car. 81) »; « 2 Octobre 1718 (car. 120) »; « 20 Febbraio 1718 (car. 168) ».
- libri e mss., car. 405) »; « 30 Luglio 1720 (car. 417) »; « 3 Settembre 1720

  - 26. LEONIO VINCENZO « (Roma), 12 Aprile 1718 (car. 39) ».
  - 27. MARAPOTTINI FILIPPO « (Roma), 20 Aprile 1718 (car. 41) ».
- 28. Marmi Anton Francesco « Firenze, 11 Gennaio 1718 (car. 5) »; « 18 Gennaio 1718 (car. 7) »; - « 1 Febbraio 1718 (car. 14) »; - « 8 Febbraio 1718 (car. 21) »; -« 8 Marzo 1718 (car. 27) »; - « 22 Marzo 1718 (car. 33) »; - « 29 Marzo 1718 (car. 35) », - « 19 Luglio 1718 (car. 67) »; - « 26 Luglio 1718 (car. 71) »; - « 2 Agosto 1718 (ear. 79) >; - < 16 Agosto 1718 (car. 85) >; - < 6 Settembre 1718 (car. 95) >; -« 13 Settembre 1718 (car. 106) »; - « 20 Settembre 1718 (car. 112) »; - « 27 Settembre 1718 (car. 118) »; - « 13 Decembre 1718 (car. 133) »; - « 14 Marso 1719 (car. 182) »; - « 21 Marzo 1719 (car. 188) »; - « 8 Aprile 1719 (car. 199) »; - « Pisa, 16 Aprile 1719 (car. 201) »; - « 28 Aprile 1719 (car. 206) »; - « 19 Maggio 1719 (car. 212) »; -« 26 Maggio 1719 (car. 214) »; - « Firenze, 20 Giugno 1719 (car. 227) »; - « 27 Giugno 1719 (car. 230) »; - « 11 Luglio 1719 (car. 236) »; - « 25 Luglio 1719 (car. 255) »; -« 1 Agosto 1719 (con una nota di libri, car. 264) »; - « 18 Ottobre 1719 (diretta al Merli, car. 270) »; - « Firenze, 8 Agosto 1719 (car. 274) »; - « 15 Agosto 1719 (car. 277) »; - « 5 Settembre 1719 (car. 295) »; - « 19 Settembre 1719 (car. 308) »; -« 3 Ottobre 1719 (car. 310) »; - « 25 Ottobre 1719 (car. 326) »; - « 28 Novembre 1719 (car. 348) »; - « 19 Dicembre 1719 (car. 358) »; - « 9 Gennaio 1720 (car. 364) »; -< 16 Gennaio 1720 (car. 366) »; - « 20 Febbraio 1720 (car. 369) »; - « 12 Marso 1720 (car. 375) »; - « 11 Giugno 1720 (car. 400) »; - « 27 Settembre 1720 (car. 427) »; -« 27 Novembre 1720 (con una nota di libri, car. 445) »; - « 24 Dicembre 1720 (car. 456) ».
  - 29. Masini Gasparo (librajo) « Roma, 4 Luglio 1720 (car. 411) ».
- 30. Meleto Jacopo da « (Roma), 2 Ottobre 1720 (car. 431) »; « 29 Novembre 1720 (car. 449) ».
  - 31. MELINI CARLO « (Roma), 19 Luglio 1719 (car. 251) ».
  - 32. MERLr « (Firenze), senza data e senza firma (car. 270) ».
- 33. Oddi- Carlo (degli) « Perugia, 28 Giugno 1718 (car. 57) »; « 18 Giugno 1719 (car. 223)
- 34. PERUGINI CARLO ANTONIO « Napoli, 12 Ottobre 1720 (car. 433) »; « 29 Ottobre 1720 (con una nota di libri, cur. 436) ».

- 35. Piccinetti Romano « Bologna, 19 Agosto 1719 (car. 279) ». È diretta a Mons. Filippo Cesarini.
- 36. QUINZA FRANCESCO (librajo) « Siena, 7 Settembre 1718 (car. 100) »; « 17 Luglio 1719 (car. 243) »; « 2 Agosto 1719 (car. 268) »; « 4 Novembre 1719 (car. 342) »; « 12 Maggio 1720 (con diverse note di libri, car. 388) ».
  - 37. REPETTO GIOVANNI BATTISTA « Genova, Febbraio 1718 (car. 19) ».
  - 38. Rispoli Nicolò (librajo) senza luogo e data (car. 441).
- 39. Salvini Anton Maria « Firenze, 27 Dicembre 1718 (car. 147) ». Vi è inclusa la minuta della responsiva del Marchese Capponi, con la data da « Roma, 17 Dicembre 1718 ».
- 40. Salvini Salvino « Firenze, 18 Ottobre 1718 (car. 125) »; « 8 Novembre 1718 (car. 130) »; senza data (car. 141); « 14 Marzo 1718 (car. 180) »; « 27 Gisegno 1719 (car. 232) »; « 1 Agosto 1719 (car. 260) »; « 23 Agosto 1719 (car. 285) »; « 12 Settembre 1719 (car. 299) »; « 19 Settembre 1719 (car. 308) »; « 31 Ottobre 1719 (car. 328) ».
  - 41. SARZANA ANTONIO (DA) « Firenze, 13 Settembre 1718 (car. 104) ».
  - 42. Simeonibus Francesco Antonio (de) « (Roma), senza data (car. 234) ».
  - 43. Stricio Tommaso « (Roma), 9 Agosto 1719 (car. 276) ».
  - 44. Toparini Antonio « Caprarola, 17 Dicembre 1719 (car. 354) ».
- 45. Turino Lorenzo (librajo) « Napoli, 8 Gennaio 1717 (car. 3) »; « 21 Gennaio 1718 (car. 12) »; « 2 Aprile 1718 (car. 37) »; « 27 Agosto 1718 (car. 89) »; « 17 Dicembre 1718 (car. 135) »; « 18 Dicembre 1718 (car. 139) »; « 24 Dicembre 1718 (car. 145) »; « 14 Gennaio 1719 (car. 152) »; « 21 Gennaio 1719 (car. 155) »; « 31 Gennaio 1719 (car. 161) »; « 28 Febbraio 1719 (car. 174) »; « 21 Marzo 1719 (car. 186) »; « 4 Aprile 1719 (car. 196) »; « 22 Luglio 1719 (car. 253) »; « 26 Agosto 1719 (car. 289) »; « 9 Settembre 1719 (car. 207) »; « 15 Dicembre 1719 (car. 356) »; « 30 Dicembre 1719 (car. 360) ».
  - 46. Volpi Abate « (Roma), 2 Luglio 1718 (car. 59) ». Senza firma.
- 47. Zacchei Giacomo « Spoleto, 6 Dicembre 1719 (car. 350) »; « 12 Dicembre 1719 (car. 352) »; « 1 Ottobre 1720 (car. 429) »; « 3 Ottobre 1720 (car. 434) »; « Chiavano, 30 Ottobre 1720 (car. 439) »; « Spoleto, 26 Novembre 1720 (car. 442) »; « 7 Dicembre 1720 (car. 452) »; « 21 Dicembre 1720 (car. 454) »; « 28 Dicembre 1720 (car. 460) ».
- 48. Zeno Apostolo « Venesia, 26 Febbraio 1717 (car. 23) »; « 30 Aprile 1718 (car. 49) »; « 18 Giugno 1718 (car. 53) ».
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 163 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (13 Febbraio 1719). A car. 66 è una nota di Libri mandata da Parigi il 14 giugno 1718, e qua e là sono alcune ricevute di librai. Le due carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.

- 273. Cart., del sec. XVIII. di varia dimensione, di car. 499, num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 226.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di Libri e cose antiquarie, del 1721 e 1722. Tomo 3° ».

- 1. Anguissola Ludovico « Roma, 13 Dicembre 1721 (car. 200) »; « 23 Otto-bre 1722 (car. 435) ».
- 2. ABGELATI FILIPPO « Milano, 23 Aprile 1721 (car. 56) »; « 21 Maggio 1721 (car. 67) »; - « 18 Giugno 1721 (car. 74) »; - « 29 Luglio 1721 (car. 94) »; - « 22 Agosto 1721 (car. 111) »; - « 22 Ottobre 1721 (car. 154) »; - « 12 Novembre 1721 (car. 176) »; - < 10 Dicembre 1721 (car. 196) »; - < 14 Gennaio 1722 (car. 221) »; - < 3 Marzo 1722 (con una nota di libri, car. 248) »; - « 18 Marzo 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 259) »; - « 25 Marzo 1722 (car. 271) »; - « 7 Aprile 1722 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 278) »; - « 29 Aprile 1722 (car. 300) >: - « 6 Maggio 1722 (car. 304) >; - « 20 Maggio 1722 (car. 313) >; -< 27 Maggio 1722 (car. 317) »; - < 10 Giugno 1722 (car. 328) »; - < 18 Giugno 1722 (car. 337).»; - « 24 Giugno 1722 (car. 344) »; - « 1 Luglio 1722 (car. 353) »; - « 15 Luglio 1722 (car. 366) »; - « 22 Luglio 1722 (car. 372) »; - « 12 Agosto 1722 (car. 383) »; - « 2 Settembre 1722 (car. 397) »; - « 12 Settembre 1722 (car. 411) »; -« 23 Settembre 1722 (car. 421) »; - « 30 Settembre 1722 (car. 425) »; - « 7 Ottobre 1722 (car. 432) »; - « 28 Ottobre 1722 (con la minuta della responsiva del Mar-CHESE CAPPONI, car. 446) »; - « 2 Dicembre 1722 (car. 462) »; - « 2 Dicembre 1722 (diretta a Filippo Vasconi, car. 463) »; - « 10 Dicembre 1722 (car. 485) »; -«23 Dicembre 1722 (car. 496) ».
  - 3. BARATTIERI CARLO « Parma, 25 Agosto 1722 (car. 396) ».
- 4. BERENSTADT GARTANO « Firenze, 8 Settembre 1722 (con una nota di libri, (car. 401) ».
  - 5. Berzini e Minuti « Firenze, 21 Febbraio 1721 (car. 239) ».
- 6. Biscioni Anton Maria « Firenze, 18 Febbraio 1721 (car. 24) »; « 12 Agosto 1721 (car. 102) »; « 21 Ottobre 1721 (car. 146) »; « 18 Novembre 1721 (car. 181) »; « 16 Dicembre 1721 (car. 206) »; « 14 Gennaio 1722 (car. 223) »; « 5 Maggio 1722 (car. 302) »; « 9 Giugno 1722 (car. 326) »; « 16 Giugno 1722 (car. 333) »; « 14 Luylio 1722 (car. 362) »; « 25 Agosto 1722 (car. 393) »; « 6 Ottobre 1722 (car. 427) »; « 9 Dicembre 1722 (car. 477) ».
  - 7. CARNESECOHI FRANCESCO MARIA « Firenze, 26 Marzo 1721 (car. 89) ».
- 8. Comparini Silverio « Siena, 12 Febbraio 1721 (car. 19) »; « 9 Aprile 1721 (car. 45) »; « 8 Dicembre 1721 (car. 194) ».

- 9. Crispi Eustachio « (Roma), 30 Luglio 1721 (car. 98) »; « 3 Luglio 1722 (car. 358) »; « Ferrara, 29 Luglio 1722 (car. 376) ».
  - 10. FREEBAIRN ROBERTO « Roma, 27 Giugno 1721 (car. 76) ».
  - 11. GIORDANO DOMENIO « Napoli, 5 Dicembre 1721 (car. 189) ».
  - 12. Guidi Jacopo « Firenze, 11 Febbraio 1722 (car. 235) ».
  - 13. Guignard Abate « Pontarlier, 17 Settembre 1722 (car. 417) ».
  - 14. GRAZIANI GIBOLAMO « Napoli, 13 Gennaio 1722 (car. 218) ».
- 15. Lalli Carlo « Genova, 24 Gennaio 1722 (car. 229) »; « 10 Marso 1722 (car. 253) »; « 5 Dicembre 1722 (car. 470) ».
  - 16. Lama Domenico « Napoli, 22 Novembre 1722 (car. 187) »
- 17. Lambertini (Prospero) « (Roma), 19 Ottobre 1721 (car. 143) »; « 25 Gisquo 1722 (car. 349) ».
  - 18. Landi Francesco « Parigi, 5 Gennaio 1721 (car. 1) ».
- 19. LANDI GALVANO « Madrid, 20 Gennaio 1721 (car. 7) »; « 22 Gennaio 1721 (car. 13) »; - « 16 Febbraio 1721 (car. 21) »; - « 14 Aprile 1721 (car. 49) »; - « Londra, 2 Giugno 1721 (car. 71) »; - « Parigi, 14 Luglio 1721 (car. 87) »; - « 26 Agosto 1721 (car. 109) »; - « Amsterdam, 23 Settembre 1721 (car. 131) »; - « Piacenza, 23 Ottobre 1721 (car. 164) »; - « 20 Novembre 1721 (car. 183) »; - « 15 Dicembre 1721 (car. 202) »; - « 25 Dicembre 1721 (car. 210) »; - « 29 Dicembre 1721 (car. 212) »; senza luogo « Gennaio 1722 (car. 227) »; - « Piacenza, 9 Febbraio 1722 (car. 237) »; -< 23 Febbraio 1722 (car. 243) »; - « 9 Marzo 1722 (car. 251) »; « 12 Marzo 1722 (car. 255) »; - « 23 Marzo 1722 (car. 267) »; - « 30 Marzo 1722 (car. 274) »; -« 6 Aprile 1722 (con una nota di libri, car. 276) »; - « 9 Aprile 1722 (car. 282) »; -« 20 Aprile 1722 (car. 286) »; - « 27 Aprile 1722 (car. 295) »; - « 7 Maggio 1722 (car. 307) »; - « 11 Maggio 1722 (car. 309) »; - « 15 Maggio 1722 (car. 311) »; -« 25 Maggio 1722 (car. 315) »; - « 1 Giugno 1722 (car. 319) »; - « 11 Giugno 1722 (car. 331) »; - « 18 Giugno 1722 (car. 336) »; - « 25 Giugno 1722 (car. 339) »; -« 9 Luglio 1722 (car. 360) »; - « 14 Luglio 1722 (car. 364) »; - « 20 Luglio 1722 (car. 371) »; - « 30 Luglio 1722 (car. 378) »; « 6 Agosto 1722 (car. 382) »; - « 17 Agosto 1722 (car. 387) »: - « 24 Agosto 1722 (car. 391) »; - « 31 Agosto 1722 (car. 395) »; - « 10 Settembre 1722 (car. 409) »; - « 21 Settembre 1722 (car. 419) »; -4 24 Settembre 1722 (car. 424) >; - < 26 Ottobre 1722 (car. 442) >; - < 16 Novem-</p> bre 1722 (car. 456) »; - « 14 Dicembre 1722 (car. 489) ».
- 20. LEMER GARTANO « Lucerna, 4 Dicembre 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 466) ».
- 21. MALACHIN GIOVANNI « Venesia, 24 Ottobre 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 439) ».
  - 22. MANNI GIACINTO « Roma, 4 Novembre 1721 (car. 166) ». Senza firma.
- 23. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 21 Gennaio 1721 (car. 9) »; « 29 Gennaio 1721 (car. 15) »; « 25 Marzo 1721 (car. 37) »; « 15 Aprile 1721 (car. 50) »; « 12 Agosto 1721 (car. 104) »; « 16 Settembre 1721 (car. 119) »; « 8 Ottobre 1721 (car. 134) »; « 15 Ottobre 1721 (car. 139) »; « 12 Novembre 1721 (car. 173) »; -

- « 24 Dicembre 1721 (car. 208) »; « 9 Settembre 1722 (con una nota di libri, car. 405) »; « 22 Settembre 1722 (car. 437) »; « Castello, 7 Dicembre 1722 (car. 474) »; « Firenze, 15 Dicembre 1722 (car. 490) ».
  - 24. Massucci Asostino « (Roma), 9 Dicembre 1722 (car. 481) ».
  - 25. MELETO JACOPO DA « Padove, 11 Luglio 1721 (car. 85) ».
- 26. MONALDINI VENANEIO « Camerino, 18 Agosto 1722 (car. 389) »; « Osimo, 13 Settembre 1722 (car. 415) »; « Fano, 10 Novembre 1722 (car. 454) »; « 8 Dicembre 1722 (car. 476) ».
- 27. Montesi Giacomo « Milano, 5 Marso 1721 (car. 30) »; « 23 Aprile 1721 (car. 54) »; « 21 Maggio 1721 (car. 65) »; « 12 Giugno 1721 (car. 72) »; « 6 Luglio 1721 (con una nota di libri, car. 77) »; « 9 Luglio 1721 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 83-84) »; « 27 Agosto 1721 (car. 113) ».
- 28. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 18 Luglio 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 368) ».
  - 29. NERI FILIPPO « S. Martino, 16 Dicembre 1722 (car. 492) ».
  - 30. ODAM GIROLAMO « (Roma), 6 Ottobre 1722 (car. 429) ».
- 31. Oddi Cardo (degli) « Perugia, 20 Giugno 1722 (car. 340) »; « 27 Giugno 1722 (car. 351) »; « 28 Dicembre 1722 (car. 498) ».
- 32. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 22 Ottobre 1721 (car. 148) »; « 10 Novembre 1721 (car. 169) »; « 20 Novembre 1721 (car. 198) »; « 16 Dicembre 1721 (car. 203) »; « 7 Gennaio 1722 (car. 214) »; « 14 Gennaio 1722 (car. 216) »; « 21 Gennaio 1722 (car. 231) »; « 10 Febbraio 1722 (car. 234) »; « 10 Aprile 1722 (car. 284) »; « 22 Aprile 1722 (car. 288) »; « 28 Ottobre 1722 (car. 444) »; « 25 Novembre 1722 (car. 458) »; « 6 Dicembre 1722 (car. 472) »; « 9 Dicembre 1722 (car. 479) »; « 23 Dicembre 1722 (car. 494) ».
  - 33. RANIERI COSTANTINO « (Roma), 9 Luglio 1721 (car. 81) ».
- 34. Salvini Salvino « Firenze, 24 Settembre 1721 (car. 129) »; « 13 Novembre 1721 (car. 179) ».
- 35. San-Martino Carlo Enrico « (Roma), 7 Aprile 1721 (car. 41) »; « 9 Aprile 1721 (car. 47) ».
  - 36. SANTI IGNAZIO « Roma, 22 Novembre 1721 (car. 185) ».
  - 37. Schraftenbach Francesco « (Roma), 21 Febbraio 1722 (car. 241) ».
  - 38. SILVESTRI ERASMO « (Roma), senza data (car. 69) ».
  - 39. Stricio Tommaso « (Roma), 19 Aprile 1721 (car. 52) ».
  - 40. TARTINI e FRANCHI (librai) « Firenze, 12 Maggio 1722 (car. 309) ».
  - 41. Tuani Giambattista « Cortemaggiore, 19 Marzo 1722 (car. 268) ».
- 42. Turino Lorenzo (librajo) « Napoli, 5 Settembre 1721 (car. 117) »; « 18 Settembre 1721 (car. 123) »; « 26 Settembre 1721 (car. 132) »; « 18 Ottobre 1721 (car. 141) »; « 11 Novembre 1721 (car. 171) »; « 6 Dicembre 1721 (car. 192) ».
  - 43. VALENTI GONZAGA SILVIO « (Roma), 24 Febbraio 1722 (car. 246) ».
- 44. VALLETTA FRANCESCO « Napoli, 18 Febbraio 1721 (car. 26) »; « 10 Maggio 1721 (car. 63) ».

- 45. VETTOBI ALESSANDRO « (Roma), 28 Luglio 1721 (car. 92) »; « 29 Luglio 1721 (car. 96) ».
- 46. Vignoli Giovanni « (Roma), 20 Marzo 1722 (car. 263) »; « 21 Marzo 1722 (car. 265) »; « 29 Aprile 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 297) ».
- 47. Zacchei Giacomo « Spoleto, 8 Gennaio 1721 (car. 3) »; « 18 Gennaio 1721 (car. 5) »; « 26 Gennaio 1721 (car. 11) »; « 1 Febbraio 1721 (car. 17) »; « 18 Febbraio 1721 (car. 22) »; « 4 Marzo 1721 (car. 28) »; « 8 Marzo 1721 (con una nota di libri, car. 32) »; « 22 Marzo 1721 (car. 35) »; « 8 Aprile 1721 (car. 43) »; « 3 Maggio 1721 (car. 58) »; « 5 Maggio 1721 (con una nota di libri, car. 60) »; « 20 Luglio 1721 (con una nota di libri, car. 89) »; « 9 Agosto 1721 (car. 100) »; « 19 Agosto 1721 (car. 106) »; « 2 Settembre 1721 (car. 115) »; « 20 Settembre 1721 (car. 128) »; « 11 Ottobre 1721 (car. 136) »; « 28 Ottobre 1721 (car. 152) »; « 14 Marzo 1722 (car. 257) »; « 2 Giugno 1722 (con una nota di libri, car. 321) »; « 16 Giugno 1722 (car. 342) »; « 4 Luglio 1722 (car. 358) »; « 24 Luglio 1722 (car. 374) »; « 1 Agosto 1722 (car. 380) »; « Roma, 15 Agosto 1722 (car. 385) »; « Spoleto, 28 Ottobre 1722 (car. 452) ».
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 365 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (Roma, 15 Luglio 1722) al signor Sterpini. A car. 487-488 è una nota di libri, mandata da Brescia il 10 dicembre 1722, e qua e là sono alcune ricevute di librai. Le due carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.
- 274. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 820, num., oltre quattro carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 349.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di Libri e cose antiquarie, del 1723 e 1724. Tomo 4° ».

- 1. According Tommaso « Bologna, 16 Settembre 1724 (car. 748) ».
- 2. Albani Gentile Giuseppe « Vitorchiano, 27 Agosto 1724 (con una nota di libri, car. 717) »; « 13 Settembre 1724 (car. 741) »; « 1 Ottobre 1724 (car. 750) »; « 10 Ottobre 1724 (car. 760) ».
  - 3. Anastasio Agnello Ludovico « Napoli, 8 Gennaio 1723 (car. 6) ».
  - 4. Andreini Pietro Antonio « Firenze, 3 Ottobre 1724 (car. 751) ».
  - 5. Andreoli Francesco « Roma, 17 Luglio 1723 (car. 286) ».

- 6. Archinto Alberico « Milano, 28 Luglio 1723 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 325) »
- 7. Argelati Abate « Roma, 24 Ottobre 1723 (car. 457) »; « 10 Giugno 1724 (car. 663) »; senza data (car. 680). Sono senza firma.
- 8. Argelati Filippo « Milano, & Gennaio 1723 (car. 3) »; « 20 Gennaio 1723 (car. 20) »; - « 27 Gennaio 1723 (car. 22) »; - « 3 Febbraio 1723 (car. 32) »; - « 10 Febbraio 1723 (car. 38) »; - « 17 Febbraio 1723 (car. 64) »; - « 24 Febbraio 1723 (car. 70) »; - « 10 Marzo 1723 (car. 90) »; - « 24 Marzo 1723 (Vi è inclusa una lettera di Filippo Vasconi a Filippo Argelati con la data: « Roma, 13 Marzo 1723 », car. 122) »; - « 14 Aprile 1723 (car. 146) »; - « 21 Aprile 1723 (car. 160) »; - « 5 Maggio 1723 (car. 180) »; - 4 19 Maggio 1723 (car. 205) »; - 4 26 Maggio 1723 (car. 231) »; - « 2 Giugno 1723 (car. 235) »; - « 9 Giugno 1723 (car. 245) »; - « 16 Giugno 1723 (car. 257) »; - « 7 Luglio 1723 (car. 276) »; - « 17 Luglio 1723 (car. 292) »; - « 28 Luglio 1723 (car. 321) »; - « 4 Agosto 1723 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 329) »; - « 25 Agosto 1723 (car. 362) »; -« 15 Settembre 1723 (car. 380) »; - « 29 Settembre 1723 (car. 389) »; - « 13 Ottobre 1723 (car. 397) »; - « 3 Novembre 1723 (car. 413) »; - « 24 Novembre 1723 (car. 434) »; - « 1 Dicembre 1723 (car. 439) »; - « 15 Dicembre 1723 (car. 449) »; -« 22 Dicembre 1723 (È diretta al fratello abate Argelati, car. 455) »; - « 1 Gennaio 1724 (car. 476) »; - « 19 Gennaio 1724 (car. 485) »; - « 9 Febbraio 1724 (car. 506) »; - « 22 Marso 1724 (car. 546) »; - « 12 Aprile 1724 (car. 581) »; -« 26 Aprile 1724 (car. 605) »: - « 17 Maggio 1724 (car. 629) »; - « 7 Giugno 1724 (car. 656) »; - « 21 Giugno 1724 (car. 673) »; - « 19 Luglio 1724 (car. 698) »; -« 9 Agosto 1724 (car. 712) »; - « 6 Settembre 1724 (car. 726) »; - « 11 Ottobre 1724 (car. 761) »; - « 1 Novembre 1724 (car. 769) »; - « 29 Novembre 1724 (car. 782) »; -« 6 Dicembre 1724 (car. 797) »; - « 27 Dicembre 1724 (car. 819) ».
- 9. Baldini Gio. Francesco « (Roma), 21 Maggio 1723 (È una responsiva sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 208) »; « 11 Giugno 1723 (car. 249) »; senza data (car. 250); « 17 Luglio 1723 (car. 286) »; « 7 Agosto 1723 (car. 338) ».
- 10. Beni Giulio « Gubbio, 24 Luglio 1724 (car. 704) »; « 8 Dicembre 1724 (con una nota di libri, car. 799) ».
- 11. Berton: Monsignore (Roma), 12 Febbraio 1723 (car. 54) »; 6 Novembre 1723 (car. 419) ».
- 12. BISCIONI ANTON MARIA « Firenze, 12 Gennaio 1723 (car. 10) »; « 3 Febbraio 1723 (car. 29) »; « 24 Febbraio 1723 (car. 73) »; « 10 Marzo 1723 (car. 85) »; « 5 Maggio 1723 (car. 184) »; « 26 Maggio 1723 (car. 225) »; « 2 Giugno 1723 (car. 237) »; « 16 Giugno 1723 (car. 255) »; « 30 Giugno 1723 (car. 263) »; « 7 Luglio 1723 (car. 272) »; « 8 Luglio 1723 (car. 278) »; senza data (car. 304); « 28 Luglio 1723 (car. 320) »; « 18 Agosto 1723 (car. 352) »; « 25 Agosto 1723 (car. 358) »; « 15 Settembre 1723 (car. 385) »; « 8 Settembre 1723 (car. 391) »: « 20 Ottobre 1723 (car. 412) »; « 9 Novembre 1723

(car. 420) »; - « 23 Novembre 1723 (con una nota di libri, car. 433) »; - « 22 Dicembre 1723 (car. 453) »; - « 19 Gennaio 1724 (car. 487) »; - « 8 Febbraio 1724 (car. 502) »; - « 8 Marzo 1724 (car. 526) »; - « 10 Maggio 1724 (car. 621) »; - « 31 Maggio 1724 (car. 647) »; - « 21 Giugno 1724 (car. 672) »; - « 28 Giugno 1724 (car. 686) »; - « 5 Luglio 1724 (car. 688) »; - « 19 Luglio 1724 (car. 693) »; - « 9 Agosto 1724 (car. 711) »; - « 7 Novembre 1724 (car. 773) »; - « 6 Dicembre 1724 (car. 793) ».

- 13. Bizzarrini Giuseppe « (Roma), 17 Marzo 1723 (con una nota di libri, car. 107) »; « 26 Marzo 1723 (car. 127) »; « 5 Luglio 1724 (car. 692) ».
- 14. Bolgioni Santi « Milano, 24 Marzo 1723 (car. 125) »; « 12 Maggio 1723 (car. 201) ».
  - 15. Bolognetti Ferdinando « (Roma), 9 Dicembre 1723 (car. 440) ».
  - 16. Bruni Nicola « (Roma), 5 Febbraio 1723 (car. 34) ».
- 17. Bussi Raniero « Viterbo, 26 Maggio 1723 (con una nota di libri, car. 217) »; « 12 Novembre 1723 (car. 421) ». Sono senza firma.

18. Cattani Francesco - « Fano, 16 Marzo 1723 (car. 95) »; - « 29 Marzo 1723 (con una nota di libri, car. 99) »; - « 5 Aprile 1723 (car. 135) »; - « 15 Aprile 1723 (car. 148) »; - « 3 Maggio 1723 (car. 178) »; - « 23 Maggio 1723 (con due note di libri, car. 213) »; - « 7 Giugno 1723 (car. 243) »; - « 20 Giugno 1723 (car. 261) »; - « 26 Luglio 1723 (car. 315) »; - « 19 Agosto 1723 (car. 354) »; - « 5 Settembre 1723 (car. 374) »; - « 17 Settembre 1723 (con una nota di libri, car. 388) »; - « Amelia, 20 Ottobre 1723 (car. 402) »; - « 25 Ottobre 1723 (car. 410) »; - « 20 Novembre 1723 (car. 428) »; - « 19 Dicembre 1723 (car. 451) »; - « 26 Dicembre 1723 (car. 463) »; - « 11 Gennaio 1724 (car. 478) »; - « 16 Gennaio 1724 (car. 463) »; - « 30 Gennaio 1724 (car. 492) »; - « 6 Febbraio 1724 (car. 498) »; - « 27 Febbraio 1724 (car. 517) »; - « 11 Marzo 1724 (car. 527) »; - « 15 Marzo 1724 (car. 543) »; - senza data (car. 593); - « 30 Aprile 1724 (car. 610) »; - « 13 Maggio 1724 (car. 640) »; - « 25 Giugno 1724 (car. 683) »; - « 19 Luglio 1724 (car. 696) »: - « 23 Agosto 1724 (car. 716) »; - « 8 Novembre 1724 (car. 774) ».

- 19. CHIAPPÈ GIOVANNI BATTISTA « (Roma), 20 Ottobre 1723 (car. 406) ».
- 20. COLERANE Lord « Firense, 24 Novembre 1724 (car. 778) ».
- 21. Costanzo Avvocato « (Roma), 10 Giugno 1724 (car. 659) ».
- 22. CRISPI EUSTACHIO « Ferrara, 28 Dicembre 1723 (car. 466) ».
- 23. DENGHIEN GIUSEPPE « (Roma), 29 Maygio 1723 (car. 227) ».
- 24. Erba Girolamo « Milano, 14 Luglio 1723 (car. 282) ».
- 25. FANTONI LUDOVICO « Firenze, 3 Marzo 1723 (car. 75) ».
- 26. FARSETTI FILIPPO (Roma), 18 Maggio 1724 (car. 642) »; « 25 Maggio 1724 (car. 645) »; « 31 Maggio 1724 (car. 652) ».
- 27. FICORONI FRANCESCO (Roma), 24 Aprile 1723 (car. 170) »; « 15 Gennaio 1724 (car. 482) ».
- 28. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 20 Luglio 1723 (car. 308) ». È diretta a Gio. Francesco Baldini.
  - 29. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 11 Febbraio 1723 (car. 50) »: « 3 Marzo 1723

- (car. 77) »; « 16 Aprile 1723 (car. 152) »; « 22 Aprile 1723 (Questa e la responsiva che precede, sono sulle stesse lettere di richiesta del Marchess Capponi, car. 168) »; « 1 Maggio 1724 (car. 614) »; « 30 Grugno 1724 (car. 687) »; « 19 Settembre 1724 (car. 747) ».
- 30. Frangipani Pompro « (Roma), 20 Novembre 1733 (car. 422) »; « 26 Novembre 1723 (car. 436) ».
- 31. Freecobaldi Paolo Antonio « (Roma), 21 Maggio 1723 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 207) »; « 15 Agosto 1723 (car. 344) ».
  - 32. GHEZZI PIETRO « (Roma), 27 Novembre 1723 (car. 438) ».
  - 33. GIANDOTTI GIOVANNI « (Roma), senza data (car. 253) ».
  - 34. Giannelli Gennaro « (Roma), 10 Agosto 1723 (car. 341) ».
- 35. Giannini Carlo « (Roma), 3 Luglio 1723 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 269) ».
  - 36. Grandis Domenico (DE) « Fano, 5 Luglio 1723 (car. 270) ».
- 37. Gratiani Girolamo « Napoli, 1 Febbraio 1724 (car. 494) »; « 8 Febbraio 1724 (con una nota di camei, car. 503) »; « 7 Marzo 1724 (car. 525) »; « 11 Marzo 1724 (car. 532) »; « 18 Marzo 1724 (car. 545) ».
- 38. Guidi (Jacopo?) « (Roma), 5 Maggio 1723 (car. 182) », « 24 Luglio 1723 (car. 311) ».
- 39. Lalli Carlo « Genova, 3 Gennaio 1723 (car. 1) »; « 19 Marso 1723 (car. 115) »; « 17 Aprile 1723 (car. 154) ».
  - 40. LAMBERTINI (PROSPERO) « (Roma), 23 Maggio 1723 (car. 211) ».
- 41. Landi Francesco « Piacensa, 15 Febbraio 1723 (car. 59) »; « 8 Marso 1723 (car. 81) »; « 31 Maggio 1723 (car. 233) ».
- 42. Landi Galvano « Piacenza, 12 Gennaio 1723 (car. 8) »; « 18 Gennaio 1723 (car. 16) »; « 14 Febbraio 1723 (car. 52) »; « 22 Marzo 1723 (car. 117) »; -
- « 12 Aprile 1723 (con una nota di libri, car. 139) »; « 19 Aprile 1723 (car. 158) »; -
- « 10 Maggio 1723 (car. 198) »; « 10 Giugno 1723 (car. 247) »; « 15 Luglio 1723
- (car. 284) »; « 26 Luglio 1723 (car. 317) »; « 12 Agosto 1723 (car. 343) »; -
- « 23 Agosto 1723 (car. 357) »; « 26 Agosto 1723 (car. 367) »: « 2 Settembre 1723 (car. 373) »; senza data (car. 396); « 14 Ottobre 1723 (car. 400) »; « 4 Novem-
- (car. 373) »; senza data (car. 390); « 14 Uttoore 1723 (car. 400) »; « 4 Novembre 1723 (car. 418) »; « 13 Dicembre 1723 (car. 442) »; « 30 Dicembre 1723 (car. 471) »; « 3 Gennaio 1724 (car. 475) »; « 24 Gennaio 1724 (car. 489) »; -
- « 13 Marzo 1724 (car. 538) »; « 27 Aprile 1724 (car. 607) ».
  43. Lastrico Andrea « Genova, 14 Marzo 1724 (car. 625) »; « 3 Dicembre 1724 (car. 789) ».
- 44. LEMER GARTANO « Lucerna, 11 Marzo 1724 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 534) »; « 15 Aprile 1724 (car. 584) ».
- 45. LEONARDI GIUSEPPE ANTONIO « Rimini, 15. Dicembre 1723 (car. 447) »; « 20 Dicembre 1724 (car. 812) ».
- 46. MARABOTTINI FILIPPO « Orvieto, 9 Dicembre 1724 (car. 803) »; « 23 Dicembre 1724 (car. 817) ».

- 5. BISCIONI ANTON MARIA « Firenze, 4 Gennaio 1718 (car. 1) »; « 1 Febbraio 1718 (car. 16) »; « 8 Marzo 1718 (car. 25) »; « 15 Marzo 1718 (car. 29) »; « 17 Maggio 1718 (car. 51) »; « 5 Luglio 1718 (car. 64) »; « 2 Agosto 1718 (car. 77) »; « 16 Agosto 1718 (car. 83) »; « 23 Agosto 1718 (car. 87) »; « 6 Settembre 1718 (car. 97) »; « 13 Settembre 1718 (car. 108) »; « 20 Settembre 1718 (car. 114) »; « 8 Novembre 1718 (car. 127) »; « 20 Dicembre 1718 (car. 143) »; « 28 Febbraio 1719 (car. 172) »; « 21 Marzo 1719 (car. 190) »; « 20 Giugno 1719 (car. 225) »; « 8 Agosto 1719 (car. 272) »; « 22 Agosto 1719 (car. 283) »; « 29 Agosto 1719 (car. 291) »; « 3 Ottobre 1719 (car. 312) »; « 5 Marzo 1720 (car. 371) »; « 9 Aprile 1720 (car. 386) »; « 2 Luglio 1720 (con una nota di libri e mss., car. 405) »; « 30 Luglio 1720 (car. 417) »; « 3 Settembre 1720 (car. 419) »; « 3 Dicembre 1720 (car. 450) ».
- 6. Burgos Alessandro « Padova, 27 Gennaio 1719 (car. 157) »; « 3 Marzo 1719 (car. 176) »; « 13 Maggio 1719 (car. 210) »; « 2 Giugno 1719 (car. 217) »; « 16 Giugno 1710 (car. 220) »; « 14 Luglio 1719 (car. 238) »; « 25 Agosto 1719 (car. 287) »; « 10 Novembre 1719 (car. 346) »; « 5 Aprile 1720 (con una nota di libri, car. 383) »; « 27 Dicembre 1720 (car. 458) ».
- 7. CAPPONI FERRANTE MARIA « Firenze, 12 Luglio 1718 (car. 69) »; « 30 Agosto 1718 (car. 93) ». Sono senza firma.
  - 8. CARNESECCHI FRANCESCO « Firenze, 12 Marzo 1719 (car. 373) ».
- 9. CHIAPPE GIOVANNI-BATTISTA « (Roma), S. Onofrio, 11 Marzo 1719 (car. 178) »; « 15 Marzo 1719 (car. 184) ».
- 10. Comparini Silverio « Siena, 19 Gennaio 1718 (con una nota di libri e mes., car. 9) »; « 15 Marzo 1718 (car. 31) »; « 22 Giugno 1718 (car. 55) »; « 4 Leglio 1718 (con una nota di libri, car. 61) »; « 26 Luglio 1718 (car. 73) »; « 14 Settembre 1718 (car. 110) »; « 5 Ottobre 1718 (con una nota di libri, car. 122) »; « 27 Marzo 1719 (car. 194) »; « 19 Luglio 1719 (con una nota di libri, car. 245) »; « 21 Agosto 1719 (car. 281) »; « 4 Settembre 1719 (con una nota di libri, car. 314) »; « 18 Ottobre 1719 (con una nota di libri, car. 319) »; « 3 Novembre 1719 (car. 340) »; « 3 Luglio 1720 (car. 409) ».
  - 11. CORBELLINI GIROLAMO « (Roma), 15 Luglio 1719 (car. 240) ».
  - 12. CRISPI EUSTACHIO « (Roma), senza data e senza firma (car. 198) ».
  - 13. CROZIER CESARE (librajo) « (Roma), senza data (car. 404) ».
- 14. Dragomanni Neri « Firenze, 2 Gennaio 1719 (car. 362) »; « 9 Laiglio 1720 (car. 412) ». Sono senza firma.
  - 15. Egizio Matteo « Napoli, 27 Luglio 1720 (car. 414) ».
  - 16. FILONARDI CINZIO « Bauco, 7 Giugno 1720 (car. 398) »
- 17. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 26 Marzo 1719 (car. 192) »; « 13 Maggio 1719 (car. 208) »; « 8 Novembre 1719 (È una responsiva scritta sullo stesso foglio di un biglietto del Marchese Capponi, car. 344) ».
  - 18. Fortiguerra Nicolò « (Roma), senza data (car. 204) ».
  - 19. GABRIELLI MARIO & (Roma), 29 Luglio 1718 (car. 75) ».

- 20. GAROFALO BIAGIO « (Roma), 7 Settembre 1720 (car. 421) ».
- 21. GIGLI GIROLAMO « (Roma), 31 Marzo 1718 (car. 43) »; « 17 Dicembre 1718 (car. 137) »; « 3 Gennaio 1719 (car. 151) »; senza data (car. 219); « 5 Agosto 1719 (car. 271) »; « 23 Marzo 1720 (car. 377) »; senza data (car. 379); senza data (car. 381); « 14 Settembre 1720 (car. 425) ».
  - 22. Giorgi Domenico « (Roma), 20 Ottobre 1719 (car. 324) ».
- 23. Gratiani Giuseppe (Roma), 13 Settembre 1719 (car. 302) »; « 16 Settembre 1719 (car. 304) »; senza data (car. 368).
- 24. Landi Francesco « Parigi, 8 Agosto 1718 (car. 81) »; « 2 Ottobre 1718 (car. 120) »; « 20 Febbraio 1718 (car. 168) ».
- libri e mss., car. 405) »; « 30 Luglio 1720 (car. 417) »; « 3 Settembre 1720
  - 25. LEMER GAETANO « (Roma), 21 Febbraio 1719 (car. 170) ».
  - 26. LEONIO VINCENZO « (Roma), 12 Aprile 1718 (car. 39) ».
  - 27. MARAPOTTINI FILIPPO « (Roma), 20 Aprile 1718 (car. 41) ».
- 28. MARMI ANTON FRANCESCO « Firense, 11 Gennaio 1718 (car. 5) »; « 18 Gennaio 1718 (car. 7) »; - « 1 Febbraio 1718 (car. 14) »; - « 8 Febbraio 1718 (car. 21) »; -« 8 Marzo 1718 (car. 27) »; - « 22 Marzo 1718 (car. 33) »; - « 29 Marzo 1718 (car. 35) », - « 19 Luglio 1718 (car. 67) »; - « 26 Luglio 1718 (car. 71) »; - « 2 Agosto 1718 (car. 79) »; - « 16 Agosto 1718 (car. 85) »; - « 6 Settembre 1718 (car. 95) »; -« 13 Settembre 1718 (car. 106) »; - < 20 Settembre 1718 (car. 112) »; - < 27 Settem</p> bre 1718 (car. 118) »; - « 13 Decembre 1718 (car. 133) »; - « 14 Marzo 1719 (car. 182) »; - « 21 Marzo 1719 (car. 188) »; - « 8 Aprile 1719 (car. 199) »; - « Pisa, 16 Aprile 1719 (car. 201) »; - « 28 Aprile 1719 (car. 206) »; - « 19 Maggio 1719 (car. 212) »; -« 26 Maggio 1719 (car. 214) »; - « Firenze, 20 Giugno 1719 (car. 227) »; - « 27 Giugno 1719 (car. 230) »; - « 11 Luglio 1719 (car. 236) »; - « 25 Luglio 1719 (car. 255) »; -« 1 Agosto 1719 (con una nota di libri, car. 264) »; - « 18 Ottobre 1719 (diretta al Merli, car. 270) »; - « Firenze, 8 Agosto 1719 (car. 274) »; - « 15 Agosto 1719 (car. 277) »; - « 5 Settembre 1719 (car. 295) »; - « 19 Settembre 1719 (car. 308) »; -« 3 Ottobre 1719 (car. 310) »; - « 25 Ottobre 1719 (car. 326) »; - « 28 Novembre 1719 (car. 348) »; - « 19 Dicembre 1719 (car. 358) »; - « 9 Gennaio 1720 (car. 364) »; -« 16 Gennaio 1720 (car. 366) »; - « 20 Febbraio 1720 (car. 369) »; - « 12 Marso 1720 (car. 375) »; - « 11 Giugno 1720 (car. 400) »; - « 27 Settembre 1720 (car. 427) »; -« 27 Novembre 1720 (con una nota di libri, car. 445) »; - « 24 Dicembre 1720 (car. 456) ».
  - 29. Masini Gasparo (librajo) « Roma, 4 Luglio 1720 (car. 411) ».
- 30. MELETO JACOPO DA « (Roma), 2 Ottobre 1720 (car. 431) »; « 29 Novembre 1720 (car. 449) ».
  - 31. MELINI CARLO « (Roma), 19 Luglio 1719 (car. 251) ».
  - 32. MERLY « (Firense), senza data e senza firma (car. 270) ».
- 33. Oddi-Carlo (degli) « Perugia, 28 Giugno 1718 (car. 57) »; « 18 Giugno 1719 (car. 223)
- 34. Perugini Carlo Antonio « Napoli, 12 Ottobre 1720 (car. 433) »; « 29 Ottobre 1720 (con una nota di libri, cur. 436) ».

- 5. BISCIONI ANTON MARIA « Firenze, 4 Gennaio 1718 (car. 1) »; « 1 Febbraio 1718 (car. 16) »; « 8 Marzo 1718 (car. 25) »; « 15 Marzo 1718 (car. 29) »; « 17 Maggio 1718 (car. 51) »; « 5 Luglio 1718 (car. 64) »; « 2 Agosto 1718 (car. 77) »; « 16 Agosto 1718 (car. 83) »; « 23 Agosto 1718 (car. 87) »; « 6 Settembre 1718 (car. 97) »; « 13 Settembre 1718 (car. 108) »; « 20 Settembre 1718 (car. 114) »; « 8 Novembre 1718 (car. 127) »; « 20 Dicembre 1718 (car. 143) »; « 28 Febbraio 1719 (car. 172) »; « 21 Marzo 1719 (car. 190) »; « 20 Giugno 1719 (car. 225) »; « 8 Agosto 1719 (car. 272) »; « 22 Agosto 1719 (car. 283) »; « 29 Agosto 1719 (car. 291) »; « 3 Ottobre 1719 (car. 312) »; « 5 Marzo 1720 (car. 371) »; « 9 Aprile 1720 (car. 386) »; « 2 Luglio 1720 (con una nota di libri e mss., car. 405) »; « 30 Luglio 1720 (car. 417) »; « 3 Settembre 1720 (car. 419) »; « 3 Dicembre 1720 (car. 450) ».
- 6. Burgos Alessandro « Padova, 27 Gennaio 1719 (car. 157) »; « 3 Marzo 1719 (car. 176) »; « 13 Maggio 1719 (car. 210) »; « 2 Giugno 1719 (car. 217) »; « 16 Giugno 1710 (car. 220) »; « 14 Luglio 1719 (car. 238) »; « 25 Agosto 1719 (car. 287) »; « 10 Novembre 1719 (car. 346) »; « 5 Aprile 1720 (con una nota di libri, car. 383) »; « 27 Dicembre 1720 (car. 458) ».
- 7. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 12 Luglio 1718 (car. 69) »; « 30 Agosto 1718 (car. 93) ». Sono senza firma.
  - 8. CARNESECCHI FRANCESCO « Firenze, 12 Marzo 1719 (car. 373) ».
- 9. Chiappe Giovanni-Battista « (Roma), S. Onofrio, 11 Marzo 1719 (car. 178) »; « 15 Marzo 1719 (car. 184) ».
- 10. Comparini Silverio « Siena, 19 Gennaio 1718 (con una nota di libri e mes., car. 9) »; « 15 Marzo 1718 (car. 31) »; « 22 Giugno 1718 (car. 55) »; « 4 Luglio 1718 (con una nota di libri, car. 61) »; « 26 Luglio 1718 (car. 73) »; « 14 Settembre 1718 (car. 110) »; « 5 Ottobre 1718 (con una nota di libri, car. 122) »; « 27 Marzo 1719 (car. 194) »; « 19 Luglio 1719 (con una nota di libri, car. 245) »; « 21 Agosto 1719 (car. 281) »; « 4 Settembre 1719 (con una nota di libri, car. 314) »; « 18 Ottobre 1719 (con una nota di libri, car. 319) »; « 3 Novembre 1719 (car. 340) »; « 3 Luglio 1720 (car. 409) ».
  - 11. Corbellini Girolamo « (Roma), 15 Luglio 1719 (car. 240) ».
  - 12. Crispi Eustachio « (Roma), senza data e senza firma (car. 198) ».
  - 13. CROZIER CESARE (librajo) « (Roma), senza data (car. 404) ».
- 14. Dragomanni Neri « Firenze, 2 Gennaio 1719 (car. 362) »; « 9 Luglio 1720 (car. 412) ». Sono senza firma.
  - 15. Egizio Mattro « Napoli, 27 Luglio 1720 (car. 414) ».
  - 16. FILONARDI CINZIO « Bauco, 7 Giugno 1720 (car. 398) »
- 17. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 26 Marzo 1719 (car. 192) »; « 13 Maggio 1719 (car. 208) »; « 8 Novembre 1719 (È una responsiva scritta sullo stesso foglio di un biglietto del Marchese Capponi, car. 344) ».
  - 18. Fortiguerra Nicolò « (Roma), senza data (car. 204) ».
  - 19. GABRIELLI MARIO & (Roma), 29 Luglio 1718 (car. 75) ».

- 20. GAROFALO BIAGIO « (Roma), 7 Settembre 1720 (car. 421) ».
- 21. GIGLI GIROLAMO « (Roma), 31 Marzo 1718 (car. 43) »; « 17 Dicembre 1718 (car. 137) »; « 3 Gennaio 1719 (car. 151) »; senza data (car. 219); « 5 Agosto 1719 (car. 271) »; « 23 Marzo 1720 (car. 377) »; senza data (car. 379); senza data (car. 381); « 14 Settembre 1720 (car. 425) ».
  - 22. Giorgi Domenico « (Roma), 20 Ottobre 1719 (car. 324) ».
- 23. Gratiani Giuseppe (Roma), 13 Settembre 1719 (car. 302) »; « 16 Settembre 1719 (car. 304) »; senza data (car. 368).
- 24. Landi Francesco « Parigi, 8 Agosto 1718 (car. 81) »; « 2 Ottobre 1718 (car. 120) »; « 20 Febbraio 1718 (car. 168) ».
- libri e mss., car. 405) »; « 30 Luglio 1720 (car. 417) »; « 3 Settembre 1720
  - 25. LEMER GAETANO « (Roma), 21 Febbraio 1719 (car. 170) ».
  - 26. LEONIO VINCENZO « (Roma), 12 Aprile 1718 (car. 39) ».
  - 27. MARAPOTTINI FILIPPO « (Roma), 20 Aprile 1718 (car. 41) ».
- 28. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 11 Gennaio 1718 (car. 5) »; « 18 Gennaio 1718 (car. 7) »; - « 1 Febbraso 1718 (car. 14) »; - « 8 Febbraio 1718 (car. 21) »; -« 8 Marzo 1718 (car. 27) »; - « 22 Marzo 1718 (car. 33) »; - « 29 Marzo 1718 (car. 35) », - « 19 Luglio 1718 (car. 67) »; - « 26 Luglio 1718 (car. 71) »; - « 2 Agosto 1718 (ear. 79) \*; - < 16 Agosto 1718 (car. 85) \*; - < 6 Settembre 1718 (car. 95) \*; -« 13 Settembre 1718 (car. 106) »; - « 20 Settembre 1718 (car. 112) »; - « 27 Settembre 1718 (car. 118) »; - « 13 Decembre 1718 (car. 133) »; - « 14 Marzo 1719 (car. 182) »; - « 21 Marzo 1719 (car. 188) »; - « 8 Aprile 1719 (car. 199) »; - « Pisa, 16 Aprile 1719 (car. 201) »; - « 28 Aprile 1719 (car. 206) »; - « 19 Maggio 1719 (car. 212) »; -« 26 Maggio 1719 (car. 214) »; - « Firenze, 20 Giugno 1719 (car. 227) »; - « 27 Giugno 1719 (car. 230) »; - « 11 Luglio 1719 (car. 236) »; - « 25 Luglio 1719 (car. 255) »; -« 1 Agosto 1719 (con una nota di libri, car. 264) »; - « 18 Ottobre 1719 (diretta al Merli, car. 270) »; - « Firenze, 8 Agosto 1719 (car. 274) »; - « 15 Agosto 1719 (car. 277) »; - « 5 Settembre 1719 (car. 295) »; - « 19 Settembre 1719 (car. 308) »; -« 3 Ottobre 1719 (car. 310) »; - « 25 Ottobre 1719 (car. 326) »; - « 28 Novembre 1719 (car. 348) »; - « 19 Dicembre 1719 (car. 358) »; - « 9 Gennaio 1720 (car. 364) »; -< 16 Gennaio 1720 (car. 366) »; - « 20 Febbraio 1720 (car. 369) »; - « 12 Marso 1720 (car. 375) »; - « 11 Giugno 1720 (car. 400) »; - « 27 Settembre 1720 (car. 427) »; -« 27 Novembre 1720 (con una nota di libri, car. 445) »; - « 24 Dicembre 1720 (car. 456) ».
  - 29. Masini Gasparo (librajo) « Roma, 4 Luglio 1720 (car. 411) ».
- 30. Meleto Jacopo da « (Roma), 2 Ottobre 1720 (car. 431) »; « 29 Novembre 1720 (car. 449) ».
  - 31. MELINI CARLO « (Roma), 19 Luglio 1719 (car. 251) ».
  - 32. MERLr « (Firenze), senza data e sensa firma (car. 270) ».
- 33. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 28 Giugno 1718 (car. 57) »; « 18 Giugno 1719 (car. 223)
- 34. Perugini Carlo Antonio « Napoli, 12 Ottobre 1720 (car. 433) »; « 29 Ottobre 1720 (con una nota di libri, cur. 436) ».

- 35. PICCINETTI ROMANO « Bologna, 19 Agosto 1719 (car. 279) ». È diretta a Mona. Filippo Cesarini.
- 36. QUINEA FRANCESCO (librajo) « Siena, 7 Settembre 1718 (car. 100) »; « 17 Luglio 1719 (car. 243) »; « 2 Agosto 1719 (car. 268) »; « 4 Novembre 1719 (car. 342) »; « 12 Maggio 1720 (con diverse note di libri, car. 388) ».
  - 37. REPETTO GIOVANNI BATTISTA « Genova, Febbraio 1718 (car. 19) ».
  - 38. Rispoli Nicolò (librajo) senza luogo e data (car. 441).
- 39. Salvini Anton Maria « Firenze, 27 Dicembre 1718 (car. 147) ». Vi è inclusa la minuta della responsiva del Marchese Capponi, con la data da « Roma, 17 Dicembre 1718 ».
- 40. Salvini Salvino « Firenze, 18 Ottobre 1718 (car. 125) »; « 8 Novembre 1718 (car. 130) »; senza data (car. 141); « 14 Marzo 1718 (car. 180) »; « 27 Giugno 1719 (car. 232) »; « 1 Agosto 1719 (car. 260) »; « 23 Agosto 1719 (car. 285) »; « 12 Settembre 1719 (car. 299) »; « 19 Settembre 1719 (car. 306) »; « 31 Ottobre 1719 (car. 328) ».
  - 41. SARZANA ANTONIO (DA) « Firenze, 13 Settembre 1718 (car. 104) ».
  - 42. SIMEONIBUS FRANCESCO ANTONIO (DE) « (Roma), senza data (car. 234) ».
  - 43. Stricio Tommaso « (Roma), 9 Agosto 1719 (car. 276) ».
  - 44. TOPARINI ANTONIO « Caprarola, 17 Dicembre 1719 (car. 354) ».
- 45. Turino Lorenzo (librajo) « Napoli, 8 Gennaio 1717 (car. 3) »; « 21 Gennaio 1718 (car. 12) »; « 2 Aprile 1718 (car. 37) »; « 27 Agosto 1718 (car. 89) »; « 17 Dicembre 1718 (car. 135) »; « 18 Dicembre 1718 (car. 139) »; « 24 Dicembre 1718 (car. 145) »; « 14 Gennaio 1719 (car. 152) »; « 21 Gennaio 1719 (car. 155) »; « 31 Gennaio 1719 (car. 161) »; « 28 Febbraio 1719 (car. 174) »; « 21 Marso 1719 (car. 186) »; « 4 Aprile 1719 (car. 196) »; « 22 Luglio 1719 (car. 253) »; « 26 Agosto 1719 (car. 289) »; « 9 Settembre 1719 (car. 297) »; « 15 Dicembre 1719 (car. 356) »; « 30 Dicembre 1719 (car. 360) ».
  - 46. Volpi Abate « (Roma), 2 Luglio 1718 (car. 59) ». Senza firma.
- 47. Zacchei Giacomo « Spoleto, 6 Dicembre 1719 (car. 350) »; « 12 Dicembre 1719 (car. 352) »; « 1 Ottobre 1720 (car. 429) »; « 3 Ottobre 1720 (car. 434) »; « Chiavano, 30 Ottobre 1720 (car. 439) »; « Spoleto, 26 Novembre 1720 (car. 442) »; « 7 Dicembre 1720 (car. 452) »; « 21 Dicembre 1720 (car. 454) »; « 28 Dicembre 1720 (car. 460) ».
- 48. Zeno Apoetolo « Venesia, 26 Febbraio 1717 (car. 23) »; « 30 Aprile 1718 (car. 49) »; « 18 Giugno 1718 (car. 53) ».
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 163 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (13 Febbraio 1719). A car. 66 è una nota di Libri mandata da Parigi il 14 giugno 1718, e qua e là sono alcune ricevute di librai. Le due carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.

- 273. Cart., del sec. XVIII. di varia dimensione, di car. 499, num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 226.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di Libri e cose antiquarie, del 1721 e 1722. Tomo 3° ».

- 1. Anguissola Ludovico « Roma, 13 Dicembre 1721 (car. 200) »; « 23 Otto-bre 1722 (car. 435) ».
- 2. ABGRLATI FILIPPO « Milano, 23 Aprile 1721 (car. 56) »; « 21 Maggio 1721 (car. 67) »; - « 18 Giuquo 1721 (car. 74) »; - « 29 Luglio 1721 (car. 94) »; - « 22 Agosto 1721 (car. 111) »; - « 22 Ottobre 1721 (car. 154) »; - « 12 Novembre 1721 (car. 176) »; - « 10 Dicembre 1721 (car. 196) »; - « 14 Gennaio 1722 (car. 221) »; - « 3 Marzo 1722 (con una nota di libri, car. 248) »; - « 18 Marzo 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 259) »; - « 25 Marzo 1722 (car. 271) »; - « 7 Aprile 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 278) »; - « 29 Aprile 1722 (car. 300) »; - « 6 Maggio 1722 (car. 304) »; - « 20 Maggio 1722 (car. 313) »; -« 27 Maggio 1722 (car. 317) »; - « 10 Giugno 1722 (car. 328) »; - « 18 Giugno 1722 (car. 337).»; - « 24 Giugno 1722 (car. 344) »; - « 1 Luglio 1722 (car. 353) »; - « 15 Luglio 1722 (car. 366) »; - « 22 Luglio 1722 (car. 372) »; - « 12 Agosto 1722 (car. 383) »; - « 2 Settembre 1722 (car. 397) »; - « 12 Settembre 1722 (car. 411) »; -« 23 Settembre 1722 (car. 421) »; - « 30 Settembre 1722 (car. 425) »; - « 7 Ottobre 1722 (car. 432) »; - « 28 Ottobre 1722 (con la minuta della responsiva del Mar-CHESE CAPPONI, car. 446) »; - « 2 Dicembre 1722 (car. 462) »; - « 2 Dicembre 1722 (diretta a Filippo Vasconi, car. 463) »; - « 10 Dicembre 1722 (car. 485) »; -«23 Dicembre 1722 (car. 496) ».
  - 3. BARATTIERI CARLO « Parma, 25 Agosto 1722 (car. 396) ».
- 4. BERENSTADT GARTANO « Firense, 8 Settembre 1722 (con una nota di libri, (car. 401) ».
  - 5. Berzini e Minuti « Firenze, 21 Febbraio 1721 (car. 239) ».
- 6. BISCIONI ANTON MARIA « Firenze, 18 Febbraio 1721 (car. 24) »; « 12 Agosto 1721 (car. 102) »; « 21 Ottobre 1721 (car. 146) »; « 18 Novembre 1721 (car. 181) »; « 16 Dicembre 1721 (car. 206) »; « 14 Gennaio 1722 (car. 223) »; « 5 Maggio 1722 (car. 302) »; « 9 Giugno 1722 (car. 326) »; « 16 Giugno 1722 (car. 333) »; « 14 Luylio 1722 (car. 362) »; « 25 Agosto 1722 (car. 393) »; « 6 Ottobre 1722 (car. 427) »; « 9 Dicembre 1722 (car. 477) ».
  - 7. CARNESSCONI FRANCESCO MARIA « Firenze, 26 Marzo 1721 (car. 89) ».
- 8. Comparini Silverio « Siena, 12 Febbraio 1721 (car. 19) »; « 9 Aprile 1721 (car. 45) »; « 8 Dicembre 1721 (car. 194) ».

- 9. Crispi Eustachio « (Roma), 30 Luglio 1721 (car. 98) »; « 3 Luglio 1722 (car. 356) »; « Ferrara, 29 Luglio 1722 (car. 376) ».
  - 10. FREEBAIRN ROBERTO « Roma, 27 Giugno 1721 (car. 76) ».
  - 11. GIORDANO DOMENIOS « Napoli, 5 Dicembre 1721 (car. 189) ».
  - 12. Guidi Jacopo « Firenze, 11 Febbraio 1722 (car. 235) ».
  - 13. GUIGNARD Abate « Pontarlier, 17 Settembre 1722 (car. 417) ».
  - 14. GRAZIANI GIROLAMO « Napoli, 13 Gennaio 1722 (car. 218) ».
- 15. Lalli Carlo « Genova, 24 Gennaio 1722 (car. 229) »; « 10 Marso 1722 (car. 253) »; « 5 Dicembre 1722 (car. 470) ».
  - 16. Lama Domenico « Napoli, 22 Novembre 1722 (car. 187) »
- 17. Lambertini (Prospero) « (Roma), 19 Ottobre 1721 (car. 143) »; « 25 Giugno 1722 (car. 349) ».
  - 18. LANDI FRANCESCO « Parigi, 5 Gennaio 1721 (car. 1) ».
- 19. Landi Galvano « Madrid, 20 Gennaio 1721 (car. 7) »; « 22 Gennaio 1721 (car. 13) »; - « 16 Febbraio 1721 (car. 21) »; - « 14 Aprile 1721 (car. 49) »; - « Londra, 2 Giugno 1721 (car. 71) »; - « Parigi, 14 Luglio 1721 (car. 87) »; - « 26 Agosto 1721 (car. 109) »; - « Amsterdam, 23 Settembre 1721 (car. 131) »; - « Piacenza, 23 Ottobre 1721 (car. 164) »; - « 20 Novembre 1721 (car. 183) »; - « 15 Dicembre 1721 (car. 202) »; - « 25 Dicembre 1721 (car. 210) »; - « 29 Dicembre 1721 (car. 212) »; senza luogo « Gennaio 1722 (car. 227) »; - « Piacenza, 9 Febbraio 1722 (car. 237) »; -« 23 Febbraio 1722 (car. 243) »; - « 9 Marzo 1722 (car. 251) »; « 12 Marzo 1722 (car. 255) »; - « 23 Marzo 1722 (car. 267) »; - « 30 Marzo 1722 (car. 274) »; -« 6 Aprile 1722 (con una nota di libri, car. 276) »; - « 9 Aprile 1722 (car. 282) »; -« 20 Aprile 1722 (car. 286) »; - « 27 Aprile 1722 (car. 295) »; - « 7 Maggio 1722 (car. 307) »; - « 11 Maggio 1722 (car. 309) »; - « 15 Maggio 1722 (car. 311) »; -« 25 Maggio 1722 (car. 315) »; - « 1 Giugno 1722 (car. 319) »; - « 11 Giugno 1722 (car. 331) »; - « 18 Giugno 1722 (car. 336) »; - « 25 Giugno 1722 (car. 339) »; -« 9 Luglio 1722 (car. 360) »; - « 14 Luglio 1722 (car. 364) »; - « 20 Luglio 1722 (car. 371) »; - « 30 Luglio 1722 (car. 378) »; « 6 Agosto 1722 (car. 382) »; - « 17 Agosto 1722 (car. 387) »: - « 24 Agosto 1722 (car. 391) »; - « 31 Agosto 1722 (car. 395) »; - « 10 Settembre 1722 (car. 409) »; - « 21 Settembre 1722 (car. 419) »: -< 24 Settembre 1722 (car. 424) »; - « 26 Ottobre 1722 (car. 442) »; - « 16 Novembre 1722 (car. 456) »; - « 14 Dicembre 1722 (car. 489) ».
- 20. LEMER GARTANO « Lucerna, 4 Dicembre 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 466) ».
- 21. Malachin Giovanni « Venezia, 24 Ottobre 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 439) ».
  - 22. Manni Giacinto « Roma, 4 Novembre 1721 (car. 166) ». Senza firma.
- 23. Marmi Anton Francisco « Firense, 21 Gennaio 1721 (car. 9) »; « 29 Gennaio 1721 (car. 15) »; « 25 Marso 1721 (car. 37) »; « 15 Aprile 1721 (car. 50) »; « 12 Agosto 1721 (car. 104) »; « 16 Settembre 1721 (car. 119) »; « 8 Ottobre 1721 (car. 134) »; « 15 Ottobre 1721 (car. 139) »; « 12 Novembre 1721 (car. 173) »; -

- « 24 Dicembre 1721 (car. 208) »; « 9 Settembre 1722 (con una nota di libri, car. 405) »; « 22 Settembre 1722 (car. 437) »; « Castello, 7 Dicembre 1722 (car. 474) »; « Firense, 15 Dicembre 1722 (car. 490) ».
  - 24. Massucci Agostino « (Roma), 9 Dicembre 1722 (car. 481) ».
  - 25. MELETO JACOPO DA « Padova, 11 Luglio 1721 (car. 85) ».
- 26. Monaldini Venanzio « Camerino, 18 Agosto 1722 (car. 389) »; « Osimo, 13 Settembre 1722 (car. 415) »; « Fano, 10 Novembre 1722 (car. 454) »; « 8 Dicembre 1722 (car. 476) ».
- 27. Montesi Giacomo « Milano, 5 Marzo 1721 (car. 30) »; « 23 Aprile 1721 (car. 54) »; « 21 Maggio 1721 (car. 65) »; « 12 Giugno 1721 (car. 72) »; « 6 Luglio 1721 (con una nota di libri, car. 77) »; « 9 Luglio 1721 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 83-84) »; « 27 Agosto 1721 (car. 113) ».
- 28. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 18 Luglio 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 368) ».
  - 29. NERI FILIPPO « S. Martino, 16 Dicembre 1722 (car. 492) ».
  - 30. Odam Girolamo « (Roma), 6 Ottobre 1722 (car. 429) ».
- 31. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 20 Giugno 1722 (car. 340) »; « 27 Giugno 1722 (car. 351) »; « 28 Dicembre 1722 (car. 498) ».
- 32. QUINZA FRANCESCO (librajo) « Siena, 22 Ottobre 1721 (car. 148) »; « 10 Novembre 1721 (car. 169) »; « 20 Novembre 1721 (car. 198) »; « 16 Dicembre 1721 (car. 203) »; « 7 Gennaio 1722 (car. 214) »; « 14 Gennaio 1722 (car. 216) »; « 21 Gennaio 1722 (car. 231) »; « 10 Febbraio 1722 (car. 234) »; « 10 Aprile 1722 (car. 284) »; « 22 Aprile 1722 (car. 288) »; « 28 Ottobre 1722 (car. 444) »; « 25 Novembre 1722 (car. 458) »; « 6 Dicembre 1722 (car. 472) »; « 9 Dicembre 1722 (car. 479) »; « 28 Dicembre 1722 (car. 494) ».
  - 33. RANIERI COSTANTINO « (Roma), 9 Luglio 1721 (car. 81) ».
- 34. Salvini Salvino « Firenze, 24 Settembre 1721 (car. 129) »; « 13 Novembre 1721 (car. 179) ».
- 35. San-Martino Carlo Enrico « (Roma), 7 Aprile 1721 (car. 41) »; « 9 Aprile 1721 (car. 47) ».
  - 36. SANTI IGNAZIO « Roma, 22 Novembre 1721 (car. 185) ».
  - 37. Schraftenbach Francesco « (Roma), 21 Febbraio 1722 (car. 241) ».
  - 38. SILVESTRI ERASMO « (Roma), senza data (car. 69) ».
  - 39. STRICIO TOMMASO « (Roma), 19 Aprile 1721 (car. 52) ».
  - 40. TARTINI e FRANCHI (librai) « Firenze, 12 Maggio 1722 (car. 309) ».
  - 41. Tuani Giambattista « Cortemaggiore, 19 Marzo 1722 (car. 268) ».
- 42. Turino Lorenzo (librajo) « Napoli, 5 Settembre 1721 (car. 117) »; « 18 Settembre 1721 (car. 123) »; « 26 Settembre 1721 (car. 132) »; « 18 Ottobre 1721 (car. 141) »; « 11 Novembre 1721 (car. 171) »; « 6 Dicembre 1721 (car. 192) ».
  - 43. VALENTI GONZAGA SILVIO « (Roma), 24 Febbraio 1722 (car. 246) ».
- 44. VALLETTA FRANCESCO « Napoli, 18 Febbraio 1721 (car. 26) »; « 10 Maggio 1721 (car. 63) ».

- 45. Vettori Albabandro « (Roma), 28 Luglio 1721 (car. 92) »; « 29 Luglio 1721 (car. 96) ».
- 46. Vignoli Giovanni « (Roma), 20 Marso 1722 (car. 263) »; « 21 Marso 1722 (car. 265) »; « 29 Aprile 1722 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 297) ».
- 47. Zacchei Giacomo « Spoleto, 8 Gennaio 1721 (car. 3) »; « 18 Gennaio 1721 (car. 5) »; « 26 Gennaio 1721 (car. 11) »; « 1 Febbraio 1721 (car. 17) »; « 18 Febbraio 1721 (car. 22) »; « 4 Marzo 1721 (car. 28) »; « 8 Marzo 1721 (car. 17) »; « 18 Febbraio 1721 (car. 32) »; « 22 Marzo 1721 (car. 35) »; « 8 Aprile 1721 (car. 43) »; « 3 Maggio 1721 (car. 58) »; « 5 Maggio 1721 (con una nota di libri, car. 60) »; « 20 Luglio 1721 (con una nota di libri, car. 89) »; « 9 Agosto 1721 (car. 100) »; « 19 Agosto 1721 (car. 106) »; « 2 Settembre 1721 (car. 115) »; « 20 Settembre 1721 (car. 128) »; « 11 Ottobre 1721 (car. 136) »; « 28 Ottobre 1721 (car. 152) »; « 14 Marzo 1722 (car. 257) »; « 2 Giugno 1722 (con una nota di libri, car. 321) »; « 16 Giugno 1722 (car. 342) »; « 4 Luglio 1722 (car. 358) »; « 24 Luglio 1722 (car. 374) »; « 1 Agosto 1722 (car. 380) »; « Roma, 15 Agosto 1722 (car. 385) »; « Spoleto, 28 Ottobre 1722 (car. 452) ».
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 365 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (Roma, 15 Luglio 1722) al signor Sterpini. A car. 487-488 è una nota di libri, mandata da Brescia il 10 dicembre 1722, e qua e là sono alcune ricevute di librai. Le due carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.
- 274. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 820, num., oltre quattro carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 349.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di Libri e cose antiquarie, del 1723 e 1724. Tomo 4° ».

- 1. Accorelli Tommaso « Bologna, 16 Settembre 1724 (car. 748) ».
- 2. Albani Gentile Giuseppe « Vitorchiano, 27 Agosto 1724 (con una nota di libri, car. 717) »; « 13 Settembre 1724 (car. 741) »; « 1 Ottobre 1724 (car. 750) »; « 10 Ottobre 1724 (car. 760) ».
  - 3. Anastasio Agnello Ludovico « Napoli, 8 Gennaio 1723 (car. 6) ».
  - 4. Andreini Pietro Antonio « Firenze, 3 Ottobre 1724 (car. 751) ».
  - 5. Andreoli Francesco « Roma, 17 Luglio 1723 (car. 286) ».

- 6. ARCHINTO ALBERICO « Milano, 28 Luglio 1723 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 325) »
- 7. Argelati Abate « Roma, 24 Ottobre 1723 (car. 457) »; « 10 Giugno 1724 (car. 663) »; senza data (car. 680). Sono senza firma.
- 8. Argelati Filippo « Milano, & Gennaio 1723 (car. 3) »; « 20 Gennaio 1723 (car. 20) »; - « 27 Gennaio 1723 (car. 22) »; - « 3 Febbraio 1723 (car. 32) »; - « 10 Febbraio 1723 (car. 38) »; - « 17 Febbraio 1723 (car. 64) »; - « 24 Febbraio 1723 (car. 70) »; - « 10 Marzo 1723 (car. 90) »; - « 24 Marzo 1723 (Vi è inclusa una lettera di Filippo Vasconi a Filippo Argelati con la data: « Roma, 13 Marzo 1723 », car. 122) »; - « 14 Aprile 1723 (car. 146) »; - « 21 Aprile 1723 (car. 160) »; - « 5 Maggio 1723 (car. 180) »; - « 19 Maggio 1723 (car. 205) »; - « 26 Maggio 1723 (car. 231) »; - « 2 Giugno 1723 (car. 235) »; - « 9 Giugno 1723 (car. 245) »; - « 16 Giugno 1723 (car. 257) »; - « 7 Luglio 1723 (car. 276) »; - « 17 Luglio 1723 (car. 292) »; - « 28 Luglio 1723 (car. 321) »; - « 4 Ayosto 1723 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 329) »; - « 25 Agosto 1723 (car. 362) »; -« 15 Settembre 1723 (car. 380) »; - « 29 Settembre 1723 (car. 389) »; - « 13 Ottobre 1723 (car. 397) »; - « 3 Novembre 1723 (car. 413) »; - « 24 Novembre 1723 (car. 434) »; - « 1 Dicembre 1723 (car. 439) »; - « 15 Dicembre 1723 (car. 449) »; -« 22 Dicembre 1723 (È diretta al fratello abate Argelati, car. 455) »; - « 1 Gennaio 1724 (car. 476) »; - « 19 Gennaio 1724 (car. 485) »; - « 9 Febbraio 1724 (car. 506) »; - « 22 Marzo 1724 (car. 546) »; - « 12 Aprile 1724 (car. 581) »; -« 26 Aprile 1724 (car. 605) »: - « 17 Maggio 1724 (car. 629) »; - « 7 Giugno 1724 (car. 656) »; - « 21 Giugno 1724 (car. 673) »; - « 19 Luglio 1724 (car. 698) »; -« 9 Agosto 1724 (car. 712) »; - « 6 Settembre 1724 (car. 726) »; - « 11 Ottobre 1724 (car. 761) »; - « 1 Novembre 1724 (car. 769) »; - « 29 Novembre 1724 (car. 782) »; -« 6 Dicembre 1724 (car. 797) »; - « 27 Dicembre 1724 (car. 819) ».
- 9. Baldini Gio. Francesco « (Roma), 21 Maggio 1723 (È una responsiva sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 208) »; « 11 Giugno 1723 (car. 249) »; senza data (car. 250); « 17 Luglio 1723 (car. 286) »; « 7 Agosto 1723 (car. 338) ».
- 10. Beni Giulio « Gubbio, 24 Luglio 1724 (car. 704) »; « 8 Dicembre 1724 (con una nota di libri, car. 799) ».
- 11. Bertoni Monsignore « (Roma), 12 Febbraio 1723 (car. 54) »; « 6 Novembre 1723 (car. 419) ».
- 12. BISCIONI ANTON MARIA « Firenze, 12 Gennaio 1723 (car. 10) »: « 3 Febbraio 1723 (car. 29) »; « 24 Febbraio 1723 (car. 73) »; « 10 Marzo 1723 (car. 85) »; « 5 Maggio 1723 (car. 184) »; « 26 Maggio 1723 (car. 225) »; « 2 Giugno 1723 (car. 237) »; « 16 Giugno 1723 (car. 255) »; « 30 Giugno 1723 (car. 263) »; « 7 Luglio 1723 (car. 272) »; « 8 Luglio 1723 (car. 278) »; senza data (car. 304); « 28 Luglio 1723 (car. 320) »; « 18 Agosto 1723 (car. 352) »; « 25 Agosto 1723 (car. 358) »; « 15 Settembre 1723 (car. 385) »; « 8 Settembre 1723 (car. 391) »; « 20 Ottobre 1723 (car. 407) »; « 27 Ottobre 1723 (car. 412) »; « 9 Novembre 1723

- (car. 420) »; «23 Novembre 1723 (con una nota di libri, car. 433) »; «22 Dicembre 1723 (car. 453) »; «19 Gennaio 1724 (car. 487) »; «8 Febbraio 1724 (car. 502) »; «8 Marzo 1724 (car. 526) »; «10 Maggio 1724 (car. 621) »; «31 Maggio 1724 (car. 647) »; «21 Giugno 1724 (car. 672) »; «28 Giugno 1724 (car. 688) »; «5 Luglio 1724 (car. 688) »; «19 Luglio 1724 (car. 693) »; «9 Agosto 1724 (car. 711) »; «7 Novembre 1724 (car. 773) »; «6 Dicembre 1724 (car. 793) ».
- 13. Bizzarrini Giuseppe « (Roma), 17 Marzo 1723 (con una nota di libri, car. 107) »; « 26 Marzo 1723 (car. 127) »; « 5 Luglio 1724 (car. 692) ».
- 14. BOLGIONI SANTI « Milano, 24 Marzo 1723 (car. 125) »; « 12 Maggio 1723 (car. 201) ».
  - 15. Bolognetti Ferdinando « (Roma), 9 Dicembre 1723 (car. 440) ».
  - 16. Brunt Nicola « (Roma), 5 Febbraio 1723 (car. 34) ».
- 17. Bussi Raniero « Viterbo, 26 Maggio 1723 (con una nota di libri, car. 217) »; «12 Novembre 1723 (car. 421) ». Sono senza firma.
- 18. Cattani Francesco « Fano, 16 Marso 1723 (car. 95) »; « 29 Marso 1723 (con una nota di libri, car. 99) »; « 5 Aprile 1723 (car. 135) »; « 15 Aprile 1723 (car. 148) »; « 3 Maggio 1723 (car. 178) »; « 28 Maggio 1723 (con due note di libri, car. 213) »; « 7 Giugno 1723 (car. 243) »; « 20 Giugno 1723 (car. 261) »; « 26 Luglio 1723 (car. 315) »; « 19 Agosto 1723 (car. 354) »; « 5 Settembre 1723 (car. 374) »; « 17 Settembre 1723 (con una nota di libri, car. 388) »; « Amelia, 20 Ottobre 1723 (car. 402) »; « 25 Ottobre 1723 (car. 410) »; « 20 Novembre 1723 (car. 428) »; « 19 Dicembre 1723 (car. 451) »; « 26 Dicembre 1723 (car. 463) »; « 11 Gennaio 1724 (car. 478) »; « 16 Gennaio 1724 (car. 483) »; « 30 Gennaio 1724 (car. 492) »; « 6 Febbraio 1724 (car. 498) »; « 27 Febbraio 1724 (car. 517) »; « 11 Marzo 1724 (car. 527) »; « 15 Marzo 1724 (car. 543) »; senza data (car. 593); « 30 Aprile 1724 (car. 610) »; « 13 Maggio 1724 (car. 640) »; « 25 Giugno 1724 (car. 683) »; « 19 Luglio 1724 (car. 696) »; « 23 Agosto 1724 (car. 716) »; « 8 Novembre 1724 (car. 774) ».
  - 19. CHIAPPE GIOVANNI BATTISTA « (Roma), 20 Ottobre 1723 (car. 406) ».
  - 20. COLEBANE Lord « Firenze, 24 Novembre 1724 (car. 778) ».
  - 21. Costanzo Avvocato « (Roma), 10 Giugno 1724 (car. 659) ».
  - 22. CRISPI EUSTACHIO « Ferrara, 28 Dicembre 1723 (car. 466) ».
  - 23. DENGHIEN GIUSEPPE « (Roma), 29 Maygio 1723 (car. 227) ».
  - 24. Erba Girolamo « Milano, 14 Luglio 1723 (car. 282) ».
  - 25. FANTONI LUDOVICO « Firenze, 3 Marzo 1723 (car. 75) ».
- 26. FARSETTI FILIPPO (Roma), 18 Maggio 1724 (car. 642) »; « 25 Maggio 1724 (car. 645) »; « 31 Maggio 1724 (car. 652) ».
- 27. FICORONI FRANCESCO (Roma), 24 Aprile 1723 (car. 170) »; « 15 Gennaio 1724 (car. 482) ».
- 28. Finocchi Orlando (librajo) « Firenze, 20 Luglio 1723 (car. 306) ». È diretta a Gio. Francesco Baldini.
  - 29. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 11 Febbraio 1723 (car. 50) »: « 3 Marzo 1723

- (car. 77) »; « 16 Aprile 1723 (car. 152) »; « 22 Aprile 1723 (Questa e la responsiva che precede, sono sulle stesse lettere di richiesta del Marchess Capponi, car. 168) »; « 1 Maggio 1724 (car. 614) »; « 30 Giugno 1724 (car. 687) »; « 19 Settembre 1724 (car. 747) ».
- 30. Francipani Pompeo « (Roma), 20 Novembre 1733 (car. 422) »; « 26 Novembre 1723 (car. 436) ».
- 31. Frescobaldi Paolo Antonio « (Roma), 21 Maggio 1723 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 207) »; « 15 Agosto 1723 (car. 344) ».
  - 32. GHEZZI PIETRO « (Roma), 27 Novembre 1723 (car. 438) ».
  - 33. Giandotti Giovanni « (Roma), senza data (car. 253) ».
  - 34. Giannelli Gennaro « (Roma), 10 Agosto 1723 (car. 341) ».
- 35. Giannini Carlo « (Roma), 3 Luglio 1723 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 269) ».
  - 36. GRANDIS DOMENICO (DE) « Fano, 5 Luglio 1723 (car. 270) ».
- 37. GRATIANI GIROLAMO « Napoli, 1 Febbraio 1724 (car. 494) »; « 8 Febbraio 1724 (con una nota di camei, car. 503) »; « 7 Marzo 1724 (car. 525) »; « 11 Marzo 1724 (car. 532) »; « 18 Marzo 1724 (car. 545) ».
- 38. Guidi (Jacopo?) « (Roma), 5 Maggio 1723 (car. 182) », « 24 Luglio 1723 (car. 311) ».
- 39. Lalli Carlo « Genova, 3 Gennaio 1723 (car. 1) »; « 19 Marzo 1723 (car. 115) »; « 17 Aprile 1723 (car. 154) ».
  - 40. LAMBERTINI (PROSPERO) « (Roma), 23 Maggio 1723 (car. 211) ».
- 41. Landi Francesco « Piacensa, 15 Febbraio 1723 (car. 59) »; « 8 Marzo 1723 (car. 81) »; « 31 Maggio 1723 (car. 233) ».
- 42. Landi Galvano « Piacenza, 12 Gennaio 1723 (car. 8) »; « 18 Gennaio 1723 (car. 16) »; « 14 Febbraio 1723 (car. 52) »; « 22 Marzo 1723 (car. 117) »; « 12 Aprile 1723 (can una nota di libri, car. 139) »; « 19 Aprile 1723 (car. 158) »; « 10 Maggio 1723 (car. 198) »; « 10 Giugno 1723 (car. 247) »; « 15 Luglio 1723
- (car. 284) »; « 26 Lugiio 1723 (car. 317) »; « 12 Agosto 1723 (car. 343) »; -
- « 23 Agosto 1723 (car. 357) »; « 26 Agosto 1723 (car. 367) »: « 2 Settembre 1723 (car. 373) »; senza data (car. 396); « 14 Ottobre 1723 (car. 400) »; « 4 Novem-
- bre 1723 (car. 418) »; « 13 Dicembre 1723 (car. 442) »; « 30 Dicembre 1723 (car. 471) »; « 3 Gennaio 1724 (car. 475) »; « 24 Gennaio 1724 (car. 489) »; -
- 43. Lastrico Andrea « Genova, 14 Marzo 1724 (car. 625) »; « 3 Dicembre 1724 (car. 789) ».

« 13 Marzo 1724 (car. 538) »; - « 27 Aprile 1724 (car. 607) ».

- 44. Lemer Gartano « Lucerna, 11 Marzo 1724 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 534) »; « 15 Aprile 1724 (car. 584) ».
- 45. LEONARDI GIUSEPPE ANTONIO « Rimini, 15 Dicembre 1723 (car. 447) »; « 20 Dicembre 1724 (car. 812) ».
- 46. Marabottini Filippo « Orvieto, 9 Dicembre 1724 (car. 803) »; « 23 Dicembre 1724 (car. 817) ».

- 47. Marmi Anton Francesco « Firenze, 13 Gennaio 1723 (car. 12) »; « 17 Marzo 1723 (car. 104) »; « 31 Marzo 1723 (car. 129) »: « 21 Aprile 1723 (car. 164) »; « 27 Aprile 1723 (car. 172) »; « 12 Maggio 1723 (car. 186) »; « 26 Maggio 1723 (car. 229) »; « 7 Giugno 1723 (car. 241) »; « 7 Luglio 1723 (car. 274) »; « 20 Luglio 1723 (car. 308) »; « 29 Dicembre 1723 (car. 470) »; « 9 Febbraio 1724 (car. 508) »; « 16 Febbraio 1724 (car. 516) »; « 1 Marzo 1724 (car. 522) »; « 15 Marzo 1724 (can una nota di libri, car. 539) »; « 22 Marzo 1724 (car. 570) »; « 5 Aprile 1724 (car. 576) »; « 18 Aprile 1724 (car. 595) »; « 26 Aprile 1724 (car. 628) »; « 6 Giugno 1724 (car. 653) »; « Castello, 14 Giugno 1724 (car. 665) »: « Firenze, 21 Giugno 1724 (car. 671) »; « 19 Luglio 1724 (car. 700) »; « 26 Luglio 1724 (car. 705) »; « 31 Ontobre 1724 (car. 768) »; « Castello, 5 Dicembre 1724 (car. 790) »; « Firenze, 13 Dicembre 1724 (car. 808) ».
  - 48. Masini Gasparo (librajo) « (Roma), 8 Marso 1723 (car. 83) ».
- 49. MATTEI SEBASTIANO « Venesia, 22 Aprile 1724 (car. 596) »; « 13 Maggio 1724 (car. 622) ».
- 50. Monaldini Venanzio « Spoleto, 31 Marzo 1723 (car. 102) »; « 4 Aprile 1723 (car. 133) ».
- 51. Monanni Abate « (Roma), 12 Maggio 1723 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 203) ».
- 52. Muratori Ludovico Antonio « Modena, 29 Luglio 1724 (car. 710) »; « 15 Settembre 1724 (car. 745) »; « 8 Novembre 1724 (car. 777) »; « 2 Dicembre 1724 (car. 787) ».
  - 53. Nuzzi Innocenzo « (Roma), senza data (car. 310) ».
  - 54. ORSINI CORRADO « (Roma), 28 Luglio 1724 (car. 706) ».
  - 55. Pio Nicola « (Roma), 1 Luglio 1723 (car. 267) ».
  - 56. Posta Alessandro (Roma), 20 Agosto 1723 (car. 356) ».
  - 57. Pucci Lorenzo « Firense, 27 Aprile 1723 (car. 174) ».
- 58. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 13 Gennaio 1723 (car. 14) »; « 20 Gennaio 1723 (car. 18) »; « 29 Gennaio 1723 (car. 25) »; « 10 Febbraio 1723 (car. 35) »; « 17 Febbraio 1723 (car. 62) »; « 24 Febbraio 1723 (car. 66) »; « 10 Marzo 1723 (car. 87) »; « 17 Marzo 1723 (car. 97) »; « 24 Marzo 1723 (car. 119) »; « 14 Aprile 1723 (car. 144) »; « 15 Aprile 1723 (car. 150) »; « 21 Aprile 1723 (car. 166) »; « 28 Maggio 1723 (car. 223) »; « 30 Giugno 1723 (car. 265) »; « 1 Settembre 1723 (car. 369) »; « 16 Febbraio 1724 (con due note di libri e di camei, car. 512) »; « 23 Marzo 1724 (car. 575) »; « 5 Aprile 1724 (car. 577) »; « 12 Aprile 1724 (car. 583) »; « 16 Aprile 1724 (car. 616) »; « 22 Maggio 1724 (car. 644) »; « 14 Giugno 1724 (car. 668) »; « 22 Giugno 1724 (car. 678) »; « 28 Giugno 1724 (car. 682) »; « 20 Luglio 1724 (car. 702) »; « 29 Agosto 1724 (car. 721) »; « 6 Settembre 1724 (car. 723) »; « 13 Settembre 1724 (car. 743) »; « 4 Ottobre 1724 (car. 753-759) »; « 18 Ottobre 1724 (car. 764) »; « 6 Dicem-

- bre 1724 (car. 795) »; « 11 Dicembre 1724 (car. 804) »; « 15 Dicembre 1724 (car. 809) »; « 20 Dicembre 1724 (con una nota di spese fatte dal Capponi per conto di Francesco Quinza, car. 814) ».
- 59. Salvini Anton Maria « Firenze & Febbraio 1724 (car. 497) »; « Marzo 1724 (car. 524) ».
  - 60. SANTO FRANCESCO (DEL) « (Roma), 29 Dicembre 1723 (car. 469) ».
- 61. Segretario del Cardinal Curzio Origo « (Roma), 8 Maggio 1723 (car. 188) »; « 1 Agosto 1723 (car. 324) »; « 10 Agosto 1723 (car. 342) ».
  - 62. SEMINO GIACOMO FILIPPO « Genova, 9 Ottobre 1723 (car. 393) ».
  - 63. SERGARDI LATTANZIO « (Roma), 9 Giugno (1724) (car. 658) ».
  - 64. SILVESTRI MARCELLO (librajo) « Roma, 22 Marzo 1724 (car. 572) ».
  - 65. Stoppani Giovan Francesco « (Roma), 29 Agosto 1723 (car. 368) ».
- 66. Stosce Filippo senza data e senza firma (con un breve appunto del MARCHESE CAPPONI, car. 384).
  - 67. STROZZI CARLO TOMMASO « Firense, 1 Febbraio 1724 (car. 496) ».
  - 68. Tomasi Carlo « (Roma), 25 Maggio 1724 (car. 646) ». Senza firma.
  - 69. Turino Lorenzo (librajo) « Napoli, 29 Gennaio 1724 (car. 490) ».
- 70. VALLETTA FRANCESCO « Napoli, 22 Maggio 1723 (car. 209) »; « 5 Giugno 1723 (car. 239) »; « 19 Giugno 1723 (car. 259) »; « 10 Luglio 1723 (car. 280) »; « 24 Luglio 1723 (car. 313) »; « 3 Agosto 1723 (car. 340) »; « 29 Aprile 1724 (car. 609) ».
- 71. Vignoli Giovanni « (Roma), 15 Marso 1723 (con la minuta della lettera di proposta del Marchese Capponi, car. 92) ».
  - 72. VITELLESCHI FRANCESCO « Napoli, 1 Maggio 1723 (car. 176) ».
- 73. ZACCHRI GIACOMO « Spoleto, 6 Marso 1723 (car. 79) »; « 31 Marso 1723 (car. 131) »; « 6 Aprile 1723 (car. 137) »; « 15 Aprile 1723 (car. 142) »; « 24 Maggio 1723 (car. 215) »; « 7 Agosto 1723 (car. 336) »; « 15 Agosto 1723 (car. 350) »; « 9 Settembre 1723 (car. 379) »; « 19 Ottobre 1723 (car. 401) »; « 25 Dicembre 1723 (car. 462) »; « 15 Gennaio 1724 (car. 480) »; « 12 Febbraio 1724 (car. 510) »; « 29 Febbraio 1724 (car. 520) »; « 2 Maggio 1724 (car. 615) »; « 20 Giugno 1724 (car. 670) »; « 18 Novembre 1724 (car. 780) ». Sono tutte senza firma.
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 299-300 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (Roma, 17 Luglio 1723) a Filippo Argelati e a car. 730 è una lettera senza firma (Siena, 6 Settembre 1724) diretta all'abate Giuseppe Bizzarrini. Qua e là sono alcune ricevute di librai e alcuni catalogi a stampa, oltre diversi manifesti per nuove pubblicazioni. Le quattro carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.

- 275. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 706 num., oltre quattro carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 322.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, del 1725, 1726 e 1727. Tomo 5° ».

- 1. Anguissola Gartano « Roma, 3 Maggio 1725 (car. 48) ».
- 2. ARCHINTO ALBERICO « Milano, 19 Dicembre 1725 (car. 178) »; « 23 Gennaio 1726 (car. 193) ».
- 3. ABGELATI FILIPPO « Milano, 24 Gennaio 1725 (car. 8) »; « 14 Febbraio 1725 (car. 16) »; - «21 Marzo 1725 (car. 29) »; - «28 Marzo 1725 (car. 33) »; - «18 Aprile 1725 (car. 41) »: - « 23 Maggio 1725 (car. 59) »; - « 30 Maggio 1725 (car. 62) »; - « 20 Giugno 1725 (car. 69) »; - « 18 Luglio 1725 (con la copia di un brano di UGONE FALCANDO, car. 79) »; - « 1 Agosto 1725 (car. 89) »; - « 12 Settembre 1725 (car. 108) »; - « 24 Ottobre 1725 (car. 129) »; - « 7 Novembre 1725 (car. 136) »; - ≪ 28 Novembre 1725 (con la minuta di un brano della responsiva del Marchese Cap-PONI, car. 154) »; - « 5 Dicembre 1725 (car. 160) »; - « 12 Dicembre 1725 (car. 165) »; -« 18 Dicembre 1725 (car. 173) »; - « 23 Gennaio 1726 (car. 194) »; - « 4 Febbraio 1726 (car. 203) »; - « 20 Febbraio 1726 (a firma di Camillo Silva, car. 216) »; - « 20 Marzo 1726 (car. 232) »; - « 3 Aprile 1726 (car. 248) »; - « 15 Maggio 1726 (car. 275. Sul rovescio è la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; - « 5 Giugno 1726 (car. 297) »; - « 12 Giugno 1726 (car. 303) »; - « 26 Giugno 1726 (car. 311) »; -« 7 Agosto 1726 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 332) »; -«20 Agosto 1726 (car. 350) »; - « 11 Settembre 1726 (car. 369) »; - « 9 Ottobre 1726 (car. 399) »; - « 27 Novembre 1726 (car. 452) »; - « 18 Dicembre 1726 (car. 467) »; -« 29 Gennaio 1727 (car. 494) »; - « 19 Febbraio 1727 (car. 506) »; - « 13 Maggio 1727 (car. 561) »; - « 28 Maggio 1727 (car. 567) »; - « 21 Luglio 1727 (car. 588) »; -« 30 Luglio 1727 (car. 591) »; - « 6 Agosto 1727 (car. 601) »; - « 15 Ottobre 1727 (car. 643) »; - « 19 Novembre 1727 (car. 660) »; - « 17 Dicembre 1727 (car. 689) ».
  - 4. Baldini Gro. Francesco « (Roma), 3 Agosto 1725 (car. 93) ».
- 5. Berenstadt Gaetano 

  « Napoli, 19 Luglio 1726 (car. 328) »; 

  « Firense, 5

  Agosto 1727 (car. 600) »; 

  « 19 Agosto 1727 (car. 608) ».
  - 6. Bertoli Daniele Antonio « Vienna, 11 Ottobre 1727 (car. 641) ».
- 7. Besozzi Gioacchino « (Roma), 6 Marzo 1726 (car. 223) »; « 28 Marzo 1726 (car. 234. Vi è inclusa una lettera di tal Don Serapino, del 27 Marzo 1726) »; « 28 Marzo 1726 (car. 236. È diretta a Don Serafino) »; « 9 Agosto 1726 (car. 336) »; « 30 Agosto 1726 (car. 349) »; « 12 Febbraio 1727 (car. 402) »; « 1 Marzo 1727 (car. 519) ».

- 8. BIANCHINI FRANCESCO « Roma, 29 Novembre 1727 (car. 671) ».
- 9. Biscioni Anton Maria « Firense, 24 Genneio 1725 (car. 7) »; « 28 Marzo 1725 (car. 32) »; « 11 Settembre 1725 (car. 107) »; « 11 Febbraio 1727 (car. 502) ».
  - 10. Boccaccio Barone « Sinigaglia, 1 Agosto 1726 (car. 330) ».
  - 11. BOCCAPADULI PIETRO PAOLO (Roma), 30 Aprile 1726 (car. 265) x.
  - 12. Bertoni Monsignore « Roma, 5 Dicembre 1727 (car. 683) ».
- 13. Bottari Giovannt « Firenze, 27 Agosto 1726 (car. 348) »; « 28 Settembre 1726 (car. 397) »; « 15 Ottobre 1726 (car. 411) ».
- 14. Bucci Bernardo « Ferrara, 11 Ottobre 1727 (car. 637. Vi è inclusa la minuta di una lettera del Marchese Capponi al Bucci, in data del « 1 Ottobre 1727 ») ».
  - 15. Canale Saverio « (Roma), 7 Settembre 1727 (car. 621) ».
- 16. Capponi Ferrante Maria « Firense, 2 Aprile 1726 (car. 246) »; « 20 Laglio 1727 (car. 586) »; « 17 Dicembre 1727 (car. 684) ». Sono senza firma.
- 17. Carducci Anton Filippo « Firenze, 3 Luglio 1725 (car 73) »; « 17 Luglio 1725 (car. 74) ».
- 18. CATTANI FRANCESCO « Città di Castello, 2 Novembre 1725 (con una nota di libri, car. 130) »; « 14 Novembre 1725 (car. 146) »; « 6 Dicembre 1726 (car. 161) »; « 27 Gennaio 1726 (car. 198) »; « 14 Febbraio 1726 (con una nota di libri, car. 211) »; « 27 Febbraio 1726 (car. 217) »; « 4 Marzo 1726 (car. 222) »; « 2 Maggio 1726 (car. 269) »; « 16 Maggio 1726 (car. 276) »; « 26 Maggio 1726 (car. 287) »; « 26 Maggio 1726 (car. 288) »; « 27 Maggio 1726 (car. 289) »; « 2 Giugno 1726 (car. 295) »; « 27 Giugno 1726 (car. 317) »; « 5 Luglio 1726 (car. 318) »; « 25 Luglio 1726 (car. 329) »; « 16 Agosto 1726 (car. 339) »; « 1 Settembre 1726 (car. 363) »; « 15 Settembre 1726 (car. 381) »; « 28 Novembre 1726 (car. 454) »; « 20 Dicembre 1726 (car. 471) »; « 12 Gennaio 1727 (car. 480) »; « 26 Gennaio 1727 (car. 491) »; « 9 Febbraio 1727 (car. 499) »; « 2 Marzo 1727 (car. 520) »; « 16 Marzo 1727 (car. 532) »; « 20 Marzo 1727 (car. 534) »; « 3 Aprile 1727 (car. 536) »; « Lendinara, 20 Settembre 1727 (car. 628) »; « Ferrara, 28 Ottobre 1727 (car. 651) »; « 20 Dicembre 1727 (car. 693) ».
- 19. Cellesi Abate « (Roma), 14 Gennaio 1726 (car. 188) »; « 30 Marzo 1726 (car. 237) ».
- 20. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firenze, 4 Giugno 1726 (car. 296) »; « 18 Giugno 1726 (car. 309) »; « 25 Giugno 1726 (car. 310) »; « 20 Agosto 1726 (car. 343) »; « 24 Agosto 1726 (car. 345) »; « 27 Agosto 1726 (car. 347) »; « 3 Settembre 1726 (car. 366) »; « 10 Settembre 1726 (car. 368) »; « 17 Settembre 1726 (car. 382) »; « 24 Settembre 1726 (car. 386) »; « 8 Ottobre 1726 (car. 398) »; « 16 Ottobre 1726 (car. 406) »; « 22 Ottobre 1726 (car. 412) »; « 29 Ottobre 1726 (car. 414) »; « 5 Novembre 1726 (car. 416) »; « 12 Novembre 1726 (car. 419) »; « 19 Novembre 1726 (car. 446) »; « 25 Novembre 1726 (car. 450) »; « 3 Dicembre 1726 (car. 458) »; « 10 Dicembre 1726 (car. 460) »; « 18 Febbraio 1727 (car. 515) »; « 4 Marzo 1727 (car. 524) »; « 17 Giugno 1727 (car. 578) »; « 16 Settembre 1727 (car. 623) »; « 18 Novembre 1727 (car. 656) ».

- 21. Cinelli Giuseppe Antonio « Velletri, 17 Dicembre 1726 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 463) »; « 6 Gennaio 1727 (car. 478) »; « 7 Giugno 1727 (car. 573) ».
  - 22. Cordara Francesco Maria « Calamandrana, 24 Settembre 1725 (car. 114) ».
  - 23. Cors: Abate Olivetano « Roma, 29 Ottobre 1727 (car. 652) ».
  - 24. COSTANZO AVVOCATO « (Roma), 29 Aprile 1726 (car. 263) ».
- 25. Crispi Eustachio « Ferrara, 1 Gennaio 1727 (car. 477) »; « 28 Dicembre 1727 (car. 690) ».
- 26. Donati Donato (librajo) « Livorno, 8 Luglio 1726 (car. 323. Vi è inclusa la copia della richiesta fatta dal Marchese Capponi, il 29 Giugno 1726) ».
  - 27. Enriquez Enrico « (Roma), 18 Gennaio 1725 (car. 485) ».
- 28. FEDE GIUSEPPR « (Roma), 5 Novembre 1725 (car. 135) »; « Tivoli, 14 Luglio 1726 (car. 326) ».
- 29. FICORONI FRANCESCO « Roma, 8 Febbraio 1725 (car. 15) »; « 1 Settembre 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 616) »; « 2 Settembre 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 617) »; « 25 Novembre 1727 (car. 662) ».
- 30. Fontanini Giusto « (Roma), 14 Maggio 1726 (car. 274) »; « 8 Marzo 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 526) ».
- 31. Francipani Pompro « (Roma), 5 Febbraio 1726 (car. 204) ». A car. 543-546 è, di mano del Frangipani, l' « Indice de Capitoli della Cronica Romana », mandato dal Capponi al Muratori.
- 32. FRESCOBALDI PAOLO ANTONIO « Firenze, 17 Settembre 1726 (car. 384) »; « 24 Settembre 1726 (car. 387) ».
- 33. Galli Girolamo (librajo) « Viterbo, 26 Settembre 1725 (car. 115) »; « 3 Ottobre 1725 (car. 121) ».
- 34. GHEZZI LEONE « (Roma), 14 Agosto 1725 (car. 98) »; « 12 Ottobre 1726 (car. 405) »; « 5 Maggio 1727 (senza firma, car. 551) »; « 7 Luglio 1727 (car. 580) »; « 24 Ottobre 1727 (car. 649) ».
  - 35. Giorgi Domenico « (Roma), 23 Marzo 1727 (car. 535) ».
- 36. Lalli Carlo « Lucca, 16 Dicembre 1725 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 170) »; « 13 Gennaio 1726 (car. 186) »; « 1 Settembre 1726 (car. 359. È diretta a Sebastiano Giannini, con due note di libri) »; « 29 Settembre 1726 (car. 395. È diretta a Sebastiano Giannini) ».
- 37. Landi Galvano « Roma, 3 Gennaio 1725 (car. 1) »; « Ronciglione, 21 Ottobre 1725 (car. 123) »; « Guadamello, 22 Ottobre 1726 (car. 413) »; « Firenze, 23 Settembre 1727 (car. 633) ». Sono senza firma.
  - 38. Lasthico Andrea Genova, 29 Marzo 1725 (car. 37) ».
- 39. Lemer Gartano « Altorff, 10 Febbraio 1726 (con una nota di libri, car. 205) »; « 14 Aprile 1726 (car. 257) »; « Roma, 6 Maggio 1727 (car. 557) »; « 28 Agosto 1727 (car. 613) »; « 29 Agosto 1727 (car. 615) »; « 1 Ottobre 1727 (car. 634) »; « 19 Novembre 1727 (car. 657) ».

- 40. LEONARDI GIUSEPPE ANTONIO (librajo) « Rimini, 26 Dicembre 1725 (car. 179) »; « 19 Dicembre 1726 (car. 470) ».
  - 41. Lioni Abate « (Roma), 12 Aprile 1727 (car. 547) ».
- 42. Maggio Monaignor « Roma, 28 Maggio 1726 (car. 294) »; « 7 Novembre 1726 (car. 417) » « 2 Dicembre 1727 (car. 679) ».
- 43. MARABOTTINI FILIPPO Orvieto, 6 Dicembre 1727 (con una nota di libri, car. 680) ».
  - 44. MARANA TOMMASO senza luogo e data (car. 418).
  - 45. MARCELLI GIOVANNI PAOLO « (Roma), 25 Maggio 1727 (car. 566) ».
- 46. MARMI ANTON FRANCESCO « Firense, 17 Gennaio 1725 (car. 6) »; « 9 Maggio 1725 (car. 50) »; « 7 Agosto 1725 (car. 94) »; « 18 Dicembre 1725 (car. 171) »; « 15 Gennaio 1726 (car. 189) »; « 23 Dicembre 1726 (car. 472) »; « 12 Agosto 1727 (car. 602) »; « 19 Agosto 1727 (car. 607) »; « 26 Agosto 1727 (car. 614) »; « 9 Settembre 1727 (car. 622) »; « 23 Settembre 1727 (car. 629) »; « 23 Dicembre 1727 (car. 697) ».
- 47. Melocchi Bartolomeo « Pistoia, 13 Ottobre 1725 (car. 122) »; « 12 Novembre 1725 (con una nota di libri, car. 138) »; « 15 Dicembre 1725 (car. 166) ».
- 48. MERENDA CESARR « (Roma), 28 Dicembre 1727 (car. 701) »; « 29 Dicembre 1727 (car. 704) ».
  - 49. MONTANI QUIRINO « (Roma), 25 Marzo 1726 (car. 233) ».
  - 50. Moneglia Ludovico « Roma, 24 Giugno 1727 (car. 579) ».
- 51. Monti Filippo « (Roma), 23 Maggio 1727 (con la responsiva del Marchese Capponi, car. 565) ».
- 52. Muratori Ludovico Antonio « Modena, 5 Gennaio 1725 (car. 5) »; « 17 Marso 1725 (car. 24) »; « 18 Maggio 1725 (car. 57) »; « 6 Giugno 1725 (car. 66) »; « 29 Giugno 1725 (car. 72) »; « 20 Luglio 1725 (car. 82) »; « 27 Luglio 1725 (car. 84) »; « 17 Novembre 1725 (car. 152) »; « 28 Dicembre 1725 (car. 180) »; « 2 Febbraio 1726 (car. 199) »; « 20 Marso 1726 (car. 230) »; « 5 Luglio 1726 (car. 319) »; « 17 Settembre 1726 (car. 383) »; « 26 Febbraio 1727 (car. 517) »; « 15 Marso 1727 (car. 527) »; « 11 Aprile 1727 (car. 537) »; « 16 Aprile 1727 (car. 548) »; « 3 Maggio 1727 (car. 549) »; « 19 Settembre 1727 (car. 627) »; « 20 Dicembre 1727 (car. 695) ».
- 53. Odam Girolamo « (Roma), 10 Aprile 1725 (car. 39) »; « 26 Novembre 1725 (car. 149) »; « 12 Settembre 1726 (car. 377) ».
- 54. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 16 Dicembre 1726 (car. 462) »; « 14 Gennaio 1727 (car. 479) »; « 26 Luglio 1727 (car. 590) »; « 29 Novembre 1727 (car. 677) »; « 9 Dicembre 1727 (car. 682) »; « 23 Dicembre 1727 (car. 700) ».

  - 56. PARENZIJ Monsignore « (Roma), 4 Marzo 1727 (car. 525) ».
  - 57. Passari Monsignore « (Roma), 2 Agosto 1727 (car. 598) ».
- 58. Pecci Francesco « (Roma), 24 Gennaio 1727 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 489) ».

- 59. PIAZZINI ANTON MARIA (librajo) « Firenze, 29 Luglio 1725 (car. 85) »; « 14 Agosto 1725 (car. 97) »; « 15 Settembre 1725 (car. 113) »; « 13 Novembre 1725 (car. 140) »; « 20 Novembre 1725 (car. 148) »; « 18 Dicembre 1725 (car. 172) »; « 4 Gennaio 1726 (car. 183) »; « 22 Gennaio 1726 (car. 192) »; « 30 Aprile 1726 (car. 266) »; « 17 Agosto 1726 (car. 340) ».
  - 60. Piccolomini Francesco Maria « Siena, 16 Luglio 1727 (car. 585) ».
- 61. Pini Onofrio « Bagnorea, 19 Novembre 1726 (car. 448) »; « 25 Febbraio 1727 (car. 515) ».
- 62. Pio Nicola « (Roma), 16 Novembre 1727 (car. 650) »; « 19 Novembre 1727 (car. 659) ».
- 63. Poggiarrili Domenico (librajo) « Viterbo, 30 Maggio 1725 (car. 61) »; « 29 Agosto 1725 (car. 100) »; « 10 Settembre 1725 (car. 101) »; « 18 Settembre 1725 (car. 112) ».
  - 64. Pozzobonelli Giuseppe « Milano, 31 Luglio 1725 (car. 88) ».
- 65. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 3 Gennaio 1725 (car. 2) »; « 8 Febbraio 1725 (car. 22) »; « 2 Maggio 1725 (car. 47) »; « 9 Maggio 1725 (car. 49) ».
  - 66. RANIERI COSTANTINO « Perugia, 7 Giugno 1727 (car. 576) ».
  - 67. RESTA GIOVANNI BATTISTA « Roma, 3 Febbraio 1725 (car. 10) ».
- 68. RICCI Abate « (Roma), 31 Luglio 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 592) ».
  - 69. Rolli Domenico « (Roma), 29 Gennaio 1728 (car. 493) ».
  - 70. Rossetti Cesare « Terni, 8 Settembre 1726 (car. 379) ».
- 71. Rossi Generale dei Teatini « (Roma), 5 Aprile 1726 (car. 252. Segue la minuta di una lettera del Marchese Capponi) »; « 6 Aprile 1726 (car. 254. Segue la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 11 Aprile 1726 (car. 256) »; « 8 Maggio 1726 (car. 272. Segue la minuta della responsiva del Marchese Capponi) ».
- 72. Rothelin Charles d'Orléans (de) « Paris, 2 Décembre 1726 (car. 455) »; « 12 Mai 1727 (car. 558) ».
  - 73. STOSCH FILIPPO « Roma, 4 Febbraio 1726 (car. 200) ».
  - 74. SUZANI LUIGI « (Roma), 26 Giugno 1725 (car. 71) ».
- 75. Tartini e Franchi (librai) « Firenze, 19 Febbraio 1726 (con una nota di libri, car. 214) »; « 18 Marzo 1726 (car. 227) »; « 2 Aprile 1727 (car. 238) »; « 21 Maggio 1726 (con diverse note di libri, car. 281) ».
  - 76. VALLETTA DIEGO « Napoli, 8 Giugno 1726 (car. 302) ».
  - 77. VALLETTA FRANCESCO « Napoli, 22 Aprile 1725 (car. 302) ».
- 78. Vignoli Giovanni « (Roma), 12 Marzo 1726 (car. 226) »; « 26 Giugno 1726 (car. 312) ».
- 79. ZACCHEI GIACOMO « Spoleto, 3 Marzo 1725 (car. 21) »; « 24 Marzo 1725 (car. 31) »; « .... Aprile 1725 (car. 38) »; « 14 Aprile 1725 (car. 40) »; « 1 Maggio 1725 (car. 46) »; « 29 Settembre 1725 (car. 116) »; « 27 Agosto 1726 (car. 346) »; « 31 Agosto 1726 (car. 351) »; « 3 Settembre 1726 (car. 365) »; « 7 Settembre 1726 (car. 367) »; « 14 Settembre 1726 (car. 378) »; « 18 Settembre 1726 (car. 385) »; -

- « 6 Ottobre 1726 (car. 636) »; < 15 Necembre 1727 (car. 655) »; < 30 Dicembre 1727 (car. 705) ». Sono senza firma.
  </p>
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 427-431 sono le minute di due lettere del Marchese Capponi (Roma, 13 e 16 Novembre 1726) all'abate de Rothelin. Qua e là sono alcune ricevute di librai e alcuni manifesti a stampa. Le quattro carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.
- 276¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 211 num., oltre tre carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 109.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 4 Gennaio al 4 Agosto 1728. Tomo 6°.

- Aloisio Abate « (Roma), 17 Giugno 1728 (car. 157) »; « 3 Luglio 1728 (car. 176) ».
  - 2. Angelis (DE) Marchese « (Roma), 13 Marzo 1728 (car. 65) ».
  - 3. Arese Monsignore « (Roma), 12 Maggio 1728 (car. 123) ».
  - 4. Archinto Alberico « Roma, 17 Luglio 1728 (car. 199) ».
  - 5. Archinto Carlo « Milano, 21 Gennaio 1728 (car. 24) ».
- 6. ARGRIATI FILIPPO « Milano, 18 Febbraio 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 41) »; « 10 Marso 1728 (car. 58) »; « 24 Marso 1728 (car. 58) »; « 24 Marso 1728 (car. 120) »; « 9 Giugno 1728 (car. 145) »; « 30 Giugno 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 170) »; « 4 Agosto 1728 (car. 208) ».
  - 7. BERTOLI DANIELE ANTONIO « Vienna, 20 Marzo 1728 (car. 95) ».
  - 8. Biscioni Anton Maria « Firenze, 8 Giugno 1728 (car. 144) ».
- 9. Calogierà Angelo « Venezia, 22 Maggio 1728 (car. 135) »; « 3 Luglio 1728 (car. 179) ».
  - 10. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 29 Giugno 1728 (car. 168) ». Senza firma.
- 11. Cattani Francesco « Ferrara, 16 Marzo 1728 (con una nota di libri, car. 74) »; « 31 Marzo 1728 (con una nota di libri, car. 91) »; « 1 Maggio 1728 (car. 117) »; « 12 Giugno 1728 (car. 149) »; « 7 Luglio 1728 (car. 181) »; « 24 Luglio 1728 (car. 200) ».
- 12. Corsi Abate Olivetano « (Roma), 1 Aprile 1728 (car. 97) »; « 5 Aprile 1728 (car. 100) »; « Firense, 8 Maggio 1728 (car. 119) »; « 29 Maggio 1728 (car. 138) ».

- 13. Corsini Neri ( (Roma), 13 Marso 1728 (car. 69) ».
- 14. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 11 Marso 1728 (car. 64) »; « 12 Maggio 1728 (car. 136) »; « 28 Maggio 1728 (car. 136) »; « 31 Maggio 1728 (car. 141) ».
- 15. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 12 Febbraio 1728 (car. 32) »; « 6 Marzo 1728 (car. 52) »; « 1 Aprile 1728 (con le copie, di mano del Capponi, di due lettere: la prima di DANIELE ANTONIO BERTOLI (Vienna, 20 Marzo 1728) a Mons. Giusto Fontanini; la seconda del Principe Pio al Bertoli, car. 94-6) ».
  - 16. GENDRA SALVATORE (Roma), 1 Marso 1728 (car. 62) ».
- 17. GHEZZI LEONE « Roma, 2 Giugno 1728 (car. 142) »; « 12 Giugno 1728 (car. 151) »; « 15 Giugno 1728 (car. 154) »; « 20 Giugno 1728 (car. 163) ».
  - 18. Gori Anton Francesco « Firenze, 29 Giugno 1728 (car. 167) ».
- 19. Jacono Giovanni Battista (dello) « Bitonto, 19 Giugno 1728 (car. 159) »; « 24 Luglio 1728 (car. 202) ».
  - 20. LANDI FRANCESCO Piacenza, 16 Aprile 1728 (car. 110) >.
  - 21. Landi Galvano « (Roma), 25 Luglio 1728 (car. 204) ».
- 22. LEMER GARTANO « (Roma), 21 Gennaio 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 20) »; « 12 Febbraio 1728 (car. 31) »; « 25 Febbraio 1728 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi, car. 48) ».
  - 23. Lioni Abate « (Roma), 14 Febbraio 1728 (car. 35) ».
  - 24. MAGNI TOMMASO GARTANO « Siena, 20 Gennaio 1728 (car. 18) ».
- 25. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 21 Gennaio 1728 (car. 22) »; senza data (car. 56); « 13 Luglio 1728 (car. 188) ».
- 26. Montemagni Coriolano « Firense, 30 Marzo 1728 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi car. 84) »; « 19 Giugno 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 161) »; « 6 Luglio 1728 (car. 174. È diretta al Cardinal Corsini ed è copia di mano del Marchese Capponi) »; « 13 Luglio 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 192) ».
- 27. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 24 Gennaio 1728 (car. 25) »; « 14 Febbraio 1728 (car. 37) »; « 3 Luglio 1728 (car. 171) ».
- 28. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 6 Gennaio 1728 (car. 3) »; « 10 Gennaio 1728 (car. 8) »; « 21 Febbraio 1728 (car. 47) »; « 2 Marso 1728 (car. 50) »; « 13 Marso 1728 (car. 67) »; « 23 Marso 1728 (car. 78) »; « « 30 Marso 1728 (car. 86) »; « 3 Aprile 1728 (car. 98) »; « 13 Aprile 1728 (car. 108) ».
  - 29. ORSUCCI CARLO AGOSTINO « Lucca, 26 Luglio 1728 (car. 206) ».
- 30. Pasquini Angrio « Sinigaglia, 13 Maggio 1728 (car. 130) »; « 11 Luglio 1728 (car. 185) ».
  - 31. PASSARI Monsignore « (Roma), 13 Febbraio 1728 (car. 33) ».
  - 32. PECORI ANTON FRANCESCO « Firense, 17 Febbraio 1728 (car. 40) ». Senza firma.
  - 33. PIAZZINI ANTON MARIA (librajo) « Firenze, 12 Gennaio 1728 (car. 14) ».
  - 34. PIERI Generale de' Serviti « (Roma), 11 Luglio 1728 (car. 187) ».
- 35. Pro Principe senza luogo « 1 Marso 1728 (car. 49. È diretta a Daniele Antonio Bertoli) ».

- 36. Quinza Francesco (librajo) « Siene, 14 Gennaio 1728 (car. 16) »; « 18 Febbraio 1728 (car. 43) »; « 14 Maggio 1728 (car. 131) ».
- 37. ROLLI DOMENICO « (Roma), 7 Gennaio 1728 (car. 7) »; « 10 Gennaio 1728 (car. 8 o 10) ».
- 38. ROTHELIN CHARLES D'ORLÉANS (DE) « (Puris), 4 Jessoier 1728 (car. 1) »; « 14 Mers 1728 (con la traduzione italiana, car. 71-72) ».
  - 39. SANZONI VINCENZO « (Roma), 13 Gennaio 1728 (car. 12) >.
- 40. Servitore del fu Mario Piccolomini « Roma, 19 Aprile 1728 (car. 114) »; « 13 Maggio 1728 (car. 125) ».
- 41. Settimani Francesco « Siena, 16 Giugno 1728 (car. 156) »; « 30 Giugno 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 172) ».
  - 42. Sonzogni Abate « (Roma), 20 Maggio 1728 (car. 133) ».
  - 43. VETTORI ALESSANDRO « (Roma), 21 Marzo 1728 (car. 76) ».
  - 44. VETTORI FRANCESCO « (Roma), 11 Giugno 1728 (car. 147) ».
- 45. Zaccher Giacomo « Spoleto, 6 Gennaio 1728 (car. 5) »; « 31 Gennaio 1728 (car. 29) »; « 21 Febbraio 1728 (car. 45) »; « 8 Marso 1728 (car. 54) »; « 27 Marso 1728 (car. 82) »; « 6 Aprile 1728 (car. 102) »; « 10 Aprile 1728 (car. 104) »; « 27 Aprile 1728 (car. 115) »; « 29 Maggio 1728 (car. 139) »; « 12 Giugno 1728 (car. 152) »; « 9 Luglio 1728 (car. 183) ». Sono senza firma.
- A car. 26-28 sono le minute di due iscrizioni latine composte pel Museo Capponiano, da Francesco Bianchini e da Giovanni Vignoli. A car. 174 è, di mano del Marchese Capponi, la copia di una lettera di Coriolano Montemagni (Firenze, 6 Luglio 1728) al Cardinal Lorenzo Corsini. Qua e là sono alcuni catalogi di libri e di camei, oltre diversi manifesti a stampa. Le tre carte non numerate hanno, per ordine alfabetico, l'indice delle tre parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.
- 276<sup>2</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 212 a car. 459 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 110 a 208.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dall'11 Agosto 1728 al 12 Aprile 1729.

- 1. Anguissola Gabtano « Viterbo, 10 Ottobre 1728 (car. 284) ».
- 2. Archinto Alberico « (Roma), 27 Novembre 1728 (car. 314) ».
- 3. Argelati Filippo « Milano, 22 Settembre 1728 (car. 272) »; « 15 Dicem-

- bre 1728 (car. 321) »; « 5 Gennaio 1729 (car. 340) »; « 16 Febbraio 1729 (car. 401) »; « 30 Marzo 1729 (car. 441) ».
  - 4. Biscioni Anton Maria « Firense, 16 Novembre 1728 (car. 295) ».
- 5. Bottari Giovanni « Firenze, 7 Settembre 1728 (car. 262) »; « 26 Gennaio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 365) »; « S. Casciano, 21 Marzo 1729 (car. 426) »; « Firenze, 6 Aprile 1729 (car. 452-454) »; « 12 Aprile 1729 (car. 456-459) ».
  - 6. Calogierà Angelo « Venezia, 8 Gennaio 1729 (car. 344) ».
  - 7. CAPPONI FERRANTE MARIA « Firenze, 11 Gennaio 1729 (car. 352) ». Senza firma.
- 8. CATTANI FRANCESCO « Lendinara, 30 Novembre 1728 (car. 319) »; « Venezia, 9 Gennaio 1729 (car. 350) »; « Montagnana, 20 Gennaio 1729 (con una nota di libri, car. 360) »; « Ferrara, 24 Febbraio 1729 (car. 409) »; « 16 Marzo 1729 (car. 420) »; « 2 Aprile 1729 (car. 447) ».
- 9. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 15 Décembre 1728 (car. 325. È copia di una lettera al Vescovo di Cavaillon) »; « 8 Février 1729 (con le sue « Observations sur le culte qu'on rendoit à Diane dans la Ville d'Arles », e la copia di due lettere di Moreau de Mantour (12 Mai 1718) e di Claude De Boze (22 Juin 1718), car. 376-384) ».
- 10. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firenze, 2 Marzo 1729 (car 417) »; « 29 Marzo 1729 (car. 435) »; « 5 Aprile 1729 (car. 451) ».
  - 11. CINELLI GIUSEPPE ANTONIO « Velletri, 3 Febbraio 1729 (car. 375) ».
- 12. Corazzi Galbotto « Cortona, 31 Gennaio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 371) ».
- 13. Corsi Abate Olivetano « Firenze, 21 Agosto 1728 (car. 216) »; « Prato, 13 Settembre 1728 (car. 265) »; « 21 Settembre 1728 (car. 269) »; « 2 Ottobre 1728 (car. 278) »; « 6 Novembre 1728 (car. 283) »; « Firenze, 1 Gennaio 1729 (car. 332) »; « 8 Gennaio 1729 (car. 349) »; « 15 Gennaio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 357) »; « 12 Febbraio 1729 (car. 394) ».
  - 14. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 29 Novembre 1728 (car. 316) ».
- 15. Finocchi Orlando (librajo) « Firenze, 8 Febbraio 1729 (con una nota di libri, car. 390) »; « 16 Febbraio 1729 (car. 400) »; « 30 Marzo 1729 (car. 439) ».
- 16. Fontanini Giusto « (Roma), 11 Agosto 1728 (car. 212) »; « 12 Gennaio 1729 (sugli stessi fogli di due domande del Marchese Capponi, car. 353-354) »; « 27 Gennaio 1729 (car. 370) »; « 23 Aprile 1729 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 432) ».
- - 18. Gori Anton Francesco « Firenze, 1 Settembre 1728 (car. 260) ».
- 19. Guidi Jacopo « Firense, 23 Novembre 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 304) ».
- 20. LUPACCI BRENARDO « Viterbo, 14 Novembre 1728 (car. 294) »; « 21 Novembre 1728 (car. 298) »; « 29 Novembre 1728 (car. 317) »; « 5 Gennaio 1729 (car. 341) ».

- 21. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 21 Settembre 1728 (car. 270) »; « 5 Ottobre 1728 (car. 279) »; « 26 Ottobre 1728 (car. 289) »; « 10 Novembre 1728 (car. 291) »; « 23 Novembre 1728 (car. 302) »; « 4 Gennaio 1729 (car. 336) »; « 25 Gennaio 1729 (car. 363) »; « 16 Feboraio 1729 (car. 390) »; « 9 Marzo 1729 (car. 413) ».
  - 22. Moneglia Ludovico « (Roma), 8 Gennaio 1729 (car. 346) ».
- 23. Montarsi Alessandro « Sesse, 13 Ottobre 1728 (car. 287. È diretta ad Alessandro Posta) ».
- 24. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 24 Agosto 1728 (car. 217) »; « 23 Novembre 1728 (car. 300) »; « 15 Marso 1729 (car. 418) ».
- 25. OLIVIERI ANNIBALE « (Roma), 14 Marzo 1728 (car. 214. È sullo stesso foglio di una lettera del Marchese Capponi a Francesco Gottifredi) ».
- 26. Orsucci Carlo Agostino « Lucca, 30 Agosto 1728 (con un catalogo di medaglie, car. 219) »; « 6 Settembre 1728 (car. 266) ».
- 27. Pagliarini Giustiniano (librajo) « Foligno, 19 Marzo 1729 (con una nota di libri, car. 422) »; « 29 Marzo 1729 (car. 434) ».
- 28. Palli Giovanni Girolamo (librajo) « Siena, 29 Settembre 1728 (con una nota di libri, car. 276) »; « 24 Novembre 1728 (car. 312) ».
- 29. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 26 Dicembre 1728 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 329) ».
  - 30. PAPERINI BERNARDO « (Roma), 27 Febbraio 1728 (car. 411) ».

  - 32. Penna Cavaliere (della) « (Roma), 31 Marzo 1729 (car. 445) ».
- 33. Piccini Gaetano « (Roma), 12 Gennaio 1729 (car. 355. È diretta a Leone Ghezzi) ».
- 34. Posta Alessandro « (Roma), 17 Ottobre 1728 (car. 286) »; « 16 Novembre 1728 (car. 297) ».
- 35. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 19 Gennaie 1729 (car. 350) »; « 5 Aprile 1729 (car. 449) ».
- 36. RECALCATI CARLO MARIA « Vienna, 28 Dicembre 1728 (car. 330) »; « 29 Marzo 1729 (car. 437) ».
- 37. SERGARDI LATTANZIO « (Roma), 22 Marzo 1729 (car. 429. Segue la descrizione di un sepolero etrusco ritrovato presso Siena) ». A car. 433 è la minuta della responsiva del Marchese Capponi.
  - 38. VANNINI GARTANO « (Roma), 20 Settembre 1728 (car. 268) ».
- 39. Zacchei Giacomo « Spoleto, 6 Dicembre 1728 (car. 323) »; « Foligno, 18 Dicembre 1728 (car. 328) »; « 23 Febbraio 1729 (car. 407) »; « 13 Marzo 1729 (con una nota filologica del Marchese Capponi, car. 415) ». Sono senza firma.
  - 40. Zambeccari Abate Olivetano « (Roma), 2 Febbraio 1729 (car. 374) ».
- Nel codice sono le minute di quattro lettere del MARCHESE CAPPONI a Jacopo Guidi (car. 293), al Marchese de Caumont (car. 338 e 387) e al-

l'Abate de Rothelin (car. 428). A car. 333-335 sono due descrizioni d'una figura d'istrione del Museo Capponiano, fatte da mons. Fontanini e dall'ab. Aloisio. Qua e là sono alcune ricevute di librai e alcuni catalogi di libri.

- 2763. Cart'., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 460 a car. 679 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 209 a 299.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 6 Aprile 1729 al 21 Dicembre 1729.

- 1. Argelati Filippo « Milano, 20 Aprile 1729 (car. 473) »; « 18 Maggio 1729 (car. 513); « 6 Giugno 1729 (con un brano della minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 542) »; « 14 Settembre 1729 (car. 608) »; « 21 Dicembre 1729 (car. 679) ».
- 2. Berenstadt Gaetano « Napoli, 9 Settembre 1729 (car. 577) ». È firmata con le sole iniziali.
  - 3. Bernardini Anton Maria « (Roma), 24 Agosto 1729 (car. 569) ».
- 4. Bottari Giovanni « Firenze, 3 Maggio 1729 (car. 484) »; « S. Casciano, 21 Novembre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 641) »; « Firenze, 29 Novembre 1729 (car. 650) ».
- 5. Bussi Feliciano « Viterbo, 30 Aprile 1729 (con la minuta di una lettera di proposta del Marchese Capponi, car. 483) ».
  - 6. CAIMO Abate « (Roma), 20 Agosto 1729 (car. 564) ».
  - 7. CALOGIERÀ ANGBLO « Venezia, 16 Aprile 1729 (car. 468) ».
- 8. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 17 Maggio 1729 (con una iscrizione di Anton Francesco Gori in onore di Anton Maria Salvini, car. 510) »; « 5 Luglio 1729 (car. 537) »; « 26 Luglio 1729 (car. 558) »; « 13 Settembre 1729 (car. 605) »; « 4 Ottobre 1729 (car. 620) »; « 18 Ottobre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 623) »; « Chianti, 28 Ottobre 1729 (car. 635) »; « Firenze, 29 Novembre 1729 (car. 655) ». Sono senza firma.
- 9. Cattani Francesco « Ferrara, 16 Aprile 1729 (car. 470) »; « 2 Giugno 1729 (car. 522) »; « Lendinara, 21 Novembre 1729 (car. 645) »; « 19 Dicembre 1729 (car. 671) ».
- 10. Caumont Marquis (de) « Avignon, 14 Décembre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchesa Capponi, car. 665) ». A car. 668-670 è un suo: « Essay sur la Rime ».
  - 11. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firense, 12 Aprile 1729 (car. 464) »; « 19

- Aprile 1729 (car. 472) »; « 26 Aprile 1729 (car. 480) »; « 31 Maggio 1729 (con una nota di libri car. 519) »; « 14 Giugno 1729 (car. 532) »; « 6 Settembre 1729 (car. 575) »; « 13 Settembre 1729 (car. 601) »; « 20 Settembre 1729 (car. 616) ».
- 12. Corsi Abate Olivetano « Firenze, 26 Aprile 1729 (car. 479) »; « 15 Maggio 1729 (car. 494) »; « 26 Maggio 1729 (car. 516) »; « 19 Luglio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 549) ».
- 13. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 6 Settembre 1729 (car. 573) »; senza data (car. 602).
- 14. Fontanini Giusto « (Roma), 8 Giugno 1729 (car. 530-31) »; « 22 Giugno 1729 (car. 534) »; « 13 Ottobre 1729 (car. 622) »; « 21 Ottobre 1729 (car. 629. Precede un biglietto del Marchese Capponi al Fontanini) »; « 26 Novembre 1729 (car. 647) ».
  - 15. GHEZZI LEONE « (Roma), 13 Luglio 1729 (car. 547) ».
- 16. Gori Anton Francesco « (Firense) senza data (car. 538) »; « 26 Luglio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 553) »; « 9 Agosto 1729 (car. 561) »; « 20 Settembre 1729 (car. 614) »; « 29 Novembre 1729 (car. 648) ».
  - 17. Maggio Monsignor « (Roma), 12 Novembre 1729 (car. 639) ».
  - 18. MANGINI GIOVANNI BATTISTA « (Roma), 28 Settembre 1729 (car. 618) ».
  - 19. MARABOTTINI FILIPPO senza luogo « 6 Dicembre 1729 (car. 663) ».
- 20. Marmi Anton Francesco « Firense, 6 Aprile 1729 (car. 460) »; « 3 Maggio 1729 (car. 486) »; « 6 Dicembre 1729 (car. 661) »; « 20 Dicembre 1729 (car. 675) ».
- 21. MAZZOLENI Sacerdote « (Roma), 21 Aprile 1729 (con la minuta di una lettera di proposta del Marchese Capponi, car. 475) ».
  - 22. Mozzi Marco Antonio (DE') « Firenze, senza data (car. 467) ».
- 23. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 10 Settembre 1729 (car. 579) »; « 22 Ottobre 1729 (car. 633) ».
  - 24. Nuzzi Innocenzo « Otricoli, 5 Novembre 1729 (car. 637) ».
- 95. PAGLIARINI GIUSTINIANO (librajo) « Foligno, 9 Aprile 1729 (car. 462) »; « 7 Maggio 1729 (car. 492) »; « 14 Maggio 1729 (car. 493) »; « 21 Maggio 1729 (car. 514) ».
- 26. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 1 Settembre 1729 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 572) ».
  - 27. Pasquini Angelo « Sinigaglia, 26 Giugno 1729 (car. 535) ».
  - 28. Penna (Della) Cavaliere « (Roma), 23 Agosto 1729 (car. 568) ».
- 29. PIAZZINI ANTON MARIA (librajo) « Firenze, 13 Settembre 1729 (con una nota di libri, car. 603) ».
  - 30. Porro Abate « (Roma), 10 Luglio 1729 (car. 546) ».
  - 31. Porta Bruto Marcello « (Roma), 20 Agosto 1729 (car. 562) ».
  - 32. Posta Alessandro « (Roma), 22 Agosto 1729 (car. 566) ». È senza firma.
  - 33. Puliti Alessandro « (Firense), 20 Dicembre 1729 (car. 673) ».
- 34. RICCOBONI LUDOVICO « Paris, 31 Mars 1729 (car. 528. È diretta all'abate Le Blanc) ».

- 21. Cinelli Giuseppe Antonio « Velletri, 17 Dicembre 1726 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 463) »; « 6 Gennaio 1727 (car. 478) »; « 7 Giugno 1727 (car. 573) ».
  - 22. Cordara Francesco Maria « Calamandrana, 24 Settembre 1725 (car. 114) ».
  - 23. Corsi Abate Olivetano « Roma, 29 Ottobre 1727 (car. 652) ».
  - 24. Costanzo Avvocato « (Roma), 29 Aprile 1726 (car. 263) ».
- 25. CRIBPI EUSTACHIO « Ferrara, 1 Gennaio 1727 (car. 477) »; « 28 Dicembre 1727 (car. 690) ».
- 26. Donati Donato (librajo) « Livorno, 8 Luglio 1726 (car. 323. Vi è inclusa la copia della richiesta fatta dal Marchese Capponi, il 29 Giugno 1726) ».
  - 27. Enriquez Enrico « (Roma), 18 Gennaio 1725 (car. 485) ».
- 28. FEDE GIUSEPPR « (Roma), 5 Novembre 1725 (car. 135) »; « Tivoli, 14 Luglio 1726 (car. 326) ».
- 29. FICORONI FRANCESCO « Roma, 8 Febbraio 1725 (car. 15) »; « 1 Settembre 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 616) »; « 2 Settembre 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 617) »; « 25 Novembre 1727 (car. 662) ».
- 30. Fontanini Giusto « (Roma), 14 Maggio 1726 (car. 274) »; « 8 Marzo 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 526) ».
- 31. Francipani Pompeo « (Roma), 5 Febbraio 1726 (car. 204) ». A car. 543-546 è, di mano del Frangipani, l'« Indice de Capitoli della Cronica Romana », mandato dal Capponi al Muratori.
- 32. FRESCOBALDI PAOLO ANTONIO « Firenze, 17 Settembre 1726 (car. 384) »; «24 Settembre 1726 (car. 387) ».
- 33. Galli Girolamo (librajo) « Viterbo, 26 Settembre 1725 (car. 115) »; « 3 Ottobre 1725 (car. 121) ».
- 34. GHEZZI LEONE « (Roma), 14 Agosto 1725 (car. 98) »; « 12 Ottobre 1726 (car. 405) »; « 5 Maggio 1727 (senza firma, car. 551) »; « 7 Luglio 1727 (car. 580) »; « 24 Ottobre 1727 (car. 649) ».
  - 35. Giorgi Domenico « (Roma), 23 Marzo 1727 (car. 535) ».
- 36. Lalli Carlo « Lucca, 16 Dicembre 1725 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 170) »; « 13 Gennaio 1726 (car. 186) »; « 1 Settembre 1726 (car. 359. È diretta a Sebastiano Giannini, con due note di libri) »; « 29 Settembre 1726 (car. 395. È diretta a Sebastiano Giannini) ».
- 37. Landi Galvano « Roma, 3 Gennaio 1725 (car. 1) »; « Ronciglione, 21 Ottobre 1725 (car. 123) »; « Guadamello, 22 Ottobre 1726 (car. 413) »; « Firenze, 23 Settembre 1727 (car. 633) ». Sono senza firma.
- 39. Lemer Gartano « Altorff, 10 Febbraio 1726 (con una nota di libri, car. 205) »; « 14 Aprile 1726 (car. 257) »; « Roma, 6 Maggio 1727 (car. 557) »; « 28 Agosto 1727 (car. 613) »; « 29 Agosto 1727 (car. 615) »; « 1 Ottobre 1727 (car. 634) »; « 19 Novembre 1727 (car. 657) ».

- 40. LEONARDI GIUSEPPE ANTONIO (librajo) « Rimini, 26 Dicembre 1725 (car. 179) »; « 19 Dicembre 1726 (car. 470) ».
  - 41. Lioni Abate « (Roma), 12 Aprile 1727 (car. 547) ».
- 42. Maggio Monsignor « Roma, 28 Maggio 1726 (car. 294) »; « 7 Novembre 1726 (car. 417) » « 2 Dicembre 1727 (car. 679) ».
- 43. MARABOTTINI FILIPPO « Orvieto, 6 Dicembre 1727 (con una nota di libri, car. 680) ».
  - 44. MARANA TOMMASO senza luogo e data (car. 418).
  - 45. MARCELLI GIOVANNI PAOLO « (Roma), 25 Maggio 1727 (car. 566) ».
- 46. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 17 Gennaio 1725 (car. 6) »; « 9 Maggio 1725 (car. 50) »; « 7 Agosto 1725 (car. 94) »; « 18 Dicembre 1725 (car. 171) »; « 15 Gennaio 1726 (car. 189) »; « 23 Dicembre 1726 (car. 472) »; « 12 Agosto 1727 (car. 602) »; « 19 Agosto 1727 (car. 607) »; « 26 Agosto 1727 (car. 614) »; « 9 Settembre 1727 (car. 622) »; « 23 Settembre 1727 (car. 629) »; « 23 Dicembre 1727 (car. 697) ».
- 47. Melocchi Bartolomeo « Pistoia, 13 Ottobre 1725 (car. 122) »; « 12 Novembre 1725 (con una nota di libri, car. 138) »; « 15 Dicembre 1725 (car. 166) ».
- 48. MERENDA CESARR « (Roma), 28 Dicembre 1727 (car. 701) »; « 29 Dicembre 1727 (car. 704) ».
  - 49. Montani Quirino « (Roma), 25 Marso 1726 (car. 233) ».
  - 50. Moneglia Ludovico « Roma, 24 Giugno 1727 (car. 579) ».
- 51. Monti Filippo « (Roma), 23 Maggio 1727 (con la responsiva del Marchese Capponi, car. 565) ».
- 52. Muratori Ludovico Antonio « Modena, 5 Gennaio 1725 (car. 5) »; « 17 Marso 1725 (car. 24) »; « 18 Maggio 1725 (car. 57) »; « 6 Giugno 1725 (car. 66) »; « 29 Giugno 1725 (car. 72) »; « 20 Luglio 1725 (car. 82) »; « 27 Luglio 1725 (car. 84) »; « 17 Novembre 1725 (car. 152) »; « 28 Dicembre 1725 (car. 180) »; « 2 Febbraio 1726 (car. 199) »; « 20 Marso 1726 (car. 230) »; « 5 Luglio 1726 (car. 319) »; « 17 Settembre 1726 (car. 383) »; « 26 Febbraio 1727 (car. 517) »; « 15 Marso 1727 (car. 527) »; « 11 Aprile 1727 (car. 537) »; « 16 Aprile 1727 (car. 548) »; « 3 Maggio 1727 (car. 549) »; « 19 Settembre 1727 (car. 627) »; « 20 Dicembre 1727 (car. 695) ».
- 53. Odam Girolamo « (Roma), 10 Aprile 1725 (car. 39) »; « 26 Novembre 1725 (car. 149) »; « 12 Settembre 1726 (car. 377) ».
- 54. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 16 Dicembre 1726 (car. 462) »; « 14 Gennaio 1727 (car. 479) »; « 26 Luglio 1727 (car. 590) »; « 29 Novembre 1727 (car. 677) »; « 9 Dicembre 1727 (car. 682) »; « 23 Dicembre 1727 (car. 700) ».
  - 55. Pannini Giovan Paolo « (Roma), 27 Aprile 1726 (car. 264) ».
  - 56. PARENZIJ Monsignore « (Roma), 4 Marso 1727 (car. 525) ».
  - 57. Passari Monsignore « (Roma), 2 Agosto 1727 (car. 598) ».
- 58. Pecci Francesco « (Roma), 24 Gennaio 1727 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 489) ».

- 21. Cinelli Giuseppe Antonio « Velletri, 17 Dicembre 1726 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 463) »; « 6 Gennaio 1727 (car. 478) »; « 7 Giugno 1727 (car. 573) ».
  - 22. Cordara Francesco Maria « Calamandrana, 24 Settembre 1725 (car. 114) ».
  - 23. Corsi Abate Olivetano « Roma, 29 Ottobre 1727 (car. 652) ».
  - 24. Costanzo Avvocato « (Roma), 29 Aprile 1726 (car. 263) ».
- 25. Crispi Eustachio « Ferrara, 1 Gennaio 1727 (car. 477) »; « 28 Dicembre 1727 (car. 690) ».
- 26. Donati Donato (librajo) « Livorno, 8 Luglio 1726 (car. 323. Vi è inclusa la copia della richiesta fatta dal Marchese Capponi, il 29 Giugno 1726) ».
  - 27. Enriquez Enrico « (Roma), 18 Gennaio 1725 (car. 485) ».
- 28. FEDE GIUSEPPR « (Roma), 5 Novembre 1725 (car. 135) »; « Tivoli, 14 Luglio 1726 (car. 326) ».
- 29. FICORONI FRANCESCO « Roma, 8 Febbraio 1725 (car. 15) »; « 1 Settembre 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 616) »; « 2 Settembre 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 617) »; « 25 Novembre 1727 (car. 662) ».
- 30. Fontanini Giusto « (Roma), 14 Maggio 1726 (car. 274) »; « 8 Marzo 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 526) ».
- 31. Francipani Pompeo « (Roma), 5 Febbraio 1726 (car. 204) ». A car. 543-546 è, di mano del Frangipani, l'« Indice de Capitoli della Cronica Romana », mandato dal Capponi al Muratori.
- 32. Frescobaldi Paolo Antonio « Firenze, 17 Settembre 1726 (car. 384) »; « 24 Settembre 1726 (car. 387) ».
- 33. Galli Girolamo (librajo) « Viterbo, 26 Settembre 1725 (car. 115) »; « 3 Ottobre 1725 (car. 121) ».
- 34. GHEZZI LEONE « (Roma), 14 Agosto 1725 (car. 98) »; « 12 Ottobre 1726 (car. 405) »; « 5 Maggio 1727 (senza firma, car. 551) »; « 7 Luglio 1727 (car. 580) »; « 24 Ottobre 1727 (car. 649) ».
  - 35. Giorgi Domenico « (Roma), 23 Marzo 1727 (car. 535) ».
- 36. Lalli Carlo « Lucca, 16 Dicembre 1725 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 170) »; « 13 Gennaio 1726 (car. 186) »; « 1 Settembre 1726 (car. 359. È diretta a Sebastiano Giannini, con due note di libri) »; « 29 Settembre 1726 (car. 395. È diretta a Sebastiano Giannini) ».
- 37. Landi Galvano « Roma, 3 Gennaio 1725 (car. 1) »; « Ronciglione, 21 Ottobre 1725 (car. 123) »; « Guadamello, 22 Ottobre 1726 (car. 413) »; « Firenze, 23 Settembre 1727 (car. 633) ». Sono senza firma.
  - 38. Lasthico Andrea Genova, 29 Marzo 1725 (car. 37) ».
- 39. LEMER GARTANO « Altorff, 10 Febbraio 1726 (con una nota di libri, car. 205) »; « 14 Aprile 1726 (car. 257) »; « Roma, 6 Maggio 1727 (car. 557) »; « 28 Agosto 1727 (car. 613) »; « 29 Agosto 1727 (car. 615) »; « 1 Ottobre 1727 (car. 634) »; « 19 Novembre 1727 (car. 657) ».

- 40. LEONARDI GIUSEPPE ANTONIO (librajo) « Rimini, 26 Dicembre 1725 (car. 179) »;
   « 19 Dicembre 1726 (car. 470) ».
  - 41. LIONI Abate « (Roma), 12 Aprile 1727 (car. 547) ».
- 42. Maggio Monaignor « Roma, 28 Maggio 1726 (car. 294) »; « 7 Novembre 1726 (car. 417) » « 2 Dicembre 1727 (car. 679) ».
- 43. MARABOTTINI FILIPPO « Orvieto, 6 Dicembre 1727 (con una nota di libri, car. 680) ».
  - 44. MARANA TOMMASO senza luogo e data (car. 418).
  - 45. Marcelli Giovanni Paolo « (Roma), 25 Maggio 1727 (car. 566) ».
- 46. Marmi Anton Francesco « Firense, 17 Gennaio 1725 (car. 6) »; « 9 Maggio 1725 (car. 50) »; « 7 Agosto 1725 (car. 94) »; « 18 Dicembre 1725 (car. 171) »; « 15 Gennaio 1726 (car. 189) »; « 23 Dicembre 1726 (car. 472) »; « 12 Agosto 1727 (car. 602) »; « 19 Agosto 1727 (car. 607) »; « 26 Agosto 1727 (car. 614) »; « 9 Settembre 1727 (car. 622) »; « 23 Settembre 1727 (car. 629) »; « 23 Dicembre 1727 (car. 697) ».
- 47. Melocchi Bartolomeo « Pistoia, 13 Ottobre 1725 (car. 122) »; « 12 Novembre 1725 (con una nota di libri, car. 138) »; « 15 Dicembre 1725 (car. 166) ».
- 48. MERENDA CESARE « (Roma), 28 Dicembre 1727 (car. 701) »; « 29 Dicembre 1727 (car. 704) ».
  - 49. MONTANI QUIRINO « (Roma), 25 Marzo 1726 (car. 233) ».
  - 50. Moneglia Ludovico « Roma, 24 Giugno 1727 (car. 579) ».
- 51. Monti Filippo « (Roma), 23 Maggio 1727 (con la responsiva del Marchese Capponi, car. 565) ».
- 52. Muratori Ludovico Antonio « Modena, 5 Gennaio 1725 (car. 5) »; « 17 Marso 1725 (car. 24) »; « 18 Maggio 1725 (car. 57) »; « 6 Giugno 1725 (car. 66) »; « 29 Giugno 1725 (car. 72) »; « 20 Luglio 1725 (car. 82) »; « 27 Luglio 1725 (car. 84) »; « 17 Novembre 1725 (car. 152) »; « 28 Dicembre 1725 (car. 180) »; « 2 Febbraio 1726 (car. 199) »; « 20 Marzo 1726 (car. 230) »; « 5 Luglio 1726 (car. 319) »; « 17 Settembre 1726 (car. 383) »; « 26 Febbraio 1727 (car. 517) »; « 15 Marzo 1727 (car. 527) »; « 11 Aprile 1727 (car. 537) »; « 16 Aprile 1727 (car. 548) »; « 3 Maggio 1727 (car. 549) »; « 19 Settembre 1727 (car. 627) »; « 20 Dicembre 1727 (car. 695) ».
- 53. Odam Girolamo « (Roma), 10 Aprile 1725 (car. 39) »; « 26 Novembre 1725 (car. 149) »; « 12 Settembre 1726 (car. 377) ».
- 54. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 16 Dicembre 1726 (car. 462) »; « 14 Gennaio 1727 (car. 479) »; « 26 Luglio 1727 (car. 590) »; « 29 Novembre 1727 (car. 677) »; « 9 Dicembre 1727 (car. 682) »; « 23 Dicembre 1727 (car. 700) ».
  - 55. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 27 Aprile 1726 (car. 264) ».
  - 56. PARENZIJ Monsignore « (Roma), 4 Marzo 1727 (car. 525) ».
  - 57. Passari Monsignore « (Roma), 2 Agosto 1727 (car. 598) ».
- 58. Pecci Francesco « (Roma), 24 Gennaio 1727 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 489) ».

- 59. PIAZZINI ANTON MARIA (librajo) « Firenze, 29 Luglio 1725 (car. 85) »; « 14 Agosto 1725 (car. 97) »; « 15 Settembre 1725 (car. 113) »; « 13 Novembre 1725 (car. 140) »; « 20 Novembre 1725 (car. 148) »; « 18 Dicembre 1725 (car. 172) »; « 4 Gennaio 1726 (car. 183) »; « 22 Gennaio 1726 (car. 192) »; « 30 Aprile 1726 (car. 286) »; « 17 Agosto 1726 (car. 340) ».
  - 60. Piccolomini Francesco Maria « Siena, 16 Luglio 1727 (car. 585) ».
- 61. Pini Onoffio « Bagnorea, 19 Novembre 1726 (car. 448) »; « 25 Febbraio 1727 (car. 515) ».
- 62. Pio Nicola « (Roma), 16 Novembre 1727 (car. 650) »; « 19 Novembre 1727 (car. 659) ».
- 63. Poggiarelli Domenico (librajo) « Viterbo, 30 Maggio 1725 (car. 61) »; « 29 Agosto 1725 (car. 100) »; « 10 Settembre 1725 (car. 101) »; « 18 Settembre 1725 (car. 112) ».
  - 64. POZZOBONELLI GIUSEPPE « Milano, 31 Luglio 1725 (car. 88) ».
- 65. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 3 Gennaio 1725 (car. 2) »; « 8 Febbraio 1725 (car. 22) »; « 2 Maggio 1725 (car. 47) »; « 9 Maggio 1725 (car. 49) ».
  - 66. RANIERI COSTANTINO « Perugia, 7 Giugno 1727 (car. 576) ».
  - 67. RESTA GIOVANNI BATTISTA « Roma, 3 Febbraio 1725 (car. 10) ».
- 68. RICCI Abate « (Roma), 31 Luglio 1727 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 592) ».
  - 69. Rolli Domenico « (Roma), 29 Gennaio 1728 (car. 493) ».
  - 70. Rossetti Cesare « Terni, 8 Settembre 1726 (car. 379) ».
- 71. Rossi Generale dei Teatini « (Roma), 5 Aprile 1726 (car. 252. Segue la minuta di una lettera del Marchese Capponi) »; « 6 Aprile 1726 (car. 254. Segue la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 11 Aprile 1726 (car. 256) »; « 8 Maggio 1726 (car. 272. Segue la minuta della responsiva del Marchese Capponi) ».
- 72. Rothelin Charles d'Orléans (de) « Paris, 2 Décembre 1726 (car. 455) »; « 12 Mai 1727 (car. 558) ».
  - 73. STOSCH FILIPPO « Roma, 4 Febbraio 1726 (car. 200) ».
  - 74. SUZANI LUIGI « (Roma), 26 Giugno 1725 (car. 71) ».
- 75. Tartini e Franchi (librai) « Firenze, 19 Febbraio 1726 (con una nota di libri, car. 214) »; « 18 Marzo 1726 (car. 227) »; « 2 Aprile 1727 (car. 238) »; « 21 Maggio 1726 (con diverse note di libri, car. 281) ».
  - 76. VALLETTA DIEGO « Napoli, 8 Giugno 1726 (car. 302) ».
  - 77. VALLETTA FRANCESCO « Napoli, 22 Aprile 1725 (car. 302) ».
- 78. Vignoli Giovanni « (Roma), 12 Marzo 1726 (car. 226) »; « 26 Giugno 1726 (car. 312) ».
- 79. Zacchei Giacomo « Spoleto, 3 Marzo 1725 (car. 21) »; « 24 Marzo 1725 (car. 31) »; « .... Aprile 1725 (car. 38) »; « 14 Aprile 1725 (car. 40) »; « 1 Maggio 1725 (car. 46) »; « 29 Settembre 1725 (car. 116) »; « 27 Agosto 1726 (car. 346) »; « 31 Agosto 1726 (car. 351) »; « 3 Settembre 1726 (car. 365) »; « 7 Settembre 1726 (car. 367) »; « 14 Settembre 1726 (car. 378) »; « 18 Settembre 1726 (car. 385) »; -

- « 6 Ottobre 1726 (car. 636) »; « 15 Novembre 1727 (car. 655) »; « 30 Dicembre 1727 (car. 705) ». Sono senza firma.
- Il titolo complessivo è sul dosso della rilegatura. A car. 427-431 sono le minute di due lettere del Marchese Capponi (Roma, 13 e 16 Novembre 1726) all'abate de Rothelin. Qua e là sono sleune ricevute di librai e alcuni manifesti a stampa. Le quattro carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.
- 276¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 211 num., oltre tre carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 109.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 4 Gennaio al 4 Agosto 1728. Tomo 6°.

- 1. Aloisio Abate « (Roma), 17 Giugno 1728 (car. 157) »; « 3 Luglio 1728 (car. 178) ».
  - 2. Angelis (DE) Marchese « (Roma), 13 Marzo 1728 (car. 65) ».
  - 3. Arese Monsignore « (Roma), 12 Maggio 1728 (car. 123) ».
  - 4. Archinto Alberico « Roma, 17 Luglio 1728 (car. 199) ».
  - 5. ARCHINTO CARLO « Milano, 21 Gennaio 1728 (car. 24) ».
- 6. ARGELATI FILIPPO « Milano, 18 Febbraio 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 41) »; « 10 Marzo 1728 (car. 58) »; « 24 Marzo 1728 (car. 80) »; « 29 Maggio 1728 (car. 120) »; « 9 Giugno 1728 (car. 145) »; « 30 Giugno 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 170) »; « 4 Agosto 1728 (car. 208) ».
  - 7. Bertoli Daniele Antonio « Vienna, 20 Marzo 1728 (car. 95) ».
  - 8. Biscioni Anton Maria « Firenze, 8 Giugno 1728 (car. 144) ».
- 9. Calogierà Angelo « Venezia, 22 Maggio 1728 (car. 135) »; « 3 Luglio 1728 (car. 179) ».
  - 10. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 29 Giugno 1728 (car. 168) ». Senza firma.
- 11. Cattani Francesco « Ferrara, 16 Marzo 1728 (con una nota di libri, car. 74) »; « 31 Marzo 1728 (con una nota di libri, car. 91) »; « 1 Maggio 1728 (car. 117) »; « 12 Giugno 1728 (car. 149) »; « 7 Luglio 1728 (car. 181) »; « 24 Luglio 1728 (car. 200) ».
- 12. Cons: Abate Olivetano « (Roma), 1 Aprile 1728 (car. 97) »; « 5 Aprile 1728 (car. 100) »; « Firense, 8 Maggio 1728 (car. 119) »; « 29 Maggio 1728 (car. 138) ».

- 13. Corsini Neri « (Roma), 13 Marzo 1728 (car. 69) ».
- 14. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 11 Marso 1728 (car. 64) »; « 12 Maggio 1728 (car. 136) »; « 28 Maggio 1728 (car. 136) »; « 31 Maggio 1728 (car. 141) ».
- 15. FONTANINI GIUSTO « (Roma), 12 Febbraio 1728 (car. 32) »; « 6 Marzo 1728 (car. 52) »; « 1 Aprile 1728 (con le copie, di mano del Capponi, di due lettere: la prima di Daniele Antonio Bertoli (Vienna, 20 Marzo 1728) a Mons. Giusto Fontanini; la seconda del Principe Pio al Bertoli, car. 94-6) ».
  - 16. GENDRA SALVATORE « (Roma), 1 Marso 1728 (car. 62) ».
- 17. GHEZZI LEONE « Roma, 2 Giugno 1728 (car. 142) »; « 12 Giugno 1728 (car. 151) »; « 15 Giugno 1728 (car. 154) »; « 20 Giugno 1728 (car. 163) ».
  - 18. Gori Anton Francesco « Firenze, 29 Giugno 1728 (car. 167) ».
- 19. Jacono Giovanni Battista (dello) « Bitonto, 19 Giugno 1728 (car. 159) »; « 24 Luglio 1728 (car. 202) ».
  - 20. LANDI FRANCESCO « Piacenza, 16 Aprile 1728 (car. 110) ».
  - 21. LANDI GALVANO « (Roma), 25 Luglio 1728 (car. 204) ».
- 22. LEMER GARTANO « (Roma), 21 Gennaio 1728 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 20) »; « 12 Febbraio 1728 (car. 31) »; « 25 Febbraio 1728 (con la minuta di una lettera del MARCHESE CAPPONI, car. 48) ».
  - 23. Lioni Abate « (Roma), 14 Febbraio 1728 (car. 35) ».
  - 24. Magni Tommaso Gabtano « Siena, 20 Gennaio 1728 (car. 18) ».
- 25. Marmi Anton Francesco « Firenze, 21 Gennaio 1728 (car. 22) »; senza data (car. 56); « 13 Luglio 1728 (car. 188) ».
- 26. Montemagni Coriolano « Firenze, 30 Marzo 1728 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi car. 84) »; « 19 Giugno 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 161) »; « 6 Luglio 1728 (car. 174. È diretta al Cardinal Corsini ed è copia di mano del Marchese Capponi) »; « 13 Luglio 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 192) ».
- 27. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 24 Gennaio 1728 (car. 25) »; « 14 Febbraio 1728 (car. 37) »; « 3 Luglio 1728 (car. 171) ».
- 28. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 6 Gennaio 1728 (car. 3) »; « 10 Gennaio 1728 (car. 8) »; « 21 Febbraio 1728 (car. 47) »; « 2 Marso 1728 (car. 50) »; « 13 Marso 1728 (car. 67) »; « 23 Marso 1728 (car. 78) »; « « 30 Marso 1728 (car. 86) »; « 3 Aprile 1728 (car. 98) »; « 13 Aprile 1728 (car. 108) ».
  - 29. Orsucci Carlo Agostino « Lucca, 26 Luglio 1728 (car. 206) ».
- 30. Pasquini Angrio « Sinigaglia, 13 Maggio 1728 (car. 130) »; « 11 Luglio 1728 (car. 185) ».
  - 31. Passari Monsignore « (Roma), 13 Febbraio 1728 (car. 33) ».
  - 32. PECORI ANTON FRANCESCO « Firenze, 17 Febbraio 1728 (car. 40) ». Senza firma.
  - 33. Piazzini Anton Maria (librajo). « Firenze, 12 Gennaio 1728 (car. 14) ».
  - 34. Pieri Generale de' Serviti « (Roma), 11 Luglio 1728 (car. 187) ».
- 35. Pm Principe senza luogo « 1 Marso 1728 (car. 49. È diretta a Daniele Antonio Bertoli) ».

- 36. QUINZA FRANCESCO (librajo) « Siena, 14 Gennaio 1728 (car. 16) »; « 18 Febbraio 1728 (car. 43) »; « 14 Maggio 1728 (car. 131) ».
- 37. ROLLI DOMENICO « (Roma), 7 Gennaio 1728 (car. 7) »; « 10 Gennaio 1728 (car. 8 e 10) ».
- 38. ROTHELIN CHARLES D'ORLÉANS (DE) « (Paris), 4 Janvier 1728 (car. 1) »; « 14 Mars 1728 (con la traduzione italiana, car. 71-72) ».
  - 39. SANZONI VINCENZO « (Roma), 13 Gennaio 1728 (car. 12) ».
- 40. Servitore del fu Mario Piccolomini « Roma, 19 Aprile 1728 (car. 114) »; « 13 Maggio 1728 (car. 125) ».
- 41. SETTIMANI FRANCESCO « Siena, 16 Giugno 1728 (car. 156) »; « 30 Giugno 1728 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 172) ».
  - 42. Sonzogni Abate « (Roma), 20 Maggio 1728 (car. 133) ».
  - 43. VETTORI ALESSANDRO « (Roma), 21 Marzo 1728 (car. 76) ».
  - 44. VETTORI FRANCESCO « (Roma), 11 Giugno 1728 (car. 147) ».
- 45. Zacchet Giacomo « Spoleto, 6 Gennaio 1728 (car. 5) »; « 31 Gennaio 1728 (car. 29) »; « 21 Febbraio 1728 (car. 45) »; « 8 Marzo 1728 (car. 54) »; « 27 Marzo 1728 (car. 82) »; « 6 Aprile 1728 (car. 102) »; « 10 Aprile 1728 (car. 104) »; « 27 Aprile 1728 (car. 115) »; « 29 Maggio 1728 (car. 139) »; « 12 Giugno 1728 (car. 152) »; « 9 Luglio 1728 (car. 183) ». Sono senza firma.
- A car. 26-28 sono le minute di due iscrizioni latine composte pel Museo Capponiano, da Francesco Bianchini e da Giovanni Vignoli. A car. 174 è, di mano del Marchese Capponi, la copia di una lettera di Coriolano Montemagni (Firenze, 6 Luglio 1728) al Cardinal Lorenzo Corsini. Qua e là sono alcuni catalogi di libri e di camei, oltre diversi manifesti a stampa. Le tre carte non numerate hanno, per ordine alfabetico, l'indice delle tre parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.
- 276<sup>2</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 212 a car. 459 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 110 a 208.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dall'11 Agosto 1728 al 12 Aprile 1729.

- 1. Anguissola Gabtano « Viterbo, 10 Ottobre 1728 (car. 284) ».
- 2. Archinto Alberico « (Roma), 27 Novembre 1728 (car. 314) ».
- 3. Argelati Filippo « Milano, 22 Settembre 1728 (car. 272) »; « 15 Dicem-

- bre 1728 (car. 321) »; « 5 Gennaio 1729 (car. 340) »; « 16 Febbraio 1729 (car. 401) »; « 30 Marso 1729 (car. 441) ».
  - 4. BISCIONI ANTON MARIA « Firense, 16 Novembre 1728 (car. 295) ».
- 5. Bottari Giovanni « Firense, 7 Settembre 1728 (car. 262) »; « 26 Gennaio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 365) »; « S. Casciano, 21 Marzo 1729 (car. 426) »; « Firense, 6 Aprile 1729 (car. 452-454) »; « 12 Aprile 1729 (car. 456-459) ».
  - 6. Calogierà Angelo « Venezia, 8 Gennaio 1729 (car. 344) ».
  - 7. CAPPONI FERRANTE MARIA « Firense, 11 Gennaio 1729 (car. 352) ». Senza firma.
- 8. CATTANI FRANCESCO « Lendinara, 30 Novembre 1728 (car. 319) »; « Venezia, 9 Gennaio 1729 (car. 350) »; « Montagnana, 20 Gennaio 1729 (con una nota di libri, car. 360) »; « Ferrara, 24 Febbraio 1729 (car. 409) »; « 16 Marzo 1729 (car. 420) »; « 2 Aprile 1729 (car. 447) ».
- 9. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 15 Décembre 1728 (car. 325. È copia di una lettera al Vescovo di Cavaillon) »; « 8 Février 1729 (con le sue « Observations sur le culte qu'on rendoit à Diane dans la Ville d'Arles », e la copia di due lettere di Moreau de Mantour (12 Mai 1718) e di Claude De Boze (22 Juin 1718), car. 376-384) ».
- 10. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firenze, 2 Marso 1729 (car 417) »; « 29 Marso 1729 (car. 435) »; « 5 Aprile 1729 (car. 451) ».
  - 11. CINELLI GIUSEPPE ANTONIO « Velletri, 3 Febbraio 1729 (car. 375) ».
- 12. Conazzi Galbotto « Cortona, 31 Gennaio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 371) ».
- 13. Corsi Abate Olivetano « Firenze, 21 Agosto 1728 (car. 216) »; « Prato, 13 Settembre 1728 (car. 265) »; « 21 Settembre 1728 (car. 269) »; « 2 Ottobre 1728 (car. 278) »; « 6 Novembre 1728 (car. 283) »; « Firenze, 1 Gennaio 1729 (car. 332) »; « 8 Gennaio 1729 (car. 349) »; « 15 Gennaio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 357) »; « 12 Febbraio 1729 (car. 394) ».
  - 14. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 29 Novembre 1728 (car. 316) ».
- 15. Finocchi Orlando (librajo) « Firenze, 8 Febbraio 1729 (con una nota di libri, car. 390) »; « 16 Febbraio 1729 (car. 400) »; « 30 Marzo 1729 (car. 439) ».
- 16. Fontanini Giusto « (Roma), 11 Agosto 1728 (car. 212) »; « 12 Gennaio 1729 (sugli stessi fogli di due domande del Marchese Capponi, car. 353-354) »; « 27 Gennaio 1729 (car. 370) »; « 23 Aprile 1729 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 432) ».
- 17. GHEZZI LEONE « (Roma), 18 Dicembre 1728 (car. 327) »; « 25 Febbraio 1729 (car. 405) ».
  - 18. Gori Anton Francesco « Firenze, 1 Settembre 1728 (car. 260) ».
- 19. Guidi Jacopo « Firenze, 23 Novembre 1728 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 304) ».
- 20. Lupacci Brrnardo « Viterbo, 14 Novembre 1728 (car. 294) »; « 21 Novembre 1728 (car. 298) »; « 29 Novembre 1728 (car. 317) »; « 5 Gennaio 1729 (car. 341) ».

- 21. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 21 Settembre 1728 (car. 270) »; « 5 Ottobre 1728 (car. 279) »; « 26 Ottobre 1728 (car. 289) »; « 10 Novembre 1728 (car. 291) »; « 23 Novembre 1728 (car. 302) »; « 4 Gennaio 1729 (car. 336) »; « 25 Gennaio 1729 (car. 363) »; « 16 Feboraio 1729 (car. 390) »; « 9 Marzo 1729 (car. 413) ».
  - 22. Moneglia Ludovico « (Roma), 8 Gennaio 1729 (car. 346) ».
- 23. Montarsi Alessandro « Sezze, 13 Ottobre 1728 (car. 287. È diretta ad Alessandro Posta) ».
- 24. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 24 Agosto 1728 (car. 217) »; « 23 Novembre 1728 (car. 300) »; « 15 Marso 1729 (car. 418) ».
- 25. OLIVIERI ANNIBALE « (Roma), 14 Marzo 1728 (car. 214. È sullo stesso foglio di una lettera del Marchese Capponi a Francesco Gottifredi) ».
- 26. ORSUGGI CARLO AGOSTINO « Lucca, 30 Agosto 1728 (con un catalogo di medaglie, car. 219) »; « 6 Settembre 1728 (car. 266) ».
- 27. Pagliarini Giustiniano (librajo) « Foligno, 19 Marzo 1729 (con una nota di libri, car. 422) »; « 29 Marzo 1729 (car. 434) ».
- 28. Palli Giovanni Girolamo (librajo) « Siena, 29 Settembre 1728 (con una nota di libri, car. 276) »; « 24 Novembre 1728 (car. 312) ».
- 29. Pannini Giovan Paolo « (Roma), 26 Dicembre 1728 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 329) ».
  - 30. PAPERINI BERNARDO « (Roma), 27 Febbraio 1728 (car. 411) ».
  - 31. PEDACCHIA INNOCENZO « (Roma), 6 Ottobre 1728 (car. 281) ».
  - 32. PENNA Cavaliere (della) « (Roma), 31 Marzo 1729 (car. 445) ».
- 33. Piccini Gaetano « (Roma), 12 Gennaio 1729 (car. 355. È diretta a Leone Ghezzi) ».
- 34. POSTA ALESSANDRO « (Roma), 17 Ottobre 1728 (car. 286) »; « 16 Novembre 1728 (car. 297) ».
- 35. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 19 Gennale 1729 (car. 350) »; « 5 Aprile 1729 (car. 449) ».
- 36. REGALGATI CARLO MARIA « Vienna, 28 Dicembre 1728 (car. 330) »; « 29 Marzo 1729 (car. 437) ».
- 37. SERGARDI LATTANZIO « (Roma), 22 Marzo 1729 (car. 429. Segue la descrizione di un sepolcro etrusco ritrovato presso Siena) ». A car. 433 è la minuta della responsiva del Marchese Capponi.
  - 38. VANNINI GARTANO « (Roma), 20 Settembre 1728 (car. 268) ».
- 39. Zacchei Giacomo « Spoleto, 6 Dicembre 1728 (car. 323) »; « Foligno, 18 Dicembre 1728 (car. 328) »; « 23 Febbraio 1729 (car. 407) »; « 13 Marzo 1729 (con una nota filologica del Marchese Capponi, car. 415) ». Sono senza firma.
  - 40. Zambeccari Abate Olivetano « (Roma), 2 Febbraio 1729 (car. 374) ».

Nel codice sono le minute di quattro lettere del Marchese Capponi a Jacopo Guidi (car. 293), al Marchese de Caumont (car. 338 e 387) e al-

l'Abate de Rothelin (car. 428). A car. 333-335 sono due descrizioni d'una figura d'istrione del Museo Capponiano, fatte da mons. Fontanini e dall'ab. Aloisio. Qua e là sono alcune ricevute di librai e alcuni catalogi di libri.

- 276<sup>3</sup>. Cart'., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 460 a car. 679 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 209 a 299.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 6 Aprile 1729 al 21 Dicembre 1729.

- 1. Argelati Filippo « Milano, 20 Aprile 1729 (car. 473) »; « 18 Maggio 1729 (car. 513); « 6 Giugno 1729 (con un brano della minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 542) »; « 14 Settembre 1729 (car. 608) »; « 21 Dicembre 1729 (car. 679) ».
- 2. Berenstadt Gaetano « Napoli, 9 Settembre 1729 (car. 577) ». È firmata con le sole iniziali.
  - 3. Bernardini Anton Maria « (Roma), 24 Agosto 1729 (car. 569) ».
- 4. Bottari Giovanni « Firenze, 3 Maggio 1729 (car. 484) »; « S. Casciano, 21 Novembre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 641) »; « Firenze, 29 Novembre 1729 (car. 650) ».
- 5. Bussi Feliciano « Viterbo, 30 Aprile 1729 (con la minuta di una lettera di proposta del Marchese Capponi, car. 483) ».
  - 6. Caimo Abate « (Roma), 20 Agosto 1729 (car. 564) ».
  - 7. CALOGIERA ANGELO « Venesia, 16 Aprile 1729 (car. 468) ».
- 8. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 17 Maggio 1729 (con una iscrizione di Anton Francesco Gori in onore di Anton Maria Salvini, car. 510) »; « 5 Luglio 1729 (car. 537) »; « 26 Luglio 1729 (car. 558) »; « 13 Settembre 1729 (car. 605) »; « 4 Ottobre 1729 (car. 620) »; « 18 Ottobre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 623) »; « Chianti, 28 Ottobre 1729 (car. 635) »; « Firenze, 29 Novembre 1729 (car. 655) ». Sono senza firma.
- 9. Cattani Francesco « Ferrara, 16 Aprile 1729 (car. 470) »; « 2 Giugno 1729 (car. 522) »; « Lendinara, 21 Novembre 1729 (car. 645) »; « 19 Dicembre 1729 (car. 671) ».
- 10. Caumont Marquis (de) « Avignon, 14 Décembre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 665) ». A car. 668-670 è un suo: « Essay sur la Rime ».
  - 11. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firenze, 12 Aprile 1729 (car. 464) »; « 19

- Aprile 1729 (car. 472) »; « 26 Aprile 1729 (car. 480) »; « 31 Maggio 1729 (con una nota di libri car. 519) »; « 14 Giugno 1729 (car. 532) »; « 6 Settembre 1729 (car. 575) »; « 13 Settembre 1729 (car. 601) »; « 20 Settembre 1729 (car. 616) ».
- 12. Corsi Abate Olivetano « Firenze, 26 Aprile 1729 (car. 479) »; « 15 Maggio 1729 (car. 494) »; « 26 Maggio 1729 (car. 516) »; « 19 Luglio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 549) ».
- 13. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 6 Settembre 1729 (car. 573) »; senza data (car. 602).
- 14. Fontanini Giusto « (Roma), 8 Giugno 1729 (car. 530-31) »; « 22 Giugno 1729 (car. 534) »; « 13 Ottobre 1729 (car. 622) »; « 21 Ottobre 1729 (car. 629. Precede un biglietto del Marchese Capponi al Fontanini) »; « 26 Novembre 1729 (car. 647) ».
  - 15. GHEZZI LEONE « (Roma), 13 Luglio 1729 (car. 547) ».
- 16. Gori Anton Francesco « (Firenze) senza data (car. 538) »; « 26 Laglio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 553) »; « 9 Agosto 1729 (car. 561) »; « 20 Settembre 1729 (car. 614) »; « 29 Novembre 1729 (car. 648) ».
  - 17. Maggio Monsignor « (Roma), 12 Novembre 1729 (car. 639) ».
  - 18. MANCINI GIOVANNI BATTISTA « (Roma), 28 Settembre 1729 (car. 618) ».
  - 19. MARABOTTINI FILIPPO senza luogo « 6 Dicembre 1729 (car. 663) ».
- 20. Marmi Anton Francesco « Firenze, 6 Aprile 1729 (car. 460) »; « 3 Maggio 1729 (car. 486) »; « 6 Dicembre 1729 (car. 661) »; « 20 Dicembre 1729 (car. 675) ».
- 21. MAZZOLENI Sacerdote « (Roma), 21 Aprile 1729 (con la minuta di una lettera di proposta del MARCHESE CAPPONI, car. 475) ».
  - 22. MOZZI MARCO ANTONIO (DE') « Firense, senza data (car. 467) ».
- 23. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 10 Settembre 1729 (car. 579) »; «22 Ottobre 1729 (car. 633) ».
  - 24. Nuzzi Innocenzo « Otricoli, 5 Novembre 1729 (car. 637) ».
- %5. PAGLIARINI GIUSTINIANO (librajo) « Foligno, 9 Aprile 1729 (car. 462) »; « 7 Maggio 1729 (car. 492) »; « 14 Maggio 1729 (car. 493) »; « 21 Maggio 1729 (car. 514) ».
- 26. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 1 Settembre 1729 (sullo stesso foglio di una domanda del MARCHESE CAPPONI, car. 572) ».
  - 27. PASQUINI ANGELO « Sinigaglia, 26 Giugno 1729 (car. 535) ».
  - 28. Penna (Della) Cavaliere « (Roma), 23 Agosto 1729 (car. 568) ».
- 29. Plazzini Anton Maria (librajo) « Firenze, 13 Settembre 1729 (con una nota di libri, car. 603) ».
  - 30. Porro Abate « (Roma), 10 Luglio 1729 (car. 546) ».
  - 31. PORTA BRUTO MARCELLO « (Roma), 20 Agosto 1729 (car. 562) ».
  - 32. Posta Alessandro « (Roma), 22 Agosto 1729 (car. 566) ». È senza firma.
  - 33. Puliti Alessandro « (Firense), 20 Dicembre 1729 (car. 673) ».
- 34. RIGCOBONI LUDOVICO « Paris, 31 Mars 1729 (car. 528. È diretta all'abate Le Blanc) ».

- 35. Rossi Filippo (DE) « Ferrara, 18 Giugno 1729 (car. 533) ».
- 36. ROTHELIN CHARLES D'ORLÉANS (DE) « Paris, 25 Avril 1729 (car. 477) »; 4 Juin 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 524) »; « 5 Décembre 1729 (car. 659) ».
- 37. STOPPANI GIOVAN FRANCESCO « (Roma), 7 Maggio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 490) »; « 21 Luglio 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 551) ».
- 38. Vignoli Giovanni « Roma, 1 Settembre 1729 (car. 571) »; « 7 Settembre 1729 (car. 611) ».
  - 39. ZACCHEI GIACOMO « Spoleto, 16 Aprile 1729 (car. 465) ». È senza firma.
- 40. Zambrecoari Abate Olivetano « (Roma), 8 Giugno 1729 (car. 517. È diretta al maestro di casa del Marchese Capponi) ».
- 41. Zanotti Francesco Maria « Bologna, 12 Settembre 1729 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 581) ».
- A car. 651-653 sono alcune interpretazioni di un epitaffio greco del Museo Capponiano, la prima delle quali è dell'abate Francesco Valesio. A car. 657-658 sono, in data del «28 Dicembre 1728», le minute di tre lettere del Marchese Capponi al Duca d'Antin al De Boze e all'abate de Rothelin.
- 277¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 220 num., oltre tre carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettera da 1 a 126.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 4 Gennaio 1730 al 9 Febbraio 1731. Tomo 7°.

- l. Alamanni Andrea « Firense, 6 Luglio 1730 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 400) ».
  - 2. Antin Due (d') « Paris, 15 Janvier 1730 (can 13) »
- 3. Argangelo Cristoforo « Sermoneta, 12 Luglio 1730 (car. 103) »; « 4 Ottobre 1730 (car. 149) ».
- 4. ARGELATI FILIPPO « Milano, 18 Gennaio 1730 (car. 17) »; « 15 Febbraio 1730 (car. 32) »; « 1 Marso 1730 (car. 36) »; « 8 Marso 1730 (car. 40) »; « 19 Aprile 1730 (car. 55) »; « 26 Aprile 1730 (car. 60) »; « 1 Giugno 1730 (car. 86) »; « 13 Setiembre 1730 (car. 134) »; « 2 Febbraio 1731 (car. 211) ».
  - '5. BAJARDI OTTAVIO ANTONIO « (Roma), 26 Gennaio 1731' (car. 207) ».

- 6. Bernardini Anton Maria « (Roma), 21 Agosto 1730 (car. 123) ».
- 7. Biscioni Anton Maria « Firenze, 4 Gennaio 1730 · (senza firma, car. 1) »; « 17 Ottobre 1730 (car. 159) ».
- 8. Borioni Antonio « (Roma), 30 Agosto 1730 (car. 130 »; « 7 Settembre 1730 (car. 135) »; « 16 Ottobre 1730 (car. 157) ».
  - 9. BOTTARI GIOVANNI « Firenze, 25 Luglio 1730 (car. 107) ».
  - 10. Boze CLAUDE (DE) « Paris, 30 Janvier 1730 (car. 25) ».
- 11. Bussi Feliciano « Viterbo, 23 Aprile 1730 (car. 58) »; « 30 Aprile 1730 (car. 62) »; « 7 Maggio 1730 (car. 64) »; « 10 Maggio 1730 (car. 68) »; « 15 Maggio 1730 (con una nota di libri, car. 72) »; « 21 Maggio 1730 (car. 78) »; « 28 Maggio 1730 (car. 83) »; « 4 Giugno 1730 (car. 88) »; « 7 Giugno 1730 (con un sunto della responsiva del Marchese Capponi, car. 91) »; « 16 Giugno 1730 (car. 93) »; « 21 Giugno 1730 (car. 98) »; « 12 Settembre 1730 (car. 132) »; « 1 Ottobre 1730 (car. 146) »; « 4 Ottobre 1730 (car. 148) »; « 14 Gennaio 1731 (car. 202) ».
- 12. Capponi Ferrante Maria « Firense, 17 Gennaio 1730 (car. 16) »; « 12 Luglio 1730 (car. 102) »; « 25 Luglio 1730 (car. 105) »; « 15 Agosto 1730 (con due iscrizioni di Anton Francesco Gori e la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 116-118) »; « 12 Settembre 1730 (car. 133) »; « 10 Ottobre 1730 (con due iscrizioni, car. 151-153) »; « Chianti, 21 Ottobre 1730 (car. 165) »; « Figline, 1 Novembre 1730 (car. 167) »; « Firense, 5 Dicembre 1730 (car. 176) »; « 9 Gennaio 1731 (car. 189) »; « 31 Gennaio 1731 (car. 209) ». Sono sensa firma.
  - 13. CAPPONI GIULIANO « Liverno, 22 Settembre 1730 (car. 155) ».
- 14. Cattani Francesco « Lendinara, 3 Febbraio 1730 (car. 27) »; « 16 Marzo 1730 (car. 41) »; « 9 Maggio 1730 (car. 66) »; « Venezia, 18 Maggio 1730 (car. 76) »; « Lendinara, 20 Giugno 1730 (car. 96) »; « 22 Agosto 1730 (car. 124) ».
- 15. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 11 Janvier 1730 (car. 5) »; « 30 Septembre 1730 (car. 144) »; « 27 Novembre 1730 (car. 174) ».
- 16. Cherubini Pirr Antonio « Firense, 21 Marso 1730 (con una nota di libri, car. 46) »; « 28 Marso 1730 (car. 52) »; « 31 Gennaio 1731 (car. 208) ».
- 17. Corsini Neri « (Roma), 25 Gennaio 1730 (car. 24. Precede la minuta della proposta del Marchese Capponi) »; « 28 Febbraio 1730 (car. 24) ».
- 18. Egizio Mattro « Napoli, 27 Maggio 1730 (car. 82) »; « 20 Giugno 1730 (car. 94) ».
- 19. Enriquez Enrico « Camerino, 26 Settembre 1730 car. (140) »; « 29 Settembre 1730 (car. 141) »; « 13 Ottobre 1730 (car. 156) ».
- 20. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firense, 1 Marso 1730 (car. 37) »; « 8 Marso 1730 (car. 39) »; « 25 Aprile 1730 (car. 59) »; « 9 Maggio 1730 (car. 65) »; « 6 Giugno 1730 (car. 90) »: « 3 Ottobre 1730 (car. 147) ».
  - 21. Franceschi Andrea « Firenze, 1 Agosto 1730 (car. 109) ».
  - 22. Frangipani Pompro « (Roma), 14 Gennaio 1730 (car. 9) ».
  - 23. Gervasoni Angelini Giovanni Battista « (Roma), 29 Agosto 1730 (cap. 128) ».

- 24. GHEZZI LEONE « (Roma), 22 Gennaio 1731 (car. 205) »; « 9 Febbraio 1731 (car. 220) ».
- 25. Gori Anton Francesco « Firenze, 7 Novembre 1730 (car. 170) »; « 21 Novembre 1730 (car. 172) »; « 13 Dicembre 1730 (car. 180) ».
  - 26. Guidi Jacopo « Firense, 14 Dicembre 1730 (car. 181) ».
  - 27. LANDI FRANCESCO « Piacenza, 9 Gennaio 1730 (car. 3) ».
  - 28. LEMER GARTANO « (Roma), 19 Ottobre 1730 (car. 161) ».
  - 29. MARCELLI GIOVANNI PAOLO « (Roma), 11 Settembre 1730 (car. 131) ».
- 30. Marmi Anton Francesco « Firenze, 24 Gennaio 1730 (car. 21) »; « 14 Febbraio 1730 (car. 30) »; « 28 Febbraio 1730 (car. 34) »; «21 Marzo 1730 (car. 44) »; « 12 Dicembre 1730 (car. 178) »; « 13 Gennaio 1731 (car. 200) ».
- 31. Muratori Ludovico Antonio « Modena, 12 Agosto 1730 (car. 114) »; « 22 Agosto 1730 (con un sonetto « per l'elezione del Sommo Pontefice Clemente XII », car. 126) »; « 23 Settembre 1730 (car. 137) »; « 21 Ottobre 1730 (car. 163) ».
  - 32. NATALUCCI DUROSTANTE « Roma, 9 Agosto 1730 (car. 112) ».
- 33. Palazzi Francesco « (Roma), 14 Gennaio 1730 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 12) ».
- 34. Pannini Giovan Paolo « (Roma), 20 Settembre 1730 (car. 136) »; « 23 Gennaio 1731 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 206) »
- 35. Paradisi « (Roma) » senza data (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 188); « 13 Gennaio 1731 (car. 192) ».
  - 36. RECANATI GIOVANNI BATTISTA « Venezia, 28 Aprile 1730 (car. 61) ».
- 37. RIGACCI GIUSEPPE (librajo) « Firenze, 28 Marso 1730 (car. 50) »; « 17 Gennaio 1731 (con una nota di libri, car. 203) »; « 7 Febbraio 1731 (con una nota di libri, car. 215) ».
  - 38. Rossi Filippo (DE) « Ferrara, 13 Maggio 1730 (car. 70) ».
- 39. ROTHELIN CHARLES D'ORLÉANS (DE) « (Paris), 16 Janvier 1730 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 14) »; « 5 Février 1731 (car. 213) ».
  - 40. SIRLETO FLAVIO « (Roma), 6 Novembre 1730 (car. 169) ».
- 41. VALENTI LUDOVICO « (Roma), 14 Marzo 1730 (car. 43) ». È diretta all'abate Cordero.
  - 42. Valesio Francesco « Roma, 5 Aprile 1730 (car. 53) ».
  - 43. Vignoli Giovanni « (Roma), 30 Settembre 1730 (car. 143) ».
- 44. ZACCHRI GIACOMO « Spoleto, 4 Gennaio 1730 (car. 10) »; « 4 Agosto 1730 (car. 110) ». Sono senza firma.
  - 45. ZUANBLLI GIOVANNI BENEDETTO « (Roma), 17 Ottobre 1730 (car. 158) ».
- A car. 29 e 101 sono le minute di due lettere del Marchese Capponi a Giovanni Battista Alberti, Arcivescovo di Palmira (1º Febbraio 1730) e al barone Andrea Franceschi (18 Luglio 1730). A car. 135 è un'iscrizione composta dal Capponi per una sala del Campidoglio. A car. 48

- e 182 sono due lettere senza firma: la prima del « 25 Marzo 1730 »; l'altra del « 19 Dicembre 1730 ». Qua e là sono alcune ricevute di librai e alcuni catologi di libri, oltre qualche manifesto a stampa. Le tre carte non numerate hanno, per ordine alfabetico, l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.
- 277<sup>2</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 221 a car. 457 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 127 a 261.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 13 Febbraio al 27 Dicembre 1731.

- 1. Argelati Abate « Roma, 15 Dicembre 1731 (car. 445) ».
- 2. ARGELATI FILIPPO « Milano, 16 Febbraio 1731 (car. 226) »; « 14 Merzo 1731 (car. 236) »; « 21 Marzo 1731 (car. 241) »; « 4 Aprile 1731 (car. 245) »; « 11 Aprile 1731 (car. 252) »; « 15 Aprile 1731 (con la minuta della responsiva del Maschese Capponi, car. 258) »; « 18 Aprile 1731 (car. 261) »; « 24 Aprile 1731 (car. 268) »; « 8 Maggio 1731 (car. 278) »; « 23 Maggio 1731 (car. 302) »; « 5 Settembre 1731 (car. 360) »; « 7 Novembre 1731 (car. 403) »; « 18 Novembre 1731 (car. 408) »; « 19 Dicembre 1731 (car. 447) ».
  - 3. ASSEMANI GIUSEPPE SIMONIO « (Roma), 11 Dicembre 1731 (car. 441) ».
  - 4. Baldini Gio. Francesco « (Roma), 9 Dicembre 1731 (car. 440) ».
  - 5. BARIGIONI FILIPPO « (Roma), 20 Marzo 1731 (car. 238) ».
- 6. BARUFFALDI GIROLAMO « Cento, 19 Dicembre 1731 (car. 451. B diretta al Procuratore Generale di S. Maria del Popolo) ».
  - 7. Belmer Ferdinando Maria « Giglio, 25 Aprile 1731 (car. 269) ».
  - 8. Bernardini Antonio Maria « (Roma), 14 Maggio 1731 (car. 290) ».
- 9. Biscioni Anton Maria « Firenze, 23 Ottobre 1731 (car. 389) »; « 30 Ottobre 1731 (car. 398) »; « 27 Novembre 1731 (car. 424) ».
  - 10. BUONARROTI FILIPPO senza luogo e data (car. 392).
- 11. Bottari Giovanni « (Roma), 3 Novembre 1731 (car. 399) »; « 26 Novembre 1731 (car. 421) ».
- 12. Bussi Feliciano « Viterbo, 9 Maggio 1731 (car. 288) »; « 20 Maggio 1731 (car. 298) »; « 6 Giugno 1731 (car. 309) »; « 17 Giugno 1731 (car. 317) »; « 24 Giugno 1731 (car. 325) »; « 1 Luglio 1731 (car. 331) »; « 11 Luglio 1731 (car. 339) »; « 15 Luglio 1731 (car. 340) »; « 15 Agosto 1731 (car. 352) »; « 19 Agosto 1731 (car. 355) »; « 16 Settembre 1731 (car. 365) »; -

- «17 Settembre 1731 (car. 367) »; «23 Settembre 1731 (car. 371) »; «10 Otto-bre 1731 (car. 375) »; «14 Ottobre 1731 (car. 378) »; «24 Novembre 1731 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 419) »; «28 Novembre 1731 (car. 428) »; «26 Dicembre 1731 (car. 454) ».
  - 13. Capponi Camillo « Arcetri, 2 Luglio 1731 (car. 334) ».
- 14. Capponi Ferrante Maria « Firense, 27 Febbroio 1731 (car. 231) »; « 10 Aprile 1731 (car. 248) »; « 8 Maggio 1731 (car. 286) »; « 22 Maggio 1731 (car. 300) »; « 5. Giugno 1731 (car. 307) »; « 12 Giugno 1731 (car. 316) »; « 4 Luglio 1731 (car. 338) »; « 7 Dicembre 1731 (car. 437) ». Sono senza firma.
  - 15. CARMERECCHI FRANCESCO MARIA « Firense, 22 Ottobre 1731 (car. 387) ».
- 16. Cattani Francesco « Lendinara, 20 Marzo 1731 (car. 239) »; « Ferrara, 30 Maggio 1731 (car. 304) »; « Lendinara, 3 Luglio 1731 (car. 336) ».
- 17. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 30 Avril 1731 (car. 272) »; « 3 Décembre 1731 (car. 431) ».
- 18. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firenze, 28 Febbraio 1731 (car. 232) »; « 24 Aprile 1731 (car. 267) ».
- 19. Fontanini Giusto « (Roma), 9 Aprile 1731 (car. 247) »; « 22 Giugno 1731 (car. 322) »; « 21 Giugno 1731 (car. 323) »; « 25 Giugno 1731 (car. 327) »; « 16 Luglio 1731 (car. 342) »; « 26 Luglio 1731 (car. 345) »; « 3 Agosto 1731 (car. 346) »; « 3 Agosto 1731 (car. 347) »; « 7 Agosto 1731 (car. 350) »; « 16 Agosto 1731 (car. 353) »; « 16 Settembre 1731 (car. 366) »; « 30 Settembre 1731 (car. 372) »; « 23 Ottobre 1731 (car. 391) »; « 26 Ottobre 1731 (car. 394) »; « 26 Ottobre 1731 (car. 395) »; « 17 Novembre 1731 (car. 405); « 17 Novembre 1731 (car. 405) »; « 18 Novembre 1731 (car. 419) »; « 26 Novembre 1731 (car. 422) ».
  - 20. Gervasoni Angelini Giovanni Battista « Rimini, 17 Giugno 1731 (car. 318) ».
  - 21. Geeisel Giovanni Daniele « (Roma) » senza data (car. 414).
  - 22. GHEZZI LEONE « (Roma), 15 Febbraio 1731 (car. 225) ».
- 23. Gori Anton Francesco « Firenze, 2 Ottobre 1731 (senza firma, car. 373) »; « 20 Ottobre 1731 (car. 385) »; « 19 Dicembre 1731 (car. 449) ».
  - 24. GRIMALDI BASILIO « Livorno, 30 Giugno 1731 (car. 329) ».
  - 25. Guidi Jacopo « Firense, 20 Febbraio 1731 (car. 227) ».
  - 26. LANDI FRANCESCO « Piacensa, 20 Dicembre 1731 (car. 452) ».
- 27. MALACHIA Fra « (Roma), 17 Novembre 1731 (car. 407) »; « 24 Novembre 1731 (car. 418) »; « 8 Dicembre 1731 (car. 439) ».
  - 28. MARCELLI GIOVANNI PAOLO « (Roma), 1 Luglio 1731 (car. 332) ».
- 29. MARMI ANTON FRANCESCO « Firense, 14 Febbraio 1731 (car. 224) »; « 16 Ottobre 1731 (car. 379) »; « 18 Dicembre 1731 (car. 442) ».
- 30. Muratori Ludovico Antonio « Modena, 21 Aprile 1731 (car. 265) »; « 1 Settembre 1731 (car. 358) »; « 10 Ottobre 1731 (car. 376) ».
- 31. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 1 Maggio 1731 (car. 275) »; « 8 Giugno 1731 (car. 310) »; « 19 Giugno 1731 (car. 320) ».

- 32. OLIVAZZI BARTOLOMBO « Milano, 11 Aprile 1731 (car. 249) ».
- 33. Pannini Giovan Paolo « (Roma), 15 Luglio 1731 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 341) »; « 26 Novembre 1731 (car. 420) ».
  - 34. Passionel Domenico « Vienna, 1 Dicembre 1731 (car. 430) ».
  - 35. Pio Nicolò « (Roma), 6 Novembre 1731 (car. 401) ».
  - 36. Pozzobonelli Giuseppe « Milano, 14 Marzo 1731 (car. 234) ».
  - 37. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 28 Marzo 1731 (car. 243) ».
- 38. QUERINI ANGELO MARIA « Brescia, 28 Giugno 1731 (car. 328) »; « 18 Ottobre 1731 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 381) »; « 27 Dicembre 1731 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 456) ».
  - 39. REVILLAS DIEGO-« (Roma), 9 Giugno 1731 (car. 312) »; -« 11 Giugno 1731 (car. 314) ».
- 40. RIGACOI GIUSEPPE (librajo) « Firense, 14 Febbraio 1731 (car. 222) »; « 11 Aprile 1731 (car. 254) »; « 15 Maggio 1731 (con una nota di libri, car. 292) »; « 24 Luglio 1731 (car. 343) ».
  - 41. ROCCHI GIUERPPR « Sora, 4 Maggio 1731 (car. 277) ».
  - 42. ROTHELIN CHARLES D'ORLÉANS (DE) « Paris, 28 Octobre 1731 (car. 396) ».
- 43. Salvini Salvino « Firense, 21 Agosto 1731 (car. 356) »; « 18 Settembre 1731 (car. 369) ».
- 44. Sergardi Lattaneio « Siena, 22 Novembre 1731 (car. 416) »; « 28 Novembre 1731 (car. 426) »; « 5 Dicembre 1781 (car. 435) ».
- 45. VALENTI GONZAGA SILVIO « (Roma), 11 Aprile 1731 (car. 250) »; « 14 Aprile 1731 (car. 256) »; « 27 Aprile 1731 (car. 270) »; « 2 Giugno 1731 (car. 306) ».
  - 46. VETTORI FRANCESCO « (Roma), 13 Febbraio 1731 (car. 221) ».
  - 47. ZANOTTI FRANCESCO MARIA « Bologna, 20 Ottobre 1731 (car. 384) ».
- A car. 263-264 è la descrizione di un Vaso antico di casa Cornaro (Venezia, 21 Aprile 1731). A car. 280-285 sono: «L'isole Borromee, ottave del signor abbate MICHEL GIUSEPPE MOREI (In Milano, MDCCXXXI) ». Qua e là sono alcuni catalogi di libri, oltre qualche manifesto a stampa.
- 278¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 185 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 110.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 1° Gennaio 1732 al 7 Gennaio 1733. Tomo 8°.

1. Argelati Abate - « (Roma), 1 Gennaio 1732 (car. 1) »; - « 6 Gennaio 1732 (car. 4) »; - « 22 Febbraio 1732 (car. 51) ». Sono senza firma.

- 2. ARGELATI FILIPPO « Milano, 23 Gennaio 1732 (car. 12) »; « 30 Gennaio 1732 (car. 28) »; « 13 Febbraio 1732 (car. 40) »; « 23 Febbraio 1732 (car. 53) »; « 30 Aprile 1732 (car. 88) »; « 25 Giugno 1732 (car. 107) »; « 26 Agosto 1732 (car. 132) »; « 23 Settembre 1732 (car. 142) »; « 5 Novembre 1732 (car. 161) »; « 15 Dicembre 1732 (car. 177) ».
  - 3. Beni Giulio « Gubbio, 16 Dicembre 1732 (car. 175) ».
  - 4. BIANCHINI GIURRPPE « (Roma), 29 Maggio 1732 (car. 98) ».
  - 5. Biscioni Anton Maria « Firenze, 15 Gennaio 1732 (car. 46) ».
- 6. Boze Claudr (DE) « Paris, 21 Juillet 1732 (car. 111) »; « 12 Octobre 1732 (car. 150) ».
- 7. Bussi Feliciano « Viterbo, 10 Febbraio 1732 (car. 38) »; « 23 Aprile 1732 (car. 83) »; « 31 Maggio 1732 (car. 101) »; « 18 Luglio 1732 (car. 110) ».
- 8. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 8 Gennaio 1732 (car. 6) »; « 6 Maggio 1732 (car. 92) »; « 21 Ottobre 1732 (car. 156) ». Sono senza firma.
- 9. CARNESECCHI FRANCESCO MARIA « Firense, 29 Marso 1732 (car. 74) »; « 15 Aprile 1732 (car. 79) »; « 29 Aprile 1732 (car. 87) »; « 6 Maggio 1732 (car. 85) ».
  - 10. Castellano Cavaliere (di) « (Roma), 20 Febbraio 1732 (car. 49) ».
  - 11. Castora Abate « (Roma), 9 Febbraio 1732 (car. 37) ».
  - 12. CATTANI FRANCESCO « Lendinara, 22 Aprile 1732 (car. 81) ».
  - 13. Cortesi Giovanni Battista « Modena, 15 Marzo 1732 (car. 59) ».
  - 14. CRISTOFORO ARCANGELO (di San) « Fiorenzola, 17 Marzo 1732 (car. 63) ».
  - 15. DANTINI MANSUETO « Imola, 11 Dicembre 1732 (car. 170) ».
- 16. FICOBONI FRANCESCO « (Roma), 29 Aprile 1732 (car. 86) »; « 26 Luglio 1732 (car. 116) »; « 11 Agosto 1732 (car. 120) ».
  - 17. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 12 Agosto 1732 (car. 121) ».
- 18. Fontanini Giusto « (Roma), 11 Febbraio 1732 (car. 39) »; « 23 Marzo 1732 (car. 68) »; « 23 Agosto 1732 (car. 128) »; « 24 Settembre 1732 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 139) ».
- 19. Fortiguerra Nicolò « (Roma), 27 Maggio 1732 (car. 96) »; « 28 Luglio 1732 (car. 117) »; « 5 Settembre 1732 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 140) ».
  - 20. GAGLIARDI PAOLO « Brescia, 31 Gennaio 1732 (car. 35) ».
  - 21. GERVASONI ANGELINI GIOVANNI BATTISTA « Rimini, 16 Ottobre 1732 (car. 154) ».
  - 22. Giorgi Domenico « (Roma), 29 Maggio 1732 (car. 97) ».
- 23. Gori Anton Francesco « Firenze, 30 Gennaio 1732 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 30) »; « 11 Marzo 1732 (car. 55) »; « 18 Marzo 1732 (car. 66) »; senza data (car. 71); « 8 Aprile 1732 (car. 77) ».
  - 24. ITIER GIOVANNI BATTISTA « Rimini, 2 Gennaio 1732 (car. 2) ».
- 25. Landi Francesco « Piacenza, 14 Gennaio 1732 (car. 44) »; « 18 Dicembre 1732 (car. 180) ».
- 26. Landr Galvano « Piacenza, 21 Luglio 1732 (car. 113) »; « 26 Agosto 1732 (car. 129) ».

- 27. LEPROTTI ANTONIO « Roma, 2 Gennaio 1733 (col disegno di un insetto, car. 183) ».
- 28. MARCELLI GIOVANNI PAOLO sensa data (car. 109); « Bologna, 15 Ottobre 1732 (car. 151) »; « 25 Ottobre 1732 (car. 158) »; « 13 Dicembre 1732 (car. 171) ».
- 29. MARMI ANTON FRANCESCO « Firense, 15 Gennaio 1732 (car. 47) »; « 16 Dicembre 1732 (car. 178) ».
  - 30. Monti Filippo « (Roma), 9 Febbraio 1732 (car. 36) ».
- 31. MURATORI LUDOVICO ANTORIO « Modena, 19 Gennaio 1732 (car. 11) »; « 20 Febbraio 1738 (car. 42) »; « 31 Maggio 1732 (car. 102) »; « 13 Agosto 1732 (car. 123) »; « 7 Ottobre 1732 (car. 147) »; « 1 Novembre 1732 (car. 160) »; « 17 Dicembre 1732 (car. 176) »; « 7 Gennaio 1733 (car. 185) ».
  - 32. NERINI FELICE « (Roma), 5 Ottobre 1732 (car. 146) ».
  - 33. Odam Girolamo « Roma, 2 Giugno 1732 (car. 103) ». Senza firma.
  - 34. PALAZZI FRANCESCO « (Roma), 7 Maggio 1732 (car. 94) ».
  - 35. Piccolomini Enra Silvio « (Roma), 4 Marzo 1732 (car. 54) ».
- 36. QUERINI ANGELO MARIA « Brescia, 7 Febbraio 1732 (car. 35) »; « (Roma), 15 Marzo 1732 (car. 57) »; « 26 Aprile 1732 (car. 84) »; « Brescia, 30 Maggio 1732 (car. 100) »; « Roma, 27 Ottobre 1732 (car. 166) ».
  - 37. Rettore del Pascolo « Roma, 24 Marzo 1732 (car. 69) ».
- 38. RIGACCI GIUSEPPE (librajo) « Firenze, 16 Agosto 1732 (con una nota di ritratti di casa Medici, car. 125) »; « 30 Agosto 1732 (car. 135) »; « « 30 Settembre 1732 (car. 144) »; « 18 Novembre 1732 (car. 161) ».
  - 39. Rossi Filippo (DE) « Ferrara, 9 Gennaio 1732 (car. 8) ».
- 40. Valerio Francesco « (Roma), 10 Settembre 1732 (car. 141) »; « 2 Gennaio 1733 (car. 182) ».
- 41. VIGNOLI GIOVANNI « (Rama), 15 Marzo 1732 (con la copia d'una Iscrizione latina, car. 60) »; « 10 Dicembre 1732 (car. 168) ».
  - 42. VLENGHELS GOSSET « (Roma), 3 Settembre 1732 (car. 137) ».
- A car. 10 è un'Iscrizione latina pel Battistero di San Giovanni in Firenze. A car. 104 e 155 sono le minute di due lettere del Marchese Capponi a Claudio de Boze (5 Giugno 1732) e all'Abate Banchieri (20 Ottobre 1732). Le tre carte non numerate hanno l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.
- 278<sup>2</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 186 a car. 363 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 111 a 220.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con

diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dall'8 Gennaio al 29 Dicembre 1733.

- 1. Angajani Monsignore « (Roma), 4 Luglio 1733 (car. 272) »; « 15 Luglio 1733 (car. 280) »; « 26 Luglio 1733 (car. 286) »; « 29 Luglio 1733 (car. 298) » « 31 Luglio 1733 (car. 300) ».
  - 2. Arese Monsignore « (Roma), 13 Settembre 1733 (car. 316) ».
- 3. Argelati Filippo « Milano, 21 Gennaio 1733 (car. 194) »; « 29 Gennaio 1733 (car. 203) »; « 13 Febbraio 1733 (car. 211) ».
- 4. ASSEMANI GIUSEPPE SIMONIO « (Roma), 9 Marzo 1733 (car. 223) »; « 23 Aprile 1733 (car. 238) ». L'ASSEMANI accompagna al Capponi una nota (anteposta a car. 209-210) di alcuni manoscritti vaticani, che contengono composizioni in lingua provenzale.
  - 5. BANCHIERI GIOVANNI FRANCESCO « (Roma), 28 Aprile 1733 (car. 241) ».
  - 6. BARBATI PIETRO senza luogo e data (car. 329). È diretta a Carlo Romoaldi.
- 7. Barigioni Filippo « (Roma), 26 Marzo 1733 (senza firma, car. 227) »; « Frascati, 16 Ottobre 1733 (car. 323) ».
  - 8. Benzoni Giovanni Maria « Venesia, 16 Maggio 1733 (car. 249) ».
  - 9. BERARDI « (Roma), 14 Giugno 1733 (car. 259) ».
  - 10. BOTTARI GIOVANNI « Roma, 4 Luglio 1733 (car. 273) ».
  - 11. Bucci Bernardo « (Roma), 21 Aprile 1733 (car. 236) ».
- 12. Bussi Feliciano « (Roma), 25 Febbraio 1733 (car. 213) »; « 26 Febbraio 1733 (car. 215) »; « 3 Marzo 1733 (car. 219) ».
- 13. Boze Claude (DE' « (Paris), 24 Novembre 1733 (car. 305) ». A car. 307 è la minuta della responsiva del Marchese Capponi « 17 Gennaio 1734 ».
- 14. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 23 Giugno 1733 (car. 263) »; « 11 Agosto 1733 (car. 301) »; « 18 Agosto 1733 (car. 303) »; « 29 Settembre 1733 (car. 307) ». Sono senza firma.
- 15. Caumont Marquis (de) « Avignon, 2 Février 1733 (car. 207) »; « 2 Juin 1733 (car. 256) »; « 6 Juillet 1733 (car. 274) ».
- 16. Falconi Nicolò Carminio « Napoli, 18 Luglio 1733 (car. 282) »; « 12 Dicembre 1733 (car. 350) ».
  - 17. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 20 Ottobre 1733 (car. 324) ».
- 18. Fontanini Giusto « (Roma), 8 Gennaio 1733 (car. 111) »; « 26 Gennaio 1733 (car. 117) »; « 28 Febbraio 1733 (car. 216) »; « 17 Marzo 1733 (sullo stemo foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 221) »; « 9 Marzo 1733 (car. 224) »; « 22 Giugno 1733 (car. 260) »; « 27 Luglio 1733 (car. 290) »; « 1 Settembre 1733 (car. 308) ».
- 19. Fortiguerra Nicolò « (Roma), 28 Gennaio 1733 (car. 200) »; « 15 Aprile 1733 (car. 231) ».
  - 20. Gervasoni Angelini Giovanni Battista « Rimini, 29 Marzo 1733 (car. 228) »;

- « 26 Aprile 1733 (car. 239) »; « 8 Novembre 1733 (car. 331) »; « 9 Dicembre 1733 (car. 349) ».
  - 21. Giorgi Domenico « (Roma), 16 Marzo 1733 (car. 226) ».
- 22. Gori Anton Francesco « Firenze, 23 Giugno 1733 (car. 265) »; « 14 Luglio 1733 (car. 277) »; « 8 Dicembre 1733 (car. 347) »; « 22 Dicembre 1733 (car. 358) »; « 29 Dicembre 1733 (car. 361) ».
  - 23. GRIMALDI BASILIO 

    « Navia, 27 Dicembre 1733 (car. 234) ».
- 24. Guglielmi Pier Girolamo « (Roma), 3 Settembre 1733 (con alcune iscrizioni latine in lode di Clemente XII, corrette dal Marchese Capponi, car. 310-314) »; « 5 Settembre 1733 (car. 315) »; « 7 Ottobre 1733 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi e le iscrizioni latine in lode di Clemente XII, car. 319-321) ».
- 25. LHULLIÈ TUSSANO (librajo) « Roma, 30 Novembre 1733 (car. 340) »; « 2 Dicembre 1733 (con una nota di libri, car. 341) ».
- 26. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 13 Gennaio 1733 (car. 187) »; « 30 Giugno 1733 (car. 269) »; « 28 Luglio 1733 (car. 293) »; « 22 Dicembre 1733 (car. 356) ».
- 27. Modio Matteo « Cremona, 19 Marzo 1733 (car. 222) »; « 2 Settembre 1733 (car. 309) ».
- 28. Monti Filippo « (Roma), 3 Luglio 1733 (car. 271) »; « 18 Luglio 1733 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 281) ».
- 29. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 7 Marzo 1733 (car. 217) »; « 15 Aprile 1733 (car. 229) »; « 30 Maggio 1733 (car. 254) »; « 18 Luglio 1733 (car. 283) ».
  - 30. NARDONI GIUERPPE « Terracina, 8 Dicembre 1733 (car. 346) ».
  - 31. Noziglia Carlo Noż « Genova, 18 Aprile 1733 (car. 233) ».
  - 32. PALAZZI FRANCESCO Roma, 4 Maggio 1733 (car. 243) ».
- 33. PANNINI GIOVAN PAOLO « Roma, 29 Giugno 1733 (car. 268) »; « 27 Luglio 1733 (car. 290) »; « 5 Novembre 1733 (car. 339) »; « 17 Novembre 1733 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 333) »; « 29 Dicembre 1733 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 363) ».
  - 34. PAOLETTI LORENZO « Terracina, 19 Maggio 1729 (car. 250) ».
- 35. Polidori Vivenzio « Bieda, 28 Aprile 1733 (car. 242) »; « 22 Maggio 1733 (car. 253) »; « 28 Luglio 1733 (car. 291) »; « 19 Dicembre 1733 (car. 352) ».
  - 36. Porcinari Gregorio « (Roma), 14 Novembre 1733 (car. 332) ».
- 37. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 13 Maggio 1733 (car. 244) »; « 10 Luglio 1733 (car. 275) »; « 15 Luglio 1733 (car. 278) »; « 29 Luglio 1733 (con una nota di libri, car. 295) ».
- 39. RIGACCI GIUSEPPE (librajo) « Firenze, 16 Maggio 1793 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 246) ».
- 40. ROMOALDI CARLO « (Napoli), senza data (car. 326) »; « 24 Novembre 1733 (car. 339) ».
  - 41. Salvino Salvini « Firense, 20 Dicembre 1733 (car. 354) ».

- 42. SIMONI (DE) Monsignor « (Roma), 25 Giugno 1733 (car. 267) ».
- 43. Valesio Francesco « Roma, 10 Marzo 1733 (sullo atesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 225) »; « 10 Ottobre 1733 (car. 325) »
  - 44. VLENGHELS GOSSET (Roma), 25 Febbraio 1733 (car. 214) ».
- A car. 334-338 è un progetto di Pietro Forier per un Accademia di Antichità Romane. A car. 344 sono brevi appunti biografici su Monsignor Giovanni Vignoli. Qua e là sono alcune note di libri e qualche manifesto a stampa.
- 279. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 324 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 199.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 1 Gennaio 1734 al 28 Dicembre 1735. Tomo 9°.

- 1. Anastagi Francesco « (Roma), 4 Luglio 1735 (car. 234) ».
- 2. Argelati Filippo « Milano, 7 Febbraio 1734 (car. 30) »; « 19 Maggio 1734 (car. 73) »; « 16 Agosto 1734 (car. 93) »; « 14 Dicembre 1734 (car. 133) »; « 2 Febbraio 1735 (car. 156) »; « 9 Marso 1735 (con due biglietti del Marchese Bellisomo a lui diretti, car. 161-165) »; « 22 Giugno 1735 (car. 222) »; « 6 Luglio 1735 (car. 236) »; « 18 Agosto 1735 (car. 250) »; « 3 Settembre 1735 (con la copia di una lettera al Vescovo di Carpentras, car. 256-258) »; « 16 Ottobre 1735 (con una lettera di Giuseppe Aivelli a lui diretta, car. 275-277) »; « 6 Dicembre 1735 (car. 311) ».
- 3. Assemani Giuseppe Simonio « (Roma), 11 Maggio 1735 (car. 192) »; « 9 0%-tobre 1735 (car. 271) ».
- 4. Beneoni Giovanni Maria « Venesia, 27 Febbraio 1734 (car. 60) »; « 3 Giugno 1734 (car. 76) »; - « 8 Luglio 1735 (car. 238) ».
- 5. Biscioni Anton Maria « Firenze, 20 Ottobre 1735 (car. 278) »; « 13 Dicembre 1735 (car. 316) ».
  - 5. Boze Claude (DE) « Paris, 25 Février 1735 (car. 54) ».
- 6. Bussi Feliciano « (Roma), 12 Febbraio 1734 (car. 42) »; « Viterbo, 14 Novembre 1734 (car. 120) »; « 17 Novembre 1734 (car. 123) »; « 21 Novembre 1734 (car. 124) »; « 28 Novembre 1734 (car. 127) »; « 19 Dicembre 1734 (car. 138) »; « 9 Gennaio 1735 (car. 147) »; « 20 Febbraio 1735 (car. 159) »; « 2 Marzo 1735 (car. 160) »; « 9 Marzo 1735 (car. 167) » « 20 Marzo 1735 (car. 168) »; « 30

Marzo 1735 (car. 171) »; - « 6 Aprile 1735 (car. 174) »; - « 17 Aprile 1735 (car. 178) »; - « 8 Maggio 1735 (car. 186) »; - « 11 Maggio 1735 (car. 191) »; - « 23 Maggio 1735 (car. 201) »; - « 15 Giugno 1735 (car. 215) »; - « 19 Giugno 1735 (car. 219) »; - « 22 Giugno 1735 (car. 221) »; - « 29 Giugno 1735 (car. 228) »; - « 10 Luglio 1735 (car. 239) »; - « 17 Luglio 1735 (car. 224) »; - « 7 Dicembre 1735 (car. 313) ».

- 7. CAPPONI CAMILLO « Firenze, 12 Novembre 1734 (car. 119) ».
- 8. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 5 Genneio 1734 (car. 4) »; « 24 Agosto 1734 (car. 96) »; « 31 Agosto 1734 (con un elenco, di mano di Anton Francesco Gorì, di cinquanta manoscritti di casa Davanzati, car. 100-103) ». Sono senza firma.
- 9. CATTANI FRANCESCO « Lendinara, 29 Marso 1735 (car. 170) »; « 31 Maggio 1735 (car. 209) »; - « 12 Luglio 1735 (car. 240) »; - « Udine, 14 Settembre 1735 (car. 264) »; - « 6 Novembre 1735 (car. 290) ».
  - 10. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 25 Septembre 1734 (car. 107) ».
  - 11. CAVINA NICOLA « Rimini, 20 Febbraig 1734 (car. 51) ».
- 12. CHERUBINI PIER ANTONIO « Firense, 20 Gennaio 1734 (car. 17) »; « 3 Febbraio 1734 (car. 28) ».
- 13. Consoli di Rimini « Rimini, 48 Febbraio 1734 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 49) ».
  - 14. Dereham Tommaso « (Roma), 6 Gennaio 1734 (car. 6) ».
  - 15. DURINO CARLO FRANCESCO « Malta, 3 Dicembre 1735 (car. 305) ».
- 16. Falconi Nicolò Carminio « Martorano, 26 Agosto 1734 (car. 98) »; « 8 Ottobre 1734 (car. 109) »; seuza data (car. 111); « 10 Dicembre 1734 (car. 131) »; « 25 Marso 1735 (car. 169) »; « 29 Aprile 1785 (car. 183) »; « 26 Maggio 1735 (car. 204) ».
  - 17. FERRÒ CLEMENTE « (Roma), 10 Settembre 1734 (car. 104) ».
- 18. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 11 Febbraio 1734 (car. 40) »; « 23 Febbraio 1734 (car. 57) »; « 7 Aprile 1734 (car. 67) »; « 10 Luglio 1734 (car. 87) »; « 28 Luglio 1734 (car. 92) »; « 6 Novembre 1734 (car. 125) »; « 22 Maggio 1735 (car. 199) » « 18 Giugno 1735 (con una nota di libri, car. 217) ».
- 19. Fontanini Giusto « (Roma), senza data (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 8) »; « 11 Febbraio 1734 (sullo stesso foglio di un elenco di libri numismatici, mandatogli dal Marchese Capponi, car. 39) »; « 16 Febbraio 1734 (car. 41) »; « 23 Febbraio 1734 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 56); « 28 Maggio 1734 (car. 75) »; « 20 Ottobre 1734 (car. 112) »; « 23 Ottobre 1734 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 113) »; « 1 Novembre 1734 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 116) »; « 28 Dicembre 1734 (car. 144) ».
- 20. Forier Pietro « (Roma), 19 Luglio 1734 (car. 90) »; « 16 Febbraio 1735 (car. 157) »; « 30 Giugno 1735 (car. 229) ».
  - 21. FORTIGUERRA NICOLÒ « (Roma), 7 Gennaio 1735 (car. 145) ».

- 22. FOSSOMBRONI ANTON MARIA « Arezzo, 12 Dicembre 1735 (car. 315) »; « 26 Dicembre 1735 (car. 320) ».
- 23. Gervasoni Angelini Giovanni Battista « Rimini, 12 Maggio 1735 (senza firma, car. 193) ». È diretta all'abate Antonio Sartoni.
  - 24. GIANNINI SEBASTIANO « Roma, senza data (car. 25) ».
- 25. Gori Anton Francesco « Firenze, 19 Gennaio 1734 (car. 15) »; « 23 Gennaio 1734 (car. 19) »; « 2 Febbraio 1734 (car. 26) »; « 16 Febbraio 1734 (car. 45) »; « 30 Novembre 1734 (car. 128) »; « 21 Dicembre 1734 (car. 139) »; « 11 Gennaio 1735 (car. 148) »; « 10 Maggio 1735 (car. 188) »; « 7 Giugno 1735 (con la copia di una iscrizione a Filippo Buonarroti, car. 211-213) »; « 6 Dicembre 1735 (car. 306) ».
  - 26. Grassi Paris Marchese (de) « Bologna, 11 Settembre 1734 (car. 106) ».
  - 27. GUALTIERI NICOLÒ « (Roma), 31 Ottobre 1735 (car. 287) ».
  - 28. LADERCHI GIOVANNI BATTISTA « Firense, 1 Gennaio 1734 (car. 1) ».
  - 29. LEMER GARTANO « (Roma), 3 Agosto 1735 (car. 249) ».
  - 30. LEPROTTI ANTONIO « (Roma), 26 Agosto 1735 (car. 255) ».
- 31. Marcelli Giovanni Paolo « (Roma), senza data (car. 7) »: « Roma, 5 Luglio 1734 (car. 83) »; « 6 Luglio 1734 (car. 84) »; « Bologna, 17 Luglio 1734 (car. 130) ».
- 32. Marmi Anton Francesco « Firenze, 5 Gennaio 1734 (car. 2) »; « 12 Gennaio 1734 (car. 10) »; « 9 Febbraio 1734 (car. 34) »; « 16 Febbraio 1734 (car. 46) »; « 21 Dicembre 1734 (car. 142) »; « 18 Gennaio 1735 (car. 150) »; « 12 Aprile 1735 (car. 175) »; « 19 Aprile 1735 (car. 179) »; « 26 Aprile 1735 (car. 181) »; « 3 Maggio 1735 (car. 184) »; « 10 Maggio 1735 (car. 187) »; « 14 Maggio 1735 (car. 195) »; « 17 Maggio 1735 (car. 197) »; « 24 Maggio 1735 (car. 202) »; « 31 Maggio 1735 (con la copia di una lettera del Cardinal Corsini a lui diretta, car. 206) »; « 14 Giugno 1735 (car. 214) »; « 12 Luglio 1735 (car. 242) »; « 2 Agosto 1735 (car. 247) »; « 29 Novembre 1735 (car. 300) »; « 6 Dicembre 1735 (car. 308) »; « 27 Dicembre 1735 (car. 321) ».
  - 33. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 4 Ottobre 1735 (car. 268) ».
- 34. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 16 Gennaio 1734 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 12) ».
- 35. Paolozzi Ristoro « Chiusi, 27 Giugno 1735 (con un foglio (car. 225) nel quale sono descritte le Stanze sepolcrali scoperte a Chiusi, car. 227) ».
- 36. Paperini Bernardo « (Firenze), 20 Dicembre 1734 (car. 141) ». È diretta a Anton Francesco Gori.
- 37. Pelli Cosimo Antonio « Firenze, 29 Novembre 1735 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 302) ».
- 38. Posta Alessandro « (Roma), 18 Febbraio 1734 (car. 48) »; « 7 Giugno 1734 (car. 77) »; « 10 Giugno 1734 (car. 80) »; « 1 Ottobre 1735 (car. 267) »; « 9 Ottobre 1735 (car. 271) »; « 15 Novembre 1735 (car. 292) ».
  - 39. Querini Angelo Maria « Brescia, 15 Dicembre 1735 (car. 318) ».

- 40. QUINZA FRANCESCO (librajo) « Firenze, 24 Gennaio 1735 (car. 152) »; « 1 Febbraio 1735 (car. 154) ».
  - 41. Redi Gregorio « Aresso, 28 Novembre 1735 (car. 295) ».
- 42. RIGACCI GIUSEPPE (librajo) « Firense, 19 Gennaio 1734 (car. 13) »; « 9 Febbraio 1734 (car. 32) ».
- 43. Salvini Salvino « Firenze, 12 Gennaio 1734 (car. 9) »; « 26 Gennaio 1734 (car. 20) »; « 9 Febbraio 1734 (car. 36) »; « 23 Ottobre 1734 (car. 58) »; « 29 Marzo 1734 (car. 65) »; « « 13 Aprile 1734 (car. 68) »; « 20 Aprile 1734 (car. 69) »; « 4 Maggio 1734 (car. 60) »; « 8 Giugno 1734 (car. 78) ». Sono firmate con le sole iniziali.
- 44. Stoppani Giovan Francesco « Firenze, 6 Dicembre 1735 (car. 310) »; «28 Dicembre 1735 (car. 323) ».
- 45. VALENTI LUDOVICO « Roma, 26 Novembre 1735 (car. 296) »; « 23 Dicembre 1735 (car. 319) ».
  - 46. VALENTINI « (Roma), 13 Aprile 1735 (CAP. 177) ».
  - 47. VALESIO FRANCESCO « Roma, 16 Giugno 1735 (car. 216) ».
- 48. VENUTI Abate « Roma, 7 Novembre 1734 (car. 117) »; « 9 Marso 1735 (car. 166) »; « 6 Aprile 1735 (car. 172) ».
  - 49. VLENGHELS GOSSET « (Roma), 12 Febbraio 1734 (car. 43) ».
- 50. Zeno Apostolo « Venesia, 23 Luglio 1735 (car. 245) »; « 20 Agosto 1735 (con una nota di libri, car. 252) »; « 11 Settembre 1735 (car. 259) »; « 24 Settembre 1735 (car. 266) »; « 22 Ottobre 1735 (car. 282) »; « 19 Novembre 1735 (car. 294) »; « 26 Novembre 1735 (con gli appunti di una responsiva del Marchese Capponi, car. 297) »; « 10 Dicembre 1735 (car. 314) ».
- A car. 81 è, di mano dell'Assemani, un elenco di mss. di casa Marcelli e a car. 260 è, di mano del Ficoroni, un altro elenco di mss. A car. 86 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (5 Luglio 1734) a Monsignor Leprotti. A car. 278-281 sono alcuni appunti presi dal Capponi e dal Biscioni nella Biblioteca Laurenziana (20 Ottobre 1735). Qua e là sono alcuni catalogi di libri e mss., oltre diversi manifesti a stampa. Le due carte non numerate hanno l'indice del « Carteggio », per ordine alfabetico.
- 280¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 168 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 105.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con

diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 1736 e 1737 (dal 1º Gennaio al 26 Settembre 1736). Tomo X° ».

- 1. ARGELATI FILIPRO « Milano, 9 Giugno 1736 (car. 98) »; « 19 Luglio 1736 (car. 119) »; « 22 Agosto 1736 (car. 146) ».
  - 2. BANDIERA « (Roma), 23 Maggio 1736 (car. 86) ».
- 3. Benzoni Giovanni Maria « Venezia, 18 Agosto 1736 (car. 141) »; « Chioggia, 1 Settembre 1736 (car. 155) ».
  - 4. BISCIONI ANTON MARIA « Firenze, 3 Gennaio 1736 (car. 4) ».
- 5. Bussi Feliciano « Viterbo, 1 Gennaio 1736 (car. 1) »; « 8 Gennaio 1736 (car. 8) »; « 4 Aprile 1736 (car. 47) »; « 18 Aprile 1736 (car. 61) »; « 25 Aprile 1736 (car. 68) »; « 13 Maggio 1736 (car. 81) »; « 20 Maggio 1736 (car. 83) »; « 1 Giugno 1736 (senza firma, car. 94) »; « 6 Giugno 1736 (car. 96) »; « 10 Giugno 1736 (car. 103) »; « 15 Giugno 1736 (car. 106) »; « 17 Giugno 1736 (senza firma, car. 107) ».
- 6. CATTANI FRANCESCO « Udine, 18 Marzo 1736 (con una nota di libri, car. 30) »; « 18 Aprile 1736 (car. 62) »; « 8 Maggio 1736 (car. 78) »; « Lendinara, 5 Giugno 1736 (car. 95) »; « 24 Luglio 1736 (con una nota di libri, car. 127) »: « 5 Settembre 1736 (car. 160) »
  - 7. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 6 Juillet 1736 (car. 115) ».
  - 8. Cicciaporci Filippo « (Roma), 27 Luglio 1736 (car. 129) ».
  - 9. CRISPI GIROLAMO « (Roma), 12 Giugno 1736 (car. 122) ».
- 10. Ferrò Clemente « (Roma), 21 Gennaio 1736 (car. 12) »; « 25 Febbraio 1736 (car. 23) »; « 27 Marzo 1736 (car. 41) »; « 28 Marzo 1736 (car. 42) »; senza data e senza firma (car. 43); senza data e diretta ad Alessandro Olivieri (car. 44-46); « 7 Maggio 1736 (car. 74) ».
- 11. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 4 Luglio 1736 (car. 114) ». È diretta a Pietro Forier.
  - 12. Fontanini Giusto « (Roma), 1 Gennaio 1736 (car. 9) ».
- 13. FORIER PIETRO « Roma, 28 Giugno 1736 (car. 110) »; « 13 Agosto 1736 (car. 137) ».
- 14. Fossomeroni Anton Maria « Arezzo, 19 Marzo 1736 (car. 33) »; « 9 Aprile 1736 (car. 54) ».
  - 15. GIORGI DOMENICO « Genzano, 30 Giugno 1736 (car. 112) ».
- 16. Gori Anton Francesco « Firenze, 3 Gennaio 1736 (car. 2) »; « 28 Febbraio 1736 (car. 24) »; « 6 Marzo 1736 (car. 27) »; « 27 Marzo 1736 (car. 37) »; « 17 Aprile 1736 (car. 59) »; « 1 Maggio 1736 (car. 72) »; « 22 Maggio 1736 (car. 84) »; « 10 Luglio 1736 (car. 117) »; « 21 Agosto 1 36 (car. 143) »; « 4 Settembre 1736 (car. 158) ».
- 17. Lesilbo Simone « Roma, 6 Aprile 1736 (car. 525-53) ». È a piedi di una relazione a proposito della demolizione del Palazzo Panimolla (car. 48-52).

- 18. MARMI ANTON FRANCESCO « Firenze, 3 Gennaio 1736 (car. 5) »; « 17 Gennaio 1736 (car. 10) »; « 31 Gennaio 1736 (car. 16) »; « 20 Marzo 1736 (car. 35) »; « 10 Aprile 1736 (can la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 56) »; « 24 Aprile 1736 (car. 66) »; « 7 Agosto 1736 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 135) »; « 14 Agosto 1736 (con la copia di una lettera a lui del Cardinal Corsini, car. 139-140) »; « 21 Agosto 1736 (car. 145) ».
  - 19, MAZZONI GAETANO « Arezzo, 22 Febbraio 1736 (car. 22) ».
- 20. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 25 Agosto 1736 (car. 152) »; « 22 Settembre 1736 (car. 162) ».
- 21. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 31 Gennaio 1736 (car. 18) »; « 17 Marzo 1736 (car. 28) »; « 8 Maggio 1736 (car. 76) »; « 15 Maggio 1736 (car. 82) »; « 14 Giugno 1736 (car. 123) »; « 28 Luglio 1736 (car. 131) »; « 22 Settembre 1736 (car. 164) ».
- 22. PALAZZI FRANCESCO 

  « (Roma), 8 Giugno 1736 (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 97) ».
- 23. Polidori Vivenzio « Bieda, 19 Maggio 1736 (car. 91) »; « 29 Maggio 1736 (car. 92) ».
  - 24. Posta Alessandro « Roma, 4 Dicembre 1736 (car. 166) ».
  - 25. Quinza Francesco (librajo) « Siena, 18 Aprile 1736 (car. 64) ».
- 26. Recco Abate « (Roma), 24 Maggio 1736 (car. 88) »; « 24 Maggio 1736 (car. 90) »; « Genzano, 9 Giugno 1736 (car. 102) »; « 10 Giugno 1736 (car. 105) »; « (Roma), 27 Agosto 1736 (car. 153) »; « 26 Settembre 1736 (car. 168) ».
- 27. REVILLAS DIEGO « (Roma), 22 Febbraio 1736 (car. 21) »; « 29 Febbraio 1736 (car. 26) »; « 23 Settembre 1736 (senza firma, car. 166) ».
  - 28. Rossi Monsignor (de) « (Roma), 30 Maggio 1736 (car. 93) ». Senza firma.
- 29. Soderini Nicolò « (Roma), 20 Luglio 1736 (car. 125) »; « 23 Agosto 1736 (car. 150) ».
- 30. Valenti Ludovico « (Roma), 21 Febbraio 1736 (con la responsiva del Marchese Capponi, car. 19-20) ».
  - 31. VALERIJ FILIPPO « (Roma), 23 Giugno 1736 (car. 108) ».
  - 32. ZALUSKI GIUSEPPE ANDREA « (Roma), 23 Aprile 1736 (car. 70) ».
  - 33. ZENO APOSTOLO « Venezia, 28 Gennaio 1736 (car. 14) ».
- Il titolo è sopra una striscia di pergamena incollata sul foglio di guardia. A car. 39-40 è una Lettera, senza firma, sulla Colonna Traiana (Roma, Marzo 1736). A car. 142 è, di mano di Domenico Giorgi. la descrizione di due mss. appartenuti al Cardinal Caprara. Qua e là sono alcuni catalogi di libri e mss., oltre diversi manifesti a stampa. Le due carte non numerate hanno, per ordine alfabetico. l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.

- 280<sup>3</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 169 a car. 336 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 106 a 201.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 10 Ottobre 1736 al 31 Dicembre 1737.

- 1. Bargellini Giuseppe « Tivoli, 8 Novembre 1736 (car. 184) »; « 27 Novembre 1736 (senza firma, car. 190) »; « 29 Novembre 1736 (car. 191) »; « 5 Dicembre 1736 (car. 196) ».
  - 2. Boze Claude (DE) « Paris, 25 Août 1737 (car. 296) ».
  - 3. Bucoi Bernardo « (Romá), 6 Febbraio 1737 (car. 224) ».
- 4. Bussi Fricano « Viterbo, 1 Maggio 1737 (car. 243) »; « 15 Maggio 1737 (car. 252) »; « 22 Maggio 1737 (car. 257) »; « 29 Maggio 1737 (coll'impronta d'una corniola, car. 262) »; « 9 Giugno 1737 (car. 265) »; « 19 Giugno 1737 (car. 268) »; « 3 Luglio 1737 (car. 274) »; « 14 Agosto 1737 (con una ricevuta di Francesco Ficoroni, car. 289) »; « 11 Dicembre 1737 (car. 326) »; « 29 Dicembre 1737 (car. 332) ».
- 5. Capponi Ferrante Maria « Firenze, 15 Gennaio 1737 (car. 213) »; « 22 Febbraio 1737 (car. 220) »; « 3 Settembre 1737 (car. 299) »; « 10 Settembre 1737 (car. 304) »; « 1 Ottobre 1737 (car. 313) ». Sono senza firma.
  - 6. Cardelli Francesco Maria « Tivoli, 19 Ottobre 1736 (car. 174) ».
  - 7. CARSELLI GIOVANNI FRANCESCO « (Roma), 18 Gennaio 1737 (car. 215) ».
- 8. Cattani Francesco 2 « Lendinara, 7 Maggio 1737 (car. 248) »; « 28 Maggio 1737 (car. 260) ».
  - 9. CAUMONT Marquis (de) « Avignon, 3 Novembre 1736 (car. 179) ».
  - 10. CERATI GASPARE « Pisa, 4 Novembre 1737 (car. 318) ».
- 11. Crispi Girolamo « Roma, 10 Dicembre 1737 (con la copia, di mano del Capponi, di una lettera, scritta da Ferrara, all'abate Fulvio Guerra, car. 324-325) ».
- 13. Finocomi Orlando (librajo) « Firense, 9 Aprile 1737 (con una nota di libri, car. 239) »; « 17 Dicembre 1737 (car. 327) »; « 31 Dicembre 1737 (car. 335) ».
  - 14. FORIER PIETRO « (Roma), 30 Dicembre 1737 (car. 333) ».
  - 15. Frosini Abate « (Roma), 4 Novembre 1736 (car. 181) ».
- 16. Gaddi Monsignor « (Roma), 23 Ottobre 1736 (car. 176) »; « 6 Aprile 1737 (car. 236) ».
- 17. Giorgi Domenico « (Roma), 17 Marzo 1737 (car. 229-233) »; « 8 Aprile 1737 (car. 238) »; « 19 Dicembre 1737 (car. 329) ».
  - 18. Gori Anton Francesco « Firenze, 16 Ottobre 1736 (car. 171) »; « 6 No-

- vembre 1736 (car. 182) »; « 13 Novembre 1736 (car. 186) »; « 20 Novembre 1736 (car. 188) »; « 11 Dicembre 1736 (car. 200) »; « 15 Genneio 1737 (car. 211) »; « 2 Aprile 1737 (car. 234) »; « 28 Maggio 1737 (car. 258) »; « 4 Giugno 1737 (car. 263) »; « 17 Giugno 1737 (car. 266) »; « 2 Luglio 1737 (car. 271) »; « 3 Settembre 1737 (car. 297) »; « 15 Ottobre 1737 (car. 315) »; « 5 Novembre 1737 (car. 319) ».
- 19. Landi Galvano « Rivalta, 11 Luglio 1737 (car. 276) »; « Piacenza, 18 Luglio 1737 (car. 278) »; « 26 Settembre 1737 (car. 311) ». Sono senza firma.
  - 20. MARCOLINI Bali « Ancona, 13 Dicembre 1736 (car. 202) ».
- 21. MARMI GIURPPE ERMENEGILDO « Firenze, 13 Dicembre 1736 (car. 204) »; « 19 Gennaio 1737 (car. 218) ».
  - 22. MICHELI DOMENICO « Spoleto, 18 Dicembre 1736 (car. 209) ».
- 23. Monti Filippo « (Roma), senza data (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 310) ».
- 24. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 22 Maggio 1737 (car. 255) »; « 7 Agosto 1737 (car. 286) »; « 11 Settembre 1737 (car. 306) »; « 22 Settembre 1737 (car. 308) »; « 21 Ottobre 1737 (car. 317) ».
  - 25. Odam Girolamo « (Roma), 30 Giugno 1737 (car. 270) ».
- 26. Oddi Carlo (desti) « Perugia, 10 Ottobre 1736 (car. 169) »; « 11 Dicembre 1736 (car. 198) »; « 23 Aprile 1787 (car. 241) ».
  - 27. Pagliarini Giustiniano (librajo) « Foligno, 1 Gennaio 1737 (car. 210) ».
  - 28. Peruzzi Generoso « Tivoli, 2 Novembre 1736 (car. 177) ».
- 29. PESCHERINI FRANCESCO MARIA « Arezzo, 11 Novembre 1736 (car. 185) »; « 16 Dicembre 1736 (car. 206) ».
  - 30. Porcari Gregorio « Napoli, 10 Novembre 1737 (car. 321) ».
- 31. Recco Abate « (Roma), 2 Febbraio 1737 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 222) »; « 17 Marso 1737 (car. 227) »; « 18 Maggio 1737 (car. 254) ».
  - 32. SALVINI SALVINO « Firense, 24 Dicembre 1737 (car. 330) ».
- 33. Soderini Nicolò « (Roma), 1 Agosto 1737 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 282) »; « 3 Agosto 1737 (car. 284) ».
  - 34. VENUTI Abate < (Roma), < 7 Maggio 1737 (car. 245) >.
- 35. Volpi Giuerppe Rocco « (Roma), 18 Dicembre 1736 (car. 208) »; « 10 Febbraio 1737 (car. 228) »; « 7 Maggio 1737 (car. 246) »; « 1 Implio 1737 (car. 273) »; « 19 Agosto 1737 (con alcune iscrizioni latine, car. 291) »; « 8 Novembre 1737 (car. 320) ».
- A car. 207 è, di mano del Capponi, la descrizione sommaria di un ms. di Francesco Ximenes. Qua e là sono alcuni catalogi di libri e di medaglie, oltre qualche manifesto a stampa.

- 281¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 168 num., oltre tre carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 98.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dall'8 Gennaio 1738 al 28 Ottobre 1739. Tomo XI°.

- 1. ARGELATI FILIPPO « Milano, 12 Marzo 1738 (car. 12) »; « 11 Luglio 1738 (car. 37) »; « 20 Agosto 1738 (car. 45) »; « 19 Settembre 1738 (car. 55) »; « 3 Ottobre 1738 (car. 67) ».
  - 2. BARDI GIROLAMO « (Roma), 30 Maggio 1739 (car. 129) ».
  - 3. Bucci Bernardo « (Roma), 15 Febbraio 1738 (car. 8) ».
- 4. Bussi Feliciano « Viterbo, 2 Aprile 1738 (car. 20) »; « 8 Giugno 1738 (car. 28) »; « 2 Luglio 1738 (car. 36) »; « 23 Luglio 1738 (car. 41) ».
  - 5. Calogierà Angelo « Vicensa, 18 Agosto 1738 (car. 44) ».
  - 6. Campiglia Giovanni Domenico « (Roma), 2 Settembre 1758 (car. 47) ».
- 7. Cantoni Antonio « Camerino, 14 Ottobre 1738 (car. 72) »; « 27 Ottobre 1738 (car. 75) ».
  - 8. CANTONI GIOVANNI BATTISTA « (Roma), 12 Luglio 1739 (car. 143) ».
- 9. Castiglione Giulio Cesare « Cinyoli, 11 Maggio 1739 (car. 124) ». È diretta a Pietro Forier.
  - 10. Caumont Marquis (de) « Avignon, 7 Juin 1739 (car. 130) ».
  - 11. CENNI FERDINANDO « (Roma), 23 Ottobre 1739 (car. 158) ».
- 12. Conazzotti Giovanni « Civita Lavinia, 1 Luglio 1739 (car. 138, con la responsiva del Marchese Capponi a car. 140<sup>h</sup>) »; « 27 Luglio 1739 (car. 145) ».
- 13. CRISPI GIROLAMO « (Roma), 1 Giugno 1738 (car. 27) »; « 22 Ouobre 1738 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 74) ».
- 14. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 14 Novembre 1738 (car. 80) »; « 7 Febbraio 1739 (car. 92) »; « 10 Marzo 1739 (car. 98) »; « 18 Marzo 1739 (car. 101) ».
- 15. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 3 Febbraio 1738 (car. 6) »; « 16 Giu-gno 1739 (car. 135) ».
- 17. Giorgi Domenico « (Roma), 24 Luglio 1738 (senza firma, car. 42) »; « 6 Settembre 1738 (car. 49) ».
  - 18. Gori Anton Francesco « Firense, 10 Marso 1739 (car. 97) ».
  - 19. GRIMALDI BASILIO « Nawia, 19 Giugno 1737 (car. 29) ».
- 20. Laderchi Giovanni Battista « (Roma), 16 Marzo 1739 (car. 99) »; « 7 Aprile 1739 (car. 110) ».

- 21. LAGNASCKI Conte (di) « (Roma), 18 Ottobre 1739 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 156) ».
- 22. Landi Francesco « Piacenza, 5 Febbraio 1739 (car. 90) »; « 23 Aprile 1739 (È diretta a Galvano Landi, car. 120) »; « (Roma), 17 Agosto 1739 (car. 148) ».
  - 23. LANDI GALVANO « Frascati, 1 Maggio 1739 (car. 118) ». Senza firma.
- 24. Lucenti Ambrogio « (Roma), 28 Novembre 1738 (car. §3) »; « 10 Febbraio 1739 (car. §3) ».
  - 25. MAFFEI SCIPIONE « (Roma), 5 Luglio 1739 (car. 141) ».
- 26. Montauti Antonio « (Roma), 30 Settembre 1738 (car. 65) »; « 25 Novembre 1738 (car. 82) »; « 23 Maggio 1739 (car. 128) ».
- 27. Odam Girolamo « Roma, 30 Marzo 1739 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 103) ».
- 28. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 20 Settembre 1738 (car. 60) »; « 27 Settembre 1738 (car. 63) ».
  - 29. OLIVAZZI BARTOLOMBO « Viterbo, 25 Ottobre 1739 (car. 159) ».
- 30. PALAZZI FRANCESCO « (Roma), 1 Ottobre 1738 (car. 66) »; « 18 Luglio 1739 (car. 144) »; « 28 Luglio 1739 (car. 147) ».
  - 31. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 5 Ottobre 1738 (car. 69) ». Senza firma.
  - 32. PRCORI ANTON FRANCESCO « Pisa, 30 Giugno 1738 (car. 32) ». Senza firma.
  - 33. Pini Onofrio « Bagnorea, 25 Aprile 1739 (car. 115) ».
- 34. POLIDORI VIVENZIO « Bieda, 24 Marzo 1739 (car. 102) »; « 5 Maggio 1739 (car. 121) »; « 18 Agosto 1739 (car. 150) ».
- 35. Pozzo Francesco (DEL) « (Roma), 30 Maggio 1738 (con una nota di quadri, car. 24) ».
- 36. Querini Angelo Maria « Roma, 28 Ottobre 1739 (car. 161) »; « 29 Ottobre 1739 (car. 163) ». Sono senza firma.
- 37. QUINZA FRANCESCO (librajo) « Siena, 29 Marzo 1738 (car. 18) »; « 3 Dicembre 1738 (car. 85) »; « 31 Dicembre 1738 (car. 87) »; « 25 Febbraio 1739 (car. 94) »; « 3 Marzo 1739 (car. 96) ».
  - 38. Quinza Giuseppe Maria « Siena, 6 Maggio 1739 (car. 123) ».
- 39. Revillas Diego « (Roma), 24 Febbraio 1738 (car. 9) »; « 20 Giugno 1738 (car. 30) ».
  - 40. Rossi Filippo (DE) « (Roma), 11 Aprile 1739 (car. 112) ».
- 41. Salustri Giulio « Anagni, 21 Giugno 1738 (car. 31) »; « 23 Dicembre 1738 (car. 86) ».
- 42. Sanseverini Francesco « Napoli, 11 Settembre 1738 (car. 50) »; « 20 Settembre 1738 (car. 57) ». È diretta a Marcello Venuti.
  - 43. Scarfò Giovan Crisostomo « Venezia, 4 Aprile 1739 (car. 106) ».
- 44. SILVESTRO DI SAN BERNARDO « Foce, 9 Giugno 1739 (con quattro iscrizioni latine trovate in Amelia, car. 131-133) »; « 30 Giugno 1739 (car. 137) ».
  - 45. Soderini Nicolò « (Roma), 26 Febbraio 1738 (car. 10) ». Senza firma.

- 46. Solis Tommaso « Civitella, 20 Aprile 1739 (car. 117) ». È diretta a Ono-frio Pini.
  - 47. VLENGHELS GOSSET « (Roma), 8 Gennaio 1738 (car. 1) ».
- 48. Volpi Giurippe Rocco « (Roma), 30 Luglio 1738 (car. 43) »; « 5 Aprile 1739 (car. 108) »; « 24 Aprile 1739 (car. 114) ».
- 49. WABERBART Conte (di) « Caprarola, 15 Octobre 1739 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 154) ».
- 50. ZANOTTI FRANCESCO MARIA « Bologna, 11 Gennaio 1738 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 3) ».
- A car. 151 è la minuta di una lettera del Marchese Capponi (21 Agosto 1739) a Scipione Maffei. A car. 165-168 è una « Relazione delle Pitture che si hanno cavato dall' Escavazioni in Rasina fino all'ultimo Ottobre 1739 », scritta prima in italiano e tradotta poi in spagnuolo. Qua e là sono alcuni catalogi di libri e diversi manifesti a stampa. Le tre carte non numerate hanno, per ordine alfabetico, l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.
- 281°. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 169 a car. 372 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 99 a 220.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 7 Novembre 1739 al 22 Dicembre 1742.

- 1. ALBANI ALESSANDRO « (Roma), 8 Marso 1741 (car. 295) »; « 28 Agosto 1742 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 357) »; « 31 Agosto 1742 (car. 359) »; « 5 Novembre 1742 (car. 366) ».
- 2. Angelis Marchese (de) « Roma, 21 Maggio 1740 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 210) »; « 28 Maggio 1740 (car. 215) »; « 9 Genacio 1741 (car. 282) ». È preceduta (car. 278-281) da una nota di medaglie, coi prezzi.
  - 3. Anna Maria Elettrice Palatina « Firenze, 4 Ottobre 1740 (car. 230) ».
  - 4. Assemani Giuseppe Simonio « (Roma), senza data e senza firma (car. 175) ».
- 5. Baldini Gio. Francesco « (Roma), 24 Novembre 1739 (car. 177) »; « 9 Giugno 1740 (car. 216) »; senza data (sullo stesso foglio di una domanda del Marchese Capponi, car. 268).
  - 6. BARBERINI CORNELIA COSTANZA « Roma, 26 Aprile 1740 (car. 204) ».

- 7. Biscioni Anton Maria « Firenze, 10 Novembre 1739 (car. 171) ».
- 8. Buccelli Pietro « Montepulciano, 13 Novembre 1740 (car. 244) ».
- 9. Buenetti Gaetano « Castelgandolfo, 10 Ottobre 1741 (car. 313) ». Senza firma.
- 10. Camponeschi Gaspare « Orbetello, 4 Maggio 1742 (car. 340) »; « 14 Dicembre 1742 (car. 367) ».
- 11. Capponi Ferrante Maria « Firense, 17 Gennaio 1741 (con una iscrizione latina all'Elettrice Palatina, car. 288) ». Senza firma.
  - 12. CAPPONI SCIPIONE « Firenze, 11 Ottobre 1740 (car. 236) ».
  - 13. Capranica Cesare < (Roma), 9 Agosto 1740 (car. 224) >.
  - 14. Contucci Contuccio « (Roma), 19 Agosto 1742 (car. 350) ».
- 15. Crispi Girolamo « (Roma), 6 Ottobre 1741 (car. 311) »; « 19 Febbraio 1742 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 335) ».
  - 16. ETTORE SALVATORE « Roma, 18 Luglio 1740 (car. 221) ».
- 17. FERRETTI CLEMENTE « Napoli, 17 Maggio 1740 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 205) »; « 2 Luglio 1740 (car. 220) »; « 16 Giugno 1741 (car. 300) ».

  - 19. Forier Pietro « (Roma), sensa data (car. 271) ».
- 20. GALAMINI Canonico (Roma), 18 Novembre 1740 (car. 247) »; 7 Dicembre 1740 (car. 258) ».
- 21. Giorgi Domenico « (Roma), 23 Maggio 1740 (car. 212) »; « 30 Luglio 1742 (car. 341) ».
- 22. Giudice Nicolò (del) « (Roma), senza data (car. 303) »; « 15 Settembre 1741 (car. 305) »; « 18 Settembre 1741 (car. 307) ». Sono senza firma.
- 23. Gori Anton Francesco « Firenze, 2 Febbraio 1740 (car. 186) »; « 9 Febbraio 1740 (car. 189) »; « 8 Marso 1740 (car. 196) »; « 15 Marso 1740 (car. 200) »; « 27 Dicembre 1740 (car. 262) »; « 23 Gennaio 1741 (car. 289) »; « 7 Agosto 1742 (car. 344) »; « 28 Agosto 1742 (car. 355) »; « 9 Ottobre 1742 (car. 360) »; « 16 Ottobre 1742 (car. 362) ».
  - 24. Gualtieri Abate « (Roma), 19 Dicembre 1739 (car. 183) ».
  - 25. GUIDUCCI JACOPO NICOLÒ « Firense, 4 Ottobre 1740 (car. 232) ».
- 26. LADERCHI GIOVANNI BATTISTA « Faenza, 25 Luglio 1740 (car. 222) »; « 16 Ottobre 1740 (car. 237) ».
- 27. MARCELLI GIOVANNI PAOLO « Venesia, 12 Novembre 1740 (car. 242) »; « (Roma), 11 Giugno 1741 (car. 298) ».
- 28. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 11 Novembre 1739 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 172) »; « 27 Novembre 1739 (car. 180) »; « 16 Novembre 1740 (car. 246) »; « 27 Dicembre 1740 (car. 263) ».
  - 29. MILLINI MARIO « (Roma), 18 Dicembre 1741 (car. 322) ».
- 30. Monaldini Venanzio (librajo) « (Roma), senza data (car. 293) »; « 20 Settembre 1741 (car. 308) ».
  - 31. MUGIANI GARZIA « (Roma), 19 Ottobre 1740 (car. 238) »; senza data (car. 291);

- « 15 Dicembre 1741 (car. 318) »; « 18 Dicembre 1741 (car. 319) »; « 30 Gennaio 1742 (car. 325) ».
  - 32. MURATORI LUDOVICO ANTONIO « Modena, 18 Aprile 1740 (car. 202) ».
- 33. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 17 Maggio 1740 (car. 207) »; « 21 Giugno 1740 (car. 217) »; « 14 Gennaio 1741 (car. 284) ».
  - 34. PACE ALESSANDRO « (Roma), 17 Agosto 1740 (car. 225) ».
  - 35. Pagliarini Giustiniano (librajo) « Föligne, 7 Novembre 1739 (car. 170) ».
  - 36. PALAZZI FRANCESCO « (Roma), Dicembre 1739 (car. 178-179) ». Senza firma.
- 37. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 8 Ottobre 1740 (car. 235) »; senza data (car. 251); senza data (car. 269); « Agosto 1742 (car. 346) »; senza data (car. 354); « 5 Dicembre 1742 (car. 368) ». Sono senza firma.
  - 38. Pescherini « (Roma), senza data (car. 219) ».
  - 39. PICCOLOMINI ENBA SILVIO « (Roma), 26 Settembre 1741 (car. 310) ».
- 40. Porta Bruto Marcello « (Roma), 6 Ottobre 1740 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi, car. 233) ».
- 41. QUERINI ANGELO MARIA « Brescia, 10 Dicembre 1739 (car. 181) »; « 8 Ottobre 1740 (car. 235) ».
- 42. Ramaggini Giovan Giuseppe « Frascati, 30 Agosto 1740 (car. 226) »; « 28 Dicembre 1740 (car. 260) »; « 29 Maggio 1741 (car. 296) »; « 6 Settembre 1741 (car. 304) »; « 16 Novembre 1741 (car. 316) »; « 5 Novembre 1742 (car. 363) ».
  - 43. RANIERI COSTANTINO « (Roma), 27 Dicembre 1739 (car. 184) ».
- 44. Revillas Diego « Roma, 1 Aprile 1742 (car. 338) »; « 1 Agosto 1742 (car. 342) »; « 5 Agosto 1742 (car. 348) »; « 26 Agosto 1742 (car. 352) ».
  - 45. Scilla Giulia senza luogo e data (car. 275) ».
  - 46. STUDENDOLI « (Roma), 27 Settembre 1740 (car. 229) ». Senza firma.
- 47. Volpi Giuseppe Rocco « Roma, 7 Gennaio 1741 (car. 265) »; « 22 Dicembre 1742 (car. 370) ».

Nel codice sono le minute di cinque lettere del MARCHESE CAPPONI ad Anton Francesco Pecori (senza data, car. 176°); al Cardinal Angelo Maria Querini (21 Novembre 1739, car. 176°) e senza data, car. 283); a Monsignor Millini (18 Dicembre 1741, car. 321); a Monsignor Cavalchini (15 Dicembre 1741, car. 369). A car. 253-254 sono due Sonetti dedicati al Capponi: il primo di Pietro Gaucci, il secondo di Anonimo: «Tu per me su la Croce, o mio Signore». Seguono: a car. 267 una nota dei «Maestri più eccellenti nel far Cembali»; a car. 270 e 272-274 alcune notizie biografiche di Nicolò Niccoli con una copia della «Hecatostica Quinta»; a car. 278-279 un'offerta di vendita di una collezione di Monete Pontificie; a car. 333 una Lettera senza firma e senza data. Qua e là sono alcuni catalogi di libri e di cose antiche, oltre diversi manifesti a stampa.

- 282<sup>1</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 173 num., oltre due carte in principio non numerate. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 91.
  - « Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 1743 e 1744. Tomo XII° ».

- 1. ALTICOZIO FILIPPO « Cortona, 30 Maggio 1744 (car. 148) ».
- 2. Avigliano Marchese (d') « Ancona, 7 Maggio 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 121) ».
- 3. Biscioni Anton Maria « Firenze, 31 Gennaio 1744 (È diretta a Gio. Domenico Campiglia, car. 63) »; « 25 Febbraio 1744 (car. 71) »; « 10 Marzo 1744 (car. 87) »; « 14 Aprile 1744 (car. 102) ».
- 4. Buzzetti Pietro Antonio « Piacenza, senza data (con una nota di libri, car. 97) »; « 16 Aprile 1744 (car. 103) »; « 23 Aprile 1744 (con una nota di libri, car. 111) »; « 14 Maggio 1744 (car. 132-134) »; « 20 Maggio 1744 (car. 142) »; « 28 Maggio 1744 (car. 146) »; « 4 Giugno 1744 (car. 155) »; « 18 Giugno 1744 (car. 162) »; « 26 Giugno 1744 (car. 171-172) ».
  - 5. Campiglia Giovanni Domenico « Roma, 20 Gennaio 1744 (car. 59) ».
- 6. Cantoni Antonio « Faenza, 16 Gennaio 1744 (car. 58) »; « 27 Febbraio 1744 (car. 77) ».
- 7. Capponi Ferbante Maria « Firenze, 3 Marzo 1744 (car. 80) »; « 7 Aprile . 1744 (car. 100) ». Sono senza firma.
  - 8. CAPPONI SETTIMIA « Firenze, 29 Gennaio 1744 (car. 61) ».
  - 9 CATTANI FRANCESCO « Lendinara, 16 Maggio 1744 (car. 135) ».
  - 10. Colonna Girolamo « (Roma), 28 Luglio 1743 (car. 29) ».
  - 11. ETTORE SALVATORE « (Roma), 10 Settembre 1743 (car. 43) ».
  - 12. FERRÒ CLEMENTE « (Roma), 9 Giugno 1744 (car. 157) ».
- 13. FICORONI FRANCESCO « (Roma), 23 Maggio 1743 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 13) »; « 25 Maggio 1743 (car. 15) »; « 26 Giugno 1743 (car. 20) »; « 28 Giugno 1743 (car. 22) ».
- 14. Finocchi Orlando (librajo) « Firenze, 24 Marzo 1744 (con una nota di libri e con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 91) ».
- 15. Gori Anton Francesco « Firenze, 23 Aprile 1743 (car. 6) »; « 21 Maggio 1743 (car. 9) »; « 11 Giugno 1743 (car. 17) »; « 7 Gennaio 1744 (car. 55) »; « 1 Febbraio 1744 (car. 64) »; « 25 Febbraio 1744 (car. 69) »; « 3 Marzo 1744 (car. 82) ».
- 16. Lalli Carlo « Foligno, 20 Maggio 1744 (car. 116) ». È diretta a Gio. Battista Perotti.

- 17. Landi Erancesco « Piacenza, 27 Febbraio 1744 (car. 73) »; « 19 Marzo 1744 (car. 89) »; « 23 Aprile 1744 (car. 109) »; « 14 Maggio 1744 (car. 125) »; « 4 Giugno 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 153) ».
  - 18. Magagnati Giovanni Battista « Bologna, 20 Maggio 1744 (car. 141) ».
  - 19. Massucci Agostino « (Roma), 14 Giugno 1743 (car. 19) ».
  - 20. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 6 Luglio 1743 (car. 26) ».
- 21. Pandolfi Domenico « Fabriano, 28 Giugno 1743 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 23) ».
- 22. Panighetti Agostino « Padova, 19 Dicembre 1743 (con la minuta di una lettera di proposta del Marchese Capponi, car. 53) »; « 16 Maggio 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi car. 136) ».
- 23. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 11 Dicembre 1743 (car. 52) »; « 15 Gennaio 1744 (car. 57) »; « Marzo 1744 (car. 79) »; « 21 Aprile 1744 (car. 105) »; « 2 Maggio 1744 (car. 118) ».
- 24. Perotti Giovanni Battista « Roma, 24 Aprile 1744 (car. 113) »; « 19 Maggio 1744 (car. 139) ».
  - 25. Pozzobonelli Giuseppe « (Roma), 23 Gennaio 1744 (car. 60) ».
- 26. QUERINI ANGELO MARIA « (Roma), 21 Ottobre 1743 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 45) »; « 18 Novembre 1743 (car. 48) ». Sono senza firma.
- 27. RATTI Andrea « (Roma), 26 Agosto 1743 (car. 42) »; « Piacensa, 5 Marso 1744 (car. 84) »; « 26 Marso 1744 (car. 108) »; « Milano, 22 Aprile 1744 (car. 106) »; « 27 Maggio 1744 (car. 144) »; « 3 Giugno 1744 (car. 150) »; « 17 Giugno 1744 (con una scheda di appunti del Marchese Capponi, car. 160) »; « 1 Luglio 1744 (car. 173) ».

  - 30. VEBRI FABIO « (Roma), 9 Agosto 1743 (car. 39) ».
- 31. VENUTI MARCELLO « Cortona, 22 Giugno 1744 (car. 166) ». A car. 167<sup>b</sup> è la responsiva del Marchese Capponi.
  - 32. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 25 Agosto 1743 (car. 41) ».
- 33. Zampiccoli Carlo Francesco « Forli, 14 Maggio 1744 (È diretta a Gio. Battista Perotti, car. 127) »; « 14 Giugno 1744 (car. 158) ».
  - 34. ZENTI DOMENICO ANTONIO (librajo) « Viterbo, 24 Giugno 1744 (car. 170) ».
- Il titolo è sopra una striscia di pergamena incollata sul foglio di guardia. Nel codice sono le minute di cinque lettere del MARCHESE CAPPONI a Girolamo Colonna (28 Luglio 1743, car. 25); al Cardinal Angelo Maria Querini (17 Novembre 1743, car. 47); a Giovanni Battista Magagnati (9 Maggio 1744, car. 123); a Carlo Francesco Zampiccoli (30 Maggio 1744, car. 129); a Galeotto Co-

razzi Ridolfinii (11 Luglio 1744. car. 167°). A car. 31-38 sono le «Reflexions sur l'Examen de la nature du lieu ou espace du P. Boutary», estratte dal «Journal de Trévoux, Juillet 1742, pag. 1179». A car. 119-120 è la descrizione di un medaglione di M. Aurelio Antonino Elagabolo, acquistato dal Marchese Capponi. Qua e la sono alcuni catalogi di libri e diversi manifesti a stampa, oltre qualche disegno a matita di oggetti del Museo Capponiano. Le due carte non numerate hanno, per ordine alfabetico, l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.

282<sup>3</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 174 a car. 347 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 92 a 176.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 2 Luglio al 31 Dicembre 1744.

- 1. ALTICOZIO FILIPPO « Cortona, 5 Luglio 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 176) »; « 20 Luglio 1744 (car. 189) »; « 7 Settembre 1744 (car. 258) »; « 12 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 298) »; « 19 Dicembre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 330) ».
  - 2. Berloni Francesco « (Roma), senza data (car. 283) ». Senza firma.
  - 3. BERTI ALESSANDRO « (Roma), 28 Dicembre 1744 (car. 342) ».
  - 4. Biglia Antonio « (Roma), 20 Agosto 1744 (car. 220) ».
- 5. Biscioni Anton Maria « Firenze, 13 Ottobre 1744 (car. 300) »; « 3 Novembre 1744 (car. 319) »; « 22 Dicembre 1744 (car. 335) ».
- 6. Busnetti Gaetano « (Roma), 26 Agosto 1744 (car. 238) ». È diretta a Alessandro Olivieri.
- 7. Buzzetti Pietro Antonio « Piacenza, 2 Luglio 1744 (car. 174) »; « 10 Luglio 1744 (car. 180) »; « 16 Luglio 1744 (car. 182) »; « 6 Agosto 1744 (car. 212) »; « 27 Agosto 1744 (car. 239) »; « 17 Settembre 1744 (car. 273) »; « 1 Ottobre 1744 (car. 281) »; « 8 Ottobre 1744 (car. 293) »; « 22 Ottobre 1744 (car. 301) »; « 29 Ottobre 1744 (car. 303) »; « 31 Ottobre 1744 (car. 308) »; « 5 Novembre 1744 (car. 313); « 12 Novembre 1744 (car. 317) »; « 25 Novembre 1744 (car. 321) »; « 3 Dicembre 1744 (car. 324) »; « 10 Dicembre 1744 (car. 326) »; « 23 Dicembre 1754 (car. 336) »; « 31 Dicembre 1744 (car. 316) ».

- 8. Corazzi Ridolfini Galeotto « Cortona, 20 Luglio 1744 (car. 188) »; « 24 Agosto 1744 (car. 231) »; « 7 Settembre 1744 (car. 257) ».
- 9. CRISPI GIROLAMO « Ferrara, 30 Dicembre 1744 (con una nota sull'edizione ventisettona del Boccaccio, car. 343-345) ».
  - 10. ESPERTI GIUSEPPE LUIGI « (Roma), 30 Agosto 1744 (car. 247) ».
- 11. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 21 Luglio 1744 (con una nota di libri, car. 191) »; « 25 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 232) ».
  - 12. GIAMPEDI GIAN DOMENICO « (Roma), 1 Novembre 1744 (car. 311) ».
  - 13. Giorgi Domenico « (Roma), 13 Dicembre 1744 (car. 328) ».
- 14. Gori Anton Francesco « Firenze, 25 Agosto 1744 (car. 235) »; « 1 Settembre 1744 (car. 249) ».
- 15. GUARNACCI MARIO « Roma, 27 Luglio 1744 (car. 195) »; « 31 Luglio 1744 (con un brano del suo « Discorso sulle XII Tavole », car. 200-201) ». Sono senza firma.
- 16. MAGAGNATI GIOVANNI BATTISTA « Bologna, 29 Luglio 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 197) »; « 12 Agosto 1744 (car. 228) »; « 15 Agosto 1744 (car. 217) »; « 29 Agosto 1744 (car. 245) »; « 7 Novembre 1744 (car. 315) »; « 14 Novembre 1744 (car. 320) »; « 28 Novembre 1744 (car. 323) ».
- 17. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 16 Dicembre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 332) ».
- 18. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 24 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 229) »; « 15 Settembre 1744 (con una nota di medaglie, car. 265) »; « 7 Ottobre 1744 (con una nota di medaglie, car. 287) »; « 12 Novembre 1744 (car. 319) »; « 24 Dicembre 1744 (car. 338) »; « 27 Dicembre 1744 (car. 340) ».
  - 19. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 5 Settembre 1744 (car. 255) ».
- 20. Passeri Giovanni Battista « *Pesaro*, 7 Maggio 1744 (car. 291) ». È diretta s Gio. Battista Perotti.
- 21. Perotti Giovanni Battista « Perugia, 29 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 243) »; « 7 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 290) ».
- 22. RATTI ANDREA « Milano, 22 Luglio 1744 (car. 193) »; « 4 Agosto 1744 (car. 202) »; « 19 Agosto 1744 (car. 218) »; « 27 Agosto 1744 (car. 241) »; « 9 Settembre 1744 (car. 263) »; « 16 Settembre 1744 (car. 268) ».
- 23. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 18 Luglio 1744 (car. 184) »; « 28 Dicembre 1744 (car. 334) ».
- 24. Zampiccoli Carlo Francesco « Forlì, 29 Luglio 1744 (È diretta a Gio. Battista Perotti, car. 185) »; « 6 Agosto 1744 (car. 211. Precedono (car. 204-210) tre note di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 23 Agosto 1744 (car. 225. Precede (car. 222-224) una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 3 Settembre 1744 (con una nota di camei e smalti,

car. 251) »; - « 16 Settembre 1744 (car. 271. Precede (car. 270) la minuta della responsiva del Marchese Cappori, e fra le car. 271-272 è, di sua mano, una piccola scheda con parecchi appunti bibliografici) »; - « 4 Ottobre 1744 (car. 285) »; - « 11 Ottobre 1744 (car. 297. Precede (car. 295-296) la minuta della responsiva del Marchese Cappori) »; - « 29 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Cappori, car. 305) ».

Nel codice sono le minute di nove lettere del Marchese Capponi a Carlo Francesco Zampiccoli (28 Luglio 1744, car. 187; 9 Settembre 1744, car. 260-261; senza data, car. 262; 21 Ottobre 1744, car. 295-296); a Filippo Alticozio (10 Agosto 1744, car. 214-215°; 26 Agosto 1744, car. 237); a Galeotto Corazzi Ridolfini (12 Agosto 1744, car. 215b-216°); a Giammaria Mazzuchelli (senza data, car. 299b); a Giovanni Battista Magagnati (31 Ottobre 1744, car. 310). A car. 226-227 è una nota di libri, coi prezzi. A car. 275-280 è una « Dissertazione 2° dello Stato di Cortona in tempo dell'Antico Dominio Tirreno».

283¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 196 num., oltre una carta in principio non numerata. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 109.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 2 Gennaio al 15 Ottobre 1745, con due lettere scritte nel 1746. Tomo XIII°.

- 1. ALTICOZIO FILIPPO « Cortona, 15 Marso 1745 (car. 75) »; « 24 Aprile 1745 (car. 111) ».
- 2. Aureli Filippo « Perugia, 13 Febbraio 1745 (con la minuta di una lettera del Marchesa Capponi a Gregorio Aureli, car. 35) »; « 19 Marzo 1745 (car. 82) »; '- « 6 Aprile 1745 (car. 96) ». Sono dirette al fratello Gregorio Aureli e le prime due sono in copia.
- 3. Avigliano Marchese (d') « Ancona, 29 Settembre 1745 (car. 187) »; « 6 Ottobre 1745 (car. 191) »; « 14 Ottobre 1745 (car. 194) »; « 15 Ottobre 1745 (car. 195) ».
  - 4. Biglia Antonio « (Roma), 2 Aprile 1745 (car. 926) ».

- 5. Biscioni Anton Maria « Firenze, 23 Febbraio 1745 (car. 47) »; « 23 Marzo 1745 (car. 83) » « 1 Giugno 1745 (car. 131) »; « 22 Giugno 1745 (car. 143) »; « 17 Maggio 1746 (car. 192) ».
- 6. Bonini Pietro « (Roma), 7 Luglio 1746 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 161) ».
- 7. Bornato Giambattista « Venezia, 9 Gennaio 1745 (car. 8) »; « 6 Febbraio 1745 (con una nota di libri, car. 21) »; « 20 Febbraio 1745 (car. 43) »; « 6 Marzo 1745 (car. 60) »; « 3 Aprile 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 90-92°) »; « 17 Aprile 1745 (car. 102) »; « 8 Maggio 1745 (car. 119) »; « 17 Luglio 1745 (car. 157) »; « 14 Agosto 1745 (con una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 163) »; « 11 Settembre 1745 (car. 176) ».
- 8. Bottari Guido « (Roma), 12 Marzo 1745 (con una nota di libri, car. 66) »; « 15 Giugno 1746 (car. 100) ».
  - 9. Bruni Filippo « (Roma), 4 Maggio 1745 (car. 117) ».
  - 10. Busnetti Gaetano « (Roma), 11 Maggio 1745 (car. 122) ».
- 11. Buzzetti Pietre Antonio « Piacenza, 14 Gennaio 1745 (car. 13) »; « 4 Febbraio 1745 (car. 18-20) »; « 4 Marso 1745 (car. 58) »; « 9 Marso 1745 (car. 68) »; « 11 Marso 1745 (car. 70) »; « 28 Marso 1745 (car. 80) ».
- 12. Cantoni Antonio « Faenza, 11 Febbraio 1745 (car. 34) »; « 28 Febbraio 1745 (car. 57) »; « il giorno di Pasqua 1745 (car. 106) »; « 2 Maggio 1745 (car. 112) ».
  - 13. CARDELLA FRANCESCO « (Roma), senza data (car. 172) ». Senza firma.
- 14. Colbti Sebastiano (librajo) « Venesia, 2 Ottobre 1745 (car. 188) ». È diretta a Lorenzo Barbiellini.
- 15. Corazzi Ridolfini Galeotto « Cortona, 17 Maggio 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 127) »; « 7 Giugno 1745 (car. 135) »; « 5 Luglio 1745 (car. 144) ».
- 16. ETTORE SALVATORE « (Roma), 24 Gennaio 1745 (car. 17) »; « Firense, 16 Marzo 1745 (car. 76) »; « Montenero, 15 Maggio 1745 (car. 123) »; « Livorno, 23 Agosto 1745 (car. 169) »; « 6 Settembre 1745 (car. 174) ».
- 17. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 23 Febbraio 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 50-52) »; « 9 Marzo 1745 (car. 64) ».
  - 18. Giorgi Domenico « (Roma), 13 Settembre 1745 (car. 184) ». Sonza firma.
- 19. Gori Anton Francesco « Firenze, 4 Maggio 1745 (car. 114) »; « 18 Maggio 1745 (car. 129) »; « 1 Giugno 1745 (car. 132) »; « 15 Giugno 1745 (car. 140) »; « 20 Luglio 1745 (car. 159) ».
- 20. Guasco Ottavio « Bordo (Bordeaux), 20 Maggio 1745 (car. 130) »; « 8 Luglio 1745 (car. 152) ».
  - 21. Landi Francesco « Piacensa, 18 Febbraio 1745 (car. 41) ».
- 22. MAGAGNATI GIOVANNI BATTISTA « Bologna, 20 Gennaio 1745 (car. 15) »; « 6 Febbraio 1745 (car. 25) »; « 20 Febbraio 1745 (car. 45) ».

- 23. MARANGONI GIOVANNI « (Roma), 3 Gennaio 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 4) ».
  - 24. MARTELLI Abate « (Roma), 15 Maggio 1745 (car. 125) ».
  - 25. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 2 Gennaio 1745 (car. 1) ».
  - 26. MAZZINI BRUNO « Civitavecchia, 10 Giugno 1745 (car. 136) ».
- 27. MAREUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 4 Gennaio 1745 (car. 7) »; « 13 Gennaio 1745 (con un foglio di domande bibliografiche, car. 10-11) »; « 10 Febbraio 1745 (car. 31) ».
  - 28. PACIAUDI PAOLO « Napoli, 5 Maggio 1745 (car. 118) ».
  - 29. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 25 Febbraio 1745 (car. 54) ».
- 30. PREDITI GIOVANNI BATTISTA « Perugia, 14 Febbraio 1745 (car. 37) »; « 16 Febbraio 1745 (car. 40) »; « 23 Febbraio 1745 (car. 48) »; « 30 Marso 1745 (car. 88) »; « 6 Aprile 1745 (car. 94) »; « 13 Aprile 1745 (car. 98) »; « 17 Aprile 1745 (car. 104) »; « 24 Aprile 1745 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 109) »; « Macerata, 11 Giugno 1745 (car. 138) ».
  - 31. Peruzzi Bindo Simone « Firense, 18 Maggio 1745 (car. 84) ».
- 32. Porcelli Grovanni Massimo (librajo) « Napoli, senza data (con una nota di libri, car. 27) »; « 22 Giugno 1745 (car. 150) »; senza data (con una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 181-183); « 2 Ottobre 1745 (car. 189) ».
- 33. Ratti Andrea « Milano, 17 Fobbraio 1745 (car. 38) »; « 17 Marzo 1745 (car. 78) »; « Piacensa, 25 Giugno 1745 (car. 145) ».
- 34. Tomasi Carlo « Ancona, 23 Settembre 1745 (car. 185) »; « 3 Ottobre 1745 (car. 190) ».
  - 35. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 4 Settembre 1745 (car. 171) ».
- 36. Voltaire François Marie « Parigi, 20 August 1745 (con la copia della responsiva del Marchese Capponi, car. 166) ».
- 37. Zampiccoli Carlo Francesco senza luogo e data (car. 142); « Forlì, 4 Lu-glio 1745 (con la copia di un diploma della Contessa Matilde dell'anno 1106, car. 147-149) ».

Nel codice sono le minute di dieci lettere del Marchese Capponi a Orlando Finocchi (13 Marzo 1745, car. 74); a Claude de Boze (27 Marzo 1745, car. 85); a Giovanni Battista Perotti (14 Aprile 1745, car. 101); a Giambattista Bornato (24 Aprile 1745, car. 108; 10 Luglio 1745, car. 154; 13 Febbraio 1745, car. 178); al Cardinal Vicario (3 Gennaio 1745, car. 121); a Carlo Francesco Zampiccoli (5 Giugno 1745, car. 134); a Sebastiano Coleti (5 Luglio 1745, car. 155); al Marchese d'Avigliano (29 Settembre 1745, car. 187). Qua e la sono alcuni catalogi di libri e ricevute di librai,

oltre qualche manifesto a stampa. La carta non numerata ha, per ordine alfabetico, l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.

283<sup>2</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 197 a car. 384 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 110 a 163.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 16 Ottobre 1745 al 30 Luglio 1746, con un'appendice di lettere scritte in diversi anni.

- 1. ALAMANNI RAFFAELLO « (Firenze), 9 Gennaio 1704 (car. 344) ».
- 2. AVIGLIANO Marchese (d') « Ancona, 14 Gennaio 1745 (car. 218) ».
- 3. BARDI DOMENICO « (Firenze) 18 Maggio 1701 (car. 342) ».
- 4. Bornato Giamattista « Venezia, 16 Ottobre 1745 (car. 199) »; « 30 Ottobre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 206) »; « 13 Novembre 1745 (car. 215) ».
- 5. Crispi Girolamo « Ferrara, 28 Dicembre 1745 (con la sola poscritta autografa, car. 236) ».
  - 6. ETTORE SALVATORE « Palermo, 30 Novembre 1745 (car. 229) ».
  - 7. Gori Anton Francesco « Firenze, 19 Aprile 1746 (car. 256) ».
- 8. GUASCO OTTAVIO « Bordo (Bordeaux), 15 Novembre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 220-222) »; « 12 Aprile 1746 (car. 223) ».
- 9. HARDER CORRADO « (Firenze), 27 Agosto 1703 (car. 346) »; « Costanza, 17 Giugno 1704 (car. 347) »; « 19 Giugno 1704 (car. 348) ».
  - 10. ITIER GIOVANNI BATTISTA « Sinigaglia, 28 Luglio 1746 (car. 248) ».
- 11. Lami Giovanni « Arcetri, 21 Giugno 1746 (car. 323) ». Senza firma e di mano aliena. Il Lami vi accompagna i numm. 6-7 e 31-32 delle Novelle Letterarie (car. 326-341).
- 12. Magagnati Giovanni Battista « Bologna, 23 Luglio 1746 (car. 243) »; « 27 Luglio 1746 (car. 244) »; « 27 Luglio 1746 (car. 246) »; « 13 Agosto 1746 (car. 252) ».
  - 13. MASETTI GIOVANNI GUGLIELMO « Firenze, 28 Aprile 1705 (car. 345) ».
- 14. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 28 Aprile 1746 (con un catalogo di medaglie, car. 263-288) ». A car. 289 è la responsiva del Marchese Capponi.
- 15. ORIGO GASPARE « (Roma?), 11 Dicembre 1713 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 351) ».

- 16. Pasquali Giambattista (librajo) « Venesia, 22 Luglio 1746 (car. 241) ». È diretta a Pietro Bonini.
  - 17. PEROTTI GIOVANNI BATTISTA « Pesaro, 31 Dicembre 1745 (car. 238) ».
- 18. Porcelli Giovanni Massimo (librajo) senza luogo e data (con un catalogo di libri, car. 290).
  - 19. SALVINI SALVINO « Firenze, 13 Ottobre 1705 (car. 349) ».
- 20. Tomasi Amadore « Comacchio, 25 Giugno 1746 (car. 235) »; « 19 Luglio 1746 (car. 240) »; « 6 Agosto 1746 (car. 250) »; « 13 Agosto 1746 (car. 251) »; « 16 Agosto 1746 (car. 254) »; « 17 Agosto 1746 (car. 255) »; « 14 Giugno 1746 (car. 258) »; « 16 Luglio 1746 (car. 259) ».
- 21. Tomasi Carlo « Polverigi, 17 Ottobre 1745 (car. 201) »; « Foligno, 11 Novembre 1745 (car. 214) »; « Roma, 22 Novembre 1745 (car. 225) ». È copia di lettera diretta alla Marchesa Maria Pini ad Osimo.
- 22. TORRI PAOLO ANTONIO « Sinigaglia, 16 Giugno 1746 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 227) »; « 28 Luglio 1746 (firmata pure da Gio. Battista Fuer e con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 248) »; « 24 Giugno 1746 (car. 260) ».
- 23. Zampiccoli Carlo Francesco « Forlì, 21 Ottobre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 203) »; « 4 Novembre 1745 (car. 209) »; « 14 Novembre 1745 (con una nota di libri, car. 216) »; « 8 Dicembre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 231) »; « 29 Dicembre 1745 (car. 237) ».
  - 24. Zeno Apostolo « Venezia, 30 Luglio 1746 (car. 325) ».

Nel codice sono le minute di sei lettere del Marchese Capponi a Giambattista Bornato (23 Ottobre 1745, car. 205); a Claude de Boze (9 Novembre 1745, car. 10-11); a Paolo Paciaudi (5 Ottobre 1745, car. 212); a Carlo Francesco Zampiccoli (16 Ottobre 1745, car. 213); a Girolamo Crispi (18 Dicembre 1745, car. 234); ad Anton Francesco Gori (6 Ottobre 1737, car. 366). A car. 197-198 è una descrizione del medaglione di M. Aurelio Antonino Elagabalo, intitolata: « Socijs Regiae Academiae Parisiensis Inscriptionum et Bonarum Artium, Marchio Alexander Gregorius Capponius eiusdem Academiae Socius honorarius, felicitatem » e seguita da una lettera latina, che compendia quella italiana a Claude de Boze, descritta nella nota alla prima parte di questo codice. A car. 353-364 sono, di mano del Capponi, alcuni appunti sulla contenenza del « Carteggio » e alcuni esercizi grammaticali tedeschi. A car. 367 è una breve notizia sui Frangipane e a car. 368-384 una « De familia Caia seu Cao

et de varijs Caiorum sive Chaorum significationibus, Memoria seu Nota ». Qua e là sono alcune note di libri e qualche manifesto a stampa.

- 284. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m. 0,270 × 0,201, di car. 100 num. La car. 1 è ripetuta nella numerazione.
  - I. « Disegni di diverse pitture ritrovate nello scavamento delle Stanze sotterranee di Costantino nel Monte Quirinale l'Anno 1710 ed altrove » car. 1-77.

l disegni di num. 73-77 hanno, sul margine inferiore, l'indicazione dei luoghi dai quali furono tolti.

II. « Disegni di musaici antichi coloriti al naturale, scoperti nelle Stanze sotterranee delle Terme di Costantino nel Monte Quirinale l'Anno 1710 e d'altri in altri Luoghi » car. 78-100.

I disegni di num. 87, 90 e 97-100 hanno, sul margine inferiore, l'indicazione dei luoghi dai quali furono tolti. Mancano le carte 91 e 92.

- Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1729 ».
- 285. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m. 0,390 × 0,266, di car. 52 num., oltre una carta in principio non numerata. Le car. 37-40 sono completamente bianche.
  - Raccolta di pitture antiche riprodotte in acquarelli colorati da Pietro-Sante Bartoli e da altri del sec. XVIII.

Sul margine inferiore dell'ultimo rozzo acquarello è, di mano del Marchese Capponi: « Disegnata e colorita al naturale da una pittura Antica, in una Cava, nell'orto allato a S. Sisto Vecchio 1735 ».

La carta non numerata ha: sul dritto, un frontespizio del sec. xvii con la firma: « Joannes Baptista Capocephalus »; sul rovescio, le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1732 ».

- 286. Cart., del sec. XVII, m.  $0,149 \times 0,91$ , di car. 36, num. mod., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Discorso delle Cerimonie di Cappella. Opera non solo utile e curiosa, ma necessaria a Caudatarij, Corteggiani e Gentilhuomini che stanno nella Corte di Roma e che desiderano sapere tutte le funtioni che si sogliono fare dentro e fuori del Palazzo Apostolico, divisa e distinta con ordine per maggior intelligenza de' Lettori ».

Com.: « L'ufficio del Caudatario è uno delli primi della Corte ». Fin.: « Quando il sig. Cardinale va a dir messa fuori (car. 33) ».

Le car. 34-36 hanno la « Tavola » delle materie.



- 8. Corazzi Ridolfini Galeotto « Cortona, 20 Luglio 1744 (car. 188) »; « 24 Agosto 1744 (car. 231) »; « 7 Settembre 1744 (car. 257) ».
- 9. CRISPI GIROLAMO « Ferrara, 30 Dicembre 1744 (con una nota sull'edizione ventisettona del Boccaccio, car. 343-345) ».
  - 10. ESPERTI GIUSEPPE LUIGI « (Roma), 30 Agosto 1744 (car. 247) ».
- 11. Finocchi Orlando (librajo) « Firenze, 21 Luglio 1744 (con una nota di libri, car. 191) »; « 25 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 232) ».
  - 12. GIAMPEDI GIAN DOMENICO « (Roma), 1 Novembre 1744 (car. 311) ».
  - 13. GIORGI DOMENICO « (Roma), 13 Dicembre 1744 (car. 328) ».
- 14. Gori Anton Francesco « Firenze, 25 Agosto 1744 (car. 235) »; « 1 Settembre 1744 (car. 249) ».
- 15. GUARNACCI MARIO « Roma, 27 Luglio 1744 (car. 195) »; « 31 Luglio 1744 (con un brano del suo « Discorso sulle XII Tavole », car. 200-201) ». Sono senza firma.
- 16. MAGAGNATI GIOVANNI BATTISTA « Bologna, 29 Luglio 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 197) »; « 12 Agosto 1744 (car. 228) »; « 15 Agosto 1744 (car. 217) »; « 29 Agosto 1744 (car. 245) »; « 7 Novembre 1744 (car. 315) »; « 14 Novembre 1744 (car. 320) »; « 28 Novembre 1744 (car. 323) ».
- 17. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 16 Dicembre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 332) ».
- 18. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 24 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 229) »; « 15 Settembre 1744 (con una nota di medaglie, car. 265) »; « 7 Ottobre 1744 (con una nota di medaglie, car. 287) »; « 12 Novembre 1744 (car. 319) »; « 24 Dicembre 1744 (car. 338) »; « 27 Dicembre 1744 (car. 340) ».
  - 19. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 5 Settembre 1744 (car. 255) ».
- 20. Passeri Giovanni Battista « *Pesaro*, 7 Maggio 1744 (car. 291) ». È diretta s Gio. Battista Perotti.
- 21. Perotti Giovanni Battista « *Perugia, 29 Agosto 1744* (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 243) »; « 7 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 290) ».
- 22. RATTI ANDREA « Milano, 22 Luglio 1744 (car. 193) »; « 4 Agosto 1744 (car. 202) »; « 19 Agosto 1744 (car. 218) »; « 27 Agosto 1744 (car. 241) »; « 9 Settembre 1744 (car. 263) »; « 16 Settembre 1744 (car. 268) ».
- 23. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 18 Luglio 1744 (car. 184) »; « 28 Dicembre 1744 (car. 334) ».
- 24. Zampiccoli Carlo Francesco « Forlì, 29 Luglio 1744 (È diretta a Gio. Battista Perotti, car. 185) »; « 6 Agosto 1744 (car. 211. Precedono (car. 204-210) tre note di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 23 Agosto 1744 (car. 225. Precede (car. 222-224) una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 3 Settembre 1744 (con una nota di camei e smalti,

car. 251) »; - « 16 Settembre 1744 (car. 271. Precede (car. 270) la minuta della responsiva del Marchese Capponi, e fra le car. 271-272 è, di sua mano, una piccola scheda con parecchi appunti bibliografici) »; - « 4 Ottobre 1744 (car. 285) »; - « 11 Ottobre 1744 (car. 297. Precede (car. 295-296) la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; - « 29 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 305) ».

Nel codice sono le minute di nove lettere del Marchese Capponi a Carlo Francesco Zampiccoli (28 Luglio 1744, car. 187; 9 Settembre 1744, car. 260-261; senza data, car. 262; 21 Ottobre 1744, car. 295-296); a Filippo Alticozio (10 Agosto 1744, car. 214-215°; 26 Agosto 1744, car. 237); a Galeotto Corazzi Ridolfini (12 Agosto 1744, car. 215b-216°); a Giammaria Mazzuchelli (senza data, car. 299b); a Giovanni Battista Magagnati (31 Ottobre 1744, car. 310). A car. 226-227 è una nota di libri, coi prezzi. A car. 275-280 è una « Dissertazione 2° dello Stato di Cortona in tempo dell'Antico Dominio Tirreno».

283¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 196 num., oltre una carta in principio non numerata. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 109.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 2 Gennaio al 15 Ottobre 1745, con due lettere scritte nel 1746. Tomo XIII°.

- 1. ALTICOZIO FILIPPO « Cortona, 15 Marzo 1745 (car. 75) »; « 24 Aprile 1745 (car. 111) ».
- 2. Aureli Filippo « Perugia, 13 Febbraio 1745 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi a Gregorio Aureli, car. 35) »; « 19 Marzo 1745 (car. 82) »; « 6 Aprile 1745 (car. 96) ». Sono dirette al fratello Gregorio Aureli e le prime due sono in copia.
- 3. Avigliano Marchese (d') « Ancona, 29 Settembre 1745 (car. 187) »; « 6 Ottobre 1745 (car. 191) »; « 14 Ottobre 1745 (car. 194) »; « 15 Ottobre 1745 (car. 195) ».
  - 4. Biglia Antonio « (Roma), 2 Aprile 1745 (car. 923) ».

- 8. Corazzi Ridolfini Galeotto « Cortona, 20 Luglio 1744 (car. 188) »; « 24 Agosto 1744 (car. 231) »; « 7 Settembre 1744 (car. 257) ».
- 9. CRISPI GIROLAMO « Ferrara, 30 Dicembre 1744 (con una nota sull'edizione ventisettona del Boccaccio, car. 343-345) ».
  - 10. ESPERTI GIUSEPPE LUIGI « (Roma), 30 Agosto 1744 (car. 247) ».
- 11. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 21 Luglio 1744 (con una nota di libri, car. 191) »; « 25 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 232) ».
  - 12. GIAMPEDI GIAN DOMENICO « (Roma), 1 Novembre 1744 (car. 311) ».
  - 13. GIORGI DOMENICO « (Roma), 13 Dicembre 1744 (car. 328) ».
- 14. Gori Anton Francesco « Firenze, 25 Agosto 1744 (car. 235) »; « 1 Settembre 1744 (car. 249) ».
- 15. GUARNACCI MARIO « Roma, 27 Luglio 1744 (car. 195) »; « 31 Luglio 1744 (con un brano del suo « Discorso sulle XII Tavole », car. 200-201) ». Sono senza firma.
- 16. MAGAGNATI GIOVANNI BATTISTA « Bologna, 29 Luglio 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 197) »; « 12 Agosto 1744 (car. 228) »; « 15 Agosto 1744 (car. 217) »; « 29 Agosto 1744 (car. 245) »; « 7 Novembre 1744 (car. 315) »; « 14 Novembre 1744 (car. 320) »; « 28 Novembre 1744 (car. 323) ».
- 17. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 16 Dicembre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 332) ».
- 18. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 24 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 229) »; « 15 Settembre 1744 (con una nota di medaglie, car. 265) »; « 7 Ottobre 1744 (con una nota di medaglie, car. 287) »; « 12 Novembre 1744 (car. 319) »; « 24 Dicembre 1744 (car. 338) »; « 27 Dicembre 1744 (car. 340) ».
  - 19. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 5 Settembre 1744 (car. 255) ».
- 20. Passeri Giovanni Battista « *Pesaro*, 7 Maggio 1744 (car. 291) ». È diretta s Gio. Battista Perotti.
- 21. Perotti Giovanni Battista « Perugia, 29 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 243) »; « 7 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 290) ».
- 22. Ratti Andrea « Milano, 22 Luglio 1744 (car. 193) »; « 4 Agosto 1744 (car. 202) »; « 19 Agosto 1744 (car. 218) »; « 27 Agosto 1744 (car. 241) »; « 9 Settembre 1744 (car. 263) »; « 16 Settembre 1744 (car. 268) ».
- 23. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 18 Luglio 1744 (car. 184) »; « 28 Dicembre 1744 (car. 334) ».
- 24. ZAMPICCOLI CARLO FRANCESCO « Forlì, 29 Luglio 1744 (È diretta a Gio. Battista Perotti, car. 185) »; « 6 Agosto 1744 (car. 211. Precedono (car. 204-210) tre note di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 23 Agosto 1744 (car. 225. Precede (car. 222-224) una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 3 Settembre 1744 (con una nota di camei e smalti,

car. 251) »; - « 16 Settembre 1744 (car. 271. Precede (car. 270) la minuta della responsiva del Marchese Capponi, e fra le car. 271-272 è, di sua mano, una piccola scheda con parecchi appunti bibliografici) »; - « 4 Ottobre 1744 (car. 285) »; - « 11 Ottobre 1744 (car. 297. Precede (car. 295-296) la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; - « 29 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 305) ».

Nel codice sono le minute di nove lettere del Marchese Capponi a Carlo Francesco Zampiccoli (28 Luglio 1744, car. 187; 9 Settembre 1744, car. 260-261; senza data, car. 262; 21 Ottobre 1744, car. 295-296); a Filippo Alticozio (10 Agosto 1744, car. 214-215°; 26 Agosto 1744, car. 237); a Galeotto Corazzi Ridolfini (12 Agosto 1744, car. 215b-216°); a Giammaria Mazzuchelli (senza data, car. 299b); a Giovanni Battista Magagnati (31 Ottobre 1744, car. 310). A car. 226-227 è una nota di libri, coi prezzi. A car. 275-280 è una « Dissertazione 2° dello Stato di Cortona in tempo dell'Antico Dominio Tirreno».

283¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 196 num., oltre una carta in principio non numerata. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 109.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 2 Gennaio al 15 Ottobre 1745, con due lettere scritte nel 1746. Tomo XIII°.

- 1. ALTICOZIO FILIPPO « Cortona, 15 Marzo 1745 (car. 75) »; « 24 Aprile 1745 (car. 111) ».
- 2. Aureli Filippo « Perugia, 13 Febbraio 1745 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi a Gregorio Aureli, car. 35)»; « 19 Marzo 1745 (car. 82)»; '- « 6 Aprile 1745 (car. 96) ». Sono dirette al fratello Gregorio Aureli e le prime due sono in copia.
- 3. Avigliano Marchese (d') « Ancona, 29 Settembre 1745 (car. 187) »; « 6 Ottobre 1745 (car. 191) »; « 14 Ottobre 1745 (car. 194) »; « 15 Ottobre 1745 (car. 195) ».
  - 4. Biglia Antonio « (Roma), 2 Aprile 1745 (car. 923) ».

- 8. Corazzi Ridolfini Galeotto « Cortona, 20 Luglio 1744 (car. 188) »; « 24 Agosto 1744 (car. 231) »; « 7 Settembre 1744 (car. 257) ».
- 9. CRISPI GIROLAMO « Ferrara, 30 Dicembre 1744 (con una nota sull'edizione ventisettona del Boccaccio, car. 343-345) ».
  - 10. ESPERTI GIUSEPPE LUIGI « (Roma), 30 Agosto 1744 (car. 247) ».
- 11. FINOCCHI ORLANDO (librajo) « Firenze, 21 Luglio 1744 (con una nota di libri, car. 191) »; « 25 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 232) ».
  - 12. GIAMPEDI GIAN DOMENICO « (Roma), 1 Novembre 1744 (car. 311) ».
  - 13. Giorgi Domenico « (Roma), 13 Dicembre 1744 (car. 328) ».
- 14. Gori Anton Francesco « Firenze, 25 Agosto 1744 (car. 235) »; « 1 Settembre 1744 (car. 249) ».
- 15. Guarnacci Mario « Roma, 27 Luglio 1744 (car. 195) »; « 31 Luglio 1744 (con un brano del suo « Discorso sulle XII Tavole », car. 200-201) ». Sono senza firma.
- 16. MAGAGNATI GIOVANNI BATTISTA « Bologna, 29 Luglio 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 197) »; « 12 Agosto 1744 (car. 228) »; « 15 Agosto 1744 (car. 217) »; « 29 Agosto 1744 (car. 245) »; « 7 Novembre 1744 (car. 315) »; « 14 Novembre 1744 (car. 320) »; « 28 Novembre 1744 (car. 323) ».
- 17. MAZZANTI SEBASTIANO « Bologna, 16 Dicembre 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 332) ».
- 18. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 24 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 229) »; « 15 Settembre 1744 (con una nota di medaglie, car. 265) »; « 7 Ottobre 1744 (con una nota di medaglie, car. 287) »; « 12 Novembre 1744 (car. 319) »; « 24 Dicembre 1744 (car. 338) »; « 27 Dicembre 1744 (car. 340) ».
  - 19. Oddi Carlo (degli) « Perugia, 5 Settembre 1744 (car. 255) ».
- 20. Passeri Giovanni Battista « *Pesaro*, 7 Maggio 1744 (car. 291) ». È diretta s Gio. Battista Perotti.
- 21. Perotti Giovanni Battista « Perugia, 29 Agosto 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 243) »; « 7 Ottobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 290) ».
- 22. RATTI ANDREA « Milano, 22 Luglio 1744 (car. 193) »; « 4 Agosto 1744 (car. 202) »; « 19 Agosto 1744 (car. 218) »; « 27 Agosto 1744 (car. 241) »; « 9 Settembre 1744 (car. 263) »; « 16 Settembre 1744 (car. 268) ».
- 23. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 18 Luglio 1744 (car. 184) »; « 28 Dicembre 1744 (car. 334) ».
- 24. ZAMPICCOLI CARLO FRANCESCO « Forlì, 29 Luglio 1744 (È diretta a Gio. Battista Perotti, car. 185) »; « 6 Agosto 1744 (car. 211. Precedono (car. 204-210) tre note di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 23 Ago-sto 1744 (car. 225. Precede (car. 222-224) una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; « 3 Settembre 1744 (con una nota di camei e smalti,

car. 251) »; - « 16 Settembre 1744 (car. 271. Precede (car. 270) la minuta della responsiva del Marchese Capponi, e fra le car. 271-272 è, di sua mano, una piccola scheda con parecchi appunti bibliografici) »; - « 4 Ottobre 1744 (car. 285) »; - « 11 Ottobre 1744 (car. 297. Precede (car. 295-296) la minuta della responsiva del Marchese Capponi) »; - « 29 Ouobre 1744 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 305) ».

Nel codice sono le minute di nove lettere del Marchese Capponi a Carlo Francesco Zampiccoli (28 Luglio 1744, car. 187; 9 Settembre 1744, car. 260-261; senza data, car. 262; 21 Ottobre 1744, car. 295-296); a Filippo Alticozio (10 Agosto 1744, car. 214-215°; 26 Agosto 1744, car. 237); a Galeotto Corazzi Ridolfini (12 Agosto 1744, car. 215b-216°); a Giammaria Mazzuchelli (senza data, car. 299b); a Giovanni Battista Magagnati (31 Ottobre 1744, car. 310). A car. 226-227 è una nota di libri, coi prezzi. A car. 275-280 è una « Dissertazione 2° dello Stato di Cortona in tempo dell'Antico Dominio Tirreno».

283¹. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, di car. 196 num., oltre una carta in principio non numerata. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 1 a 109.

Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 2 Gennaio al 15 Ottobre 1745, con due lettere scritte nel 1746. Tomo XIII°.

- 1. ALTICOZIO FILIPPO « Cortona, 15 Marzo 1745 (car. 75) »; « 24 Aprile 1745 (car. 111) ».
- 2. Aureli Filippo « Perugia, 13 Febbraio 1745 (con la minuta di una lettera del Marchese Capponi a Gregorio Aureli, car. 35)»; « 19 Marzo 1745 (car. 82)»; '- « 6 Aprile 1745 (car. 96) ». Sono dirette al fratello Gregorio Aureli e le prime due sono in copia.
- 3. Avigliano Marchese (d') « Ancona, 29 Settembre 1745 (car. 187) »; « 6 Ottobre 1745 (car. 191) »; « 14 Ottobre 1745 (car. 194) »; « 15 Ottobre 1745 (car. 195) ».
  - 4. Biglia Antonio « (Roma), 2 Aprile 1745 (car. 926) ».

- 5. Biblioni Anton Maria « Firenze, 23 Febbraio 1745 (car. 47) »; « 23 Marzo 1745 (car. 83) » « 1 Giugno 1745 (car. 131) »; « 22 Giugno 1745 (car. 143) »; « 17 Maggio 1746 (car. 192) ».
- 6. Bonini Pietro « (Roma), 7 Luglio 1746 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 161) ».
- 7. Bornato Giambattista « Venezia, 9 Gennaio 1745 (car. 8) »; « 6 Febbraio 1745 (con una nota di libri, car. 21) »; « 20 Febbraio 1745 (car. 43) »; « 6 Marzo 1745 (car. 60) »; « 3 Aprile 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 90-92°) »; « 17 Aprile 1745 (car. 102) »; « 8 Maggio 1745 (car. 119) »; « 17 Luglio 1745 (car. 157) »; « 14 Agosto 1745 (con una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 163) »; « 11 Settembre 1745 (car. 176) ».
- 8. Bottari Guido « (Roma), 12 Marzo 1745 (con una nota di libri, car. 66) »; « 15 Giugno 1746 (car. 100) ».
  - 9. Bruni Filippo « (Roma), 4 Maggio 1745 (car. 117) ».
  - 10. Busnetti Gaetano « (Roma), 11 Maggio 1745 (car. 122) ».
- 11. Buzzetti Pietro Antonio « Piacenza, 14 Gennaio 1745 (car. 13) »; « 4 Febbraio 1745 (car. 18-20) »; « 4 Marzo 1745 (car. 58) »; « 9 Marzo 1745 (car. 68) »; « 11 Marzo 1745 (car. 70) »; « 28 Marzo 1745 (car. 80) ».
- 12. Cantoni Antonio « Faenza, 11 Febbraio 1745 (car. 34) »; « 28 Febbraio 1745 (car. 57) »; « il giorno di Pasqua 1745 (car. 106) »; « 2 Maggio 1745 (car. 112) ».
  - 13. CARDELLA FRANCESCO « (Roma), senza data (car. 172) ». Senza firma.
- 14. COLETI SEBASTIANO (librajo) « Venesia, 2 Ottobre 1745 (car. 188) ». È diretta a Lorenzo Barbiellini.
- 15. Corazzi Ridolfini Galeotto « Cortona, 17 Maggio 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 127) »; « 7 Giugno 1745 (car. 135) »; « 5 Luglio 1745 (car. 144) ».
- 16. ETTORE SALVATORE « (Roma), 24 Gennaio 1745 (car. 17) »; « Firense, 16 Marzo 1745 (car. 76) »; « Montenero; 15 Maggio 1745 (car. 123) »; « Livorno, 23 Agosto 1745 (car. 169) »; « 6 Settembre 1745 (car. 174) ».
- 17. Finocchi Orlando (librajo) « Firenze, 23 Febbraio 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 50-52) »; « 9 Marzo 1745 (car. 64) ».
  - 18. Giorgi Domenico « (Roma), 13 Settembre 1745 (car. 184) ». Senza firma.
- 19. Gori Anton Francesco « Firenze, 4 Maggio 1745 (car. 114) »; « 18 Maggio 1745 (car. 129) »; « 1 Giugno 1745 (car. 132) »; « 15 Giugno 1745 (car. 140) »; « 20 Luglio 1745 (car. 159) ».
- 20. Guasco Ottavio « Bordo (Bordeaux), 20 Maggio 1745 (car. 130) »; « 8 Luglio 1745 (car. 152) ».
  - 21. LANDI FRANCESCO « Piacensa, 18 Febbraio 1745 (car. 41) ».
- 22. Magagnati Giovanni Battista « Bologna, 20 Gennaio 1745 (car. 15) »; « 8 Febbraio 1745 (car. 25) »; « 20 Febbraio 1745 (car. 45) ».

- 23. MARANGONI GIOVANNI « (Roma), 3 Gennaio 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 4) ».
  - 24. MARTELLI Abate « (Roma), 15 Maggio 1745 (car. 125) ».
  - 25. MAZIANTI SEBASTIANO « Bologna, 2 Gennaio 1745 (car. 1) ».
  - 26. MAZZINI BRUNO « Civitavecchia, 10 Giugno 1745 (car. 136) ».
- 27. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 4 Gennaio 1745 (car. 7) »; « 13 Gennaio 1745 (con un foglio di domande bibliografiche, car. 10-11) »; « 10 Febbraio 1745 (car. 31) ».
  - 28. PACIAUDI PAOLO « Napoli, 5 Maggio 1745 (car. 118) ».
  - 29. PANNINI GIOVAN PAOLO « (Roma), 25 Febbraio 1745 (car. 54) ».
- 30. PEROTTI GIOVANNI BATTISTA « Perugia, 14 Febbraio 1745 (car. 37) »; « 16 Febbraio 1745 (car. 40) »; « 23 Febbraio 1745 (car. 48) »; « 30 Marzo 1745 (car. 88) »; « 6 Aprile 1745 (car. 94) »; « 13 Aprile 1745 (car. 98) »; « 17 Aprile 1745 (car. 104) »; « 24 Aprile 1745 (con la minuta della responsiva del MARCHESE CAPPONI, car. 109) »; « Maccrata, 11 Giugno 1745 (car. 138) ».
  - 31. Peruzzi Bindo Simone « Firenze, 18 Maggio 1745 (car. 84) ».
- 32. Porcelli Giovanni Massimo (librajo) « Napoli, senza data (con una nota di libri, car. 27) »; « 22 Giugno 1745 (car. 150) »; senza data (con una nota di libri e la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 181-183); « 2 Ottobre 1745 (car. 189) ».
- 33. RATTI ANDREA « Milano, 17 Febbraio 1745 (car. 38) »; «17 Marzo 1745 (car. 78) »; « Piacensa, 25 Giugno 1745 (car. 145) ».
- 34. Tomasi Carlo « Ancona, 23 Settembre 1745 (car. 185) »; « 3 Ottobre 1745 (car. 190) ».
  - 35. Volpi Giuseppe Rocco « (Roma), 4 Settembre 1745 (car. 171) ».
- 36. Voltaire François Marie « Parigi, 20 August 1745 (con la copia della responsiva del Marchese Capponi, car. 166) ».
- 37. Zampiccoli Carlo Francesco senza luogo e data (car. 142); « Forit, 4 Luglio 1745 (con la copia di un diploma della Contessa Matilde dell'anno 1106, car. 147-149) ».

Nel codice sono le minute di dieci lettere del Marchese Capponi a Orlando Finocchi (13 Marzo 1745, car. 74); a Claude de Boze (27 Marzo 1745, car. 85); a Giovanni Battista Perotti (14 Aprile 1745, car. 101); a Giambattista Bornato (24 Aprile 1745, car. 108; 10 Luglio 1745, car. 154; 13 Febbraio 1745, car. 178); al Cardinal Vicario (3 Gennaio 1745, car. 121); a Carlo Francesco Zampiccoli (5 Giugno 1745, car. 134); a Sebastiano Coleti (5 Luglio 1745, car. 155); al Marchese d'Avigliano (29 Settembre 1745, car. 187). Qua e là sono alcuni catalogi di libri e ricevute di librai,

- oltre qualche manifesto a stampa. La carta non numerata ha, per ordine alfabetico, l'indice delle due parti onde si compone il « Carteggio » in questo codice.
- 283<sup>2</sup>. Cart., del sec. XVIII, di varia dimensione, da car. 197 a car. 384 num. Nel codice è pure una numerazione originale per lettere da 110 a 163.
  - Carteggio tenuto dal Marchese Alessandro Gregorio Capponi con diversi Amici Letterati per la sua raccolta di libri e cose antiquarie, dal 16 Ottobre 1745 al 30 Luglio 1746, con un'appendice di lettere scritte in diversi anni.

- 1. ALAMANNI RAFFAELLO « (Firenze), 9 Gennaio 1704 (car. 344) ».
- 2. Avigliano Marchese (d') « Ancona, 14 Gennaio 1745 (car. 218) ».
- 3. BARDI DOMENICO « (Firenze) 18 Maggio 1701 (car. 342) ».
- 4. Bornato Giamattista « Venezia, 16 Ottobre 1745 (car. 199) »; « 30 Ottobre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 206) »; « 13 Novembre 1745 (car. 215) ».
- 5. CRISPI GIROLAMO « Ferrara, 28 Dicembre 1745 (con la sola poscritta autografa, car. 236) ».
  - 6. ETTORE SALVATORE « Palermo, 30 Novembre 1745 (car. 229) ».
  - 7. Gobi Anton Francesco « Firenze, 19 Aprile 1746 (car. 256) ».
- 8. GUASCO OTTAVIO « Bordo (Bordeaux), 15 Novembre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 220-222) »; « 12 Aprile 1746 (car. 223) ».
- 9. Harder Corrado « (Firenze), 27 Agosto 1703 (car. 346) »; « Costanza, 17 Giugno 1704 (car. 347) »; « 19 Giugno 1704 (car. 348) ».
  - 10. ITIER GIOVANNI BATTISTA « Sinigaglia, 28 Luglio 1746 (car. 248) ».
- 11. Lami Giovanni « Arcetri, 21 Giugno 1746 (car. 323) ». Senza firma e di mano aliena. Il Lami vi accompagna i numm. 6-7 e 31-32 delle Novelle Letterarie (car. 326-341).
- 12. MAGAGNATI GIOVANNI BATTISTA « Bologna, 23 Luglio 1746 (car. 243) »; « 27 Luglio 1746 (car. 244) »; « 27 Luglio 1746 (car. 246) »; « 13 Agosto 1746 (car. 252) ».
  - 13. MASETTI GIOVANNI GUGLIELMO « Firenze, 28 Aprile 1705 (car. 345) ».
- 14. MAZZUCHELLI GIAMMARIA « Brescia, 28 Aprile 1746 (con un catalogo di medaglie, car. 263-288) ». A car. 289 è la responsiva del Marchese Capponi.
- 15. Origo Gaspare « (Roma?), 11 Dicembre 1713 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 351) ».

- 16. PASQUALI GIAMBATTISTA (librajo) « Venesia, 22 Luglio 1746 (car. 241) ». È diretta a Pietro Bonini.
  - 17. PEROTTI GIOVANNI BATTISTA « Pesaro, 31 Dicembre 1745 (car. 238) ».
- 18. Porcelli Giovanni Massimo (librajo) senza luogo e data (con un catalogo di libri, car. 290).
  - 19. Salvini Salvino « Firenze, 13 Ottobre 1705 (car. 349) ».
- 2). Tomasi Amadore « Comacchio, 25 Giugno 1746 (car. 235) »; « 19 Luglio 1746 (car. 240) »; « 6 Agosto 1746 (car. 250) »; « 13 Agosto 1746 (car. 251) »; « 16 Agosto 1746 (car. 254) »; « 17 Agosto 1746 (car. 255) »; « 14 Giugno 1746 (car. 258) »; « 16 Luglio 1746 (car. 259) ».
- 21. Tomasi Carlo « Polverigi, 17 Ottobre 1745 (car. 201) »; « Foligno, 11 Novembre 1745 (car. 214) »; « Roma, 22 Novembre 1745 (car. 225) ». È copia di lettera diretta alla Marchesa Maria Pini ad Osimo.
- 22. Torri Paolo Antonio « Sinigaglia, 16 Giugno 1746 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 227) »; « 28 Luglio 1746 (firmata pure da Gio. Battista Frier e con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 248) »; « 24 Giugno 1746 (car. 260) ».
- 23. Zampiccoli Carlo Francesco « Forlì, 21 Ottobre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 203) »; « 4 Novembre 1745 (car. 209) »; « 14 Novembre 1745 (con una nota di libri, car. 216) »; « 8 Dicembre 1745 (con la minuta della responsiva del Marchese Capponi, car. 231) »; « 29 Dicembre 1745 (car. 237) ».
  - 24. Zeno Apostolo « Venesia, 30 Luglio 1746 (car. 325) ».

Nel codice sono le minute di sei lettere del Marchese Capponi a Giambattista Bornato (23 Ottobre 1745, car. 205); a Claude de Boze (9 Novembre 1745, car. 10-11); a Paolo Paciaudi (5 Ottobre 1745, car. 212); a Carlo Francesco Zampiccoli (16 Ottobre 1745, car. 213); a Girolamo Crispi (18 Dicembre 1745, car. 234); ad Anton Francesco Gori (6 Ottobre 1737, car. 366). A car. 197-198 è una descrizione del medaglione di M. Aurelio Antonino Elagabalo, intitolata: « Socijs Regiae Academiae Parisiensis Inscriptionum et Bonarum Artium, Marchio Alexander Gregorius Capponius eiusdem Academiae Socius honorarius, felicitatem » e seguita da una lettera latina, che compendia quella italiana a Claude de Boze, descritta nella nota alla prima parte di questo codice. A car. 353-364 sono, di mano del Capponi, alcuni appunti sulla contenenza del « Carteggio » e alcuni esercizi grammaticali tedeschi. A car. 367 è una breve notizia sui Frangipane e a car. 368-384 una « De familia Caia seu Cao

- et de varijs Caiorum sive Chaorum significationibus, Memoria seu Nota». Qua e là sono alcune note di libri e qualche manifesto a stampa.
- 284. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m.  $0,270 \times 0,201$ , di car. 100 num. La car. 1 è ripetuta nella numerazione.
  - I. « Disegni di diverse pitture ritrovate nello scavamento delle Stanze sotterranee di Costantino nel Monte Quirinale l'Anno 1710 ed altrove » car. 1-77.
    - l disegni di num. 73-77 hanno, sul margine inferiore, l'indicazione dei luoghi dai quali furono tolti.
  - II. « Disegni di musaici antichi coloriti al naturale, scoperti nelle Stanze sotterranee delle Terme di Costantino nel Monte Quirinale l'Anno 1710 e d'altri in altri Luoghi » car. 78-100.
    - I disegni di num. 87, 90 e 97-100 hanno, sul margine inferiore, l'indicazione dei luoghi dai quali furono tolti. Mancano le carte 91 e 92.
  - Sul rovescio della prima carta, sono le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Luglio 1729 ».
- 285. Cart., della prima metà del sec. XVIII, m. 0,390 × 0,266, di car. 52 num., oltre una carta in principio non numerata. Le car. 37-40 sono completamente bianche.
  - Raccolta di pitture antiche riprodotte in acquarelli colorati da Pietro-Sante Bartoli e da altri del sec. XVIII.
    - Sul margine inferiore dell'ultimo rozzo equarello è, di mano del Marchese Capponi: « Disegnata e colorita al naturale da una pittura Antica, in una Cava, nell'orto allato a S. Sisto Vecchio 1735 ».
  - La carta non numerata ha: sul dritto, un frontespizio del sec. xvII con la firma: « Joannes Baptista Capocephalus »; sul rovescio, le iniziali del Marchese Capponi, con la data dell'acquisto: « Aprile 1732 ».

- 286. Cart., del sec. XVII, m.  $0,149 \times 0,91$ , di car. 36, num. mod., oltre la carta del titolo non numerata.
  - « Discorso delle Cerimonie di Cappella. Opera non solo utile e curiosa, ma necessaria a Caudatarij, Corteggiani e Gentilhuomini che stanno nella Corte di Roma e che desiderano sapere tutte le funtioni che si sogliono fare dentro e fuori del Palazzo Apostolico, divisa e distinta con ordine per maggior intelligenza de' Lettori ».

Com.: « L'ufficio del Caudatario è uno delli primi della Corte ». Fin.: « Quando il sig. Cardinale va a dir messa fuori (car. 33) ».

Le car. 34-36 hanno la « Tavola » delle materie.



|  | · |  |
|--|---|--|

# I.

# INDICE

# DEGLI AUTORI, DEI VOLGARIZZATORI E DEI TITOLI ANONIMI

CON RICHIAMI AI LUOGHI ED ALLE PERSONE.

I numeri arabi rimandano al codice: i numeri romani alla progressione delle scritture in ciascun codice.

# A

Abano (d') Pietro, v. Pietro d'Abano.

Acciatuoli Donato, Lettera ai Signori di Firenze, 107<sup>1</sup>. vi; 264. ii.

Acciatuoli Vincenzo, Vita di Piero di Gino Capponi, 268.

ACCORBLLI Tommaso, Lettera, 274. 1.

Accorissa Michele, Scrittura per le soddisfazioni alla Francia nel 1663, 168. IV. 54; 234. 1. 53.

Achille (?) gesuita, Lettera scritta il 16 novembre 1583, 253. xxvii.

Adriano VI, v. Conclave, 29. vi; 160. xi; Berni Francesco, 31. xi.

AGOSTINO (S.), De ultimo Romanorum Imperatore ex tractatu « de Antichristo », 87. 11. — Speculum peccatoris, 116. vII. — Frammento di epistola, 165<sup>1</sup>. xx. — Epistola all'arcivescovo di Gerusalemme della vita « de sancto hyeronimo », 184.111.

Agucchia mons. Girolamo, Diario del viaggio fatto dal card. Pietro Aldobrandini, 71.

AIVELLI Giuseppe, Lettera, 279. 2.

ALALEONA DE BRANCA Paolo, *Diaria*, 63. xx-xxiii.

ALAMANNI Andrea, Lettera, 2771. 1.

ALAMANNI Raffaello, Lettera, 283°. 1.

Alba (d') duca Fernando Alvarez de Toledo, v. « Otto parlate tra il Conte d' Orta e il Marchese d'Alba », 172. 1.

Albani card. Alessandro, Lettere, 281. 1. Albani card. Annibale, Memoriali in tempo di Clemente XII, 163. xl-xli.

ALBANI GENTILE Giuseppe, Lettere, 274. 2.

ALBERINI Marcello, Descrizione del sacco di Roma sotto Clemente VII, 222. — Discorso sopra il sacco di Roma, 171. VII.

ALBERONI card. Giulio, Lettera apologetica contro le calunnie di mons: Fabbretti, 163. xvi. — Lettera a Clemente XI, 163. XLIII.

Alberti Leon Battista, Filodoxios fabulae, 3. IV. — Sonetto, 248. 61.

Albertini frà Paolo, Ragioni del dominio ecclesiastico, 138. III.

Albornoz card. Egidio, v. Capitolo come « lo Senatore fu allapidato da Romani », 241. II; 242. II.

ALDOBRANDINI card. Baccio, Lettera a Luigi XIV, 168. IV. 23; 234. I. 20.

Aldobrandini card. Pietro, v. AGUOCHIA Girolamo, 71; Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. XL.

Aldobrandini Silvestro, Lettere, 271. 1.

Aldrovandi card. Pompeo, Lettera al card.

Neri Corsini, 62. xl. — Dichiarazione,
62. xlhi.

ALEANDRO Girolamo il Giovane, Lettera, 269. III.

ALEGUS (DE) Giovanni, Pro felicissima et candidissima Sixti V coronatione, Carmina, 155. IX.

ALESSANDRO III, Epistolae, 164. XXVII. n. ALESSANDRO VI, Brevi, 166. x. — Epistola a Pico della Mirandola, 235. LXXVI. — Bolle, 246. vi. n. — v. Diaria, 63. x; Conclave, 160. vii.

ALBSSANDRO VII, Protesta per l'accidente seguito in Roma al Duca di Créqui, 62. xxxv. — Brevi, 168. 1v. 6. 18. 24. 33. 44. 58; 168. vII; 234. 1. 10. 15. 21. 31. 43. 57; 234. 1v. — Discorsi concistoriali, 168. 1v. 10. 29; 172. x; 234. 1. 16. 27. — Lettera a Luigi XIV, 168. 4v. 51; 234. 1. 50.

Alfonso II d'Aragona, v. Notizie sulla sua incoronazione, 73. vi.

Alife (d') conte, v. Relazione della sua morte, 148<sup>1</sup>. vi; 171. v.

ALIGHIERI Dante, La Divina Commedia, 263; 266. — Il Convito, 190. — La Vita

nuova, 262. III. — v. GIOVANNI (DA) Serravalle, 1; BRUNI Leonardo, 10. II; Boccaccio Giovanni, 10. III; FILELFO Francesco, 10. vi; Capponi mons. Orazio, 107<sup>1</sup>. XIV; BULGARINI Belisario, 120; 127; ALIGHIERI Pietro, 176; « Conditioni de Dante e soa vita », 241. III.

ALIGHIERI Pietro, Commentarium in Dantis Aligherij Comoediam, 176.

Almerico Paolo, Canzone, 223. III. 6.

Almirante di Castiglia, v. Enriquez Gio.
Alfonso.

Aloisio abate, Lettere, 276<sup>1</sup>. 1. — Descrizione archeologica, 276<sup>2</sup>. n. b.

Altemps marchese, v. Sua decapitazione per adulterio, 189. III.

ALTICOZIO Filippo, Lettere, 2821. 1; 2822. 2; 2831. 1.

ALTOVITI Guglielmo, Lettere, 271. 2; 272. 1.

AMARELLI Ostilio, Sonetto, 223. 111. 21.

Ammaestramenti ad una « Sora che vogli servire a Dio », 215. 11.

Amulio card. Marcantonio, Capitoli di lettere sul processo dei Caraffa, 63. xxxv. Anastagi Francesco, Lettera, 279. 1.

Anastasio Agnello Lodovico, Lellera, 274. 8.

Ancajani monsignore, Lettere, 278°. 1.

Ancona, v. « Statuti de mare », 55; Discorso sulla sua fondazione, 78<sup>1</sup>. II; Trascrizione di un libretto di Bolle, fatta in nome degli Anziani, 165<sup>2</sup>. XXIV; Lettera responsiva in sua difesa, 253. XVIII; Relazione del temporale del 15 settembre 1733, 270. VI; BIANCHELLI (DE) Gio. Agostino, 270. XI.

Andreini Pietro Antonio, *Lettera*, 274. 4.

Andreoli Francesco (librajo), *Lettera*, 271. 3,

274. 5.

Angelelli famiglia, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxix.

Angelis (DE) marchese, Lettere, 276<sup>1</sup>. 2; 281<sup>2</sup>. 2.

Angennes (d') Claudio, Lettere, 167. x. Angiolello Anton Maria, Sonetto, 223. 111. 14.

Anguissola Gaetano, Lettere, 275. 1; 276°. 1.

Anguissola Lodovico, Lettere, 273. 1.

Anna, regina di Polonia, Epistola « ad serenissimam Arciducissam matrem », 164. xvii.

Anna Maria, elettrice Palatina, Lettera, 281. 3.

Antin (D') duca, Lettera, 2771. 2.

Antiquario Jacopo, *Epistolas*, 235. xvii; xxii. 1-2; Lviii; Lxviii.

Antologia poetica italiana, 80.

Antonino (S.), Il confessionale, 111.

Antonio da Lucca, « Exordii o vero principij e modi di scrivere lettere », 77. III.

Aquilano Bastiano, v. Sua esecuzione per violenza ad una giovane, 189. VIII.

ARCANGELO Cristoforo, Lettere, 277<sup>1</sup>. 8.

ARCHELO, Sonetto, 139. IV. 75.

ARCHINTO card. Alberico, Lettere, 274. 6; 275. 2; 276<sup>1</sup>. 4; 276<sup>2</sup>. 2.

ARCHINTO conte Carlo, Lettera, 2761. 5.

Arese monsignore, Lettere, 276<sup>1</sup>. 3; 278<sup>2</sup>. 2. Aretino, v. Bruni Leonardo.

ARGELATI abate, Lettere, 274. 7; 277, 1; 278. 1.

ARGELATI Filippo, Lettere, 272. 2; 273. 2; 274. 8; 275. 3; 276<sup>1</sup>. 6; 276<sup>2</sup>. 3; 276<sup>3</sup>. 1; 277<sup>1</sup>. 4; 277<sup>3</sup>. 2; 278<sup>3</sup>. 3; 279. 2; 280<sup>1</sup>. 1; 281<sup>1</sup>. 1.

Argoli Andrea, De reclificatione geniturarum, 54. iv.

Aristotele, v. Lectio de comparatione Platonis et Aristotelis, 169. xiv.

ARLOTTI priore, Lettere in nome del card.

Alessandro d'Este, 130.

ARNALDO da Villanova, Liber qui vocatur Rosarius, 115.

Arnolfo, v. Cenni biografici, 169. v.

Arsiccio (L'), v. VIGNALI Antonio.

Articoli (I dodici) della fede, volgarizzati nel buon secolo, 177. 1.

Ascanio (d') Salvatore, Memoria sulla condotta delle milizie in Toscana, 270. XXXVII.

Asprement (d') visconte d'Orthe, v. « Otto parlate tra il Conte d'Orta e il Marchese d'Alba », 172, 1.

Assareto Blasio, Lettera alla Signoria di Genova, 239. xxvII.

ASSEMANI Giuseppe Simonio, Lettere, 277°. 3; 278°. 4; 279. 3; 281°. 4. — Elenco di manoscritti di casa Marcelli, 279. n. b. Assisi, v. Compendio storico della Città, 78°. III.

Astri (de) Giovanni, v. Arnaldo da Villanova.

ATTI (DEGLI) Oddo, Epigrammi latini, 155.
11. 6. 48.

Auctoritates Sanctorum ad instructionem et consolationem animarum, 116. VIII.

AURELI Filippo, Lettere, 2831. 2.

Authumedonte Theophilo Travolto, v. Omo-DEI (DEGLI) Antonio Filoteo.

AVETRANO Scipione, Estratti dagli archivi di notar Dionisio di Sarno e Ruggiero Pappainsogna, 73. x-x1.

AVICENNA, Trattato « de cirogia », 72.

AVIGLIANO (D') marchese, *Lettere*, 282<sup>1</sup>. 2; 283<sup>1</sup>. 3; 283<sup>2</sup>. 2.

Avignone, v. Bardi (de') Cosimo, 167. xix; Relazione di quanto è successo nella riunione della città alla corona di Francia, 168. v; 234. ii; Relazione contro il vicelegato Gasparo Lascaris, 168. VIII; Ro-BERTI Carlo, 168. IX; Foglietto di Roma del 10 gennaio 1663, 168. X; Modo e condizioni di ridurre Avignone all'obbedienza, 168. XI; Scrittura sopra il sale d'Avignone, 168. XIII.

Avvisi d'Europa (a. 1621-1638), 17-25, 29. I. AZEGLIO Gio. Battista, *Epigramma latino*, 155. II. 32.

## В

Baglioni famiglia, v. Albero genealogico, 165<sup>1</sup>. xxiii.

BAGNARA Domenico, Allegatio pro Marchione Ioanne Francisco Nembrini Gonzaga, 270. xII. — v. Anconitana praetensi Spolii, 270. xIV.

BAIARDI Ottavio Antonio, Lettera, 277<sup>1</sup>. 5.

BALDINI Gio. Francesco, Lettere, 274. 9;
275. 4; 277<sup>2</sup>. 4; 281<sup>2</sup>. 5.

Baldovini Francesco, Lamento di Cecco da Varlungo, 36. v.

Banchieri Gio. Francesco, Lettera, 278<sup>a</sup>. 5. Bandiera, Lettera, 280<sup>1</sup>. 2.

BARATTIERI Carlo, Lettera, 273. 3.

BARBARO Ermolao, Epistolae, 235. vi. 1-2; XII; XIV; XXV; XXXI. 1-3; XXXIV; XXXVII; XL; XLIII; LXIV. 1-7; LXX. 1-3. — Oratio ad Federicum Imperatorem et Maximilianum. Regem Romanorum, 235. XXXIX.

BARBATI Pietro, Lettera, 278°. 6.

Barberini famiglia, v. Costa Scipione, 126; Canzone, 152. xiii.

Barberini card. Antonio, Lettera al Sacro Collegio, 124. II. - Responsiva latina al Sacro Collegio, 168. IV. 46; 234. I. 45.
Barberini Cornelia Costanza, Lettera,

281°. 6.

Barberini card. Francesco, Lettera a Carlo Dosio, 54. i. i n. — Lettera a mons. Tafuri, 93. n. — v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxxiii.

Barberino (da) Francesco, v. Francesco da Barberino.

Barbo card. Marco, v. « Lectera di meser Cosimo della morte del chardinale di Sanmarcho », 235. Lxv.

BARCELLINI Giuseppe, Lettere, 280°. 1.

BARDI (DE') Cosimo, Ricevuta per la paga della soldatesca di Avignone, 167. xix.

BARDI Domenico, Lettera, 283º. 3.

BARDI Girolamo, Lettera, 2811. 2.

BARGAGLI Scipione (?) L'Oreste, tragedia, 125.

BARIGIONI Filippo, Lettera, 277°. 5; 278°. 7.
BARLATTANI Francesco, v. Pio II, 79. IV.
BARONCELLI Cosimo, Discorso sopra l'origine e discendenza della casa Medici, 251.

BARONIO card. Cesare, Lettera a Filippo III di Spagna, 164. xxII. — v. Responsio ad Apolegeticum, 166. xLVI.

Bartoli Pietro Sante, Raccolta di pitture antiche riprodotte in acquarelli colorati, 285.

Bartolomeo (frå) da Saluzzo, Lettera alla Repubblica di Venezia. 166. xxxIII.

BARUFFALDI Girolamo, Lettera, 277°. 6.

Basadonna Pietro, Relazione di Roma al tempo di Alessandro VII, 173. xi.

Basilea Fulgenzio, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 1.

BATTELLI Gio. Cristoforo, Lettere, 271. 4; 272. 3.

Baviera, v. Discorso in favore della tregua con la Francia e la Svezia, 164. LXVI; Massimiliano I, 164, LXVII. Beccaria Antonio, Orationes defensoriae, 3. v. 1-3.

BELCARI Feo, Lauda di S. Caterina, 262. 11.
BELLI (DE) Elio, Sonetto, 223, 111, 31.

Belli Vincenzo, Diario di Roma, 63. XXXIII-XXXIV.

Bellini Lorenzo, Sonetti a Francesco Redi,

Bellisomo marchese, Lettere, 279. 2.

Bellocchio mons., v. Sua cendanna in tempo di Sisto V, 189. x1.

Bellori Gio. Pietro, v. Tristan Giovanni de Saint-Amant, 226.

Belmer Ferdinando Maria, Lettere, 271. 5; 272. 4; 277<sup>2</sup>. 7.

Bene (del) Costanza, v. Sua condanna in tempo di Sisto V, 189. 1x.

Benedetti (de') Elpidio, Lettere al card.

Mazzarino e a diversi, 97.

BENEDETTO XI, Breve, 167. LXV.

Benedetto XII, Responsiva latina a Lodovico re dei romani, 164. xxxvII. —
Breve a Filippo re di Francia, 164.
xxvIII.

Benedetto XIII, Breve al card. Nicolò Coscia, 163. xxxIII.

Benevento, v. Memoriale al Sacro Collegio, 163. xxix; Clemente XII, 163. xxxii.

Beni Giulio, *Lettere*, 274. 10; 278<sup>1</sup>. 3.

Bentivoglio march. Guido, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxII.

Benzoni Gio. Maria, *Lettere*, 278<sup>a</sup>. 8; 279. 4; 280<sup>a</sup>. 3.

BERARDI, Lettera, 278°. 0.

Berengario vescovo di Périgueux, Esame della protesta del card. Firmano, 165<sup>1</sup>.

XXII.

BERENSTADT Gaetano, Lettere, 273. 4; 275. 5; 276°. 2.

Bergamo, v. Scritture sull' interdetto nel 1355, 165°. xxxII.

Berloni Francesco, Lettera, 282°. 2.

Bernardi ab. Luigi, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxII.

Bernardini Antonio Maria, Lettere, 271. e; 276°. s; 277°. s.

Bernardo (S), Dicta, 116, vi. — v. Vita sancti Bernardi abbatis, 185.

Bernardo il Trivigiano, Liber de natura ovata, 58. III.

Bernardo Gio. Battista, Sonetto, 223. III. 29.
Berni Francesco, Capitolo ternario contro
Adriano VI, 31. xi.

Beroaldo Filippo il vecchio, Epistolae, 235, XXIII. 1-4; XXVII; XXX.

Bertani mons. Pietro, Lettera a Giulio III, 239, xvii.

Berti Alessandro, Lettera, 282º. 3.

Bertoli Daniele Antonio, Lettere, 275. e; 276<sup>1</sup>. 7. 13.

Bertoni mons., Lettere, 274. 11; 275. 12. Besozzi Gioacchino, Lettere, 275. 7.

Bevilacqua march. Cristino, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xIII.

Bevilacqua Raffaele, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 2.

BEZZINI e MINUTI, Lettera, 273. 5.

Biancardi Nicolò Bastiano, Lettere, 271.7.

BIANCHELLI (DE) Gio. Agostino, Anconitana sumplus Litis et Alimentorum nec non manutentionis seu reintegrationis Tori, 270. x1.

Bianchini Francesco, Lettere, 275. s. — Iscrizione latina, 276<sup>1</sup>. n. b.

BIANCHINI Giuseppe, Lettera, 2781. 4.

Bichi mons. Vincenzo, v. Relazioni, lettere, successi ecc., 163. xlv-xlvII.

BIGLIA Antonio, Lettere, 282°. 4; 283°. 4.

Biglietto di Anonimo, 252°. 1x.

BILANCETTI Cosimo, Assemblee della Corte politica, 40.

Biondo Giuseppe, Descrizione della morte di Troilo Savello, 101.

Biscioni Anton Maria, Lettere, 271. s; 272. s; 273. s; 274. 12; 275. s; 276<sup>1</sup>. s; 276<sup>1</sup>. s; 276<sup>1</sup>. 4; 277<sup>1</sup> 7; 277<sup>1</sup>. s; 278<sup>1</sup>. s; 279. s; 280<sup>1</sup>. s; 281<sup>1</sup>. 7; 282<sup>1</sup>. s; 282<sup>1</sup> 5; 283<sup>1</sup>. 5. — Notisie dei codici, 279. n. b.

BIZZARRINI Giuseppe, Lettere, 274. 13. BOCCACCIO barone, Lettere, 275. 10.

Boccaccio Giovanni, Il Decameron, 143. 1.

— Il Corbaccio, 143. 11. — Vita di Dante,
10. 111. — Il Filostrato, 135. — La Fiammetta, 216. — Il Ninfale Fiesolano, 243.

— De claris mulieribus, 2. Iv. — De montibus, sylvis etc., 35. — v. Malavolti Ubaldino, 14.

Boccalini Traiano, Modi di scolar l'acque che inondano i territorj di Bologna e Ferrara, 46. n. b.

BOCCAPADULI Pietro Paolo, Lettera, 275. 11. Boemia, v. Relazione scritta da Praga nel 1608, 164. 11.

Boezio Severino, v. Piagentina (della) ser Alberto, 262. i.

Bolena Anna, v. Sua storia « secondo la narrazione del Conte di Northumberland », 188. 1.

Bolgioni Santi, Lettere, 274. 14.

Bologna, v. Boccalini Traiano, 46. n. b.; Relaxione del (suo) stato e governo nel 1605, 151; Statuta universitatis mercatorum, 153; Nomi e cognomi degli uomini del Governo dal 1394 al 1601, con la tavola delle Casate Senatorie dal 1506 al 1605, 161; Notizie storiche tratte dal Platina e dal Giovio, 217.

Bolognetti Alberto, Lettere al card. Tolomeo Galli, 166. xxvi.

Bolognetti Ferdinaudo, Lettera, 274. 15.

Bonaccorsi Luigi, Lettera, 10. xII.

Bonaccorso da Montemagno, Diceria ai Signori di Firenze, 10. xi. — Orazione, 10. xiii.

Bonagente Annibale, Sonetto, 223. III. 13.
Boncompagni Giacomo, Epigramma latino,
155. II. 26.

BOWELLI mons. Carlo, Discorso a Filippo IV di Spagna, 108. IV. 13; 234. I. 4.

Bonelli card. Michele, Relatio legationis ad Reges Hispaniarum et Lusitaniae, 164. LVII. — v. Istruzioni della Corte di Roma per la legazione di Spagna, 164. LVIII.

Boni Bono di Giovanni, Orazione, 10. ix. Bonifazio VIII, Breve, 166. LXIV. — Costituzioni, 168. XXVIII.

Bonincontri Lorenzo, Atlante in otlava rima, 56.

Bonini Pietro, Lettera, 2831. 6.

Borgarucci Bernardino, Non può esser Papa chi non è Cardinale, Discorso, 137.

Borgarucci (db) Borgaruccio, Epigramma latino, 223. 1. 46. — Sonetto, 223. III. 44.

Borghese Camillo, Lettera ai fratelli Giacomo e Paolo, 62. xvi.

Borghese Giacomo, Lettera a Camillo Borghese, 62. xvi.

Borghese Paolo, Lettera a Camillo Borghese, 62. xvi.

Borgia famiglia, v. Albero genealogico, 171. viii.

Borgia Cesare, duca Valentino, v. To-MASSI Tommaso, 249. I.

Borgo (DAL) Pio, I trionfi di Goffredo in Gerusalemme, Cantata, 270. XXXII.

Borgogna, v. Quirini Vincenso, 261. iii. Borioni Antonio, Lettere, 2771. 8.

BORNATO Giambattista, Lettere, 283<sup>1</sup>. 7; 283<sup>2</sup>. 4.

Borri Francesco Giuseppe; v. Relazione dei fatti che produssero il (suo) processo, 171. III.

Borromeo (S.) Carlo, v. Carlo (S.) Borromeo.

Bosso Matteo, Epistola, 235. x.

Bottari mons. Giovanni, Lettera sulla carrica di cavallerizzo di Bartolomen Corsini, 163. x. — Lettere, 275. 13; 276°, 5; 276°. 4; 277°. 9; 277°. 11; 278°. 10. — v. Lettera responsiva, 163. xi.

BOTTARI Guido, Lettere, 2831. 8.

BOUTARY P., Reflexions sur l'examen de la nature du lieu ou espace, 282<sup>1</sup>. n. b. Bovi famiglia, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XXIX.

Bovio Gio. Antonio, Hortatio poetica ad Senatum Venetum, 166. xvi.

Bozano Nicola, Sonetti, canzoni, barzellette e strambotti, 193. xi.

Boze (DE) Claudio, Lettere, 276°. 9; 277°. 10; 278°. 6; 278°. 13; 279. 5; 280°. 2.

Braganza (di) Arcivescovi, v. Concordia e ratifica di 40 articoli con Dionizio re di Portogallo, 164. xvIII.

Branca de' Tellini Sebastiano, Diario di Roma dal 1497 al 1517 (frammento), 63. xxxi.

Brancaccio Bianca, v. Sua condanna, 31.

Brancaccio Damiano, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 3.

Bresciano Giuseppe, Origine della famiglia Roccia, 83. Breviarium more ordinis cisterciensis, 119. BRUCIOLI Antonio, Parabole, proverbj e sentenze in endecasillabi sciolti, 220.

BRUMANI Giuseppe, Lettere, 156, 1.

Bruni Filippo, Lettera, 2831. 9.

Bruni Leonardo, Vita di Dante e Petrarca, 10. ii. — Lettera alla città di Volterra, 10. iv. — Platonis liber de Immortalitate animorum in latinum conversus, 182.

BRUNI Nicola, Lettera, 274. 16.

Buccelli Pietro, Lettera, 281°. 8.

Bucci Bernardo, Lettere, 275. 14; 278°. 11; 280°. 3; 281°. 3.

Bufalo (DEL) marchese, Lettera al Conte di Galas, 62. xvII.

Bulgarini Belisario, Repliche a Orazio Capponi in difesa di Dante, 120. — Considerazioni sul discorso di Iacopo Mazzoni in difesa di Dante, 127. — v. Capponi Orazio, 107<sup>1</sup>. xiv.

Buonarroti Filippo, Lettera, 277°. 10.

Buonaventuri Pietro, v. Successo della morte di Buonaventuri marito di Bianca Cappello, Novella, 168. xxxvII.

Buonvicini Bonifacio, v. Sua condanna di morte ordinata da Sisto V, 189. xvu.

Burchiello, Sonelli, 248.

Burgio Alessandro, Oratio pro novo Pontifice eligendo, 170. III.

Burgos Alessandro, Lettere, 272. 6.

Buscelli Natalizio, Canzoni Siciliane, 204.

Busnetti Gaetano, Lettere, 281°. 9; 282°. 6; 283°. 10.

Bussi Feliciano, Lettere, 276<sup>3</sup>. 5; 277<sup>1</sup>. 11; 277<sup>2</sup>. 12; 278<sup>1</sup>. 7; 278<sup>2</sup>. 12; 279. 6; 280<sup>1</sup>. 5; 280<sup>2</sup>. 4; 281<sup>1</sup>. 4.

Bussi Raniero, Lettere, 274. 17.

9. 1.

Buzzetti Pietro Antonio, *Lettere*, 282<sup>1</sup>. 4; 282<sup>2</sup>. 7; 283<sup>1</sup>. 11.

# C

- Caetani card. Enrico, v. Parere sopra il modo che deve tenere andando legato in Francia, 167. xLII.
- CAFFARELLI BORGHESE card. Scipione, Lettere, 128.
- CAIMO abate, Lettera, 276°. c.
- Calabresi ab. Cristoforo, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xIII.
- CALABRIA (DI) duca, Lettera alla Signoria di Firenze, 10. xv.
- CALCAGNINI mons. Carlo Leopoldo, Discurso sopra l'eredità intestata del principe Eugenio Francesco di Savoja, 270. xv. CALCHI Tristano, Epistolne, 235. xLVII; LXII. CALDERINO Domizio, Epigramma latino,
- CALDERONI Anselmo, Sonetti, 248. 38. 45. 58. CALINO mons. Muzio, Lettera responsiva a mons. Bernardino Cirillo, 239. XXV.
- Callisto III, v. Conclave, 190. II; 170. XII; 265. III.
- Calogierà Angelo, Lettere, 276<sup>1</sup>. 9; 276<sup>2</sup>. 6; 276<sup>3</sup>. 7; 281<sup>1</sup>. 5.
- CAMIGIO Agostino, Sermo in caena Domini, 3. II. — Oratio in funere Francisci Sfortiae, 3. XIV.
- CAMOZZI Camillo, Sonetto, 223. III. 1.
- CAMPANO Fanusio, De familiis illustribus Italiae, 59.
- CAMPEGGI mons. Lorenzo, Lettere al card. Tolomeo Galli, 165°. xix.
- Campiglia Gio. Domenico, *Lettere*, 281<sup>1</sup>. 6; 282<sup>1</sup>. 5.
- Campion Edmondo, v. Martirium beatissimi

- Edmundi Campiani duorumque alumnorum Rodulphi et Alexandri, 165°. xxII.
- CAMPONESCHI Gaspare, Lettere, 281°. 10.
- CAMUSSI mons. Eugenio, Carmen ad Americum Capponium, 169. xxi.
- CANALE Saverio, Lettera, 275. 15.
- CANDINO Giuseppe, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. I. 4.
- CANNELLA Antonio, Canzoni siciliane, 204.
- CANOSSA mons. Lodovico, Lettera a mons. Gio. Matteo Giberto, 239. v.
- CANTALICIO Gio. Battista, Excerpta e graecis et latinis auctoribus, 186.
- Cantoni Antonio, Lettere, 281<sup>1</sup>. 7; 282<sup>1</sup>. 6; 283<sup>1</sup>. 12.
- CANTONI Gio. Battista, Lettera, 2811. 8.
- Capece Marcello, v. Sua condanna, 31. viii.
- Capi d'Ordine, Lettera responsiva al card. Nicolò Coscia, 163. xxx. n.
- CAPILUPI Camillo, Descrizione della morte di Gaspare de Coligni, 29. xix.
- Capistrano (da) S. Giovanni, v. Giovanni (S.) da Capistrano.
- CAPITANEI B., Epigramma latino, 155. II. 33. CAPITONI Cornelio, Lettera sulla morte di Rinaldo Monaldeschi, 62. IX.
- Capizucchi Alessandro, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. x1.
- Capizucchi Biagio, v. Istruzioni di Cosimo II, 168. xxxIII.
- CAPOCEFALI Gio. Battista, Viaggio fallo dall'arciconfraternita della SS. Trinità dei Convalescenti di Roma a Loreto nel 1602. 82.
- CAPODIFERRO Evangelista, Epigrammi latini, 75. vi.
- CAPPELLO Bernardo, Sonetto in morte di Faustina Mancini, 152. VIII. 4.

Cappetto Bianca, v. Novella come pervenisse Gran Duchessa di Toscana, 168.

XXXIV.

Capponi famiglia. v. « Serie de Potestà, Capitani e Commissari uella città di Pistoia », 31. 1.

CAPPONI march. Alessandro Gregorio, Poesie varie scelle da diversi poeti, 37. 1. -Frasi, proverbi, riboboli e bisticci raccolti da diversi scrittori, 37. 11. – Raccolta di varie erudizioni, 38. - Minute di lettere, 272. 3. 17. n. b.; 273. 2. 20. 21. 27. 28. 46. n. b.; 274. 6. 8. 9. 29. 31. 35. 44. 51. 66. 71. n. b.; 275. 3. 14. 21. 26. 29. 30. 36. 51. 58. 68. 71. n. b.; 2761 6. 22. 26. 41; 276°. 5. 12. 13. 16. 25. 29. 37. n. b.: 276°. 1. 4. 5. 8. 13. 12. 14. 16. 21. 26. 36. 37. 41. n. b.; 2771. 1. 11. 12. 17. 33. 35. 39. n. b.; 2772. 2. 12. 19. 38; 2781. 18. 19. 23. m. b.; 278°. 24. 28. 38. 39; 279. 13. 19. 34. 87. 50. n. b.; 2801. 18. 22. 30; 2808. 23. 24. 31. 33; 281<sup>1</sup>. 12. 13. 21. 27. 49. 50. n. b.; 281<sup>2</sup>. 1. 2. 5. 15. 17. 28. 40. n. b.; 282<sup>1</sup>. 2. 13. 17. 21. 22. 26. 31. n. b.; 282°. 1. 11. 16. 17. 18. 21. 24. n. b.; 2831. 2. 6. 7. 15. 17. 23. 30. 32. 36. n. b.; 283<sup>2</sup>. 4. 8. 14. 15. 22. 23. n. b. - Nota filologica, 276°. 39. - Iscrizione latina. 277<sup>1</sup>. n. b. — Appunti su manoscritti, 279. n. b.; 280°. n. b. v. Disegni de' Camei e Gemme intagliate del Museo Capponiano, 224.

CAPPONI Camillo, Lettere, 277°. 13; 279. 7. CAPPONI Ferrante Maria, Lettere, 271. 10; 272. 7; 275. 16; 276°. 10; 276°. 7; 276°. 8; 277°. 12; 277°. 14; 278°. 8; 278°. 14; 279. 8; 280°. 5; 281°. 11; 282. 7.

CAPPONI Gino, Caso o tumulto de' Ciompi, 107<sup>1</sup>. 1; 264. 1. — Commentarj del-l'acquisto ovvero presa di Pisa, 107<sup>1</sup>. 11;

264. III. — Ricordi fatti in sua vecchiezza, 107<sup>1</sup>. v; 264. IV.

CAPPONI Giuliano, Lettera, 2771. 13.

CAPPONI card. Luigi, Lettere, 107°. vi-vii. CAPPONI Neri di Gino, Commentarj di cose seguite in Italia dal 1419 al 1456, 107°. III; 264. v. — La cacciata del Cont di Poppi, 107°. iv; 264. vi.

CAPPONI mons. Orazio, Postille al proprio libro sulla Nobiltà Veneziana, 107<sup>1</sup>. XIII.

— Risposta alle « Considerazioni » di Belisario Bulgarini, 107<sup>1</sup>. XIV. — Lettere a mons. Giuseppe Ferreri, 167. XVII.

— Epigramma latino, 169. XX. — v. Bulgarini Belisario, 120.

Capponi Piero di Gino, v. Acciatuoli Vincenzo, 268.

CAPPONI Scipione. Lettera, 281°. 12.

CAPPONI Settimia, Lettera, 2821. 8.

CAPRA Giulio, Sonetto, 223. III. 37.

CAPRANICA Cesare, Lettera, 281°. 13.

Capranica card. Domenico, Protesta presentata al Concilio di Basilea il 2 marzo 1431, 165<sup>1</sup>. xxi. — v. Berengario e Pergola (Della) Delfino, 165<sup>1</sup>. xxii.

Caprarola, v. Descriptio Caprarolae sive Farnesium Suburbanum, 253. VIII.

Caracciolo card. Innico il vecchio, Discorso politico sopra i Vescovi del Regno di Napoli, 165<sup>1</sup>. I.

Caraffa famiglia, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. vii. xxxv.

Caraffa card. Carlo, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. xIII. xxxv-xxxvII; Relazion della (sua) morte, 148<sup>1</sup>. VI; 171. v.

CARAFFA Giovanni, duca di Pagliano, Lettera scritta al figlio poco prima della morte, 171. VI. — Transunto del processo,

- 31. viii; Relazione della (sua) morte, 148<sup>1</sup>. vi; 171. v.
- Carbognano famiglia, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxvIII.
- CARDELLA Francesco, v. CARDELLI Francesco Maria.
- CARDELLI Francesco Maria (non CARDELLA Francesco), Lettere, 280°. 6; 283°. 13. Cardine (di) Leonardo, v. Relazione della (sua) morte, 148°. vi; 171. v.
- Cardona Pietro, v. Ximen d'Urrea Lope, 107°. xv.
- CARDUCCI Anton Filippo, Lettere, 275. 17. CARDULO Giulio, Epigramma latino, 155. 11. 39.
- CARGA Giovanni, *Epigrammi latini*, 155. 11. 31; IV. 5.
- Carignano (di) principessa, v. Discorso sopra i disgusti dati dai ministri del Re Cattolico alla Principessa di Carignano moglie del Principe Tommaso, 149°. II.
- Carlo (S.) Borromeo, v. Relazione in forma di lettera del viaggio del Cardinale di S. Prassede per visitare il Sacro Sindone a Torino, 29. xxvi.
- Carlo Magno, v. Della imagine di Carlo Magno e altri Principi suoi discendenti, 209. IV.
- Carlo V, imperatore, v. Relazione di Germania e degli Stati posseduti da Carlo V, 164. XLII.
- CARLO VI, imperatore, Epistola al Collegio dei Cardinali, 108. VII. Patenti e istruzioni, 270. XXV. V. Investitura Regni Neapolis concessa per Innocentium XIII, 172. XIX; Atti delle cessioni e reciproche rinunzie di S. M. Cattolica, del re delle Due Sicilie e di S. M. Imperiale, 270. XLIV.

- Carlo X (Bourbon-Vendôme), v. Ragioni che hanno mosso i Francesi a riconoscere re Carlo X fra' principi che sono in Francia, 29. XXI.
- CARLO III, re delle dué Sicilie, Lettera ai Capi del Governo, 270. XLII. V. Relazione della venuta in Roma, 108. XI; Breve racconto della venuta e dell'ingresso fatto in Firense, il 9 marzo 1732, 270. XXXVI; Atti delle cessioni e reciproche rinunzie di S. M. Cattolica, del re delle Due Sicilie e di S. M. Imperiale, 270. XLIV.
- CARLO EMMANUELE I, duca di Savoja, Lettera sulla resa del castello di Momigliano, 167. VII.
- CARLO EMMANUELE III, re di Sardegna, Editto, 270. XXIV.
- Carlo Ferdinando di Polonia, v. Scritture che riguardano la (sua) elezione a Vescovo di Vratislavia, 252<sup>3</sup>. VII.
- CARMENTI Cesare, Epistolae, 235. L. 1-2. CARNESECCHI Francesco Maria, Lettere, 272. 8; 273. 7; 277<sup>3</sup>. 15; 278<sup>1</sup>. 9.
- Caro Annibale, Canzoni: al re di Francia, 139. IV. 108; ai Principi Cristiani, 152. V. Sonetto in morte di Faustina Mancini, 152. VIII. 1.
- Carpegna (di) conti, v. Capitoli delle accomandigie con la Repubblica Fiorentina, 270-xvII-xx.
- Carpentras, v. Notizie frammentarie sulla (sua) Diocesi, 165°. xv.
- CARROCCIO Pietro, Scrittura manduta al Marchese di Pianezza, 168. IV. 5. — Lettera per la ricompra dello Stato di Castro, 168. XX. 1.
- CARSELLI Gio. Francesco, Lettera, 280°. 7.

  CASA (DELLA) mons. Giovanni, Mentulae ac

  Formicae Epigrammata, 31. XII.

Casali Alessandro, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xt.

Casi cirimoniali e cavallereschi, 62.

CASILLI Alfonso, Epistola, 164. LIV.

Cassola Luigi, Canzoniere, 74.

CASTALDI Antonio, Storie dal 1547 al 1571, 240. I.

CASTELLANI B., Epistola a mons. Orazio Capponi, 165'. xiv.

Castellani Lelio, Epistola ad Anton Giacomo Veniero, 196. II. s. n. — Epistola in claram puellam, 196. II. 4. n.

Castelli famiglia, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. XLIII.

Castiglione Giannotto, Regola della religione di S. Lazzaro, 253. XIII.

Casticlione Giulio Cesare, Lettera, 281<sup>1</sup>. 9. Casticlione Giuseppe, Epigramma latino, 155. II. 87.

Castrora abate, Lettera, 278<sup>1</sup>. 11.

Castracani Anna Maria, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxx.

CASTRO (DE) Francesco, Proposta a Leonardo Donato Doge di Venezia, 166. LII.
Castro (di) Stato, v. Ragioni del Duca di Parma nella occupazione dello Stato di Castro, 65; Capitoli per la resa al Campo Ecclesiastico, 148<sup>1</sup>. 1; Raccolta di scritture sulla ricompra per parte del Duca di Parma, 168. xx. 1-5.

Catalogna, v. Esortazione alla nobile e generosa nazione Catalana, 149°. 1.
Catalogo di libri italiani, 64.

Catecumeni di Roma, v. « Compendio del principio, augumento e stato in cui al presente (1698) ritrovasi la casa de Cathecumeni », 66.

CATTANI Francesco, Lettere, 274. 18; 275. 18; CHARLIER Giovanni, Tractatus ob medita-

276<sup>1</sup>. 11; 276<sup>2</sup>. 8; 276<sup>2</sup>. 9; 277<sup>1</sup>. 14; 277<sup>2</sup>. 16; 278<sup>2</sup>. 12; 279. 9; 280<sup>1</sup>. 6; 280<sup>2</sup>. 8; 282<sup>1</sup>. 9.

CAUCCI Giosia, Memoria sulla coniazione della moneta mista ordinata da Clemente XII, 163. xxvi.

CAULET (DE) mons. Francesco Stefano, Lettera a Luigi XIV, 167. xLVII.

CAUMONT (DB) marchese, Lettere, 276°. 9; 276°. 10; 277°. 15; 277°. 17; 278°. 15; 279. 10; 280°. 7; 280°. 9; 281°. 10. — Observations sur le culte qu'on rendoit à Diane dans la Ville d'Arles, 276°. 9. CAVINA Nicola, Lettera, 279. 11.

CAYET Pier Vittorio, Lettera al sig. Daru, 167. xxvi.

CELESTINI Aurelio, v. PARADISI Agostino, 108. IX.

CELLESI abate, Lettere, 275. 19.

CENCI Giacomo, Sonetto in morte di Faustina Mancini, 152. VIII, 5.

CENNI Ferdinando, Lettera, 2811. 11.

CENNI Gio. Battista, Epigramma latino, 9. 7. Censura di alcuni statuti contrarii al dritto canonico, 165<sup>1</sup>. VII.

Cento (di) Comunità, v. Torello Agostino, 45.

CERATI Gaspare, Lettera, 280°. 10.

Certosini, v. Lettere e scritture mentre Agostino Torello maneggiò i loro interessi, 54. 1; Catalogo dei medaglioni, delle medaglie e di altre antichità del Museo dei PP. della Certosa, 98.

CERUTI Giacinto, Lettera, 271. 11.

CERVINI card. Marcello, Lettera a Giulio III, 173. 1. 5.

CESARINI duca Filippo, Lettera responsiva a Luigi XIV, 168. IV. 28; 234. I. 26. CESSOLE (DA) Jacopo, v. Jacopo da Cessole. CHARLIER Giovanni. Tractatus ob medita-

tione cordis, 116. 11. n. -- v. Censura della proposizione « An sententia excomunicacionis iniusta sit tenenda », 165<sup>1</sup>. xv.

Chatel Giovanni, v. Arrestum Curiae Parlamenti propter parricidium ab eo attentatum in personam Regis, 167. LVIII.

CHERUBINI Francesco Saverio, Memorie legali, 62. xxxvi.

CHERUBINI Pier Antonio, Lettere, 275. 20; 276°. 10; 276°. 11; 277°. 16; 277°. 18; 279. 12. CHIAPPÈ Gio. Battista, Lettere, 272. 9; 274. 19. Chigi famiglia, v. Donazione del card. Gi-

rolamo Farnese a casa Chigi di cinque parti della terra di Farnese, 165°. x.

Chigi card. Flavio, Lettere: a mons. Carlo Roberti, 107°. Iv; a Ugo de Lionne, 168. Iv. 7; 234. I. 12; al duca di Créqui, 168. Iv. 31. 34; 234. I. 29. 32; a Luigi XIV, 168. Iv. 34; 234. I. 32; al card. Lorenzo Imperiali, 168. Iv. 37; 234. I. 35; a mons. Celio Piccolomini, 168. xv. — Relazione della partenza del duca di Créqui da Roma, 168. xiv. — v. Spese giudiziarie in favore dei poveri, pagate dal card. Flavio Chigi, 172. xx; Diario del viaggio fatto in Francia dal 5 Maggio all'8 agosto 1664, 234. v; Lettera scritta da Parigi nel 1664, 234. vi.

Chirurgia (de) Aliqua, 121. III.

CHIUMAZERO E CARILLO Giovanni, Memoriale a Urbano VIII contro le pretese del Vescovo di Lamego, 149<sup>t</sup>. v.

Ciani Sebastiano, v. Relazione della (sua) morte per omicidio e adulterio, 189. xv. Cibo card. Camillo, v. Relazioni, lettere, successi, ecc., 163. x11-x1v.

CICCIAPORCI Filippo, Lettera, 2801. 8.

CICERO Gabriele, Canzoni siciliane, 204. XIV. CICERONE M. T., Oratio pro Lege Manilia,

2. 1. — De oratore, 16. 1. — De optimo dicendi genere, 16. 11. — Particionum liber, 16. 111. — Liber topicorum, 16. 1v. — Il libro degli Uffici, tradotto in volgare, 51. — v. Commentarium in libros de Oratore, 15. 1; Polentone Secco, 15. 111; Commentaria in priores Tusculanarum quaestionum libros, 15. v11; Commentaria in epistolas, 15. v111.

Cimabue, v. Cenni biografici, 169. v.

CIMIÈ (?) (DE) madama, Lettre à Mons. Henri de Joyeuze, 167. xxx.

CINELLI Giuseppe Antonio, Lettere, 275. 21; 276. 11.

Ciotti Ilario, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 5.

CIPRIANO Cecilio, Versus de ligno Crucis, 3. III.

Cipro, v. De Iacobo Didascalo regnum in Cypro affectante, lib. I, 165°. xxxIII; SAVORGNANO Ascanio, 195.

CIRIACO d'Ancona, Ad Natalem Boni., 3. VIII.
CIRILLO (S.), Epistola ad Agostino dei miracoli di S. Girolamo e della morte di
Eusebio, 184. IV.

Cirillo mons. Bernardino, Lettera a mons. Muzio Calino, 239. xxiv.

Civita Castellana, v. Pechinolo Francesco, 109.

CLEMENTE IV, Breve, 166. XXXVIII.

CLEMENTF V, Brevi, 166. LIX. — v. Conclave, 29. II.

CLEMENTE VI, Brevi, 166. XIX. XXI.

CLEMENTE VII, Lettere, 239. i. — v. Conclave, 29. vii; 160. xii.

CLEMENTE VIII. Decreto per remissione di pena a favore di Alfonso Marescotti, 62. VIII. — Brevi, 164. xx. — v. Conclave, 160. xxiv; Relatio gestorum et

dictorum in Concistorio Secreto die XX decembris 1593 celebrata, 164. xxi.

CLEMENTS X, Chirografi, 63. I. 1-9. — v. Relazione del conclave, 170. I.

CLEMENTE XI, Breve, 172. xiv. — v. Memoriale in terza rima, 155. v.

CLEMENTE XII, Chirografi, 62. XXXVIIII; 163. XXVI. n. — Motu proprio, 163. III.-IV. XXXVI. — Brevi, 163. XXV. XXXII. XXXIX. XXIX. XLII. — Orationes in Concistoriis secretis, 163. XXXIV-XXXV.

Cola di Rienzo, v. Vita copiata dal libro del card. Trivulzio, 241. 1; 242. 1.

COLERANE lord, Lettera, 274. 20.

Coleti Sebastiano (librajo), Lettera, 283<sup>1</sup>.14. Coli Giuseppe, Lettera, 02. xxvi.

Coligni (de) Gaspare, v. Capilupi Camillo, 29. xix; « Raguaglio di Franza della morte dell'Amiraglio », 253. xxviii.

Colla Gio. Giacomo, Sonetti, 223. III. 52-53.

Collegio (Sacro) dei Cardinali, Lettere: a Benedetto XIII, 62. xxxii; al card. Antonio Barberini, 124. III. - Epistolae: a Luigi XIV, 168. IV. 40; 234. I. 38; ai Cardinali, 168. IV. 42; 234. I. 41; alla regina Anna di Francia, 234. 1. 39; al duca di Mayenne, 239. xxix. — v. Esame dei motivi per la soppressione di alcune Case Religiose, 124. v; GRIMALDI Giacomo, 145; Petitiones factae ab E.mis Cardinalibus in comitiis Vaticanis de anno 1676 per obitum S. M. Clementis X, 170. II; Lettera sulla dignità Cardinalizia, 171. XII; GIANO Pier Domenico, 171. XIII; Elenco dei Cardinali che entrarono in Conclave per la morte d'Innocenzo X, 250. II; Conclave dei Cardinali nella creazione del Papa, 265. 1.

Collegio dei Gesuiti a Roma, v. Carmina quae affixa parietibus Atrii spectabantur etc., 155. viii.

COLLBINE Cola, Diario di Roma dal 1501 al 1561 (frammenti), 63. xLv.

Colleoni Giacomo, v. Cherubini Francesco Saverio, 62. xxxvi.

Colonna, famiglia, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxvIII.

Colonna card. Ascanio, Discorso a Paolo V, 1651. xIII. — Oratio, 166. xv.

Colonna card. Girolamo, Lettera all' ab. Elpidio de' Benedetti, 97. n.

Colonna Girolamo, Lettera, 2821. 10.

Colonna Livia, v. MARMITTA Giacomo, 152.

COLONNA (DELLA) Guido Giudice, « Storia Troie », 33.

Coloredo Sebastiano, Lettera a Luigi XIV, 39. 11; 149. 1v.

COLTRA Lucrezia, Sonetto, 139. 1v. 94.

Coltro (Del) mons. B., Lettera a mons. G. Stadio sopra alcuni segni apparsi in cielo a Ginevra il 21 dicembre 1580, 253. xxxII.

Comandamenti (I dieci) della tegge, volgarizzati nel buon secolo, 177. II.

Comico Lepido, v. Alberti Leon Battista. Comparini Silverio, *Lettere*. 271. 12; 272. 10; 273. 8.

Concilio Tridentino, v. Sessiones aliquot et additiones, 41. I-III; MILLEDONNE Antonio, 159.

Condé (de) principe Enrico I, Lettera a Gregorio XIII, 29. xx.

Conestaggio Girolamo, Vita di Sforza conte di Santa Fiore, 53.

Consoli di Rimini, Lettera, 279. 13.

Contarini Alvise, Relazione della Corte

di Roma nel Pontificato d'Innocenzo X, 188. x.

Contucci Contuccio, Lettera, 281°. 14. Conversano (di) conte, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xx.

CORAZZI RIDOLFINI Galeotto, Lettere, 276°. 12; 282°. 8; 283°. 15.

CORAZZOTTI Giovanni, Lettera, 281<sup>1</sup>. 12. CORBELLINI Girolamo, Lettera, 272. 11.

Cordara Francesco Maria, Lettera, 275.

.Corelli Nicolò, Le celesti nozze, Tragicomedia sacra, 152. xvII.

Coriario Gabriele, *Epigrammi latini*, 155. 11. 42. 56-57; IV. 40-41.

Cornaro card. Giorgio, Lettera al card. Giuseppe Sacripanti, 107°. xi.

CORNARO Giovanni, Relazione della Corte di Francia, 167. 1.

Cornazzano Antonio, De proverbiorum origine, 30. a. — Libro dell'arte del danzare, 203.

Corneo Andrea, Epistola, 235. Lx.

Corsi abate Olivetano, *Lettere*, 275. 23; 276<sup>2</sup>. 12; 276<sup>3</sup>. 13; 276<sup>3</sup>. 12.

Corsini Bartolomeo, v. Due lettere intorno alla carica di cavallerizzo, 79. III; Bottari mons. Giovanni, 163. x-xi.

Corsini duca, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XXVII.

Corsini card. Neri Maria, Lettere al card. Giulio Alberoni sulla Repubblica di San Marino, 163. xxii. — Lettere, 276<sup>1</sup>. 13; 277<sup>1</sup>. 17; 279. 32; 280<sup>1</sup>. 18.

Cortese Alessandro, Epistolae, 235. xxvi. xxviii.

CORTESE Paolo, Epistola, 235. LXVI.

CORTESI Gio. Battista, Lettera, 278<sup>1</sup>. 13.

Cortona, v. Dissertazione 2.º dello Stato

di Cortona in tempo dell'Antico Dominio Tirreno, 282<sup>a</sup>. n. b.

Coscia card. Nicolò, Lettera ai Capi d'ordine, 163. xxx.

Cosimo messer, « Lectera della morte del chardinale di Sanmarcho », 235. LXV.

COSTA mons. Cesare, Discorso, 166. IX.

Costa Scipione, Genealogia di casa Barberini, 126.

Costantinopoli, v. Notizie tumultuarie del 1595, 164. III.

Costanza, regina di Polonia, *Epistola*, 252<sup>1</sup>.

COSTANZO Antonio, Epigramma latino, 9. s. COSTANZO avvocato, Lettere, 274. 21; 275. 24. COTTA Bernardo, Epigrammi latini, 155. II. 36; 155. IV. 24. 28.

COTTA Mario, Epigramma latino, 155. IV. 22. CREMONA Ilario, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 6.

CRÉQUI (DE) duca Carlo, Memoriale a Alessandro VII sui formolario dei Vescovi di Francia, 167. iv. - Lettere: a Luigi XIV, 168. IV. 4. 8-9; 234. I. 9. 13-14; al card. Flavio Chigi, 168. IV. 31. n.; 234. 1. 29. n.; al card. Pasquale d'Aragona, 168. IV. 38; 234. I. 36; a mons. Ludovico de Bourlemont, 168. 1v. 39; 234. I. 37; al Sacro Collegio, 168. IV. 43; 234. I. 42. — V. Casi cirimoniali e cavallereschi, 63. XXXV; ÉTAM-PES-VALENÇAY Enrico, 167. XLVIII; Scritture sull'incidente avvenuto a Roma, 168. IV. 1-66. VI. XVI-XVIII; 234. I. 1-65. III. v-vi; CHIGI card. Flavio, 168. xiv. CRISCUOLO Pietro Paolo, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 7.

CRISOLFO Bernardino, Epigramma latino, 223. 1. 26.

Crisostomo, v. Giovanni (S.) Crisostomo. Crispi Eustachio, *Lettere*. 271. 13; 272. 12; 273. 0; 274. 22; 275. 25.

Crispi Girolamo, Lettere, 280°. 9; 280°.
11; 281°. 15; 282°. 9; 283°. 5.

CRISTINA regina di Svezia, Lettera a Luigi XIV. 168. IV. 16; 234. I. 11. — v. Relazione dell'arrivo in Stockolm, 172. IV.

CRISTINA di Francia, duchessa di Savoia, Lettere al marchese Villa, 168. xix. 1-5. CRISTOFORO (DI SAN) Arcangelo, Lettera, 278<sup>1</sup>, 14.

CROZIER Cesare (librajo), Lettera, 272. 13. CUEVA (DE LA) card. Alfonso, Relazione di Venezia, 124. IV; 261. VI.

Cupis (de) Sigismondo, Epigramma latino, 155, IV. 20.

CURZIO Quinto, « Aggiunta all'Historia, tradotta nell'idioma italiano », 76.

#### D

Dandini mons. Girolamo, v. Istruzione andando a Carlo V, 173. 1. 14.

Dandolo Enrico, Epistola a Innocenzo III, 166. LXXXIV.

Dantini Mansueto, Lettera, 278<sup>1</sup>. 15.

Dati Francesco Antonio, Lettera ad Agostino Torello, 54. 1. 28.

DAVANZATI Bernardo, Lezione sulle monete, 169. ix.

DAVERO Gio. Battista, Canzoni siciliane, 204. xIII.

Davia Filippo, v. Rotondo Carlo, 171. xiv-xv. Decembrio Angelo, Epigrammata in funere Francisci Sfortias, 3. xii.

Delfino Gentile, Frammenti del diario di Roma, 63. xiv.

Delfino della Pergola mons., Risposta alla protesta del Card. Firmano, 165<sup>t</sup>.

XXII.

Denohien Giuseppe, Lettera, 274. 23.

DEREHAM Tommaso, Lettera, 279. 14.

Dionisio re di Portogallo, v. Concordia e ratifica di 40 articoli con gli Arcivescovi di Braganza, 164. xvIII.

Directorium chori, 206. IV.

Disceptationes forenses ab anno 1566 ad annum 1567, 26.

Discorso de' Paradossi, 169. xv.

Discorso de' Venti, 169. xvi.

Discorso maraviglioso di quello che apparve in Cielo sopra la Senna il 23 gennaio 1581, 258. XXXIV.

Discorso sull'origine delle Città e dei Governi, 169. x.

Disegni di oggetti antichi di vario genere. 229.

Disputatio utrum Iudew delegatus sit maior Iudice ordinario, 169. xxII.

Distinctions (De) ex natura rei, contra Scotistas, 253. IV.

Domenico card. Giovanni, Lettere al « Munistero del Corpo di Christo di Venetia », 239. xxvi.

Donati Donato (librajo), Lettera, 275. 26.

Donato Antonio, Vita di Francesco Maria 2º della Rovere, 31. vi; 148¹. vii.

Donato Girolamo, Epistolae, 235. xv. 1-2;

XXIX; XXXVI. 1-2; LXXV.

Donato Leonardo, Lettera ai Patriarchi, Arcivescovi e Vescovi di Venezia, 166. LIII. LXXXI. — Risposta a D. Francesco di Castro, 166. LX.

Dosio Carlo, Lettere: al card. Girolamo Colonna, 54. A 9; ad Agostino Torello, 54. 1. 29.

DRAGOMANNI Neri, Lettere, 272. 14.

Dubium de materia Arcae, 253. 11.

Durino Carlo Francesco, Lettera, 279. 15.

#### E

EGERIO (?), Epistolae, 117. I. 17.

EGIZIO Matteo, Lettere, 272. 15; 2771. 18.

Elisabetta (S.) d'Ungheria, v. « Visiones quomodo sibi revelatum fuit quod Virgo Maria assunta fuit in celum», 116. XIII-XIV.

ENRIGO II, re di Francia, Lettera responsiva a Giulio III, 239. XIX.

ENRICO IV, re di Francia e di Navarra,

Lettere: a Gregorio XIII, 29. xx; sulla
resa del Castello di Momigliano, 167. vII;
ai Vescovi, 167. ix; al Provinciale dei
Gesuiti di Francia, 167. xxxix. — v. Avvertimento di riunirsi col Re e con la
fede cattolica, 29. xviii; Lettera scritta
da Roma il 6 maggio 1594, 167. xi;
Discorso se il re di Navarra, facendosi
Cattolico, debba essere ribenedetto, 167.
xiii; Pia admonitio ad omnes Catholicos, 167. xv; Epistola sull'abiura, 167.
xxv; Arrestum Curiae Parlamenti contra Ioannem Chastel, 167. LVIII.

Enriquez Enrico, Lettere, 275. 27; 2771. 19.

Enriquez Gio. Alfonso, Almirante di Castiglia, v. Scritture sopra « le differenze » col card. Rinaldo d'Este, 39. v-vi. viii; 188. III; L'Almirante-fuggitivo, Canzone, 39. vii.

Epistola de Secretarii officio, 253. XXIV. Epistola solis ad lunam crescentem, 58. VII. Epistolae di anonimi, 235. XI. XLI. XLIV. ERBA Girolamo, Lettera, 274. M.

Ercolani conte Filippo, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XXXIII.

Eaizzo Nicolò, Relazione di Roma nel pontificato di Clemente XI, 173. VIII. ESPERTI Giuseppe Luigi, Lettera, 282º. 10. Este (d') Alfonso II, duca di Ferrara, v. Relazione del (suo) arrivo a Roma nel 1591, 63. xxxix.

Este (d') Borso, duca di Ferrara, v. Mon-TAUTO Isidoro, 169. XXX; Capitoli ternarj, 219.

ESTE (D') Francesco I, duca di Modena,
Memoriale a Urbano VIII pel ducato
di Ferrara, 149'. II; 246. II. — Lettera
a Gio. Battista Grimaldi, 246. I. —
Scrittura pel ducato di Ferrara, 249. III.
— v. Risposta al Memoriale pel ducato
di Ferrara, 149'. III; 246. III; 249. IV.
ESTE (D') Rinaldo, duca di Modena, Fogli
di accomodamento, 62. XIV. XXII.

ESTE (D') card. Rinaldo, Manifesto sopra i mali portamenti dei ministri Spagnuo.i, 39. v. — Ragguaglio del Conclave del 1670 mandato a Luigi XIV, 188. IV. — v. Discorsi sopra « le differenze » coll' Almirante di Castiglia, 39. vi. viii; 188. III. ESTRÉES card. Cesare, Scrittura a proposito di un libro sulla Regalia attribuito al Vescovo di Pamiers, 167. L. — Discorso al Sacro Collegio dopo la morte di Clemente X, 172. IX. — Epistola a Clemente XI, 172. XVI.

Étampes-Valencay (d') card. Achille, v. Discorso sopra « le differenze » coll'Almirante di Castiglia, 39. vIII.

ÉTAMPES-VALENCAY (D') Enrico, Istruzione al Duca di Crequi, 167. XLVIII.

ETTORE Salvatore, Lettere, 281°. 16; 282°. 11; 283°. 16; 283°. 6.

Etymologia quorundam latinorum vocabulorum, 15. vi.

EUGENIO IV, Brevi, 164. XXXIX. XLI; 166. VII. XIII. XXXI.

Eugubio (d') Severo, Sonetti, 139. iv. 1.

EUSEBIO (Beato), Epistola ad Agostino della morte di S. Girolamo, 184. II. — V. CI-RILLO (S.), 184. IV.

EUSEBIO Girolamo, De viris illustribus, 2. II.

EVORA (D') Giuseppe, Progetto per le controversie di cerimoniale tra il Nunzio

Apostolico e il Patriarca, 163. XLIX. n.

EZPELETA (DE) Bernardo, Copia de reprecentacion parà el señor Marquès de Grimaldo, 270. XXI.

## F

FACINO Lucio, Epistola, 235. LIII.
FALCONI Nicolò Carminio, Lettere, 278°. 16;
279. 16.

FARA Quinzio, Sonetti, 223. III. 54-55.

Farnese famiglia, v. Origine delle (sue) grandezze, 31. ix; Sommario d'inquisizione contro alcuni cospiratori, 165°.

xxvi; Albero genealogico, 171. viii.

Farnese card. Alessandro il vecchio, v. Paolo III.

FARNESE card. Alessandro il giovane, Lettere: a mons. Girolamo Dandini, 173. 1. 4. 6. 8. 11; a Giulio III, 173. 1. 4. 8. 16. 18.

— v. Paolo III, 63. 1x.

Farnese Clelia, v. Orsi Aurelio, 253. ix.

Farnese Mario, Discorso ai fratelli di

Paolo V sulle controversie coi Veneziani,
165°. ix.

FARNESE Card. Odoardo, Epistola, 54. I. 3. n. FARNESE Ottavio, duca di Parma e di Piacenza, Lettere: a mons. Girolamo Dan-

dini, 173. 1. 7; a Giulio III, 173, 1. 7. 10; al card. Alessandro Farnese, 173. 1. 13. Farnese Pier Luigi, duca di Parma e di Piacenza, v. Dialogo tra Caronte e la (sua) anima, 149. III.

FARNESE Ranuccio, duca di Parma e di Piacenza, Chirografo contro il marchese Giacomo Gaufredi, 148<sup>1</sup>. II.

FARRATINO Bartolomeo, Lettera, 239. XII. FARSETTI Filippo, Lettere, 274. 26.

FAUSTINO da Rimini, Barzelletta, 103. XIII. FEBEI mons. Francesco Maria, De Iubilaei anno, Dissertatio, 244.

FEDELE Gassandra, Epistola, 235. XIII.
FEDELE Gassandra, Epistola a Ono-

rio III, 164. xxvIII.

FEDERIGO GUGLIELMO, Elettore di Brandebourg, Lettera a Luigi XIV, 167. vi.

Ferdinando I d'Aragona, v. « Elenco delle cavallerizze di re Ferrante I d'Aragona », 73. vII; « Nomi dei Medici e Auditori a tempo che morse », 73. vIII.

Fermo, v. « Oratio habita dum Praeses Civitatis Firmanae regimen susciperet et eiusdem Praesidis responsio», 165°. xxx.

Ferrara, v. Boccalini Traiano, 46. n.; Sfondrato Pandolfo, 46. n.; Este (d') Francesco, 149<sup>1</sup>. II-III; 248. II-III; 249. III-IV; Scritture sui dritti della Sede Apostolica al ducato di Ferrara. 246. IV-VI; 249. V.

FERRARINI Michele Fábrizio, Inscriptiones antiquae, 209.

FERRETTI Clemente, Lettere, 281°. 17.

FERRETTI Nicolò, Epigramma latino, 9. 5. FERRI Sebastiano, Lettera, 281°. 18.

FERRÒ Clemente, Lettere, 279. 17; 280<sup>1</sup>. 10; 280<sup>2</sup>. 12; 282<sup>1</sup>. 12.

- Fiandra (di) Stati, v. Relazione della campagna del 1605, 164. XLIII.
- FIGALORA Carlo, Canzoni siciliane, 204. v. FIGORONI Francesco, Lettere, 274. 27; 275. 29; 276<sup>1</sup>. 14; 276<sup>2</sup>. 14; 278<sup>1</sup>. 16; 278<sup>2</sup>. 17; 279. 18; 280<sup>1</sup>. 11; 281<sup>1</sup>. 14; 282<sup>1</sup>. 13. Elenco di manoscritti, 279. n. b.
- FILELFO Francesco, Lezione sopra Dante, 10. vi. — De bello contra Thurcum suscipiendo, Epistola, 15. ix.
- FILELFO Mario, Carmen ad Lu. et Fr. Thronos, 3. vii.
- FILICAJA (DA) Vincenzo, Canzoni: al re di Polonia, 36. I. xv; sopra l'assedio di Vienna, 36. xI; per la vittoria degl'Imperiali e Polacchi, 36. xII; ai miei figli, 207°. xIV.
- FILIPPO II, re di Spagna, Lettera ai Veneziani, 166. LXXIV. — Lettera al governatore di Milano, 239. IV.
- FILIPPO IV, re di Spagna, Lettera al Cardinal... 168. IV. 64.; 234. 1. 63.
- FILIPPO V, re di Spagna, Decreto per la spedizione contro degl'Infedeli all'impresa della piazza di Orano, 270. XXXIII.

   Lettera sulle condizioni dei Tedeschi nel Regno di Napoli, 270. XXXVIII. —

  v. Confronto della condotta col re Britannico, 108. X; Atti delle cessioni e reciproche rinunzie di S. M. Cattolica, del re delle Due Sicilie e di S. M. Imperiale, 270. XLIV.
- FILOMARINI card. Ascanio, Epistola responsiva al Sacro Collegio, 168. IV. 45; 234. I. 44. FILONARDI Cinzio, Lettera, 272. 16.
- Finocohi Orlando (libraio), Lettere, 271. 14; 274. 28; 276°. 15; 276°. 13; 277°. 20; 278°. 17; 280°. 13; 281°. 15; 282°. 14; 282°. 11; 283°. 17.

- Fiocoa Antonio, Memorie storiche dei fatti successi negli anni 1708-1709 tra la Corte di Roma e quelle di Vienna e Barcellona, 258.
- FIGRENTINO Pancrazio, v. Tolombo Claudio, 255. 1.
- Firenze, v. Lettera sulle bellezze della Città, 168. xxvi; Memoriale dei Monasteri, 168. xxxv; Tariffa del pane, 169. xxxi; Priuli Lorenzo, 261. 1; Capitoli delle accomandigie coi Conti di Carpegna, 270. xvu-xx; Foglietti di notizie per gli anni 1731-32; 270. xxxv. Firmano Cornelio, « Exerpta ex diario »,
- FIRRAO card. Giuseppe, Lettera al card. Giulio Alberoni, 163. xxiv.

63. xxvii.

- FLAMELLO Nicolò, Sommario filosofico, 58. IV.
- Foglia (di) Castello, v. Relazione del (suo) Stato, 165.º xxviii.
- Fontanini mons. Giusto, Lettere, 272. 17; 274. 29; 275. 30; 276<sup>2</sup>. 15; 276<sup>3</sup>. 16; 276<sup>3</sup>. 14; 277<sup>3</sup>. 19; 278<sup>1</sup>. 18; 278<sup>3</sup>. 18; 279. 19; 280<sup>1</sup>. 12. Descrizione archeologica, 276<sup>3</sup>. n. b.
- Formulario d'intestazioni e chiuse di lettere, 107<sup>1</sup>. x.
- Formularium omnium expeditionum faciendarum coram Camerario et Thesaurario, 93.
- Forrier Gaspare, Descrizione del Museo Capitolino, 91.
- FORRIER Pietro, Progetto di un'Accademia di Antichità Romane, 278°. n. b. Lettere, 279. 20; 280°. 13; 280°. 14; 281°. 16; 281°. 19.
- FORTEZZA Ercole, Epigramma latino, 223.

  1. 25.

FORTIQUERRA Nicolò, Lettere, 272. 18; 278<sup>1</sup>. 19; 278<sup>2</sup>. 19; 279. 21.

FOSCARARA mons. Egidio, Lettere, 230. XXII.
FOSCO Gabriele, arcivescovo di Durazzo,
Instructio pro successoribus Sacristis
Papae super Cappellis totius anni, 187.
FOSFORO Lucio Pont. Sign. v. FACINO Lucio.
FOSSOMBRONI Anton Maria, Lettere, 279. 22;
2801. 14.

FRACHETTA Girolamo, Relazione sulla Corte di Roma a tempo di Clemente VIII, 179. 1. — Discorsi della Monarchia di Spagna, 179, 11.

Fragmenta aliquot ascetica, 169. III.
Fragmentum libri cuiusdam Ascetici, 169.

FRANCESCHI Andrea, Lettera, 277<sup>1</sup>. 21.

Francesco (S.) d'Assisi, v. « Vita e acti
spirituali », 184. 1; Vita scritta « da
quattro solepne persone preclari de scientia et de sanctitade », 207. 1; « Regula »,
207. 1v.

Francesco (S.) di Paola, v. Forma caeremoniarum habendarum in Canonizationem. 187. 11.

Francesco III di Lorena, Gran Duca di Toscana, Editti, 270. xxx. — v. Relazione dell'ingresso e soggiorno fatto in Pisa, 270. xxxi; Borgo (DAL) Pio, 270. xxxii. Francesco da Barberino, Del reggimento e dei costumi delle donne, 50.

Franchezza Pietro, v. Relazione del sequestro dei (suoi) beni, 164. LXII.

FRANCHI, V. TARTINI.

Francia, v. Cornaro Giovanni, 167. 1; Créqui (de) duca, 167. Iv; Senesle (de) barone, 167. xxi; Notizia di alcuni Statuti dei Re di Francia, 167. xlii; Articoli per la tregua del 1º agosto 1593, 167. XLIV; Decreto del Parlamento di Parigi del 30 marzo 1594, 167. XLV; ACCORISSA Michele, GRIMANI Alvise, 168. IV. 54; 234. I. 53; Frammento di discorso sulle rivalità con la Spagna, 109. VII; Trattato coi Genovesi nel 1685, 172. VI. FRANCO Nicolò, Sonetti, 110. — Rime varie, 123.

Frangipani famiglia, v. Notizia, 283°. n. b. Frangipani Federigo, Epigramma latino, 223. 1. 49.

Francipani conte Francesco Cristoforo, v. Relazione del (suo) processo, 249. vi. Francipani Pompeo, Lettere, 274.30; 275.31; 2771. 22.

FREEBAIRN Roberto, Lettera, 273. 10.

FREGOLI Francesco, Lettera al card. Bandini, 67. II. n.

FRESCOBALDI Paolo Antonio, Lettere, 274. a; 275. se.

FROSINI abate, Lettera, 280.º 15.

FUENTES (DE) conte Pietro Enrico, Lettera
a mons. Francesco Penia, 166. LXXIII.

G

Gabriele d'Ancona, v. Fosco Gabriele.

Gabrielli famiglia, v. Casi cirimoniali e
cavallereschi, 62. xxix.

Gabrielli Mario, Lettera, 272. 19.

Gabrio-Sorbellone, « Relatione delle cose
di Tunisi », 29. xxiv.

Gacciola Dolce, Sonetti, 139. iv. 27. 29.

Gaddi monsignor. Lettere, 280°. 16.

Gaddi Gaddo, v. Cenni biografici, 169. v.

Gagliardi Paolo, Lettera, 278°. 20.

Galamini canonico, Lettere, 281°. 20.

Galas (di) conte, Lettera al march. Del
Bufalo, 62. xvii.

GALASSO da Avellino, Discorso filosofico morale, 87. IV.

GALBANI Giuseppe, Canzoni siciliane, 204. x. Galli Girolamo (librajo), Lettere, 275. 33. GALLI card. Tolomeo, Lettere: a mons. Campeggi, 165°. xviii; 166. xxv; a mons. Alberto Bolognetti, 166. LXXVIII.

GAMARRA (DI) Stefano, Discorso in nome di Filippo IV, 168. IV. 14.

GANDOLFO Sebastiano, Sonetti in morte di Faustina Mancini, 152. VIII. 3.

GAROFALO Biagio, Lettera, 272. 20.

GAUCCI Pietro, Sonetto, 281º. n. b.

Gaufredi march. Giacomo, v. FARNESE Ranuccio, 1481. 11.

GEBER ben Aphla, De rebus matheseos liber, de arabico in latinum per magistrum Girardum Aronnensem versus, 60. GENDRA Salvatore, Lettera, 2761. 16.

GENGA Fabio, Lettera, 164. v.

GENGA Flaminio, Lettera, 164. LII. GENGA Simone, Lettere, 164. L. LIII.

GENOVA, Lettera a Gregorio XIII, 29. xxv. - Oratio ad Paulum V, 165<sup>a</sup>. II.

- Lettera responsiva alla Repubblica Veneta, 168. LXIX. — v. Abrogazione di un decreto e del sesto Capitolo degli Statuti contro la libertà Ecclesiastica, 164. xxxIII; 165°. VII; STROZZI Pietro, 165°. III; Trattato con la Francia nel 1685, 172, vii.

GERARDO da Arona, v. GERARDO da Cremona.

Gerardo da Cremona, v. Geber ben Aphla, 60.

Germania, v. Relazione fatta in tempo di Rodolfo II, 154. III; Relazione fatta in tempo di Carlo V, 164. XLII.

GRRSON (DA) Giovanni, v. Charlier Giovanni.

GERVASONI ANGELINI Gio. Battista, Lettere, 2771. 23; 2778. 20; 2781. 21; 2788. 20; 279. 23. Gesuitesse, v. « Scritture dell' Instituto delle Gentildonne Inglesc, dette Gesuilesse », 47.

Gesuiti, v. Forma del governo Gesuitico, 165°. 1.

GHEISEL Gio. Daniele, Lettera, 277°. 21. GHELINI (DE) Ghelino, Epigramma latino, 223. 1. 24.

GHETTI Girolamo, Considerazioni sull'elezione dei Romani Pontesici, 144.

GHEZZI Leone, Lettere, 275. 34; 2761. 17; 276°. 17; 276°. 15; 277°. 24; 277°. 22.

GHEZZI Pietro, Lettera, 274. 32.

GHIRON Francesco, march. Villa, Relazioni mandate da Parigi, 167. LVII, 168. XIX. 6. 9. - Lettere: al march. di Pianezza, 168. xix. 4.; mandate da Parigi, 168. xix. 7.; a Madama Reale, 168. xix. 10. v. Negotiati diversi del sig. March. Villa, ambasciatore del sig. Duca di Savoia in Parigi », 168. xix. 1. 10.

GIAMPEDI Gian Domenico, Lettera, 282º. 12. GIANDOTTI Giovanni, Lettera, 274. 33. GIANNELLI Gennaro, Lettera, 274. 34. GIANNINI Carlo, Lettera, 274. 35.

Giannini Sebastiano, Lettera, 279. 21.

GIANNONE Pietro, Ritrattazione, 62. xxv. GIANO Pier Domenico, Lettera responsiva intorno all'obbligo che hanno i Cardinali di consigliare il Papa, 171. XIII. GIECHELE Vincenzo, Sonetto, 139. IV. 3.

Gigli Girolamo, Lettere, 272. 21.

GILIANO Tommaso, Epigramma latino, 223.

GILIANO Vincenzo, Epigrammi greci, 223. 1. 9-11. — Epigrammi latini, 223. 1. 32-39 - Sonetto, 223. III. 25.

- GINORI Carlo, Lettera a Francesco III di Lorena, in nome del Senato florentino, 270. XXIX.
- GIOACCHINO abate, Estratti dal libro « De magna tribulatione », 87. III.
- GIORDANO frate da Vico Pisano, Sermone sopra la comunione, 200. II.
- GIORDANO Domenico, Lettera, 273. 11.
- Giorgi mons. Domenico, Lettere, 272. 22; 275. 35; 278<sup>1</sup>. 22; 278<sup>2</sup>. 21; 280<sup>1</sup>. 15; 280<sup>2</sup>. 17; 281<sup>1</sup>. 17; 281<sup>2</sup>. 21; 282<sup>2</sup>. 18; 283<sup>1</sup>. 18. Descrizione di manoscritti, 280<sup>1</sup>. n. b.
- Giorgio II, re d'Inghilterra, v. Confronto della condotta col re Cattolico, 108. x. Giornale di viaggio, 169. vi.
- Giotto, v. Cenni biografici, 169. v.
- Giovanni-Battista (S.), v. « De Ioanne Baptista, Orațio habita a P. B., 165<sup>a</sup>. xxix; Vita « de Beato Ioanne Bactista », 250. 1.
- GIOVANNI (S.) da Capistrano, Prophetiae Pontificum a S. Pio V usque ad finem mundi, 31. iv.
- GIOVANNI (S.) Crisostomo, Oratio adhortatoria ad Stagirium, 133.
- GIOVANNI (S.) Evangelista, Il libro dell'Apocalisse, 177. v. Evangelium et aliae
  praeces, 201.
- GIOVANNI XXII, Brevi, 166. XVIII.
- Giolanni XXIII, Breve, 166. xxxix. v. Summarium quarundam Bultarum, 267.
- GIOVANNI CASIMIRO, re di Polonia, Lettera a Luigi XIV, 168. IV. 41; 234. I. 40.
- Giovanni d'Austria, v. Lettera di un Principe napoletano persuadendolo a farsi re di Napoli e di Sicilia, 148<sup>1</sup>. 1x.
- GIOVANNI da Serravalle, Comentum super toto libro Dantis Aldigherij, 1.

- GIOVANNI (SER) Fiorentino, Il Pecorone, 232.
- GIOVENALE G., Satyrarum liber, 8. III. GIOVIO Paolo il giovane, Francisco Mas-
- stovio Paolo II giovane, Francisco Massario de Aspra, Carmen, 253. xxi.
- GIROLAMO (S.), Epistola de virtutibus psalmorum, 116. xix. — v. Cirillo (Beato), 184. iv; Vita, 184. v.
- GIUDICE (DEL) Nicolò, Lettere, 281°, 22.
- Giuffre Giovanni, Canzoni siciliane, 204. II.
- Giuliani Lorenzo, Lettere: al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 10; ad Agostino Torello, 54. 1 30.
- Giulio II, Fragmenta diarii, 63. vi. xi.

   v. Conclave, 160. ix.
- GIULIO III. Sunto di Breve, 173. 1. 12. n.

   Lettere: a mons. Girolamo Dandini,
  173. 1. 15; a Carlo V, 239. xvi. xxi; a
  Enrico II, 239. xviii; a mons. Pietro
  Bertani, 230. xx. v. Conclave. 29. x;
  160. xiv; 173. ii.
- Giulio Romano, « Tratato di prospettiva in scurcio », 132.
- Giuoco d'ombre, Satira politica, 270. xII. GLOSIO Giacomo, Epigramma latino, 155. IV. 2.
- Gonzaga Luigi, duca di Nevers, v. « Ristretto delli inconvenienti che risulteranno dal negargli l'assoluzione », 167, xiv; « Avvertimenti dati avanti la sua partita da Roma a 10 di gennaro 1594 ». 167, xivi.
- Gonzaga-Pallavicini Luisa, Lettera al card. Ennio Filonardi, 239. x.
- Gori Anton Francesco, Lettere, 276. 18; 276°. 18; 276°. 16; 277°. 25; 277°. 23; 278°. 23; 278°. 22; 279. 25; 280°. 16; 280°. 18; 281°. 18; 281°. 25; 282°. 15; 282°. 14; 283°. 19; 283°. 7. Iscrizioni latine,

276°. 8; 277°. 12; 279° 25. — Manoscritti di casa Davanzati, 279. 8.

Gramont (de) Armando, conte di Guiche, v. Storia galante con Madama Enrichetta d'Orléans, 188. xIII.

GRAMONT Filiberto, Lettera at march. Francesco Ghiron, 168. IV. 49; 234. I. 48. GRANA Lorenzo, Carme, 75. III.

GRANDIS (DE) Domenico, Lettera, 274. 36.

Grassi conte Girolamo, v. Casi cirimoniali
e cavallereschi, 62. XXXI.

GRASSI (DE') mons. Paride, Caeremoniarum liber, 63. xxv.

GRASSI (DE') march. Paris, Zettera, 279. 26.
GRAVINA Cesare, Canzoni siciliane, 204. VI.
Gravina (di) duca, v. Casi cirimoniali e
cavallereschi, 62. xxvII.

GRAVINA Gian Vincenzo, « Regolamento de studj di nobile e valorosa donna », 30. 1.

GRAZIANI mons. Anton Maria, Lettere a mons. Orazio Capponi, 107°. viii. — Epistola a Clemente VIII, 164. xxiii. — De Despota Valachorum Principe, libri III, 164. xxiv.

GRAZIANI Girolamo, Lettere, 273. 14; 274. 37. GRAZIANI Giuseppe, Lettere, 272. 23.

Grazzini Anton Francesco, detto il Lasca, La seconda cena, 233. — La terza cena. Novella X e ultima, 233.

GRECIS (DE) Carlo, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 11.

GREGORU (DE) Fabrizio, Sonetto, 223. III. 7. GREGORIO (S.), Frammenti di Epistole, 165<sup>1</sup>. xx.

GREGORIO VII, Breve, 166. XLIX.

GREGORIO IX, Brevi, 166. XLV. XLVIII; 167. XXIII.

GREGORIO XI, Brevi, 166. xx. GREGORIO XII, Brevi, 166. LIV. Gregorio XIII, v. Conclave, 29. xvII; 160. xix; 173. vi; 265. ix.

Gregorio XIV, v. Conclave, 160. xxII; 265. VII; MARRETTI Lelio. 245.

Gregorio XV, v. Conclave, 160. xxvII; Relazione del Conclave, 170. v.

GRILLO Tommaso, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 12.

GRIMALDI Basilio, Lettere. 277°. 24; 278°. 23; 281°. 19.

GRIMALDI Giacomo, Liber canonicorum Vaticanae Basilicae S. Petri, qui diversis temporibus ad Pontificatum et Cardinalatum evecti fuerunt, 145.

GRIMALDI card. Girolamo, Epistola responsiva al Sacro Collegio, 168. IV. 48; 234. 1. 47. — V. Discorso sopra « le differenze» coll'Almirante di Castiglia, 39. VIII.

GRIMANI Alvise, Scrittura per le sodisfazioni alla Francia nel 1663, 168. IV. 54; 234. 1. 53.

GRIMANI Mons. Antonio, Lettera, 166. L. n. GRIMANI Marino, Lettera a Pietro Morosini e Girolamo Cappello, 166. xliv. n. GRIMANI card. Vincenzo, Lettera a Clemente XI, 172. xv.

GROTO Luigi, il cieco d'Adria, Epigrammi latini, 223. I. 51-52. — Sonetto, 223. III. 50.

GUALDIS (DE) Galeotto, v. Liber decisionum ecc. 142.

GUALDO Giuseppe, Ottave, 223. III. 33.

Gualterucci mons., v. Condanna seguita
nel pontificato di Sisto V, 189. XII.

GUALTIERI abate, Lettera, 281°. 24.

GUALTIERI Nicolò, Lettera, 279. 27.
GUALTIERI Pietro Paolo. Diarii fram

GUALTIERI Pietro Paolo, Diarii fragmenta, 63. XII.

GUALTIERI Raffaele, Sonetto in morte di Faustina Mancini, 152. VIII. 2.

GUARNACC: Mario, Lettere, 282º. 15.

Guarino Veronese, Isocratis oratio de Imperio e graeco in latinum translata, 3.

xiii. — Praelectio in Ciceronis libros
De officiis, 3. xv.

Guarino Battista, Oratio ad Paulum V, 165°. v. — Epistolae, 245. xviii. xxi. xlviii.

Guarino Silvestro, Diarii da febbraio 1477 a giugno 1507, 73. XII.

GUASCO Bartolomeo, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 13.

Guasco Ottavio, Lettere, 283<sup>1</sup>. 20; 283<sup>2</sup>. 3. Guglielmi Pier Girolamo, Lettere, 278<sup>2</sup>. 24. Guidi Jacopo, Lettere, 273. 12; 274. 33; 276<sup>2</sup>. 19; 277<sup>1</sup>. 25; 277<sup>2</sup>. 25. Guiducci Jacopo Nicolò, Lettera, 281<sup>2</sup>. 25.

Guignard abate, Lettera, 273. 13.

#### H

HARDER Corrado, Lettere, 283°. 9.

HOMER PERES FERREIRA Antonio, Traduzione della Risposta d'un gentiluomo spagnuolo sulla successione della Spagna, 173. 1x.

I

ILICINO Bernardo, Commento sopra i Trionfi di Francesco Petrarca, 175. Imagines illustrium virorum, 208. Imitatione (de) Christi, 116. n. Immagini di re, consoli e uomini illustri dell'antichità, 228.

IMPERIALI card. Lorenzo, Lettera ad Alessandro VII, 168. IV. 36; 234. I. 34 — V. Esame delle sue colpe, 168. XXIV.

Inganno (l') nella Verità ovvero l'Equivoco, Commedia, 152. 1.

INNOCENZO III, Brevi, 166. v. XXXV. XLVII; 167. XXIV.

INNOCENZO VI, Breve, 168 xxix.

INNOCENZO VIII, Brevi, 166. x1. LVI. —
v. Ristretti di varie scritture e diarii
antichi, 63. xxvi; Conclave, 160. v1.

Innocenzo IX, v. Conclave, 160. xxIII.; 265, x.

Innocenzo X, v. Saint Chamond (de) marchese, 39. III; Relazione del conclave 170. vi.

Innocenzo XI, Chirografo, 63. II. — Brevi 172. xi. xvn. — v. Relazione del conclave 170. viii.

Innocenzo XII, v. Ragguaglio della (sua) elezione, 172. vii; Risposta al discorso del sig. de Rabenac ambasciatore di Luigi XIV, 192. 1; Conclave, 265. vi.

Intronati Accademici, v. Critica delle tre Commedie degli Accademici Intronati, L'amor costante, la Calandra, e gl' Ingannati, 169. II.

Irlanda, v. Memoriale mandato a Innocenzo XII, 173. x.

ISOCRATE, V. GUARINO Veronese, 3. XIII.

Italia, V. CAMPANO Fanusio, 59; PROTOSPATA Lupo, 73. 1; « Relatione delli
Principi » 154. 1; Scrittura delle offerte fatte da Luigi XIII a Vittorio
Amedeo I « per stabilire il riposo dell'Italia », 167. v.

ITIER, Gio. Battista, Lettere, 278<sup>1</sup>, 24; 283<sup>2</sup>.
10. 22.

J

Jacobo (de) Didascalo despota regnum in Cypro affectante, 165°. xxxIII.

JACONO (DELLO) Gio. Battista, Lettere, 276<sup>1</sup>.10.

JACOPO (FRA) da Cessole, « De costumi et delli offici de nobili sopra 'l giuoco de li scachi », 52.

Jeiunio (de) quaedam, 253. xxxvi.

Josica Stefano, Epistola, 164. Lv.

JOYEUSE (DE) Enrico, Lettre à Madame de
Cimié, 167. xxxi.

## L

LADERCHI Gio. Battista, Lettere, 279. 28; 281<sup>1</sup>. 20; 281<sup>2</sup>. 26.

LADISLAO IV, re di Polonia, *Epistolae*, 252<sup>1</sup>. II. IV; 252<sup>2</sup>. II; 252<sup>2</sup>. VII. n.

LAGNASCKI (DI) conte, *Lettera*, 281<sup>1</sup>. 21. LALLI Carlo, *Lettere*, 273. 15; 274. 39;

275. 36; 2821. 16.

LALLI Domenico, v. Biancardi Nicolò Ba-

LAMA Domenico, Lettera, 273. 16.

stiano.

LAMBERTINI card. Prospero, Lettera al duca di Montemar, 270. xxxix. — Lettere, 273. 17; 274. 40.

Lamego (di) vescovo, v. Michele di Portogallo.

Lami Giovanni, Lettera, 283<sup>2</sup>. 11.

Lamone, v. Raccolta di scritture riguardanti la (sua) diversione, 46.

Lancellotti Gio. Battista, Risposta a frà
Paolo Sarpi per le capitolazioni di
Giulio II, 166. xxiii.

LANDI Francesco, Lettere, 272. 24; 273. 18; 274. 41; 276<sup>1</sup>. 20; 277<sup>1</sup>. 27; 277<sup>2</sup>. 26; 278<sup>1</sup>. 25; 281<sup>1</sup>. 22; 282<sup>1</sup>. 17; 283<sup>1</sup>. 21.

Landi Galvano, Lettere, 273. 19; 274. 42; 275. 37; 276<sup>1</sup>. 21; 278<sup>1</sup>. 26; 280<sup>2</sup>. 19; 281<sup>1</sup>. 23. Landino Cristoforo, Epistola, 235. xix.

Landulfo Innocenzo, « Notamento », 73. III.

Lanti Lucrezia, Carlotta e Isabella, v. Certificati contro la voce sparsa in Roma che abbiano sortiti natali men che legittimi, 270. xvi.

LASTRICO Andrea, Lettere, 274. 43; 275. 38.

LATINI Brunetto, Pataffio colle note di
Anton Maria Salvini, 30. III

Anton Maria Salvini, 30. III

LATTANZIO Firmiano, De X sybillis, 8. I.

LAURENTIJ (DE) Giovanni, Ottave, 139. I. n. s.

Lavardin march. Enrico Carlo, v. Nota
dell'ordine con il quale entrò in Roma
il 16 novembre 1687, 168. I; Protesta
contro la scomunica d'Innocenso XI,
168. II; Risposta alla protesta, 168. III.

Lectio de historia cognoscenda, 169. XIII.

Legenda di « Sancto corpore », 200. III.

LEMER Gaetano, Lettere, 272. 25; 273. 20;
274. 41; 275. 30; 276<sup>1</sup>. 22; 277. 22; 279. 20.

LENTULO, « De adventu Christi », 2. VIII;
116. XVII. — « Dell'advenimento di
Cristo », 10. VIII.

Leonardi Giuseppe Antonio, *Lettere*, 274.45 275. 40.

LEONE X, Breve, 166. XII. — v. Conclave. 29. v; 160. x; Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. XXVIIL

Leone XI, v. Conclave, 160. xxv; 265. xi. Leonico M., Epistola a Gregorio XV, 67. ii. n.

Leonio Vincenzo, Lettera, 272. 26.

Leopoldo I, imperatore, v. Ragguaglio della (sua) infermità e morte, 270. II.

Leprotti Antonio, Lettere, 278<sup>1</sup>. 27; 279. 30. Lerins (di) Monastero, v. Pinelli card. Domenico, 167. xxxviii.

LESILBO Simone, Lettera, 2801. 17.

LETI Gregorio, Lettera responsiva sulla quistione tra Clemente X e gli Ambasciatori per la franchigia dei dazii,

188. VII. — v. Lettera scritta da un Gentiluomo a Gregorio Leti, 188. VI.

Letioni, pistole e vangeli e quali si leghono in tutto l'anno nella messa, 174. Lettera al « Moro provveditore di Terraferma », 166. LXI.

Lettera sopra i pregiudizii per la libertà e giurisdizione ecclesiastica, 163. xxxvII. Lettera sulle cose che « haveano gli Antichi

Lettere sull'immunità ecclesiastiche, 166.
LXIII. LXVII.

et hoggidi non sono », 169. VIII.

Lexicon etymologicum quorundam latinorum vocabulorum, 15. 11.

Lhullik Tussano (librajo), Lettere, 278°. 25.

Liber decisionum in consilio Justitiae Rotae

Florentinae, 142.

Liber de magisterio Saturni, 58. vi. Liber expositionis somniorum Salomonis, 107°. xiii.

Liber mentis, 58. viii.

Liber musicae rhytmicus, 206. 1.

Liber novi Testamenti per quondam philosophum, 58. v.

Liber precum, 218.

Libro « De amore evangelico cioè Fruitione, Gusto et Sentimento de Dio », 207. 111.

Lioni abate, Lettere, 275. 41; 2761. 23. Lionne (DE) Ugo, Lettera a mons. De Burlemont, 168. IV. 60.

LIPPOMANI Girolamo, « Relatione al Senato Venetiano nel ritorno di Polonia », 29. XXIII. — « Relatione sulla Savoiu l'anno 1573 », 261. v.

LISBONIO (S.), « Oratio antiqua contra morbum calculi », 121. ix.

Litanie e orazioni in volgare, 198. 1v. Londano Andrea, Epigramma greco, 223.1.8. Longobardi Girolamo, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. XL.

Loredano Leonardo, Lettera a Giulio II, 166. xxix.

LORENA (DI) Carlo, duca di Guisa, Lettera a Enrico IV « doppo che e stato ricevuto in gratia », 167. VIII. — v. Notizie sulla prigionia e sulle opinioni au Carlo di Lorena, 167. XL.

LORENA (DI) duchessa Cristina, Lettera al card. Carlo de' Medici, 107°. v.

Lorena (di) duca Francesco Nicola e duchessa Claudia, v. Relazione della fuga dal castello di Nancy, ove erano custoditi dalle forze francesi », 148<sup>1</sup>. IV; 167. LI. LORENZI Giovanni, De passione Domini, oratio, 235. xxxvIII.

Lorenzo (DI) Agostino, Lettera al card. Girolamo Colonna. 54. 1. 8.

Loreto, v. Capocefali Gio. Battista, 82.

Los Velles (de) marchese, v. Relazione del successo col Vescovo di Lamego, 39. 1.

Lottini Gio. Francesco, « Discorso sopra l'attioni del Conctave », 29. 111; 87. 1.

Lucca, v. Oratio ad Paulum V, pro Republica Lucensi, 165<sup>a</sup>. Iv; Strozzi Pietro, 165<sup>a</sup>. v; Ragguaglio dello stato in che si trova la Chiesa di Lucca, 165<sup>a</sup>. xxxi.

Lucchesi Giuseppe, Pavimenti di alcune Chiese di Roma, delineati e dipinti, 236. Lucenti Ambrogio, Lettere, 281<sup>1</sup>. 24.

LUCHINI Lorenzo, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 14.

Lucrezio Tito Caro, v. Marchetti Alessandro.

Luigi V, il Bavaro, Epistola a Benedetto XII, 164. xxxvi.

Luigi XIV, re di Francia, Lettere: al marchese de Saint-Chamond, 39. iv; al Parlamento di Parigi, 39 x1; a Cristina di Svezia, 168. IV. 17. 234. I. 24; ad Alessandro VII, 168. IV. 20. 234. I. 17; al Collegio dei Cardinali, 168. IV. 21. 234. I. 18; 168. IV. 27. 234. I. 26; ad un Ministro, 168. IV. 22. 234. I. 19; al duca Filippo Cesarini, 168. IV. 27. 234. I. 25; a mons. de Gravel, 168. IV. 27. 234. I. 25; a mons. de Gravel, 168. IV. 52. 234. VII; agli Svizzeri, 168. IV. 53. 234. I. 54; ai Consoli d'Avignone, 168. IV. 59. 234. I. 58; al card. Decano, 168. IV. 63.

Lullo Raimondo, De secreto occultorum, 254. II.

Lunadoro Girolamo, « Relatione della Corte et Governo di Roma», 108. 1-11; 113. Lupacoi Bernardo, Lettere, 276º. 20.

LUPARDI Giovanni, « Trattato breve dell'antichità, grandezza e devotione della Chiesa di S. Pietro di Roma », 78°. Lutero, v. « Historia del principio dell'E-

# M

resie di Lutero et altri a suo tempo », 43.

MACCHIAVELLO Francesco, Sonetti in morte della Signora Paola Trento, 223. vi.

MACHIAVELLI Nicolò, Minute autografe di lettere e orazioni, 107°. 1, 1-8. — v. So-DERINI Pietro, 107°. 11.

MADAMA REALE, v. CRISTINA di Francia, duchessa di Savoia.

Madrid, v. « Atto generale dell'inquisizione contro molti Giudei et eretici eseguito in Madrid l'anno 1680 », 164. LIX.

MAESTRO (DEL) Benedetto, Lettere, 271. 16.

MAFFEI Raffaele, il Volterrano, Liber primus et secundus Iliados, 169. XXIV-IXV.

MAFFEI Raffaello, L'Agnese, rappresentazione in cinque atti, 169. XXIII.

MAFFEI march. Scipione, Lettera, 281<sup>1</sup>. 25.

MAGAGNATI Gio. Battista, Lettere, 282<sup>1</sup>.

18; 282<sup>2</sup>. 16; 283<sup>1</sup>. 22; 283<sup>2</sup>. 12.

MAGALOTTI conte Lorenzo, Canzoni: I capelli, 121. vi; La voce, 121. vii. — Lettere in materia di religione, 162.

MAGANZA Gio. Battista, Capitolo ternario, 223. 11. — Sanetti, 223. 111. 17. 34; VII. VIII. — Poesie in lingua rustica padovana, 223. 1v. 1. 3.

Maggio monsignor, Lettere, 275. 43; 276°. 17.

Magistri (DE') Pompeo, Sonetti, 139. 1v.

16. 53 61. 63-70. — Ottave, 139. 1v. 72.

MAGNI Marco Antonio, Notizie storiche, 63. xLIV.

MAGNI Tommaso Gaetano, Lettera, 276<sup>1</sup>. 24.

MAIDALCHINI card. Francesco, Lettera al
card. Flavio Ghigi, 168. IV. 58.; 234. I. 52.

MAILLARDI SANTONI Pietro, Epigrammi latini, 155. I. 1-12; IV. 20-27. 42.

MALACHIA frà, Lellere, 277°. 27.

MALACHIN Giovanni, Lettera, 273. 21.

MALASPINA Marchesi, Lettera ai Principi d'Italia, 1651. 111.

MALASPINA mons. Germano, Relazione sulla guerra di Transilvania, 164. 1.

MALASPINA march. Torquato, Trattato delle Vite, 122. 1. — Lezione sul modo di riprendere gli amici, 122. 11.

MALATESTA Giuseppe, Discorso sopra la facilità dei Principi Cristiani ai danni del Turco, 164. xiv.

MALAVOLTI Ubaldino, Mostra di verbi adoperati dal Boccaccio, 14.

Malipieri Pasquale, Epistola a Pio II, 166. xxx.

MANCINI cav. (Michele Lorenzo?), Lettere, 97. n.

Mancini Faustina, v. CAPPELLO Bernardo,

152. viii. 4; Caro Annibale, 152. viii. 1; CENCI Giacomo, 152. viii. 5.

Mancini card. Francesco Maria, Epistola responsiva al Sacro Collegio, 168. IV. 47; 234. I. 46.

Mancini Gio. Battista, Lettera, 276°. 18.

Mancini Girolamo, v. Accuse di colpe e (sua)

morte nel pontificato di Sisto V, 189. x.

Mancini Giulio, Viaggio pittorico in Roma, 231.

Mandini mons. Benedetto, Oratio de foedere cum Christianis contra Turcam pasciscendo, 164, xxvi.

MANERIIS (DE) Bernardino, v. Liber decisionum ecc., 142.

Manni Giacinto, Lettera, 273. 22.

Mansfelt (di) Conte, Lettera a Giovanni de' Medici, 164. vii.

MANTOVANO Battista, *Epistolae*, 235. 1-4.

MARABOTTINI Filippo, *Lettere*, 271. 17;

272. 27; 274. 46; 275. 43; 276<sup>8</sup>. 19.

MARANA Tommaso, Lettera, 275. 44.

MARANGONI Giovanni, Lettera, 2831. 23.

Marca, v. Bilancio di grani nel Governo della Marca, 165°. xIII.

MARCELLI Gio. Paolo, Lettere, 275. 45; 2771. 20; 2772. 23; 2781. 28; 279. 3.; 2812. 27.

Marcello II. v. Conclave, 29. xi, 160. xvi, 173. 111.

MARCHETTI Alessandro, Traduzione del poema di Lucrezio, 68.

MARCOLINI bali, Lettera, 280°. 20.

Marescotti famiglia, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxix.

Marescotti Alfonso, v. CLEMENTE VIII, 62. VIII.

Margaritone, v. Cenni biografici, 169. v. Margherita (S.), v. Leggenda e passione, 112.

MARGHERITA d'Austria, Lettera a Giulio III, 173. 1. 9.

Maria, regina d'Ungheria, v. « Relatione dell'Apparato pontificio nel real ricevimento della Serenissima Regina d'Ungheria in Ancona », 81.

Maria Amalia, regina delle Due Sicilie, v. Relazione del (suo) viaggio in Napoli, 270. xLy; MELANI Girolamo, 270. xLvi.

MARIA CASIMIRA, Regina di Polonia, Lettera al card. Giuseppe Sacripanti Narni 107<sup>a</sup>. XII.

Maria Maddalena (S.), v. RASILIA Marco, 77. 1x; « Historia della infervorata Maria Magdalena », 77. x.

MARICONDA Alfonso, Lettere, 271. 18.

Mariconda Vittoria, v. Casi Cirimoniali e cavallereschi, 62. XXI.

MARINI Gio. Battista, Let'era a Ludovico conte d'Agliè, 31. XIII. — Componimenti poetici, 84. — v. Dozzina di strenghe, 69.

MARMI Anton Francesco, Lettere, 271. 19; 272. 28; 273. 23; 274. 47; 275. 46; 276<sup>1</sup>. 25; 276<sup>2</sup>. 21; 276<sup>2</sup>. 20; 277<sup>1</sup>. 30; 277<sup>2</sup>. 29; 278<sup>1</sup>. 29; 278<sup>2</sup>. 20; 270. 32; 280<sup>1</sup>. 18

MARMI Giuseppe Ermenegildo, Lettere, 280°.

MARMITTA Giacomo, Sonetto in morte di Livia Colonna, 152. vii. — Lettera, 239, XXIII.

MARRETTI Lelio, Conclave di Gregorio XIV, 245.

Marso (Pietro o Paolo?), Epigramma latino, 9. 2.

MARTELLI abate, Lettera, 2831. 24.

MARTELLI Pier Jacopo, Il Piato dell'H. Farsetta satirica in versi, 169. 1.

MARTINENGO Benedetto, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 15.

MARTINO V, Brevi, 164. XXXVIII. XL; 166. VI.

— v. Ristretto di varie scritture e diarii antichi, 63. XXIV.

MARTINUZZI Margherita, Lettere, 97. n.

MARULLO Michele, Epistola 235. XLII.

MASETTI Gio. Guglielmo, Lettera, 283°. 13.

MASINI Gasparo (librajo), Lettera, 272. 29;

274. 48.

MASSIMI card. Camillo, Replica al re Cattolico circa la Lega difensiva e pace
col Portogallo, 164. xv. — v. Inventario
dei suoi beni e catalogo della sua collezione di oggetti antichi, 260. 1-11.

MASSIMILIANO I, duca di Baviera, Lettera in difesa della tregua con la Francia e la Svezia, 164. LXVII. — v. « Notula de insigni victoria contra Turcas in Valacchia », 164. XXV.

MASSUCCI Agostino, Lettere, 273. 21; 2821. 19.

MASTRO (DELLO) Paolo di Benedetto di Cola,

Memoriale (frammento), 63. xvi.

MATILDE contessa, Diploma, 283<sup>1</sup>. 37. MATTEI Sebastiano, Lettere, 274. 49.

Mattia, re d'Ungheria e di Boemia, v. Nota sulla conferma di Paolo V per la (sua) elezione a Re dei Romani, 164. xxx.

MAZZANTI Sebastiano, *Lettere*, 281°. 28; 282°. 20; 282°. 17; 283°. 25.

MAZZARINO Anna Maria, Lettere, 97. n.

MAZZARINO card. Giulio, v. Vita, 67. xLix;

249. II; Sommario del testamento, 67.

Lix.

MAZZINI Bruno, Lettera, 283<sup>1</sup>. 20.

MAZZOLENI Sacordote, Lettera, 276<sup>2</sup>. 21.

MAZZONI Gaetano, Lettera, 280<sup>2</sup>. 19.

Mazzoni Jacopo, v. Bulgarini Belisario, 127.

MAZZUCHELLI conte Giammaria, Lettere, 282<sup>a</sup>. 18; 283<sup>1</sup>. 27; 283<sup>a</sup>. 14.

Medici (de') famiglia, v. Memorie recondite, 31. x.; Baroncelli Cosimo, 251.

Medici (de') card. Carlo, Lettera a Lui., gi XIV, 168. iv. 25.; 234. i. 22. — v. Istruzione come si debba governare alla Corte di Roma, 168. xxvii.

MEDICI (DE') Cosimo I, gran duca di Toscana, Lettera a Giulio III, 173. 1. 12.

Medici (de') Cosimo II, gran duca di Toscana, v. Epigramma latino, 168.

XXXVI.

Medici (de') Ferdinando I, gran duca di Toscana, Epistolae, 168. xxxi. — v. Descrizione del suo Stato, 168. xxv; Carta di procura per la rinunzia al Cardinalato, 168. xxx.

MEDICI (DE') Ferdinando II, gran duca di Toscana, Lettera al Duca di Créqui, 168. IV. 30; 234. I. 38.

MEDICI (DE') Giovanni, Lettera al Gran Duca di Toscana, 164. xI.

MEDICI (DE') card. Gio. Carlo, Lettera a Luigi XIV, 168. IV. 26; 234. 1. 23.

MEDICI (DE') Gio. Gastone I, gran duca di Toscana, Molu-proprio in favore della città di Pescia. 270. IX. — v. Relazione della (sua) malattia e morte. 270. X.

MEDICI (DE') Giuliano, v. Descrizione delle feste fatte in Campidoglio quando furono creati « patritij Romani el magnifico Juliano et Laurentio de' Medici », 75.

MEDICI (DE') Lorenzo, il Magnifico, Canzone a ballo, 36. XIX. — Rappresentazione in ottava rima di Costantino Imperatore, 102. — v. VALORI Niccolò, 256.

Medici (de') Lorenzo, il giovane, v. Descrizione delle feste fatte in Campidoglio quando furono creati « patritij Romani el magnifico Juliano et Laurentio de' Medici », 75.

Medicina (de) quaedam, 253. XXXVII.

MEDIO Tommaso, Epistolae, 235. VIII.

XXXIII. 1-2.

MELANI Girolamo, Serenata per introduzione al ballo nel teatro della Scrofa pel passaggio da Ferrara di Maria Amalia di Polonia, 270. XLVI.

MBLETO (DA) Jacopo, Lettere, 271. 20; 272. 30; 273. 25.

Mello (de) Andrea de Castro, v. Esatta descrizione delle sue carrozze e dell'entrata in Roma, 270, v.

MELOCCHI Bartolomeo, Lettere, 271. 21; 275. 47.

MELZI Francesco, Lettera bernesca, 107°. IX.

MENZINI Benedetto, Canzone al principe
Gio. Gastone, 36. XIV.

MERENDA Cesare, Lettere, 275. 48.

MERLI, Lettera, 272. 32.

Merlini mons., Biglietto al Marchese A. G. Capponi, 270. vii.

MERULA Giorgio, *Epistolae*, 235. IV. XXXII.

METALLINO Castallo, Notizie sulle famiglie nobili del Rione Regola, 63. XLII. MESSERI dottore, Lettera, 271. 1.

Messina, v. Breve e sincera relazione dei tumulti per la chiamata dei Francesi, 165°. viii.

Michaesius, Iudaeus Lusitanus, v. Notula, 166. LXXXIA

Michel da Reggio, v. Relazione della sua morte nel pontificato di Sisto V, 189. v. Michele di Portogallo, vescovo di Lamego, v. Relazione del successo col march. di Los Velles, 39. 1; CHIUMAZERO e CAR- RILLO, 149<sup>1</sup>. v; Rossi (DE') Pier Francesco, 149<sup>2</sup>. v.

MICHELI Domenico, Lettera, 280°. 22.

MICHELI Giovanni, Massime politiche, 167,

MIEI (DI) Vincenzo, Sonetti, 139, I n. 9-11.
MIGLIACCIO Mario, Canzoni sicilians, 204.
XII.

Milano, v. Genealogia ducum Mediolani, 31. vII.

MILLEDONNE Antonio, Storia del Concilio di Trento, 159.

MILLINI Mario, Lettere, 272. 31; 281°. 29. MILONE Alessandro, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 16.

MINACCI Pier Francesco, *Poesie*, 36. 1x. MINUTI, v. BERZINI.

Miraculo della Vergine Maria, 200. IV.

Miraculum de quadam foemina, 116. XII.

MIRANDOLA (DELLA) Pico Giovanni, Epistolae, 235, 1. 1-34; LXI; LXXII. 1-3.

MIRTO FRANGIPANI MODS. Ottavio, Corrispondenza politica, 4-7.

Missale secundum consustudinem Romane Curie, 197.

Modelli di lettere gratulatorie, 172. XXII. Modena, v. RAVIZZA mons. 168. XXI.

Modio Matteo, Lettere, 2782. 27.

Modo et ordine per crear razza de cavalli, 172. xxi.

Momigliano (di) Castello, v. ENRICO IV e CARLO EMANUELE I, 167. VIII.

Monaco Raffaele, Epigramma latino, 9. 4.

Monaldeschi Gio. Rinaldo, v. Capitoni Cornelio, 62. ix.

Monaldini Venanzio (libraio), *Lettere*, 273, 26; 274, 50; 281<sup>a</sup>. 30.

Monanni abate, Lettera, 274. 51.

Moneglia Lodovico, Lettere, 275. 50; 276°. 22.

Moneti Francesco, La Cortona convertita, poema in ottava rima, 90. 212. — Sonetti, 212 n.

Monferrato, v. Pretensioni di Vittorio Amedeo I, 172. xvIII.

Moni Paolo, v. Esecuzione di giustizia ordinata da Sisto V, 189. xix.

Montalcino, v. Traslazione del vescovato alla Chiesa di Siena, 164. XXXIII.

Montalto card. Alessandro, Epistolae, 252°. vi.

Montalto Antonio, Lettera a Carlo V, 172. xIII.

Montani Quirino, Lettera, 275. 49.

Montarsi Alessandro, Lettera, 276° 23.

Montauti Antonio, Lettere, 281<sup>1</sup>. 26. Montauto Isidoro, Discendenza di Borso

da Este, 169. xxx.

Monte Giovanni e Giulio, v. « Cartiello sulla (loro) Morte », 73. v.

Monte Issicratea, Sonetti, 223. 111. 46-49. Montecatini Antonio Felice, Lettera, 271. 22.

Montecchiello (DA) Domenico, Epistole eroidi di Ovidio, ridotte in ottava rima, 96.

Montemagni Coriolano, Lettere, 276<sup>3</sup>. 26. n. b.

Montemagno (da) Bonaccorso, v. Bonaccorso da Montemagno.

Monteman (DI) duca, Lettera responsiva al card. Prospero Lambertini, 270. xL.

Monte Mileto (di) Principe, v. Relazioni, lettere, successi, ecc., 163. xxxvIII.

Montesi Giacomo, Lettere, 273. 27.

Monti Filippo, Lettere, 275. 51; 278<sup>1</sup>. 30; 278<sup>2</sup>. 28; 280<sup>2</sup>. 23.

Moraschino Michele, Canzoni siciliane, 204. 1x.

MOREAU DE MANTOUR, Letteru, 276°. 9. MOREI Michel Giuseppe, L'isole Borromee, Ottave, 277°.

Moscovia, v. « Relatione del modo tenuto et come si è fatto il Gran Duca di Moscovia, 164. xvi; Rerum post captam Polotiam contra Moscum gestarum, Narratio, 164. xLvi.

Moulin (du) Carlo, v. De Carolo Molinaeo, 1651, XII.

Mozzi Marcantonio, Lettere, 271. 23; 276° 22.

Mucante Francesco, Excerpta ca diariis,
63. xxix.

Muciano Troilo, Sonetto, 223. 111. 16.

Mugiani Garzia, Lettere, 2812. 31.

MUGNONI Francesco, Annali di Trevi, 178.

MURATORI Lodovico Antonio, Lettere, 273. 28; 274. 52; 275. 52; 276<sup>1</sup>. 27; 276<sup>2</sup>. 23; 277<sup>1</sup>. 31; 277<sup>2</sup>. 30; 278<sup>1</sup>. 31; 278<sup>2</sup>. 20; 279. 33; 280<sup>1</sup> 20; 280<sup>2</sup>. 24; 281<sup>2</sup>. 32. — Sonetto, 277<sup>1</sup>. 31.

MURIS (DE) Giovanni, Ars cantus mensurationis, 206. VII.

MUZANO Antonio, Sonetto, 223. III. 3.

Muzio da Piacenza, Epigramma latino, 223. 1. 45.

Muzio Girolamo, « Dechiaratione overo retrattatione, 72. vi. — Editto in nome di Guid' Ubaldo, 62. vii. — Capitolo a Ludovico Capponi, 107<sup>1</sup>. viii. — Sonetti, 139. 1. 98-100.

Muzio Macario, Epistolae, 235. Lvii. 1-2.

#### N

Nadasdi conte Francesco, v. Relazione del (suo) processo, 249. vi.

Napoli, v. Differenze cavalleresche nel

carnevale del 1720, 62. XIX; Matrimonii dei (suoi) Re, 73. II; Notamento dei Castelli, 73. IX; Guarino Silvestro, 73. XII; Descrizione della città 78<sup>1</sup>. I; Trattati con la Corte di Roma, 163. XIX-XX; Caracciolo card. Innico, 165<sup>1</sup>. I. Napoli (de) Paolo, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. I. 8.

NARDINO Vincenzo, Sonetto e madrigate, 169. xviii.

Nardis (DE) Carlo, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 18.

NARDONI Giuseppe, Lettera, 278°. 30.

NATALUOCI Durastante, Lettera, 277<sup>1</sup>. 82. v. Mugnoni Francesco, 178.

NAVAGERO Bernardo, Brano di Relazione a Paolo IV, 63. xvIII.

Navarra, v. Senesle (di) barone, 167. xxi. Neri Filippo, Lettere, 271. 24; 273. 29. Nerini Felice, Lettera, 278<sup>1</sup>. 32.

NERLI Francesco, Relazione della Corte

NERLI Francesco, Relazione della Corte di Roma, 108. III.

NEUHOF Teodoro Stefano, re di Corsica, Lettera giustificativa, 270. XXIII. — v. Bandi contro di lui del 1736, 270. XXII. Niccoli Nicolò, v. Notizie biografiche, 281<sup>2</sup>. n. b.

NICOLÒ V, Bolla sull'immunità ecclesiastica, 164. xxxv. — Breve, 166. xi. v. Conclave, 29. iv; 160. i; 170. xi; 265. iv.

Noailles (de) card. Lodovico Antonio, v. Relazioni e affari dellu Corte di Roma, 108. IV.

Nominibus (de) iuxta Varronem, 2. v.

Nores (de) Pietro, Narrazione della guerra
fra Paolo IV e gli Spagnoli, 158.

Nota sui maestri più eccellenti nel far
Cembali, 281°. n. b.

Notizia sui giorni nefasti indicati da Nostradamus, 253. x11.

Notulae mortis beatorum aliquorum, 116.1x.

Novara conte Alfonso, v. Casi cirimoniali
e cavallereschi, 62. xxII.

Novella di messer Ludovico gentiluomo d'Ascoli, 253. 1.

Novelle di Tisbe e Piramo, di Seleuco e Stretonica, 10. xvII-xvIII.

Noziglia Carlo Noè, Lettera, 278°. 31.

Nuzzi mons. Ferdinando, Discorso sulla coltivazione e popolazione della campagna di Roma, 138. 1.

Nuzzi Innocenzo, Lettere, 274. 53; 276°. 24.

#### 0

Odam Girolamo, Lettere, 273. 30; 275. 53; 2781. 33; 2801. 25; 2811. 27.

Oddi (degli) Carlo, Lettere, 272. 33; 273. 31; 275. 54; 276<sup>1</sup>. 28; 276<sup>2</sup>. 24; 277<sup>2</sup>. 31. 280<sup>3</sup>. 21; 280<sup>2</sup>. 26; 281<sup>3</sup>. 28; 281<sup>2</sup>. 33; 282<sup>3</sup>. 19.

Odoardi ab. Ignazio, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xx.

Ofelinski Giorgio, v. Entrata in Roma il 27 novembre 1633, 171. II.

Officium B. Virginis Mariae, 199.

OFFREDI (DE) mons. Offredo, Lettera, 165°. xvii.

Oijra (di) marchese, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xx.

Oldoni Nicolò, Lettere: al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 19; ad Agostino Torello, 54. 1. 31.

Olivares de Guzman (de) conte Enrico, v. Esecuzioni di giustizia ordinate da Sisto V, 189. IV. VI.

Olivares de Guzman (de) conte Gaspare,

duca di Salucar, v. Lettera sulla (sua) caduta, 1481. viii.

OLIVAZZI Bartolomeo, Lettere, 277<sup>2</sup>. 22; 281<sup>1</sup>. 29.

OLIVIERI Annibale, Lettera, 276°. 25.

OMERO, Ew Homeri Odyssea (a lib. I ad lib. xxIII) fragmenta, 169. xxVI. — v.

MAPPEI Raffaele, 169. xxIV-XXV.

OMODEI (DEGLI) Autonio Filoteo, L'Aetna travolta, Canzoniere, 139. 1-1v.

ONDEDEI Vincenzo, Lettera, 271. 25.

Onorio III, Brevi, 166. LXXXV.

Onorio IV, Brevi, 166. LVIII.

Opere (Le sette) della Misericordia « le quali sono a salute dell'anima et a necessita del prossimo », 177. IV.

Opuscula alchimica, 58. IX. XI.

Oranges (di) Principato, v. Ragguaglio dei tumulti del 1605, 167. xxxIII-xxxIV.

Orano (di) Piazza, v. Filippo V di Spagna, 270. xxxiii; « Relacion de lo acaecido en la navegacion de la Armada en la conquista de la Plaza de Oran » 270. xxxiv.

Oratio de oblata veronense praetura, 3. xvi.

Oratio funebris pro magnifico quondam

Senatore Paulo Throno, 3. vi.

Oratione ai « ciptadini Fiorentini a mantenere e accresciere lo studio delle discipline e arti liberali » 10. v.

Orationes nonnullae, 116. I. XVIII.

ORAZIO, V. SEGNI Bernardo.

Orazione che fece Sancto Brandano, 198. v.

Ordine Gerosolomitano, v. Relazione sul mantenimento di una galera, 165°. XXIII.

ORGIANO Francesco, Sonetto, 223. III. 45. Origine (de) idololatriae, 15. v.

Origo card. Curzio, Lettera, 62. xv. - v. Lettera del suo Segretario, 274. 61.

Origo Gaspare, Lettera, 283°. 15.

Orleans (d') madama Enrichetta, v. Storia galante col conte di Guiche, 188.

Orléans (Duca d') Gastone Gio. Battista, Lettera a Luigi XIII, 107°. x.

XIII.

Orsi Aurelio, Epigrammi latini, 155. 11. 1.

7. 20-21. 42-46. 54; 1V. 19. 21. — Ottave e sonetti, 155. 111. 1-3; IV. 23. 33-34. — In nuptias Marci Pii de Sabaudia, et Clelias Farnesiae, Epithalamium, 253. 1x. — Perettina Sixti V villa in Exquiliis, Carmina, 253. x1.

Orsi march. Giuseppe, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. xxx.

Orsini famiglia, v. Succinta relazione della nascita, vita e costumi della famiglia di Benedetto XIII, 163. xxx1.

ORSINI Corrado, Lettera, 274. 54.

Ousucci Carlo Agostino, Lettere, 270°. 29; 276°. 26.

Osimo, v. Origine e incremento della Città, 78<sup>1</sup>. 1v.

Osservazioni sopra alcune frasi di Giansenio, 167. xvi.

Ottave sacre siciliane, 205.

Ovidio, v. Montecchiello (DA) Domenico, 96.

Owen Guglielmo, Epigramma latino, 155. 1v. 3.

P

PACE Alessandro, Lettera, 281°. 34.

PACE Fubio, Epigramma latino, 223. 1. 23.

Pacheco Pietro, v. Relazione della rinunzia al Cardinalato, 164. LXIII.

PACIAUDI Paolo, Lettera, 283°. 28.

Padova, v. Notizie storiche, 217.

Paesi Bassi, v. Instruction, lettres et commission des Archiducs, 164. LXI.

PAGANO Pietro, Epigrammi latini, 223. 1.

Pagliarini Giustiniano (librajo), Lettere, 276°. 27; 276°. 25; 280°. 27; 281°. 28.

Palazzi Francesco, Lettere, 277<sup>1</sup>. 33; 278<sup>1</sup>. 34; 278<sup>2</sup>. 32; 280<sup>1</sup>. 22; 281<sup>1</sup>. 36; 281<sup>2</sup>. 36. Paliano (di) duchessa, v. Caraffa Giovanni, duca di Paliano, 31. VIII.

Palladio Blosio, Egloga latina, 75. 11. — Lettera al card. Santiquattro (Antonio Pucci?), 239. VI.

Pallavicino card. Sforza, Lettere, 107°. 111.

Palli Gio. Girolamo (librajo), Lettere, 276°. 23.

Palmieri Matteo, De captivitate Pisarum, 157.

Pamphilj Olimpia, v. Vita, 171. 1.

Pandolfi Domenico, Lettera, 282<sup>1</sup>. 21.

Panighetti Agostino, Lettere, 282<sup>2</sup>. 22.

Pannini Gio. Paolo, Lettere, 275. 55; 276<sup>2</sup>.

20; 276°. 26; 277°. 31; 277°. 33; 278°. 28; 279. 34; 281°. 31; 281°. 37; 282°. 28; 283°. 29.

PAOLETTI Lorenzo, Lettera, 278°. 34.

PAOLO (S.), Quattordici Epistole, volgarizzate nel buon secolo, 177. vi. — v. Commento all' Epistole che si leggono nella messa, 215. 1.

PAOLO II, Brevi, 166. xi. xi. — v. Conclave, 160. iv; 170. xiv.

PAOLO III, Ricordi al card. Farnese, 63.

1X. — Breve, 166. LVII. — v. Conclave,
29. IX; 160. XIII; Istruzione per Carlo V,
148. II.

Paolo IV, v. Conclave, 29. xII; 160. xv; 170. vII; 173. IV; NORES (DE) Pietro, 158.

PAOLO V, Interdetto contro la Republica Veneta, 164. XXII. — Brevi, 166. XLII; 252°. II. — v. Conclave, 160. XXVI; Nota sul decreto che ordina ai Vescovi di non abbandonare le diocesi, 165°. v; Discorso « de non quaerenda laude », 165°. XVII.

PAOLO da Lucca, Canzone, 152. vi.

PAOLO (FRÅ) servita, v. Albertini Paolo.

PAOLOZZI Ristoro, Lettera, 279. ss.

PAOLUCCI card. Fabrizio, Lettera, 62. xii. n.

PAPERINI Bernardo, Lettere, 276°. so; 279.

Papi, v. Borgarucci Bernardino, 137: GHETTI Girolamo, 144; GRIMALDI Giacomo, 145; Scrittura frammentaria sull'autorità pontificia, 1651. x; Scrittura frammentaria sul giuramento degl'Imperatori al Papa, 1651. XI; Lettera sulla suprema autorità del Papa, 166. LXII; Avvertimenti sulla validità delle decisioni dei Papi, 166. LXXIX; BURGIO Alessandro, 170. III; Discorso politico sopra il Conclave, 170. xv; GABRIELE d'Ancona, 187. 1; Modus eligendi Pontifices ab electione beati Petri, 253. v; Sommario delle vite dei Papi, 2501-1; Discorso dell'elezione del Sommo Pontefice, 265. II.

Papio Saverio, Sonetto, 155. iv. 47.

Paradisi, Lettere, 2771. 35.

PARADISI Agostino, Lettera apologetica contro i diritti della S. Sede, 108. IX. PARENSI Paolo Antonio, Lettera, 271. 20. PARENTANI Angelo, Lettere ad Agostino Torelli, 54. I. 32.

Parenzij monsignore, Lettera, 275. 56.

Parere contro alcune opinioni della facoltà teologica della Sorbona, 167. II.

PARISOTTI Ugo, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 20.

Parma, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. I; Notizie storiche, 217; Formola di protesta della Sede Apostolica, 270. VIII. PARTENIO Bernardino, Epigramma latino, 223. I. 31.

Pasquali Giambattista (librajo), Lettera, 283<sup>a</sup>. 16.

Pasqui Jacopo, Lettera, 271. 27.

Pasquino, v. « Il sogno di Pasquino o vero lo Stato dell' Europa al magnifico ballo di Monte Cavallo nell'anno 1689 », 188. II.
Passari monsignore, Lettere, 275.57; 2761.31.

Passeri card. Cinzio, Lettere a mons. Offredo de Offredi, 165°. xvi. — Lettera, 166. L. n.

Passeri Gio. Battista, Lettera, 282°. 20.

Passeri card. Marcello, Progetto per le controversie di cerimoniale tra il Nunzio Apostolico e il Patriarca, 163. XLIX.

Passionei card. Domenico, Lettera, 277°.34.

Patigno Giuseppe, Lettera, 270. xxviii.

Patriarchi, v. De privilegiis Patriarcarum,
187. IV.

Patrizio (S.), v. « Legienda di Sancto Patritio », 200. 1.

PATTI Giacomo, Epigrammi latini, 155. II. 9. 11. 47.

Pavia, v. Notizie storiche, 217.

PAZZI (DE') Alfonso, La Varcheida, 85.

Pazzo (il) di Cristo, Prophetiae, 31. III.

Pecci Francesco, Lettera, 275. 58.

Pechinolo Francesco, Storia di Civita Castellana, 109.

PEGORI Anton Francesco, *Lettere*, 271. 23; 276<sup>1</sup>. 32; 281<sup>1</sup>. 32.

PEDACCHIA Innocenzo, Lettera, 276°. 31.

Pedrozo Francesco, Informazione segreta su mons. Vincenzo Bichi, 163. xLvi.n. Peiresc Fabri Nicolò Claudio, « Extraits

de diverses lettres aux Sçavants de son têms », 269. 1. — Critique sur le Pontificium Arelatense, 269. v.

Pelli Cosimo Antonio, Lettera, 279. 37.

Pellini Pompeo, Storia di Perugia, 103. Penia Francesco, Lettere a mons. Orazio Capponi, 166. LXXV.

Penna (della) cavaliere, Lettere, 276°. 32; 276°. 28.

Pepoli march. Carlo Filippo, Protesta contro il proprio arresto, 62. x.

Pepoli Filippo, Testamento, 165°. xxv.

Pepoli conte Giovanni, v. Relazione della (sua) prigionia e morte nel pontipicato di Sisto V, 189. 1.

Peranda Gio. Francesco, Lettere, 32. — Epigramma a Romano Garzoni, 32. n.

PERELLI Pietro, Lettera al principe Eugenio di Savoia, 108. vi.

Perez Antonio, Lettera sul modo di conservare la fortuna a Corte, 148<sup>1</sup>. x. — Avvertimento particolare, 164. LVI. — v. « Vita et qualità » 148<sup>1</sup>. xI; Aforismi dalla lettera a Enrico IV, 167. III. Pergola (Della) Delfino, vescovo di Parma, Esame della protesta del card. Firmano, 165<sup>1</sup>. xxII.

Perier (du) m<sup>r</sup>., v. « Roole des Medailles et autres antiquitez du cabinet de M<sup>r</sup>. du Perier », 269. vi.

Perini Lorenzo, Vivezze aeree in forma di cantilene e scherzi misti, 36. viii.

Pernisten Filippo, Relazione di Polonia nel 1579, 261. II.

PEROTTI Gio. Battista, Lettere, 282<sup>1</sup>. 24; 282<sup>2</sup>. 21; 283<sup>1</sup>. 30; 283<sup>2</sup>. 17.

Perrot Giusto, Lettere al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 21.

Persio F., Satyrarum liber, 8. 11.

Perugia, v. Pellini Pompeo, 103; Notizie storiche, 217.

Perugini Carlo Antonio, Lettere, 272. 34. Peruzzi Bindo Simone, Lettera, 283<sup>1</sup>. 81.

Peruzzi Generoso, Lettera, 280°. 28.

Pesaro, v. Notizie storiche, 217.
Pesaro Giovanni, Relazione sul ritorno del-

l'Ambasceria a Papa Alessandro VII,70.
PESCHERINI, Lettera, 281°. 38.

Pescherini Francesco Maria, Lettere, 280.

Pescia, v. Motu proprio di Gio. Gastone I di Toscana, 270. IX.

Petrarga Francesco, Il Canzoniere e i Trionf, 183. — I Trionf con commento di Anonimo, 180. — Epistola a messer Niccola Acciaiuoli, 10. vII. — v. Bruni Leonardo, 10. II; Frammento di lezione sulla canz. VIII, 152. XIV; Commento alla canz. « Mai non vo' più cantar, com io soleva », 169. IV; Discorso sul son. « Cesare poi che 'I traditor d'Egitto », 169. XII; Higino Bernardo, 175; Poggio Jacopo, 191.

Petrone Paolo di Liello, Frammenti del Diario di Roma, 63. xvii.

Petrucci card. Pier Matteo, v. Informazione se debba ammettersi nel Conclave, 170, iv.

Piacenza, v. Notizie storiche, 217.

PIAGENTINA (DELLA) ser Alberto, Volgarizzamento in prosa ed in rima della Consolazione della Filosofia di S. Boezio, 262. 1.

Piazzini Anton Maria (librajo), Lettere, 275. 59; 276<sup>1</sup>. 33; 276<sup>2</sup>. 29.

Picca Gregorio, Discorsi sulla breve spedizione delle liti nella Corte Romana e sulle dilazioni ai debitori, 214.

Piccinetti Romano, Lettera, 272. 35.

Piccini Gaetano, Lettera, 276°. 33.

281°. 30.

Piccolomini mons. Celio, v. Molivi da esporre a Luigi XIV, 168. III.

Piccolomini Enea Silvio, Trattato dei vicendevoli amori tra un cav. Germanico e una dama Senese, tradotto da Francesco Barlattani, 79. iv. — v. Pio II. Piccolomini Enea Silvio, Lettere, 278<sup>1</sup>. 35;

Piccolomini Francesco Maria, Lettera, 275.

60. — v. Lettera del suo servitore, 276<sup>1</sup>. 40.

Pieri, Generale de' Serviti, Lettera, 276<sup>1</sup>. 34.

Pietro d'Abano, Trattato di geomanzia, 88.

Pietro II, re di Portogallo, Lettera a Benedetto XIII, 163. xivi. n.

Pighini mons. Sebastiano, Lettere a mons.

Girolamo Dandini, 173. 1. 19. — v.

Istruzione per la Maestà Cesarea, 173.
1. 3.

Pignacci Agata, v. Relazione della (sua)
morte nel pontificato di Sisto V, 189. II.

PILATO Ponzio, De adventu Christi, 2. IX.

— « Sententia contra Iesu Christo »,
1651. XVI.

PIMPINELLI Vincenzo, Carmina, 75. IV.

PINELLI card. Domenico, « Piena informatione della Badia di Sto Honorato de Lerino », 167. xxxvIII.

Pini Onofrio, Lettere, 275. 61; 2811. 33.

Pio II, Breve, 168. IV. — V. Conclave, 160. III; 170. XIII; Elenco dei Cardinali presenti alla (sua) elezione, 265. V.

Pio III, v. Conclave, 160. vIII.

Pio IV, Brevi sopra i delitti del card.
Carlo Caraffa, 63, xxxvii. — Summa

bullae declaratoriae spoliorum, 253. vi.

— v. Conclave, 29. xiii; 160. xvii; 173.
v; Confessione di Benedetto Accolti e
compagni, 253. xxiii.

Pio V, v. Conclave, 29. xv; 160. xvIII; Notizie sulla (sua) vita, 164. xLVII.

Pio Nicola, Le vite di pittori, scultori e architetti in numero di duecento venticinque, 257. — Lettere, 274. 55; 275. ex; 277°. ss.

PIO Principe, Lettere, 276<sup>1</sup>. 15. 35.

PIOVENE Giulio, Sonetti, 223. III. 2. 11.

Pisa, v. Capponi Gino, 107<sup>1</sup>. II; 264. III;

Palmieri Matteo, 157; Notizie storiche, 217.

Pisano Nicola, v. Cenni biografici, 169. v. Pistoia, v. « Serie de Potestà, Capitani, e Commissari », 31. 1; « Nomi e cognomi de' Fiorentini che sono stati al governo », 31. 11; Notizie storiche, 217.

PLANTEDIO Francesco, Epigramma latino, 155. II. 28. — Epistola ad Basilium Paravicinum, 253. XXIX.

Platone, v. Lectio de comparatione Platonis et Aristotelis, 169. xiv; Bruni Leonardo, 182.

PLINIO C. Cecilio Secondo, De medicina libri III, 129. 11.

Plutarco, De tuenda sanitate, praecepta, 129. i. — v. Porta (Dalla) Gio. Maria, 247.

Poggiarelli Domenico, Lettere, 275. 68.

Poggio Jacopo di Poggio, Commento al trionfo della Fama di F. Petrarca, 191.

Polentone Secco, Argumenta super invectivis et orationibus Ciceronis, 15. III. — Epistola ad Nicolaum Nicoli, 15. IV.

Polibio, Discorso sopra la milizia romana, 194.

Polidori Vivenzio, *Lettere*, 278°. 35; 280°. 25; 281°. 34.

Poliziano Agnolo, Canzone a ballo, 36.

xix. — La favola d' Orfeo, 193. ix. —

Epistolae, 235. ii. 1-2; v. 1-7; vii; ix;

xvi. 1-2; xx; xxiv. 1-5; xxxv; xv;

xlvi. 1-2; xlix. 1-6; lii; liv. 1-2; lvi;

lix. 1-2; lxiii. 1-2; lxvii. 1-19; lxix. 1-10;

lxxi. 1-2; lxxiii. 1-2.

Polonia, v. LIPPOMANI Girolamo, 29. XXIII;
« Rerum post captam Polotiam contra
Moscum gestarum, Narratio », 164, XLVI;
Foglio genealogico dei re di Polonia,
164. LXVIII; Sommario della lega del
1683, 172. XII; PERNISTEN Filippo, 261. II.

Pontano Giovanni, Epistola de lapide philosophorum, 58. 11.

Poppi, v. Capponi Neri, 107<sup>1</sup>. iv; 264. vi. Porcari Gregorio, Lettera, 280<sup>1</sup>. 30.

Porcari Stefano, Orazioni, 10. 1. xiv.

Porcelli Gio. Massimo (librajo), Lettere, 283<sup>1</sup>. 32; 283<sup>2</sup>. 18.

Porcinari Gregorio, Lettera, 278°. 36.

Porro abate, Lettera, 276°. 30.

PORTA (DELLA) card. Ardicino, Epistola, 235. LXXIV.

PORTA Bruto Marcello, Lettere, 276°. 31; 281°. 40.

PORTA (DALLA) Gio. Maria, Vita di M. Bruto tradotta dal Plutarco in volgare, 247.

Porta (della) Matalieno, v. Vita, 89.

Portogallo, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XVIII; Relazioni, lettere, successi ed interessi della città di Romu,
163. XLVIII; Notizia di alcuni che tentarono farsi credere re di Portogallo,
165°. XIV; Fatto veridico successo il 22
febbraio 1735 alla famiglia del Mini-

stro di Portogallo alla Corte di Madrid, 270. XXVI; Lettera dell'Ambasciatore di Portogallo, 270, XXVII.

Portulano per il mare Mediterraneo, 141.11.
Porzia card. Leandro, v. Relazioni, lettere, successi ed interessi della città di Roma, 163. xII.

Porzio Alessandro, Epigramma latino, 155.

Porsio Camillo, Carmina, 75. v.

Posizione (della) del pianela che si ha da dirigere, 54. HI.

Posta Alessandro, Lettere, 274. 56; 276°. 34; 276°. 32; 279. 38; 280°. 24.

Potenzano Ottavio, Canzoni siciliane, 204. IV.

Pozzo (DRL) Francesco, Lettera, 281<sup>1</sup>. ss. Pozzobonelli Giuseppe, Lettere, 275. 64; 277<sup>2</sup>. 36; 282<sup>1</sup>. 25.

Predica sulla parabola dei talenti, 77. VIII.

PRIULI Girolamo, Decreto sull'osservanza
del Concilio di Trento, 166. XLI.

PRIULI Lorenzo, Relazione di Firenze nell'occasione delle nozze del Gran Duca nel 1566, 261. 1.

Prognostici sulla nascita degli uomini, 152. xvi.

PRONIO Gregorio, Antilogia ad apologiam pro Episcopis Venetis, 148<sup>1</sup>. xII.

Properzio Sesto Aurelio, Elegiarum libri quatuor, 196. I.

Protestatio Academicorum Gimnasii Romani (die Xº Julii 1569) contra novam legem propositam, 253. xxxv.

PROTOSPATA Lupo, Cose accadute in Italia dal 605 al 1102, 73. 1.

Pucci Francesco, Epistola, 235. Li.

Pucci Lorenzo, Lettera, 274. 57.

Pucciarello da Firenze, Sonetti, 176. II.

Pulci Luigi, Frottola, 193. viii. Pulti Alessandro, Lettera, 276°. 33.

# Q

QUERIPI card. Angelo Maria, Lettere, 62, xxxix. xLi; 277°. 38; 278°. 36; 278°. 38; 281°. 36; 281°. 41; 282°. 36.

Quinza Francesco (librajo), Lettere, 271. 30; 272. 36; 273. 32; 274. 58; 275. 65; 276<sup>1</sup>. 36; 276<sup>2</sup>. 35; 277<sup>2</sup>. 37; 278<sup>2</sup>. 37; 279. 40; 280<sup>1</sup>. 25; 281<sup>1</sup>. 37.

QUINZA Giuseppe Maria, Lettera, 281<sup>1</sup>. 88. QUIRINI Vincenzo, Relazione di Borgogna, 261. III.

#### R

Raccolta di acquarelli, parte originali e parte copie, di autori dei secc. XVI-XVII, 237.

Raccolta di massime superstiziose, 114.
Raccolta di oroscopi da Cosimo de' Medici
a Ottavio Pucci, 255. III.

Raccolta di proverbj, 27-28.

Ragagna Stefano, v. Relazione della (sua) morte nel pontificato di Sisto V, 189. xiv. Ragionamento d'amore, 36. xviii.

Ragionamento sul canone « Unam Sanctam », 166. LXXXIII.

RAMAGGINI Gio. Giuseppe, Lettere, 281°. 42.

RAMBALDO Antonio, Allocutio ad Cardinales, 108. VIII.

RAMPI Damiano, Lettere: al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 22; ad Agostino Torello, 55. 1. 33.

RANIERI Costantino, Lettere, 273. 33; 275. 96; 281°. 43.

Rappresentatione (La) di « Santa Martha e di Santa Maria Magdalena », 77. VI.

RASILIA Marco, « La conversione di Santa Maria Maddalena e la vita di Lazaro e di Marta, in oltava rima », 77. IX.

RASPONI mons. Cesare, Letteru al Duca de Créqui, 168. 1v. ce; 234. 1. 61.

RATTI Andrea, Lettere, 282<sup>1</sup>. 27; 282<sup>1</sup>. 22; 283<sup>1</sup>. 33.

RAVA Agostino, Madrigale in lingua rustica padovana, 223. IV. 2.

RAVALI (FRÅ) Gio. Francesco, Lettera, 62.

RAVASINI Eusebio, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 23.

RAVIZZA mons., Lettera a Ugo de Lionne, 168. xxi.

Ravenna, v. Alberoni card. Giulio, 163.

Razzi Serafino, Vita di frà Girolamo Savonarola, 213.

REALI Ignazio, Lettera, 2821. 28.

RECALCATI Carlo Maria, Lettere, 276°. 36.

RECANATI Gio. Battista, Lettera, 277. 36. RECCO abate, Lettere, 280. 26; 280. 31.

RECTORES Societatis Lombardiae, Marchae et Romaniolae, Epistola a Onorio III, 164. xxxx.

REDI Gregorio, Lettera, 279. 41.

Regalia (della). Discorsi e memoria, 172. 11-111. — V. CAULET (DE) Francesco Stefano, 167. XLVII; ESTRÉES card. Cesare, 167. L; 172. XVI.

Reginaldus Oxoniensis, v. Excerpta ex libro prophetiarum, 253. xxxI.

Regna quae fuerunt ab origine mundi, 2. vi.

Regulas seu canones aliquot Philosophici, de lapide philosophico, 58. 1.; 149°. v1. Relazione e affari della Corte di Roma, 108.
Relazione (Breve e veridica) delle ragioni
per le quali i Greci scismatici di Nazaret si sono dichiarati Cattolici nel
1741, 270. xLVIII.

Relazioni, lettere, successi ed interessi della città di Roma, 163.

Remedio spirituale contro la peste e male contagioso, 253. x.

Reno, v. Scritture sulla (sua) bonificazione, 146,

RENOTTI Fabrizio, Lettere, 45. n.

Repertorium iuris, 42.

REPETTO Gio. Battista, Lettera, 272. 37.

RESTA Gio. Battista, Lettera, 275. 67.

RETTORE del Pascolo, Lettera, 2781, 37.

RETZ (DE) card. Gianfrancesco Paolo, Epistola responsiva al Sacro Collegio, 168. IV. 50; 234. 1. 49.

REVILLAS Diego, Lettere, 277°. 39; 280°. 27; 281°. 39; 281°. 44; 282°. 29.

Ricci abate, Lettera, 275. cs.

Ricci card. Francesco, Lettera a Benedetto XIV, 172. xxiv.

RICCIARDI Gio. Battista, Canzone a Salvator Rosa, 121. 11.

Riccini ab. Ludovico, v. 11 Mercurio o la Verità smascherata, 188. v.

Riccio Dante, Epigrammi latini, 223. 1.

RICCOBONI Ludovico, Lettera, 276°. 31.

Ricordi storici tolti da un ms. di rime del card. Bembo, 63. v; dall'anno 1453 alla morte di Carlo VIII, 63. XXI.

RIGACCI Giuseppe (librajo), Lettere, 277°. 87; 277°. 40; 278°. 38; 278°. 31; 279. 42. RISPOLI Nicolò (librajo), Lettera, 272. 38. Risposta alla lettera dell'ab. Giovanni Bottari, 163. XI.

Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63.

ROBERTI mons. Carlo, Rimostranza alle AA. RR. di Savoia per l'occupazione di Avignone, 168. IX.

ROCCHI Giuseppe, Lettera, 277°. 41.

Roccia famiglia, v. Bresciano Giuseppe-83.

Roccocciolo Francesco, Epigramma latino, 19.. xii. n.

Roffia Pietro Paolo, Lettera, 271. 31. Rolli Domenico, Lettere, 275. co; 2761. sr. Roma, v. Antichità, 63. III; 238; 278°. n. b. - Basilica di S. Pietro, 270. XIII. -Campidoglio, 91; 171. x1. — Chiese, 78°; 225. 1-11; 236. — Coltivazione, 138. 1. — Corte, 108. I-III; 113; 163. v-vII; 214; 258; 286. — Curia, 253. xxII. — Diarii, 63. XII. XIV-XVII, XX-XXIII. XXVII. XXIX. XXXI. XXXIII-XXXIV. XLV; 181. I-II. — Famiglie nobili, 62. xxxxv; 63. xlii. — Feste, 63. xxxII; 270. III. - Gabelle, 188. VIII. — Imperatori, 2. VII; 230. I. - Lotto, 163. xvii. xxxvi. - Monti Baronali e Camerali, 44; 86. — Mulini 163. xxvii — Notizie storiche, 29. xiv. xxii; 63. xix. xxxviii. xli. xlviii; 94.; 163. i-ii. v. viii-ix; 188. xi-xii; 239. xxviii; 241; 242; 275. 31. n. - Palazzi Apostolici, 171. IX; 253. XVI. — Penitenzeria Apostolica, 253. xv. — Pitture, 231. — Prefetto, 187. III. - Relazioni di Ambasciatori, 63. xvIII. xLvI-xLvII; 70; 106; 108. 1-111; 113; 148°. 1; 173. VIII. XI-XII; 179. i; 188. x. xiv. — Rioni, 99; 100. - Sacco del 1527, 34; 149°, 1v; 171. VII; 222. — Statuti di Banchieri, 92. - Strade, 163. XLII. - Teatro di Torre di Nona, 163, xv.

Romagna, v. Alberoni card Giulio, 163.

Romoaldi Carlo, Lettere, 278°. 40.

RONCONI Lodovico, Epigrammi latini, 223.
1. 41-44; Sonetto, 223. III. 30.

Rosoto Giulio, Epigrammi latini, 155. IV.

Roselli Rosello, Sonetti, 248. 15. 47. 49. 53. Rossello Leone, Canzoni sicitiane, 204. VIII.

Rossetti Cesare, Lettera, 275. 70.

Rossi abate, Lettere, 275. 71.

Rossi (DE) mons., Lettera, 2801. 28.

Rossi (de) Filippo, Lettere, 276°. 35; 2771. 38; 2781. 39; 2811. 40.

Rossi Giuseppe, Lettere, 271. 32.

Rossi (DE) Patrizio, Istoria del Sacco di Roma, 34.

Rossi (DE) Pier Francesco, Allegatio adversus Episcopum Lamacensem, 149°. v. Rothelin (DE) Charles d'Orleans, Lettere, 275. 72; 276°. 33; 276°. 35; 277°. 42.

ROTONDO Carlo, Scrittura apologetica contro il marchese Filippo Doria, 171. xiv.

— v. Prove dei crediti di Carlo Rotondo,
171. xv.

ROVERE (DELLA) Francesco Maria II, duca d'Urbino, Vita scritta da lui medesimo, 31. vi; 148<sup>1</sup>. vii. — v. Donato Antonio, ivi. Rovere (DELLA) Guid' Ubaldo, duca d'Urbino, Bandi, 62. v. vii.

Rubricas generales missae, iuxta ritum fratrum minorum, 206. v.

RUCELLAI mons. Annibale, Editto, 62. IV.
Ruffo conte, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XXIV.

Rusticucci card. Girolamo, Lettera a mons. Cesare Costa, 166. LXXVII.

Rutilio Marzio, Epigrammi latini 223. 1. 12-21. — Sonetto, 223. 111. 38.

Sabbatini Marco Antonio (librajo), Lettera, 271. 83.

SACCHETTI Franco di Benci, Novelle, 61. Sacchetti card. Giulio, v. Istruzione quando andò Nunzio presso la Maestà Cesarea, 148¹. III; Relazione di ciò che si fece per la (sua) assunzione al Pontificato, 170, IX; Passio secundum Matthaeum in electione novi Pontifici facta in Conclave post mortem PP. Urbani VIII, 188, IX.

Sacramenti (I sette) della Chiesa, 177. III.

SAINT-CHAMOND (DE) marchese, « Discolpa
nella creatione d'Innocentio X », 39. III.

Saladini conte Pietro Antonio, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XII.

Salamonio Alessio, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 24.

Salmi (I sette) penitenziali, 198. III.

SALUSTRI Giulio, Lettere, 281<sup>1</sup>. 41.

SALUTATI M. Coluccio, Epistolae, 147.

Salviati Giacomo, Lettere, 239. III. xiv. Salvini Anton Maria, Lettere, 272, 39: 274.

50. — v. Latini Brunetto, 30. iii.

Salvini Salvino, Lettere, 271. 34; 272. 40; 273. 34; 277°. 43; 278°.41; 279. 43; 280°. 32; 283°. 19.

SAN CLEMENTE (DI) Cardinale, v. ALBANI card. Annibale.

SAN. GIORGIO (DI) Cardinale, v. PASSERI card. Cinzio.

San Marino (di) Repubblica, v. CLEMEN-TE XII, 163. XXI; CORSINI card. Neri Maria, 163. XXII; Relazioni, lettere, successi ed interessi della città di Roma, 163. XXIII. XXV.

SAN MARTINO Carlo Enrico, Lettere, 273. 33.

Sanga Gio. Battista, Lettere, 239. II. VII. XI. XIII. XV. — Istruzione a Leonardo Spina, 239. IX.

Sannazzaro Jacopo, L'Arcadia, 193. 1. — Farsa pel Duca di Calabria, 73. IV.

SANSEVERINI Francesco, Lettere, 2811. 42.

SANTA CROCE (DI) Cardinale, v. CERVINI card. Marcello.

Santa Croce Francesco, In funere Cloeliae Sabelliae, Oratio, 253. xxvi.

Santa Croce Onofrio, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. xL; Nota di spese di viaggio, 167. xx.

Santa Prassede (di) Cardinale, v. Carlo (S.) Borromeo.

SANTI Ignazio, Lettera, 273. 36.

Santi Ottavio da Pienza, Rime varie in proposito di Pier Lazzaro Zefferini da Cortona, 221.

SANTO (DEL) Francesco, Lettera, 274. co.

Sanzoni Vincenzo, Lettera, 2761. 39.

SARACENO Quinto, Sonetto ed epigrammi, 223. III. 57-59.

Sardegna, v. Controversie con la S. Sede, 79. II.

Sardini mons. Giacomo, v. Vita, esame, processo e condanna, 79. 1.

SARZANA (DA) Antonio, Lettera, 272. 41.

SAUMAISE (DE) Benigne, Lettres, 209. 11.

Savelli Clolia, v. Santa Croce Francesco, 253. xxvi.

Savello Troilo, v. Biondo Giuseppe, 101.

Saviozzo Simone, Capitolo, 193. v.

Savoia, v. Lippomani Girolamo, 261. v. Savoia (di) Marco Pio, v. Orsi Aurelio, 253. ix.

Savoia (DI) principe Tommaso, Manifesto nella ritirata dall'assedio d'Orbetello, 39. ix. Savonarola (frå) Girolamo, v. Vila, 48; Razzi Serafino, 213.

Savorgnano Ascanio, « Copiosa discrittione delle cose di Cipro », 195.

Scala Giovanni, « Fortificatione et fabbrica dei moderni Recinti », 211.

Scalaleone Gio. Felice, Discorso in discolpa del card. Carlo Caraffa, 63. xxxvi.

Scapuci Mario, Oratio, 75. n.

Scarfò Gio. Crisostomo, Lettera, 2811. 43.

Scelta di « Canzuni Siciliani », 204.

Schade (de) barone, Lettera ai card. Neri Corsini e Giuseppe Firrao, 62. ILIV.

Schenchinch Giovanni, v. Scripturae de causa Monasteriensi ecc., 107<sup>1</sup>. IX.

Schott Alessandro, Oratio de persecti Philosophi idea, 169. x1.

Schrastenbach Francesco, Lettera, 273. 87. Scilla Giulia, Lettera, 281°. 45.

Scimeca Giuseppe, Canzoni siciliane, 204. xi. Scorzete Triforo, Profezia, 87. v.

Scritture in difesa dei privilegi Ecclesiastici, 165<sup>1</sup>. II. VI. IX. XVIII.

Sdrino Pietro, v. Relazione del (suo) processo, 249. vi.

SEBASTIANO (S.), Frammenti degli Atti, 134.

SECCHI Cosimo, Lettere: al card. Girolamo Colonna, 54. I. 25; ad Agostino Torello, 54. I. 34.

Secretum mirabile de quatuor virgis ad inveniendum thesaurum, 152. xv.

Sede Apostolica, v. Decreta novissima Sacrae Congregationis caeremonialis, 67. 11; Leonico, 67. 11. n.; Controversie col Re di Sardegna per l'immunità Ecclesiastica, 79. 11; Paradisi Agostino, 108 1x; « Osservationi historiche politiche », 1491. 1; Relazioni, lettere, successi ed in-

teressi della città di Roma, 163. xvIII-XX. XXIII. XXVIII; Discorso sulle origini delle ricchezze temporali della Chiesa, 1651. IV; Ragioni sopra la città e dominio di Ferrara, 165°. xII; Scritture in difesa delle censure contro la Repubblica Veneta, 166. XXIV. XXVII; DONATO Leonardo, 166, Lx; Concessioni enfiteutiche da Paolo III a Clemente VIII, 167. xvi; Rivocazioni di censure della Sorbona, 167. XXXII. LIII; Scritture sulle Regalie e le pretese della Francia, 167. XXVI. LIV-LV; Quistioni con la Francia per Comacchio, Castro e card. Imperiali, 168. XXIII; « Libro della entrata et uscita nel pontificato di Gregorio XIII», 253. XVII; Formola di protesta per lo Stato di Parma, 270. viii.

SEGNI Bernardo, Traduzione di un'ode d Orazio, 152. III.

Seidello Valentino, Biglietto a mons. Cosimo de Torres, 252<sup>s</sup>. III.

SEMINO Giacomo Filippo, Lettera, 274. 62. SENECA, De formula honestae vitae, 10. xvi.

SENESLE (DE) barone, Relazione a Clemente VIII, sugli affari di Francia e di Navarra, 167. xxi.

Sententiae SS. Patrum, 116. xvi.

SERAFINO (?), Lettera, 275. 7.

SERAFINO Aquilano, Strambotti, 193. III. 7-8. 13-15. 21; XIX. 1-85. 88. — Capitolo dell'Aurora, 193. IV. — Epistola in terza rima, 193. XVI. 1.

SERDINI Simone, v. SAVIOZZO Simone.

SERENO F., Sonetto, 155. IV. 15.

Sergardi Lattanzio, *Lettere*, 274. 63; 276°. 37; 277°. 44.

Sermone della « Domenica in sexagesima », 253. vII,

Sermones duo de Christi nativitate, 3. XVII.

Serra Riccardo, Lettera a mons Orazio
Capponi, 167. XXVIII. — Allegazione
per le decime sul zafferano, 167. XXIX.

— v. Information touchant le disme du
safran, 167. XXVII.

SETTIMANI Francesco, Lettera, 276<sup>1</sup>. 41.

SFONDRATI ab. Pandolfo, Patti della bonificazione tra Ferrara e Bologna, 46. n.

SFORZA Lodovico Maria, duca di Milano,
Epistola, 235. III.

Sforza conte di Santa Fiora, v. Conestaggio Girolamo, 53.

Sicilia, v. Appunti storici, 107<sup>1</sup>. XII; PE-RELLI Pietro, 108. VI; Relazione de'danni cagionati da terremoti sentiti in Sicilia nel 1693, 270. I.

Siena, v. Traslazione del vescovato di Montalcino, 164. xxxII; « Infeudatione al Duca di Fiorenza », 168. xxxII.

SIGISMONDO III, re di Polonia, Epistolae, 252<sup>1</sup>. 1; 252<sup>6</sup>. 1.

Sigismondo, principe di Transilvania, Lettere, 164. XLIX. LI.

Silva chimico-naturali-historica, 210.

SILVESTRI Erasmo, Lettera, 273. 88.

SILVESTRI Marcello (librajo), Lettera, 274. 64.

SILVESTRO di San Bernardo, Lettere, 281<sup>1</sup>. 44.

SIMEONIBUS (DE) Francesco Antonio, Lettera, 272. 42.

SIMONI (DE) monsignor, Lettera, 278<sup>1</sup>. 42.

SINESIO abate Greco, Il vero libro, 58. x.

Sinigaglia, v. Notizie storiche, 217.

SIRLETO Flavio, Lettera, 277<sup>1</sup>. 40.

Sisto IV. Brevi, 165<sup>1</sup>. viii; 166. iii. lv. — v. Conclave, 160. v.

Sisto V, Breve, 166. xLiii. — v. Memorie del suo tempo, 57. i-vii; 63. iv; Albeiis (de) Giovanni, 155. ix; Conclave,

160. XX; Esecuzioni di giustizia, 189; Relazioni sulle dispense matrimoniali, 253. XIV.

SOARDI Vincenzo, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 26.

Soderini Nicolò, *Lettere*, 280<sup>1</sup>. 29; 280<sup>2</sup>. 33; 281<sup>1</sup>. 45.

Soderini Pietro, Istruzione a Nicolò Machiavelli, 107°. 11.

Solu Tommaso, Lettera, 2811. 46.

Sonzogni abate, Lettera, 2761. 42.

Soranzo Lazzaro, Orazione a Enrico IV, 167. x11.

Soriano Antonio, Relazione della Corte di Roma nel pontificato di Paolo III (frammento), 63. xivi.

Soriano Michele, Relazione sulla Spagna, 261. IV.

SPADA Gio. Battista, « Relatione de'casi e contese e delli delitti seguiti in Roma sotto Urbano VIII», 63. xLI.

Spagna, v. Relazione e affari della Corte di Roma, 108. v; Nores (de) Pietro, 158; Relazioni, lettere, successi ed interessi della città di Roma, 163. vi-vii. xviii; Ritirata degli Spagnuoli, 164. xii; Frammento di discorso sulle rivalità con la Francia, 169. vii; Diario dal 7 febbraio al 6 marzo 1669, 172. v; Risposta d'un gentiluomo Spagnuolo sulla successione della Spagna, 173. ix; Frachetta Girolamo, 179. ii; Soriano Michele, 261. iv.

Spiegazioni di alcuni epiteti, 169. XXIX. Spina Leonardo, v. SANGA Gio. Battista, 239. IX.

SPINELLI Matteo, Annali, 73. XIII; 240. II. SPINELLI Ottaviano, Epigramma latino, 155. IV. 49.

Spinola Gio. Luca, v. Ragguaglio della (sua) liberazione dalle mani del Duca di Guisa, 167. XLI.

SPRETI B., v. CHERUBINI Francesco Saverio, 62. EXXVI.

STADIO mons. G., Lettera responsiva a mons. B. del Coltro, 253. XXXIII.

STAMPA Vincenzo, De conviviis et praesertim de mensa Alexandrina, 253. III. Stato ecclesiastico, v. Discorso sull'arte di governare lo Stato di S. Chiesa, 138. II; ALBERTINI Paolo, 138. III; Relazione, 154. II; Descrizione dello Stato Ecclesiastico, 167. xxxv; 168. xxII.

STEFANO, re di Polonia, Edicta, 164. XLIV-

Stoppani Gio. Francesco, *Lettere*, 274. 65; 276°. 87; 279. 44.

Storia di « Lustatio di Simponatio, fatto cavaliere dall' Imperatore Costantino », 227.

Stosch Filippo, Lettere, 274. 66; 275. 73.

Striscio Tommaso, Lettere, 272. 43; 273. 30.

Strozzi Carlo Tommaso, Lettera, 274. 67.

Strozzi Francesco Maria, Lettera cavalleresca, 62. 11.

STROZZI Pietro, Responsio ad oratores Reipublicae Genuensis, 165°. III. — Responsio ad oratores Reipublicae Lucensis, 165°. v.

STUDENDOLI, Lettera, 281°. 46.
Supplica al Papa sull'abuso dello spoglio

agli Ecclesiastici, 171. x.
Suzani Luigi, Lettera, 275. 74.

#### T

Tacito Cornelio, v. Discorsi sopra i sei libri degli Annali, 95. 1; Lezione sopra il primo libro, 95. 11. Taß Andrea, v. Cenni biografici, 169. v. Taja card. Flaminio, Lettera a Innocenzo XI, 172. xxIII.

TANSILLO Luigi, *Il vendemmiatore*, 104. 1.

TARTINI e FRANCHI (librai), *Lettere*, 273.

40; 275. 75.

TAVERNA mons. Lodovico, Lettere, 164.

TEBALDEO Antonio, Rime varie, 193. xII.

— Epigramma latino, 155. II. 19.

TÉKÉLI conte Emerico, Epistola a Innocenzo XI, 172. viii.

Tellier (Le) Francesco Michele, marchese di Lovoys, v. L'ombra del Marchese di Lovoys consultata da Luigi XIV sopra diversi affari, con una Lettera al Primo Ministro di Francia, 192. II.

Terzo Alessandro, v. Liber decisionum, 142.

Textus Alchimias, de magni lapidis compositione, 254. 1.

TIBERTO Dario, Brevissima in Psalterium glosula, 9.

TIBULLO Albio, Epistolarum libri tres, 196. 11.

Tierolo Paolo, Relazione di Roma sotto
Pio IV e Pio V (frammento), 63. XLVII.

TILOCCUS MICROTIUS, Epistola, 253. xxv.

Tinucci Nicolò, Confessione, 107<sup>1</sup>. vii.

Titolario per diversi Personaggi, 67. 1.

Tofino mons. Felice, Lettera a mons. Melchiorre Lango, 239. viii.

Toledo (de) Pietro, v. Istruzione per la Maestà Cesarea, 173. 1. 1

Tolombo Claudio, Quadripartiti operis de judiciis astrorum ad Syrum fratrem, Pancratio Florentino interprete, 255. 1.

— Liber qui dicitur Fructus, 255. 11 Tomasi Amadore, Lettere, 283°. 20. Tomasi Carlo, *Lettere*, 274. 68; 283<sup>1</sup>. 34; 283<sup>2</sup>. 21.

Tomassi Tommaso, Vita del Duca Valentino, detto Cesare Borgia, 249. 1.

Tommaso (S.), vescovo di Canterbury, v. Scritture latine riguardanti la persecuzione di Enrico d'Inghilterra, 164. xxvII; 167. xvIII.

Tonnis (de) Battista, « Tre narrative pulcherrime », 134 I-III.

Toparini Antonio, Lettera, 272. 44.

Torello Agostino, Negoziato per la Comunità di Cento, 45.

Torres (DE) card. Cosimo, Lettere nel tempo della nunziatura in Polonia, 252°. I. — Lettere all'ab. Giorgio Cedolini, 252°. IV. VII. n.

Torres (de) card. Lodovico, v. Privilegi concessigli per l'abazia di S. Pietro Spina, 252°. viii.

Torri Paolo Antonio, Lettere, 283°. 22.

Torri Paolo Orazio, Epigramma latino,
155. 11. 30.

Toscana, v. Ascanio (d') Salvatore, 270.

Tractatus de Annatis, 1651. xix.

Tractatus de septem viciis capitalibus (frammento), 206. 11.

Tractatus de Trigonometria seu de Resolutione triangulorum, 54. II.

Tractatus super musicam, 208. 111. vi.

Transilvania, v. Malaspina mons. Germano, 164. i; Lettera, 164. vi.

Trattati dell'unione dell'anima con Dio, 207. v-v1.

Trattato cabalistico, 105.

Trattato degli Oroscopi, 150.

Trattato della memoria locale, 169. xvII.

Trattato della pittura, 230. II.

Trattato della « propietà d'alcuno animale », 200. viii.

Trattato della « quinta etade del mondo », 200. 1x.

Trattato delle « tribulasione del mondo », 200. vu.

Trattato dello « stato vedoville », 200. v.

Trattato di architettura militare, 241. v.

Trattato di Conclave in quanto « attione humana et effetto di causa seconda », 170. x.

Trattato di Geomantia, 136.

Trattato di geometria militare, 141. L

Trattato sugli orologi solari, 141. III.

Trattato sui cinque divini nomi di Gesù Cristo, 87. vi.

Trattato sul compasso geometrica, 141. IV
Trento Francesco, Epigrammi latini, 223.
I. 1-6. — V. Brani di autori, 223. V.

Trento Paola, v. Macchiavello Francesco, 223. vi.

Trevi, v. Mugnoni Francesco, 178.

TRINAGIO Bernardino, Epigrammi latini, 223. 1. 27. 50.

TRIOLO Filippo, Canzoni siciliane, 204. VII.
TRISTAN Giovanni de Saint-Amant, Difesa
in forma di lettera contro il Bonino
(Gio. Pietro Bellori), 226.

TRIVELLI conte Enrico, Consiglio al Re delle Due Sicilie, 270. XLIII.

Trivulzio card. Antonio, v. Istruzione pel Re Cristianissimo, 173. 1. 2.

Trivulzio card. Teodoro, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 27.

Trono Paolo, v. Oratio funebris, 3. vi.

Tuani Gio. Battista, Lettera, 273. 41.

Tunisi, v. Gabrio-Sorbellone, 29. XXIV.

Turchia, v. « Trascorso politico », 124.

vi; Guerra di Amurat II, 164. XIII; « Notula de insigni victoria in Valacchia », 164. XXV; Lettera di cio che fu disposto nel Concistoro del 1605 per la guerra contro il Turco, 166. LXVI; Lettera per una crociata contro i Turchi,

167. xxxvII; Cagioni della guerra del Turco, 270. xLvII.

Turenna (de) Enrico, visconte de La Tour, Consiglio all'assemblea di guerra tenuta in Francia per gli affari di Roma, 168. 1v. 10; 234. 1. 6.

Turino Lorenzo (librajo), Lettere, 271. 35; 272. 45; 273. 42; 274, 69.

## U

UBALDINO Francesco Lelio, Epigramma latino 155. IV. 18.

UBERTO Francesco, Epigramma latino, 9. 3.

Ufficio (L') della Beata Vergine, 198. 1.

Ufficio (L') della SS. Croce, 198. 11.

Ugo (S.), v. Leggenda di S. Ugo fondatore del Monastero di Nicosia, 200. v1.

Ugoni Pompeo, Epigrammi latini, 155. II 49-50. 52-53. 55; IV. 1. 13-14. 17. 31-32. 35-38. 46. — Carmen, 253. XIX.

Ungheria, v. Lettere sulla guerra del 1395, 164, viii-x.

Urbano VII, v. Conclave, 160. xxi; 265.

URBANO VIII Chirografo, 171. IV. — Brevi 252°. VII. n. — V. SPADA Gio. Battista, 63. XLI; Relazione di alcuni trattati, 148°. V; Conclave, 160. XXVIII.

Urbino, v. Notizie storiche, 217.

URREA (DE) Lopez Ximenes, Diploma in favore di Pictro Cardona, 107°. xv.

V

VACCA Flaminio, Lettera ad Anastasio Simonetta sopra dinerse antichità di Roma, 238.

VAIR (DU) monsieur, Lettera responsiva a mons. Carlo Conti, 167. xxII.

VALENA Marco Antonio, Cose notabili occorse in Roma, 63. XXXVIII.

VALENTI Lodovico, Lettere, 277<sup>1</sup>. 41; 279. 45; 280<sup>1</sup>. 30.

VALENTI GONZAGA card. Silvio, Lettere, 273. 43; 277°. 45.

VALENTINI, Lettera, 279. 46.

VALERIJ Filippo, Lettera, 2801. 31.

VALERIO card. Agostino, Votum, 166. xiv.

Valesio ab. Francesco, Interpretazione d'un epitaffio greco, 276°. n. b. — Lettere, 277¹. 42; 278¹. 40; 278°. 43; 279. 47. Valletta Diego, Le tera, 275. 76.

VALLETTA Francesco, Lettere, 273. 44; 274. 70; 275. 77.

VALLONE Gio. Carlo, Notizie di alcune antichità in S. Maria ad Martyres, 63.111.

VALMARANA Giulio Cesare, Madrigale 223.
111. 20.

Valori Nicolò, Laurentij Medices vita, 256. Vannini Gaetano, Lettera, 276<sup>s</sup>. 38.

Vannozza, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. viii.

VARCHI Benedetto, Istorie di Firenze, 11-13. — v. Pazzi (DE') Alfonso, 85.

VASCONI Filippo, Lettera, 274. 8.

VEBRI Fabio, Lettera, 2821. 30.

Vellio Antonio, Epistolarum familiarum liber, 117. 1. — De Urbis magistratu, 117.

Tomasi Carlo, Lettere, 274. 68; 2831. 34; 2832. 21.

Tomassi Tommaso, Vita del Duca Valentino, detto Cesare Borgia, 240. 1.

Tommaso (S.), vescovo di Canterbury, v. Scritture latine riguardanti la persecuzione di Enrico d'Inghilterra, 164. xxvII; 167. xvIII.

Tonnis (de) Battista, « Tre narrative pulcherrime », 134 1-111.

Toparini Antonio, Lettera, 272. 44.

Torello Agostino, Negoziato per la Comunità di Cento, 45.

Torres (DE) card. Cosimo, Lettere nel tempo della nunzialura in Polonia, 252°. 1. — Lettere all'ab. Giorgio Cedolini, 252°. 1V. VII. n.

Torres (de) card. Lodovico, v. Privilegi concessigli per l'abazia di S. Pietro Spina, 252°. VIII.

Torri Paolo Antonio, Lettere, 283°. 22.

Torri Paolo Orazio, Epigramma latino, 155. 11. 30.

Toscana, v. Ascanio (d') Salvatore, 270.

Tractatus de Annatis, 1651. xix.

Tractatus de septem viciis capitalibus (frammento), 206. 11.

Tractatus de Trigonometria seu de Resolutione triangulorum, 54. 11.

Tractatus super musicam, 206. 111. vi.

Transilvania, v. Malaspina mons. Germano, 164. i; Lettera, 164. vi.

Trattati dell'unione dell'anima con Dio, 207. v-v1.

Trattato cabalistico, 105.

Trattato degli Oroscopi, 150.

Trattato della memoria locale, 169. xvII.

Trattato della pittura, 230. II.

Trattato della « propietà d'alcuno animale », 200, viii.

Trattato della « quinta etade del mondo », 200. ix.

Trattato delle « tribulazione del mondo », 200. VII.

Trattato dello « stato vedoville », 200. v.

Trattato di architettura militare, 241. v.

Trattato di Conclave in quanto « attione humana et effetto di causa seconda », 170. x.

Trattato di Geomantia, 136.

Trattato di geometria militare, 141. L

Trattato sugli orologi solari, 141. III.

Trattato sui cinque divini nomi di Gesù Cristo, 87. vi.

Trattato sul compasso geometrica, 141. IV
Trento Francesco, Epigrammi latini, 223.

1. 1-6. — V. Brani di autori, 223. V.

Trento Paola, v. Macchiavello Francesco, 223. vi.

Trevi, v. Mugnoni Francesco, 178.

TRINAGIO Bernardino, Epigrammi latini, 223. 1. 27. 50.

TRIOLO Filippo, Canzoni siciliane, 204. VII.
TRISTAN Giovanni de Saint-Amant, Difesa
in forma di lettera contro il Bonino
(Gio. Pietro Bellori), 226.

Trivelli conte Enrico, Consiglio al Re delle Due Sicilie, 270. XLIII.

Trivulzio card. Antonio, v. Istruzione pel Re Cristianissimo, 173. 1. 2.

TRIVULZIO card. Teodoro, Lettera al card. Girolamo Colonna, 54. 1. 27.

Trono Paolo, v. Oratio funebris, 3. vi.

Tuani Gio. Battista, Lettera, 273. 41.

Tunisi, v. Gabrio-Sorbellone, 29. XXIV.

Turchia, v. « Trascorso politico », 124.

vi; Guerra di Amurat II, 164. XIII; « Notula de insigni victoria in Valacchia », 164. XXV; Lettera di cio che fu disposto nel Concistoro del 1605 per la guerra contro il Turco, 166. LXVI; Lettera per una crociata contro i Turchi, 167. XXXVII; Cagioni della guerra del Turco, 270. XLVII.

Turenna (db) Enrico, visconte de La Tour, Consiglio all'assemblea di guerra tenuta in Francia per gli affari di Roma, 168. IV. 10; 234. 1. 6.

Turino Lorenzo (librajo), Lettere, 271. 35; 272. 45; 273. 42; 274, 69.

## U

UBALDINO Francesco Lelio, Epigramma latino 155. IV. 18.

UBERTO Francesco, Epigramma latino, 9.3.

Ufficio (L') della Beata Vergine, 198. 1.

Ufficio (L') della SS. Croce, 198. 11.

Ugo (S.), v. Leggenda di S. Ugo fondatore del Monastero di Nicosia, 200. vi. Ugoni Pompeo, Epigrammi latini, 155. ii 49-50. 52-53. 55; iv. 1. 13-14. 17. 31-32. 35-38.

46. — Carmen, 253. XIX.

Ungheria, v. Lettere sulla guerra del

Urbano VII, v. Conclave, 160. xxi; 265.

URBANO VIII Chirografo, 171. IV. — Brevi 252<sup>3</sup>. VII. n. — V. Spada Gio. Battista, 63. XLI; Relazione di alcuni trattati, 148<sup>1</sup>. V; Conclave, 160. XXVIII.

Urbino, v. Notizie storiche, 217.

1395, 164, VIII-X.

URREA (DE) Lopez Ximenes, Diploma in favore di Pictro Cardona, 107°. xv.

VACCA Flaminio, Lettera ad Anastasio Simonetta sopra dinerse antichità di Roma, 238.

VAIR (DU) monsieur, Lettera responsiva a mons. Carlo Conti, 167. xxII.

VALENA Marco Antonio, Cose notabili occorse in Roma, 63. xxxvIII.

Valenti Lodovico, Lettere, 277<sup>1</sup>. 41; 279. 45; 280<sup>1</sup>. 30.

VALENTI GONZAGA card. Silvio, Lettere, 273. 43; 277<sup>a</sup>. 45.

VALENTINI, Lettera, 279. 46.

VALERIJ Filippo, Lettera, 2801. 31.

VALERIO card. Agostino, Votum, 166. xIV.

VALESIO ab. Francesco, Interpretazione d'un epitaffio greco, 276<sup>3</sup>. n. b. — Lettere, 277<sup>1</sup>. 42; 278<sup>1</sup>. 40; 278<sup>8</sup>. 43; 279. 47.

VALLETTA Diego, Le tera, 275. 76.

111. 20.

VALLETTA Francesco, Lettere, 273. 44; 274. 70; 275. 77.

Vallone Gio. Carlo, Notizie di alcune antichità in S. Maria ad Martyres, 63.111. Valmarana Giulio Cesare, Madrigale 223.

Valori Nicolò, Laurentij Medices vita, 256. Vannini Gaetano, Lettera, 276<sup>a</sup>. 38.

Vannozza, v. Ristretti di varie scritture e diarii antichi, 63. viii.

Varano famiglia, v. « Memoria et cronica », 165°. xxi.

VARCHI Benedetto, Istorie di Firenze, 11-13. — v. Pazzi (de') Alfonso, 85.

VASCONI Filippo, Lettera, 274. 8.

VEBRI Fabio, Lettera, 2821. 30.

VELLIO Antonio, Epistolarum familiarum liber, 117. 1. — De Urbis magistratu, 117.

VELTRONI Pietro, Relazioni dei Conclavi di Callisto III, Pio II e Paolo II, 170. XII-XIV.

Vendetta (La) « del nostro signiore Gieso Christo, la quale fu facta per Tito et Vespasiano », 177. vii.

VENEZIA, Lettera sull'interdetto di Paolo V, 166, xxxiv; Lettera a Paolo V, 166. LXXVI. - v. Governo politico de' Veneziani, 49; CAPPONI mons. Orazio, 1071. XIII; « La Zuccheta ove si contiene tutte le Rettorie » 118; Catalogo delle famiglie nobili, 124. 1; CUEVA (DE LA) card. Alfonso, 124. IV; 261. VI; Trascorso po litico, 124. vi; Storia « delle Casade », 131; PAOLO V, 164. XXXI; Assoluzione « a censuris », 164. XXXIV; FARNESE Mario, 165°. 1x; Appunti storici, 166. 1; Sentenza « sopra le Contentioni prese contro la Chiesa », 166. II; « De lege prohibents quamcumque alienationem in personas ecclesiasticas >, 166. VIII; Nota sull'alleanza con Francesco Gonzaga, 166. xxII; Discorso sopra la fragilità di Venezia, 166. xxvIII; Risposta sulla giurisdizione ecclesiastica, 166. xxxII; ≪ Trattamento agli Ambasciatori », 166. LI; Donato Leonardo, 166. Lx; Scritture sull'interdetto, 166. LXVIII. LXXII; Apologia pro Episcopis, 166. LXX; Antipologia contra Episcopos, 166. LXXI; FI-LIPPO II re di Spagna, 166. LXXIV; « Scrittura contro l'abuso nell'occupare le Selve delle Roveri », 166. LXXX. VENEZIANO Antonio, Canzoni siciliane,

VENIERO Francesco, Sonetti, 139. IV. 95-97.

204. ı.

Ventricelli Marc'Antonio, v. Esecuzione di giustizia ordinata da Sisto V, 189.

XVIII.

VENUTI abate, Lettere, 279. 48; 280°. 34. VENUTI Marcello, Lettera, 282°. 31.

Verallo card. Girolamo, v. Istruzione per Enrico II di Francia, 173, 1, 17.

Vercelli, v. Relazione del (suo) Stato, 165<sup>a</sup>. xxvII.

Vergerio Pietro Paolo, De ingenuis moribus, 3. 1.

Verona, Lettera alla città di Brescia, 165°. xx. – v. Notizie storiche, 217.

VERUCCI Lodovico, Appunti di filologia toscana, 202.

Vettori Alessandro, Lettere, 273. 45; 276<sup>1</sup>. 13. Vettori Francesco, Lettera a Nicolò Machiavelli, 107<sup>1</sup>. xi.

VETTORI Francesco, Lettere, 276<sup>1</sup>. 44; 277<sup>2</sup>.

Vicentino Lodovico, « La operina da imparare di scrivere littera cancellarescha », 77. i. — Il modo di temperare le penne, 77. ii.

Vicenza, v. Notizie storiche, 217.

Vienna, v. Notizie tumultuarie del 1595, 164. III.

Vignali Antonio, Dialogo, 140.

Vignoli Giovanni, Lettere, 273. 46; 274. 71; 275. 78; 276<sup>2</sup>. 38; 277<sup>1</sup>.. 43; 278<sup>1</sup>. 41. — Iscrizione latina, 276<sup>1</sup>. n. b,

VILLANOVA (DA) Arnaldo, v. Arnaldo da Villanova.

VILLIFRANCHI Gio. Cosimo, Natura, genio e fato, Dialogo in versi, 36. xiii.

Virtutes missae, 116. xv.

Visconti card. Alfonso, Lettere, 164. iv.

Vita beatae Mariae Virginis, 116. v.

Vite di frati minori che surono in diverse provincie, 207. 11.

VITELLESCHI Francesco, Lettera, 274. n.
VITELLESCHI Muzio, generale dei Gesuiti,
Lettera al p. Michele Beccano, 252°. v.
Vitelli Chiappino, v. Orazione funebre per
la (sua) morte, 253. xx.

Viterbo, v. Civitatis et Ecclasiae brevis relatio, 173. vII; Notizie storiche, 217; Relazione dei danni causati dalle pioggie, 270. IV.

VITTORE Sesto Aurelio, De viris illustribus, 2. III.

Vittorio conte, v. Casi cirimoniali e cavallereschi, 62. XXIV.

VLENGHELS Gosset, Lettere, 278<sup>1</sup>. 42; 278<sup>2</sup>. 44; 279. 49; 281<sup>1</sup>. 47.

Volaterranus Raphael, v. Maffbi Raffaele.

Volpi abate, Lettera, 272. 46.

Volpi Giuseppe Rocco, Lettere, 280°. 28; 281°. 48; 281°. 47; 282°. 32; 282°. 23; 283°. 35. — Iscrizioni latine, 280°. 35.

Voltaire Francesco Maria, Lettera, 2831, 36.

# W

WARKERBART (DI) conte, Lettera, 281. 49. WALDECH Francesco, Lettera, 1071. IX. n.

ZACCHEI Giacomo, Lettere, 272. 47; 273. 47; 274. 73; 275. 79; 276<sup>2</sup>. 45; 276<sup>2</sup>. 39; 277<sup>2</sup>. 44.

ZACCHEO Pietro Vincenzo, Parere cavalleresco, 62. XXIII.

Zaluski Giuseppe Andrea, Lettera, 280°. ss. Zambeccari abate Olivetano, Lettere, 276°. 40; 276°. 40.

ZAMOYSCHI Giovanni, Lettera a Clemente VIII., 164. xix. — Epistola al principe Sigismondo di Transilvania, 164. LIII. n. ZAMPICCOLI Carlo Francesco, Lettere, 282<sup>1</sup>.

38; 282°. 24; 283°. 37; 283°. 23. ZANE Matteo, Lettera, 166. L. n.

ZANOTTI ab. Francesco Maria, Lettere, 276°. 41; 277°. 47; 281¹. 50.

ZENO Apostolo, *Lettere*, 271. 36; 272. 48; 279. 50; 280<sup>1</sup>. 33; 283<sup>8</sup>. 24.

Zeno Raniero, Relazione di Roma per l'anno 1623, 106; 148<sup>a</sup>. 1.; 173. XII.

ZENTI Domenico Antonio (librajo), *Lettera*, 282<sup>1</sup>. 34.

ZERGO Monello (?), Lettera, 139. IV. n. 2. ZOCCOLI (DE') Antonio, Oratio, 75. I. ZUANELLI Gio. Benedetto, Lettere, 271. 27; 2771. 45.

|   |   |     |   | • |   |
|---|---|-----|---|---|---|
|   |   |     |   |   |   |
|   |   | • ` |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | , |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   | i | ì |
|   |   |     |   |   | , |
|   |   |     |   |   | i |
|   |   |     |   |   |   |
| • |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | ! |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | ! |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | ļ |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | t |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   | • |     |   |   | : |
|   |   |     |   |   | } |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   | - |
|   | • |     |   |   | i |
|   |   |     |   |   | i |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     | • |   |   |
|   |   |     |   |   | • |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   | 1 |
|   |   |     |   |   | • |
|   | · |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |
|   |   |     |   |   |   |

# II.

# INDICE

# DELLE POESIE ITALIANE ADESPOTE

A rendere più facile la ricerca, la prima parola e, occorrendo, anche la seconda di ciascun capoverso si registra secondo l'ortografia moderna.

# A

A caccia, o cacciatori, 36. 11. 5.

Ahi lasso, chi darà mai più conforto, 193.

VI. 1.

All'ombra, al fresco, alla campagna, a i fiori, 36. 1v. 5.

All'orribil rimbombo, 39. vII.

Al mormorio dell'onde, 36. 1v. 19.

Amarilli, mia bella, 36. 1v. 14.

Amor, ch'attendi, 36. xvII. 12.

Amor con tanto sforzo hormai m'assale, 193. vI. 4.

Aveste il torto a fè, messer Roberto, 152.

II. 2.

### В

A voi saggie di Dio vergini elette, 121. x.

Avventurosa mia benigua sorte, 139. 1. 24.

Bene venga Carnovale, 36. 11. 13.

Benigna amante snoda, 156. 11. 9.

Benigna mi saluta, 156. 11. 10.

Benigna primavera, 156. 11. 11.

Ben mostro che volea farmi beata, 139.

1v. 76.

# C

Canoro augel, che con celesti accenti, 223. 111. 32. Cantai un tempo, e se fu dolce il canto, 36. xv11. 10. Cedano i Regni, cedano i tesori, 223. 111. 10. Cantandovi su la pietra allelluia, 33. n. Certo se dura troppo l'invenzione, 121. IV. Che fai, Cor mio, che pensi, a che pur tardi, 139. IV. 101. Che fai tu, che di' tu, vita mia, 36. xvii. 5. Che fate qui, Thonin, cossì soletto, 193. x. Che pensate, Marin, con tanti carmi, 69. 5. Chem val col chiteri a fa i me lameg, 193. VII. 3. Chi da i lacci d'Amor vive disciolta, 36. 1v. 22. Chi vuol, donna, chi vuol venir a caccia, 36. 11. 6. Come appunto di notte, 156. II. 5. Come a ragion non si può dir bellezza, 36. 111. Come chi gli occhi gira al chiaro sole, 139. IV. 38. Come tutte virtù per nostro zelo, 193. xviii.

Con centottantamila Frati unito, 270. xLix.

Con che ragione, o Padre Santo, guerra, 36. xx.

Continuamente veggio andar per via, 219. 6. Contra il ciel non si può andare, 193. III. 16. Credetemi, Marino, in fede mia, 69. 4. Cristianissimo Re, se qual'è 'l nome, 152. XII.

### D

Dal laccio ch'ambi doi ne astrinse a un'hora,

Da poi ch'havete si sotil ingegno, 223.

Da queste di tormenti aspre magioni, 121. v. Deh! sentite, scioperati, 36. iv. 34. Desio perchè non porgi, 223. iii. 41.

Di che tanto stupiscono i Rifei, 223. III. 23. Di Giambattista, o Santo, il nome avete, 36. VII.

Dio mi tenga la mano: io sento il fuoco, 155. v.

Dolei miei sospiri, 36. IV. IS.

Domar superbi et avilir altieri, 139. IV. IS.

Donna, che val che si devota e pia, 36.

XVII. 7.

Donne gentili, che non sete avare, 104. II.

Donne, ho preso un Rusignolo, 36. II. 12.

Donne, venite a vedere, 36. IV. 33.

Doppo l'alba 'l vivo raggio, 36, xVII. 15.

Do suanina ched vegna ol vermozi, 193.

VII. 5.

Do suanina voiet humilia, 193. vII. 7. Duo amag che si chilo a senti, 193. vII. 1.

## E

Ecco, Clori mia bella, 36. xvII. 13. Ecco oscurati chiari raggi al sole, 139. IV. 31. Eolo è qui chiuso, o meraviglie nove, 223.

Eolo, perché talhor predisse il vero, 223.

E quel amor chi ma trag la saegia, 193. vii. c. Era la nocte, quando, 155. vi.

#### F

Fedel conversazione, 36. 11. 14. Felice albergo a la cui tarda mensa, 223, 111. 4.

Fetida pianta et profanati gigli, 152. xi. 2. Filli vezzosa, 36. 1v. 21.

Finito è il nostro scherzo, or fate festa, 36. 1V. 16.

Fiore negletto e vile, 156. 11. 3.

Fortezza ha nome quella, che a man ritta, 219. s.

Fra le Ninfe e fra i Pastori, 36. IV. 23.Fra verdi boschi che l'erbetta bagnia, 183.n. b.

Fuggi fuggi, o mio core, 36. xvii. s.
Fuggo la croce che mi divora, 116. iv.
Fuor dell'humido letto il Tebro appare,
169. xix.

# G

Gelsomino odoroso, 156. II. 2.
Già dei bei rai, 36. IV. 10.
Giorno felice, avventurato giorno, 36. II. 1.
Goda l'Idaspe, et goda il Gange altero, 223. III. 23.
Goder si dee mentre che siamo in vita, 139. III. 5.
Godi, Clori gradita, 36. IV. 20.
Gran pene, duri affanni e gravi homei, 139. IV. 22.

Greve non fia da voi, partendo, Morte, 36.

I fiori e i prati, 36. 11. 9. I tuoi capelli, o Filli, in una cistula, 36. 1v. 9. Iesu verbo incarnato, 77. v. Il vostro rasionar tanto mi garba 152. 11. 1.

In eterno voglio amarte, 193. III. 6.

Io, che d'Eolia non veduta ancora, 223. 111. 39.

Io che son Prete devo una fraterna, 69. 9. Io mi parto, mi parto mio bene, 36. xvii. 4. Io per me non possea mirarla fiso - en viso, 227. n.

Io sto nel fuoco et di gran freddo tremo, 193. xiv.

Io veggio il cinquecento cinque e diece, 33. n.

Io vidi la mia Dama in sur un pescho, 36, xvii. s.

Io vidi la mia Dama sur un pero, 36. xvii. 14. Io vuo' dirti, dama mia, 36. iv. 31.

# L

L'alto valor che in voi, Signor, si scorge, 139. IV. 106.

La bella Boscarola, 36. 11. 8.

La bellissima mia dolcie Nemica, 36. xvii. 16; 36. xviii. n.

La morte è vita a chi la morte vole, 193.

La notte che segui dopo l'occaso, 139. Iv. 30. La Pastorella si leva per tempo, 36, II. 4. La peggio mercanzia che sia nel mondo, 36. Iv. 2.

Lasciato abbian gli alberghi, 36. 11. 2.

Lasso, ohimė, che gli ė gran tempo, 193.

111. 20.

La violetta, 36. IV. 4.

La virtù si vuol seguire, 193. 111. 2. Le villanelle, le villanelle festose, 36. 11. 10. Li antichi e be' pensier convien ch' io lassi, 183. n. b.

# M

Magnifico Signor, come fratello, 152. II. 4.

Mancato ho a le mie rime el soggieto, 193.

XIX. 80.

Ma quel ch'è peggio, sono a mal partito, 36. xvi.

Marino, havete un dono di natura, 69. 12.

Ma voi, pecchie leggiadre, 152. XIII.

Mai si debbe disperare, 193. III. 3.

Mentr'Amor dentr'il mio petto, 36. IV. 6.

Mentre che era la lepra sul disfarsi, 33. n.

Mentre, dolce mia Clori, i vaghi lumi, 139

IV. 35.

Mill' e mille ghirlandette, 36. IV. 24.

Miracol troppo espresso è, pur ch'io viva,

139. I. 51.

Mira l'Aurora, 36. 1v. 25.

Morte crudel c'hai chiuso in poca fossa, 139. IV. 23.

# N

Nel più ameno et più gradito loco, 152, xi. 1.

Non credetti mai ch'amore, 36. Iv. 30.

Non men vaga corona, 156. II. 7.

Non perchè il vostro Monte, 223. III. 56.

Non si mutta il mio volere, 193. III. 11.

Non si pensi in Ciel' entrare, 36. Iv. 3.

Non so qual maggior inferno, 193. III. 5.

Non vo' più el pravo mondo seguitare, 77. xi.

Non vuò pregare, 36. Iv. 11.

Novo giudizio demostran le pianete, 176. I.

O alma grata al sommo Redemptore, 77. vii. O gloriosa Vergine felice, 193. ii. Ogni hora più mi cresce il bel desio, 219. 4. Onde principio haran mei tristi versi, 193. xvi. 3.

- O passi persi, o mie fatiche incerte, 139. iv. 57.
- O quanto è differente, 156. 11. 6.
- O sea benetto el primo ch'ha catò, 223.
- O sovra 'l sol Regina, 36. xvII. 2.
- O, ve' razza di zanzare, 36. IV. 1.
- O Vergine, stela matutina, 116. III.
- O voi, che amore al mondo ogn'hor seguite, 193. xv.

Oh! Cavalier del Duca di Savoia, 69. 7. Oh! re dell'Albagia, che son volate, 69. s. Oh! signor Cavalier dell'Orsa in croce.

69. s. Or che a noi rimena, 36. xvii. i.

Or ch'esce fuor l'Aurora, 36. IV. 26.

### P

Passa avanti in Monferrato, 193. III. 19.

Pazienzia ognun me dice, 193. III. 18.

Pensando al valor vostro alto e immortale, 223. III. 36.

Penso, pensando ogn'or in tal pensiero, 36. xvII. 9.

Per gran forza d'amor commosso e spinto, 193. vI. 2.

Per il mondo tapinando, 193. III. 22.

Per selve e prati, 36. IV. 8.

Perchè gli è tempo perduto, 36. IV. 29.

Perchè il gran Tosco, ch'inargenta e inaura, 223. III. 35.

Perché intendo, Marin, che vi strengate, 69. 1.

Perche ti volgi pur con gli occhi a terra, 183. n. b.

Poi che amor con drita fè, 193. III. 1.

Poi che Ciprigna con la conca aurata, 223.

Poi che la rota del continuo gira, 33. n. Poi che 'l fratel di Giove, cui la sorte, 223. III. 23.

Poi ch'un tempo dubbiai, mirabil Trento, 223. 111. 51.

Porriasi fabricar su ferro o legno, 223. III. 43. Prudenzia per suo nome fu chiamata, 219. 2.

# Q

Qual dopo l'aspro verno, 152. x.

Qual è Mastin, che contra il Tasso latri, 69. 2.

Qual fia giammai ne l'Amorosa Corte, 139.

Qual già la sola e memoranda Augella, 139. 1. 27.

Qual Ninfa in fonte, o qual in ciel mai dea, 193. vr. 3.

Quando l'oriental superho mostro, 223

Quanto m'è grato, quando la bell'ombra, 189. iv. 42.

Quei magni e divi Heroi, ch'al Tebro fero, 223. III. 12.

Quel divin raggio che da i sommi cori, 62. x.

Questo legato in oro, 36. IV. 27.

Questo lo sappian li savi e li matti, 36.

Questo mondo è pien di vento, 193. III. 10. Questo vago giacinto, 156. II. 1.

Questo vivere a speranza, 193. III. 9.

Raccogli in giro, 36. xvII. 17. Rimprovero di Cristo al peccatore, 31. v.

# S

Sabatino, tu mi pigliasti, 36. IV. 23. S'accesa selva, alhor che spira il vento, 223. III. 19.

Se Bontà, Verità, Pietà, Lealtà, 155. vii. Se giammai fu sententia promulgata, 152.

Se 'l scriver mio ti parve acerbo et strano, 193. xvi. 2.

Selvaggi Fauni et boscareccie Dive, 223.

Se morte o tua merzè non viene hormai, 193. xix. 86.

Se nel bel vostro volto, 36. IV. 7.

Se non havesse empia fortuna e morte, 139. 1. 82.

Se quei ch'estinser già serpenti e mostri, 223. 111. 8.

Se qui (o stupor d'humana industria et cura), 223. 111. 15.

Se rinfrescasse l'aura l'ardor miei, 139.

Se tu guardi al mio colore, 193. xvII. 2. Sia laudata patientia, 193. III. 17.

Sia teco pace, o dolce mio Dameta, 139.

Siccome peregrini in questo mondo, 31 v. Signor Marin, da vostro affettionato, 69. 11. Signor Marino, havete un gran cervello, 69. 10.

S'io potessi cantar dolce e soave, 183. n. b. Solo soletto, ma non di pensieri, 183. n. b. Sommo signor, che per trar noi d'affanni, 121. viii.

Spagnuoli allegrezza, 39. x.

Sparso il crin, or d'Edra cingasi, 36. iv. 15.

Spirto gentil, che si soavemente, 223. iii. 40.

St'Anno maleto del setantadu, 223. iv. 5

Sontuosissimamente apparecchiato, 69. 6.

Starò sempre saldo et forte, 193. 111. 12. State desti, pastori, 36. 11. 7.

Stato foss'io quando la vidi imprima, 183.

S'un'Alba altera è bella, 81. n. Suo nome è temperantia, di collei, 219. s.

# T

Tempo aspetta et non ti doglia, 193. 111. 4. Tiepido il giaccio e fia negra la neve, 219. n.

Torbida notte, d'atre nubi oscura, 36. xvii. s. Tratto dal negro fianco, 152. iv.

Tu che di bella donna, 156. 11. 8.

Tu cri ti ista de dam intend a me, 193.

Tu mi abbandoni, 36. 11. 3.

Tu po savi quat vegni al mot, 193. vii. 4. Tutto il mondo non ha il più sciocho ingegno, 219. 1.

# U

Una fanciulla da Signa, 36. 1v. 32.

#### V

Vaga d'eterno Amante, 36. IV. 12.
Vaghi rai, merced'aita, 36. IV. 18.
Vattene pur ardito, 156. II. 4.
Viva, viva ogni amatore, 193. xVII. 1.
Voi che sete accese del divino amore, 77. IV.
Voi che sprezzate in sul florir degli anni152. IX.

Volgi, Iole, 36. 1v. 17.

|  |   |  | i |
|--|---|--|---|
|  |   |  | İ |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  | · |  | , |

# III.

# INDICE

# DELLE POESIE LATINE ADESPOSTE

# A

Abijce nunc tandem curas, Francisce, molestas, 36. x. 2a.

Abscessum iam spreta viris Astrea parabat, 155. IV. 6.

Accipe belligeri ferrum Ludovice Gradivi, 36. x. 12.

Allectura viros viroso Lydia fuco, 155. II. 14. Alphonsum Libithina diu fugis arma gerentem, 155. II. 15.

Arceat ut volucres satyro custodia fontis, 155. II. 8.

Aspice pendentem rigida super arbore Christum, 155. IV. 25.

Aspice quam varijs distringer Lesbia curis,

Astra prior subijt Franciscus, Blanca sequitur, 3. vi.

### B

Blanca regit populos, regnat Franciscus Olympo, 3. 1x.

# C

Caesaris invicti excellentia facta canamus, 36. x. 19.

Carole, doctorum dulcissima cura Sophorum, 36. x. 17.

Carole, qui cumulas gemmas aurique talenta, 36. x. 22.

Carole, qui mihi flagranti es devinctus amore, 36. x. 20.

Christo non Veneri mammas cum virgo laciaris, 155. 11. 40.

Cur ruerent imbres victisque Aquilonibus Austro, 36. x. 18.

#### D

Dextera quantum rigida sorores, 155. 11. 34. Dic rosa munifici gratum mihi pignus amici, 36. x. 1.

Ductilis ex auro septenis machina lychnis, 155. n. 23.

Dulcia poeoniis sanantur pectora succis, 155. iv. 45.

Dum peteret regem decepta satellite dextra, 155. II. 22.

Dum quid significet tuum requiro, 155. IV. 44.

Eiaculat radiens humana industria flammas, 169. xxxII.

Emollem cur me sequeris, lascive Cupido, 155, IV. 10.

En tibi Pegasides plaudunt, en pulcher Apollo, 223. 1. 28.

Esse quid hoc dicam quod iam recitante Marone, 36. x. 2.

Extinxit laqueus vix te Caraffa secundus, 155. II. 51.

# F

Fingit Ioannes, non pingit, prominet ore, 155. II. 3.

Foedarat totum Batavus temerarius Orbem, 36. x. 5.

Fulgineum tibi dat dulcem Pulcheria vitam, 155. 11. 38.

# G

Gallia me genuit, servat me Roma sepulchro, 155. 11. 17:

Gallorum decus et Mavors Turennius alter,

Genua cui patrem, genitricem Graecia, partum, 155. 11. 16.

### H

Herculeum saliens montem ille princeps,

Herculis invicti celebremus carmine robur,

Hic qui sublimes se fert obeliscus ad auras, 155. iv. 12.

Horrida Pellaei ride certamina belli, 36. x. 4. Hos nisi cepisset regnandi dira Cupido, 155. IV. 8.

Huic assurge, patrum renovas quo Roma triumphos, 155. 11. 18.

### I

Iam, iam tende fidem mihi, 253. xxx.

Ihesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia, 116. xi.

Impure superas illite noxio, 155. II. 41.

Inclyta munifici quas dextera condidit aedes, 155. viii.

Insanos homines, quae vos dementia caepit, 36. x. 21.

In silvis habitans ab amoris carcere liber, 155. IV. 43.

Invenies nullum, laetus qui vixerit, Aule, 36. x. 14.

Invisum Laurens (!) dum ferro percutit hostem, 155. 11. 10.

## L

Lorgee, pugnacis renovas, qui nomina gentis, 36. x. 6.

### M

Magna Friderici stupuit certamina bellus, 36. x. 13.

### N

Ne scelerum exortis nova pullulet hydra colubris, 155. II. 5.

Non nisi letitiae lachrymas hic funde, viator, 36. vi.

Nullius hystorici quenquam grandisve poetae, 155. II. 24.

Nunc precor Aura meae tua, Sixte, inspiret avenae, 155. 1v. 11.

# 0

O felix genio, felix Ludovice, trophaeis, 36. x. 11.

Omnipotens Deus est summi regnator Olympi, 36. x. 25.

O nexus rerum, aeterni atque arcana patentis, 169. xxvIII.

O quam te propter felicia tempora nobis, 3. x.

# P

Partheni, humanas dum res mente ipse revolvo, 223. 1. 7.

Poscit avarus opes ingentes, alter honores, 155. IV. 7.

Protinus hoc titulis Venetorum et honoribus aliis, 166. xvii.

# Q

Quae te fata trahunt, quae Rhenum sidera versus, 36. x. s.

Qui nunc Palladiae lusus celebratur Arenae, 36. x. 16.

Quod solidae hoc regnum nunc regalique columnae, 155. II. 25.

# R

Rivulae deliciae Dryadum, Triviaeque lavacrum, 36. x. 3.

# S

Salsipotens tumidis regnat Neptunus in undis, 36. x. 27.

Saucia Romanos cernens Lucretia flentes, 168. xxxvII.

Sepe recorderis, bone frater, quod morieris, 116. x.

Si quis forte tibi facile deferret ad aures, 36. x. 9.

Siste hospes, lacrymisque piis hoc perlege carmen, 155. IV. 28.

Si ter pulsanti nemo responderit, adsum, 155. IV. 20.

Si vitam ante obitum supremaque fata beatam, 223. 1. 22.

### T

Te Maria genitum dicunt, virgaque potentem, 36. x. 26.

Te pingente tuae spirant, Federico, figurae, 155. 11. 2.

Tergeminos spondet fallax tibi mundus honores, 36. x. 15.

Transivi intrepidus per mille pericula victor, 10. x.

Tres vidisse Deas fertur Priameius Haeros,

Troianae Aenea lux praeclarissima gentis, 36. x. 23.

Turreni Gallo semper celebrande Tonanti, 36. x. 7.

# U

Urbs est Pontificum imperijs sceptroque superba, 155. II. 29.

Ut vidit fortuna tegi sub marmore Cosmum, 168, xxxvi.

